

3: 4: 34:

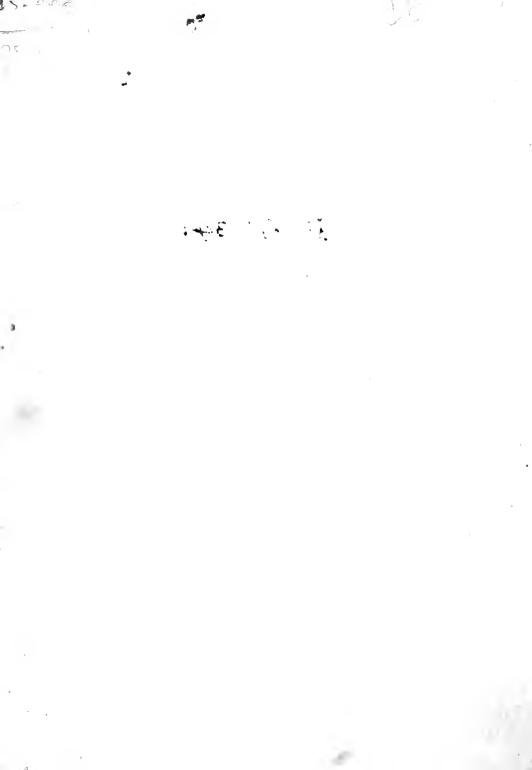

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

# DISCORSI

DEL SIGNOR

# SCIPIONE AMMIRATO

SOPRA CORNELIO TACITO,

Nei qualifi contiene il fiore di tutto quello, che si trona sparto ne' libri delle attioni de' Principi, & del buono, ò cattuo loro gouerno.

Notando trà i mouimenti delle guerre, e trì i conducimenti de gli efferciez e trà gli altri capi dell' Istoria, alcuni auuertimenti notabili ad vtilità di essi Principi per inducer ne i popoli la desiderata felicità.

Con due Tauole. Vna de' Discorsi, e luoghi di Cornelio, sopra i quali son sondati; L'altra delle cose più Notabili.

CON LICENZA DE'SVTERIORI



IN VENETIA, M DC VII.
Appresso Matthio Valentino.



PA 6716 . A2 A53 1607

-Co O space



ALLA

# SERENISSIMA

MADAMA CRISTIANA

DI LORENO,

# GRAN DVCHESSA

DI TOSCANA.

SVA SIGNORA.



# Scipione Ammirato.

O P O hauer io hauuto il sauio Principe gran Duca Cosimo, per ascoltatore di dieci libri della mia Istoria suocero vostro, & dopò essere statorice uuto in grado del Christianissi mo Arrigo Re di Francia vostro Zio, amendue di gloriosa memoria l'albero da me mandatoli della sua real famiglia, à grandissima gratia mi ho reputato, che l'Altezza Vostra di propria volontà si sia compiaciuta per più sere parimente ancor ella d'essere stata ascoltatrice di molti de miei discorsi. Et quel che molto più ho à recar-

mi à ventura à capo d'alcun anno passato, si è l'hauer ella voluto copia d'alcuno di essi: & accennatomi poi à bocca, non esser lontano il Serenissimo Consorte suo, e mio Signore di voler far proua d'alcuna delle cose da me in essi discorsi proposta. Talche a me non parea d'indugiar molto à chi hauessi queste mie fatiche à dedicarmi, aspet. tandosi debitamente à V. Altezza, non solo per le cagionigià dette: ma perche essendo per lo spatio di X XV. anni stato io sostentato dalla liberalità de Serenissimi Gran Duchi di Toscana, suocero e cognato vostro; & essendo tuttauia da quella del Gran Duca Ferdinando sposo vostro nutrito, non saprei con quanta dirittura io hauessi altrui potuto far dono di quelle cose, delle quali col mezzo dell'altrui hauere hauea fatto acquisto. A questo Madama s'aggiugne (se il credere volentieri ciascuno bene di sèstesso non m'inganna) il parermi di conoscere in lei non so che di volontà benigna, & cariteuole verso de casi miei, come chi affannato da lungo, & tedioso camino incominci à sentir aura si grata, che confortandolo, & ristorandolo in gran parte pian piano, più tosto senta il beneficio quando l'ha conseguito, che non s'auuegga del commodo quando il riceue. Qual verso me humilissimo seruitor suo sia V. Altezza disposta, farà ritratto di quello, onde è nata di queste mie fatiche: se elle non sono per festesse d'alcun merito, di gradirne almeno l'affetto: hauendo io per quel che tocca a me impiegatoui molte fatiche, & molti sudori: & à guisa di coloro i quali distillano licori pretiosi cercato di darle premuto in questo volume il siore di tutto quel, che si truoua sparto ne libri del leattioni de principi. Da che sono entrato in isperanzache

za, che mossa V. Altezza da quella singolare e inessabil bontà, con la quale tira à se gli animi di ciascuno, vorrà, chesi dia anche fine, & compimento all'Istoria, se non per altro, affine ch'io paghi il mio debito, che io mi liberi dasi gran peso, & perche quello, che su pensiero del Gran Duca Cosimo si vegga d'vna sol mano tirato dal na scimento della città infino à presenti giorni, quali sotto l'altrui imperio, quali di lei libera, quali di nuono in tempo del principato sieno stati i fondamenti, gli andamenti, & gli accrescimenti di questo nobil dominio. Di tutto quel che si è detto de discorsi, & dell'istoria non niego Madama, che altri haurebbe potuto trattare, con più ingegno, con più eloquenza & etiandio con più dottrina di me, ma non certo con maggior verità, ne con miglior intentione di quella che io ho fatto. Ho detto non con mag gior verità: perche altri non istimi esser la buona intentio ne stata scompagnata dalla ciuile prudenza. Onde io venga à primo aspetto da questi astuti del mondo schernito; che lasciatomi da vna semplice e come forse essi diranno fciocca credenza ingannare, non habbia hauuto l'occhio à gli artifici, e à i modi, con che hoggi vien gouernato il mondo, contentandomi io in questa parte di non voler esser riputato più sauio di quel, che da gli amici, & da soldati suoi stessi riputato su Cesare, di cui eglino prendeuan diletto, che dalle lusinghe del giouanetto Re Tolomeo si fosse lasciato bessare, non si auuedendo, che quel prudentissimo Capitano non solo dalla sua bontà persuafoui, ma da prudentissimo auuiso mosso consentì alle domande di lasciar libero il Rè; poi che ne gli Alessandrini conl'aggiunta sua diueniuan più valorosi, ne men forti i Romani .1.

Romani; e à lui parea più honòreuole, che si dicesse d'hauer guerra con vn Re, che con vn mescuglio di gente di
diuerse nationi, & di suggitui: quando egli le promesse
non hauesse hauuto poi animo d'osseruargli. Ho io dunque à questa somiglianza alcune opinioni diuerse da quel
le d'alcuni altritenute, non solo perche cosi estimando,
ho pensato di stimar bene, ma perche le ho anche credute più ageuoli, più pronte, & più vtili à condurci colà, doue altri per beneficio del principe, ò della patria sua brama di peruenire; si come io spero, che dall'Altezza Vostra alleuata in grandi, assari, & satta di essi consapeuole
da Madama Serenissima Reina di Francia sua auola sarà
ottimamente conosciuto. A cui priego dal Signor Iddio vera selicità. A XXVIII. d'Ottobre dell'anno
M D LXX XIIII. di Firenze.

# IL PROEMIO.

A niuna cagione più ageuolmente, & per più corta via dipen de la felicità de' popoli, che dal buon gouerno d'un Principe. nè luogo alcuno è, doue più manifestamente si scorga la perfettivne, ò mancamento di chi gouerna, che nello pecchio del l'istoria. Ma perche i libri de gli storici sono come le seluc, oue oltre le piante grandi sono molti semplici, i quali alcuni

con lode non piccola per hauerli presti à bisogni delle humane infermità raccolgono in orti, sonomi dato à credere, che così parimente non sarò degno d'esser ri preso io; se notando trà i mouimenti delle guerre, & trà i conducimenti de gli eserciti, & trà gli altri capi che abbraccia l'ampiezza dell'istoria, alcuni auuer timenti notabili ad viilità de' Principi, per inducer ne' popoli quella felicità, che si desidera; gli andrò porgedo in questa Opera à chi haurà uaghezza di leg gerli più spediti, & più pronti, che io possa. Et hauendo per proua di essi di molti Autori à elegger uno, bò eletto per non affannar à prima giunta l'animo di chi à queste cose s'abbaterà, con l'apparato di molti volumi, Cornelio Tacito; sì perche questa Opera si vede andar molto boggi per le mani di ciascuno: & sì perche trattando di principato, più à tempinostri si confà, & meno si darà occasione à mormoratori, se non entrando io per quelle vie, che altri prima di me calpostò, ilquale fece Discorsi sopra Autore, chescrisse di Republica, sarommi posto à scriuere sopra vno, ilquale habbia trattato di Principi. Laqual mia elettione, se sarà da alcuno biasimata hauendo io propostomi innanzi Autore, ilquale incontratosi à tempi maluagi, gli conuenne di scriuere attioni di Principi maluagi, dico, che oltre non nascerne per questo, che tutte le attioni di cotali Principi sieno cattiue, & esser lecito all'Autore, come è stato, di cauarne le sue conclusioni buone, & di formarne le suc propositioni ottime; quando pur questo fosse non dee esser à me negato di far quello, che in ogni ciuil ragunanza à componitori di medicamenti è conceduto : cioè, che come à essi da uipere, & da scorpioni, & non solo da animali, mà da piante uelenose è permeso cauar onguenti, e medicine utili alle infermità, dalle quali l'humana natura è assalita: così possa ancor io da non buoni esempi, quando tali pur sossero trar buoni ammaestramenti. Onde fe Tacito dice, che costume di Tiberio fù di continuare gli imperij, discorrendo io in contrario, possa mostrar à Principi, quanto si debban guardare, di non lasciare inuecchiare le persone ne' gouerni delle prouincie. Et perche di così fatti ricordi, ouero ammaestramenti, ò dottrina non rimanga ad alcuno sospetto di men sicura, ò men buona; di rado ò non mai auerrà, che di propositione alcuna io mi vaglia di Tacito, che quella non cerchi di confermar, ò con l'autorità di Liuio, ò di Cesare, ò d'alcun'altro antico Scrittore per mostrare l'uniformità della dottrina. A quali parendomi, che non s'habbia à prestare minor fede da quelli, che in pace, ò in guerra sono proposti à

CUYA

cura de popoli di quello, che à Platone, ò ad Aristotile si facciano i Filosofi; à Ippocrate, ò à Galeno i Medici, à Paolo ò ad Vlpiano i legisti; ad Euclide, ò à Ar chimede i Matematici, ò ad altri maestri e Principi di discipline coloro, i quali quella tal disciplina bramano d'apprendere; anzi con tanto più esquisita diligenza, estudio à questa si debba vacare, quanto à più universal fine, che è la selicità de' popoli riguarda, è stato mio pensiero di citare i luoghi, onde hò le mie propositioni & autorità cauate, affin che potendoli ciascuno andare à ritrouare & da se stesso considerarli, e ponderarli non li rimanga sospetto alcuno del vero. Dalla forza, & amor delquale tirato, se desideroso per quanto le mie for ze sistendono, dispendere questo dono dal Cielo concedutomi in profitto altrui, auuerra, che persona publica, ò prinata si rechi ad onta cosa, ch'io scriua, uolendo in se riconoscere quelle colpe, lequali io bò biasimate nella idea del uitio, e non nelle particolari persone, & se pur di alcuno si è parlato, si hà hauuto più riguardo alla cofa, che alla perfona; Iddio, ilquale è vero conofestore della confeie za mia sia protettore della mia innocenza. Et se essendo io giouane e inuolto ne gli errori, e nelle pecche della giouenezza, non sostenne la sua bontà, che in danno ò in scherno di persona viuente 10 adoperessi ziamai penna, & inchiostro; bora che varcato il sessanta treesimo anno della mia età, e alla chiarezza, e purità del sacerdotio arrivato si è compiaciuto di prestarmi forza, e vigore di condurre a fine queste mie fatiche: piacciagli ancora di liberarle da qualunque sospetto di malignità; accioche uenendo chi che sia con considenza d'hauer a trouar acqua chiara, e non torbida possa tardi ò per tempo, ò da se stesso essendo potente a farlo, ò altrui configliandolo, metter si a purgar le tante macchie, e brutture ò d'interessi, ò di timidità, ò d'ignoranza, ò a'altri mancamenti, di che son ricopertii presenti gouerni, la persettion de quali se conobber gli antichi, benche offuscati dalletenebre del loro paganesmo; che questo particolarmente è stato tutto il mio oggetto: accioche interamente si tolga uia quello errore, che gli stati non si possono reggere con le leggi di Dio, quanto maggiormente dee effer da noi conosciuta, ò almeno con ogni fatica e sudore procurata di ritrouare, potendo renderci sicuri, che non altra via, che questa: se Iddio non uuol por mano alla sua onnipotenza, ci può liberare e dal timore, che ci soprassà della Turchesca tirannide, e darci virtù di ricuperar dalle sue forze il Sepolero del Santissimo Figliuol suo, il qual con tanto scorno de' Christiani in potestà lor si ritruoua.

### AVTTORI PIV PRINCIPALI,

sopra l'autorità de quali sono sondati, i discorsi di questa opera, et altri.



ORNELIO Tacito in quarto, stampato da Aldo Manutio, l'Anno 1534.

- Liuio in foglio Stampato in Lione, da Antonio Vincentio, l'Anno 1534.
- Commentarij di Cesare in ottauo, stampati da Paolo Manutio, in Venetia, l'Anno 1561.
- Dione in ottauo, stampato in Lione da Guglielmo Rouilio, l'Anno 1559.
- Plutarco Politica in ottauo, stampato in Lione da Sebastiano, Griho, l'anno 1542.
- Cicerone delle leggi inottauo, Stampato da Paolo Manutio l'Anno 1541.
- Platone in foglio, Stampato in Venetia, da Gio. Maria Bonello, l'Anno 1556.
- Senofonte grecolatino in foglio, stampato in Basilea, credo l'Anno 1545.
- Plutarco delle vite tradotto in volgare, che va per le mani di tutti in quarto stampato in Venetia dal Giolito, l'Anno 1568.

TAb

## TAVOLA DE I DISCORSI

### DISCIPIONE AMMIRATO,

fopra Cornelio Tacito. Libro Primo:

| O N douer vn Principe nuouo almeno ne titoli, e<br>se d'apparenza dar mala sodisfatione à suoi su |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Discorso I.                                                                                       | car. I     |
| 2 Con quanta diligenza debba ricercar vn. Principe                                                |            |
| certo successore. Discorso II.                                                                    | car.4      |
| 3 - Che al publico beneficio le priuate nimistà, e la propria fama si                             |            |
| bon postporre. Discorso III.                                                                      |            |
| 4 Esser molte volte vtile il far vista di non vedere. Discorso IIII.                              | car.7      |
|                                                                                                   |            |
| 5 Qual dourebbe effer il libro segreto di ciascun Principe. Discors                               |            |
| 6 Che i Principi la deono considerar molto bene circa l'allargar l'.                              | Imperio.   |
| Difcorfo VI.                                                                                      | car.19     |
| 7 Della, seucra militia de gli antichi. Discorso VII.                                             | car.22.    |
| 8 Che Vn Principe sauio non si scoprirà mai in vn tratto rigoro                                   | fo. dietro |
| vn predecessore mansueto. Discorso VIII.                                                          | •          |
|                                                                                                   | car.24     |
| g Che vn partito preso à tempo salua vn'esercito, e sà mille altri                                |            |
| fetti. Discorso IX.                                                                               | car.8,     |
| 10 Quanto i Romani modestamente si seruissero dell'offerte fatte lo                               | ro etian-  |
| dio ne grandissimi bisogni. Discorso X.                                                           | car.30     |
| LE Dell'erario militare, Discorso X I.                                                            | car. 3 2.  |
|                                                                                                   |            |
| 12 Perche Tiberio prolungaua i gouerni, è de'mali, che nascono da                                 |            |
| prolungatione.Discorso X I I.                                                                     | car.35;    |
| Libro Secondo.                                                                                    |            |
| Eloto Secondo.                                                                                    | , .        |
|                                                                                                   |            |

| I CE la caccia è pero esercitio da Principe. Discorso I.                                                           | car. 39             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SE la caccia è vero esercitio da Principe. Discorso I.<br>2 Con quanto poco costo potrebbono, i Principi sar grand | issime rimunera:    |
| tioni. Difcorfo II.                                                                                                | car.45.             |
| 3 Che i Romani nell'interpretar gli auspici procedeuano sec                                                        | odo i riti, e costu |
| mi della loro religione. Discorso III.                                                                             | car.50              |
| 4. Quanto importa la differenza dell'arme. Discorso IIII.                                                          | car.53;             |
| 5, Della differenza del combattere più à vn modo, che à vn                                                         | altro. Discor-      |
| fo V.                                                                                                              | car.58.             |
| 6 D'vn partito vtile per tener in gelosia le cose d'Turchi.                                                        | Discorso VI.        |
| car.                                                                                                               | 64.                 |
| The nè il fauor con la ingiustitia, nè i meriti co i demeriti pensare. Discorso VII.                               | s'hano à ricom-     |
| pensare. Discorso VII.                                                                                             | car. 65;            |
| d, v                                                                                                               | 8; Che.             |
|                                                                                                                    |                     |

| 8 Che i Principi dourebbono ingegnar si di conferuar l'antica nobile                    | tà almê        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| no per gloria loro. D:scorfo VIII.                                                      | car.70         |
| 9 Che done sono molti colpenoli, è bene non andarli cercando vn p                       | er vno.        |
| Difcorfo IX.                                                                            | car.72         |
| 10 Qual sia la verascuola de figliuoli de Principi. Discorso X.                         | car.76         |
| 11 Che si dee fuggire l'emulatione tra i Capitani. Discorso XI.                         | car.81         |
| 12 Quanto i Romani sopra tutte le cose fauorissero i matrimoni.                         | Discor-        |
| fo XII.                                                                                 | car.83         |
| 13 Quanto sconuenga a vn Principe il procurar la morte d'vn'altro                       | Princi         |
| pe per altra via, che di giusta guerra. Discorso XIII.                                  | car.87         |
| Libro Terzo.                                                                            |                |
| He sopra l'elettione del pontesicato non si può con humane                              | ragion?        |
| discorrere. Discorso I.                                                                 | car.90         |
| 2 Che i remedi non dourebbono effer più aspri de mali. Discorso II.                     | car or         |
| 3 Che per gradi debbano esser gli huomini tirati a gli honori, & non                    |                |
| ti. Discorso III.                                                                       | <b>c</b> ar.96 |
| 4 Onde è, che rare volte i gran fauoriti insino al fine si conseruino n                 |                |
| tia de'Principi loro. Discorso IIII.                                                    | car.99         |
| -1                                                                                      | car.103        |
| 6 Che si viene da bassa ad alta fortuna più con la virtù, che con la                    |                |
| - 10 0                                                                                  | ar.106         |
| 7 Che i Principi, e gli huomini non hanno a curar le mormorationi                       |                |
| TO TO TELL                                                                              | ar.109         |
| a Dalina la 12/2 mana anti- 12/2 mani mic. C. mana                                      | ar.109         |
| 9 Più operarc il Principe con l'essempio, che con la pena, Disc. IX.                    |                |
| 10 Esfer cosascelerata ricuoprir i nostri disegni sotto il zelo della rei               |                |
| D: C C. X:                                                                              | _              |
| I I Onde è, che nelle dignità alcuni riescano da più, et alcuni da meno                 | ar.121         |
|                                                                                         |                |
| To Che cola è stata cagione della vouina de ali edifici antichi di D                    | car.122        |
| 12 Che cosa è stata cagione della rouina de gli edifici antichi di R<br>Discorso XII.   |                |
| To Che non singgunano nunto colovo i quali co avandi tuacodono con                      | car.125        |
| 13 Che non s'ingannano punto coloro, i quali co grandi procedono con tà, Discorso XIII. | i Dumii        |
|                                                                                         |                |

### Libro Quarto.

He i Principi a quel che fanno i lor seruidori, amici, parenti, e ministri non meno che a lor medesimi debbono hauer cura. Dis orso I. car.

| 2   | Quanto si debba andar destro in riuerir altri, che la persona de                | l Princi-    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | pe, ancor che congiunti/fimo fuo. Discorso II.                                  | Car Tie      |
| 3   | Chi serue vn Principe, ciò che fà di buono, douerlo attribuire al               | lla virtù,   |
|     | e fortuna del suo Principe. Discorso III.                                       | car. 127     |
| 4   | Che anche sotto vn Principe cattino si possa diuenir grande, e                  | ornato.      |
|     | Discorso IIII.                                                                  | car.139      |
|     | De'banditi. Discorso V.                                                         | car. I 40    |
| Q   | Perche gli huomini grandi gli onori negati aggiungan riputati                   | one.         |
|     | Difcorfo VI.                                                                    | car.148      |
| 7   | Che si dee procurar di saperé, qual sia la natura de'Principi, &                |              |
| Q   | li. Difcorfo VII.                                                               | car.150      |
| Q,  | Esser imprudente e insiememente, scelerata opera punir gli Se<br>Discorso VIII. |              |
| 0   | Effer hunr coffume chei Driveiting                                              | car. 155;    |
| Z,  | Esser buon costume, che i Principi negocino per mezzo di men<br>Discorso IX.    | noriali.     |
| 1   | Chele hattaolie di notte G delle u Guarine Dicente re                           | car.159      |
| T   | o Che le battaglie di notte si debban fuggire. Discorso X.                      | car. 160     |
| 7   | n Delle spie, e de gli accusatori. Discorso XI.                                 | car.163,     |
|     | Libro Quinto.                                                                   | ٠            |
| ï   | A Leuni viili auuertimenti a coloro,i quali hanno pratica co                    | Principi     |
|     | A Discorso I.                                                                   | car. 170     |
| 2   | Da huomini stimati cattiui esser suor d'opinione vsciti talora l                | puoni con-   |
|     | figli. Difcorfo II.                                                             | car:172      |
| 3   | Quanto sia cosa leggiera fondarsi sopra i fauori del popolo. Di                 | scorso III.  |
|     | car.                                                                            | 174.         |
| 4   | Che i Priocipi maluagi sono pur assai basteuolmente puniti dall                 | aloro con    |
|     | scienza. Discorso IIII.                                                         | car. 17.7    |
| . 5 | D. ll'antica religione vmanamente parlandone. Discorso V.                       | car. 180     |
| 6   | Quanta tristezza apportino a sudditi gli indegni parentadi de'l                 | oro Prin-    |
|     | cipi. Discorso VI.                                                              | car. 185     |
| 7   | 01 '- : : : : : : : : : : : : : : : : : :                                       | che spe Bo   |
| ·   | se ne riceue danno e vergogna. Discorso VII.                                    | car. 188     |
| 8   | Quanto ne gli affari del mondo importi il solo nome d'vn Prin                   | cipe. Di-    |
|     | scorso VIII.                                                                    | car.191      |
| 9   | I Barbari muouersi all'imprese con impeto, i Romani con pat                     | ienza.       |
|     | Discorso IX.                                                                    | car. 195.    |
| 1   | o Che non a tutti le medesime cose stan hene. Discorso X.                       | car.198      |
|     | Libro vndecimo.                                                                 |              |
| 4   | He vn Principe dee essere cauto con coloro, i quali sotto s                     | aetie di lo- |
|     | de opprimono i loro amici. Discorso I.                                          | car.201      |

Del

| 2   | Dell'officio del censore. Discorso II.                                                             | car.203              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3   | Che nessun Principe dee patire, che s'introduca nuoua religio                                      | ne nel suo           |
|     | Rato. Discorso III.                                                                                | car.205              |
| 4   | Se si può sperare, che a tempi nostri si vegga vn'esercito ben di,                                 | [ciplinat <b>o.</b>  |
| ·   | Discorso IIII.                                                                                     | car.208              |
| 5   | Che in Roma nel dar i magistgati s'hauea ordinariamente rig                                        |                      |
|     | età. Discorso V.                                                                                   | car.213              |
| 6   | Che vna città per dinentar grande, è necessario che abbracci i f                                   |                      |
| ٠   | Difcorfo VI.                                                                                       | car.216              |
| 7   | Che ciascuno dee preparar l'animo al maggior bene e peggior                                        |                      |
|     | in questa vita possa incontrargli. Discorso VII.                                                   | car.219              |
|     | Libro Dodicesimo.                                                                                  | •                    |
|     | The mariane di Assa Discova I                                                                      | 274 4 4 4            |
| K   | D'Ella ragione di stato. Discorso I.<br>Che i principi in egni lor sortuna hanno a conseruar la di | car.223              |
| 2   |                                                                                                    |                      |
|     | le. Discorso II.<br>Della carestia, e de rimedi di essa. Discorso III.                             | car.237              |
| 3   | Che il capitano dee esser eloquente. Discorso IIII.                                                | car.250              |
| 4   | Oue sia meglio edificar vna città, presso al mare ò lontano, in l                                  |                      |
| )   | gro d graßo. Discorso V.                                                                           | car. 255             |
|     | groograss. Discorpor.                                                                              |                      |
|     | Libro Tredicesimo.                                                                                 |                      |
| I   | Vanto importi la riputatione massimamente ne principi                                              | delle co-            |
|     | se. Discorso I.                                                                                    | car.258              |
|     | In che cosa si possono i Principi giouani adulare. Discorso II.                                    | car.261              |
|     | Delle pene militari de gli antichi. Discorso III.                                                  | car.264              |
| 4   | Chi hà vn nimico procuri con ogni diligenza di non hauern                                          | e due.               |
|     | Discorso IIII.                                                                                     | car.267              |
|     | Del sapersi vettouagliare. Discorso V.                                                             | car.27 t             |
|     | Del marciare, cioè del campo del partire, e della qualità, e quan                                  | t <b>it</b> à del ca |
|     | mino.Discorso VI.                                                                                  | car.276              |
| 7 . | Del marciare particolarmente per quanto attiene alle bagaglie                                      | . Discor-            |
|     | fo VII.                                                                                            | car.282              |
| . ( | Che hà da far vn Principe in una città, ò prouincia presa da l                                     |                      |
|     | curarsi di essa. Discorso VIII.                                                                    | car. 287             |
|     | Che la vera arte de Principi è conoscer gli huomini. Discorso i                                    |                      |
| 0   | De'congiungimenti, de'fiumi per via di fosse, è diuertimenti di                                    |                      |
|     | rie cagioni. Discorso X.                                                                           | car.298              |
| I   | Che dee fare colui, ilqual aspetta nel suo stato d'esser assaltato                                 |                      |
|     | mico più potente di lui. Discorso XI.                                                              | sar.301              |
|     | b 3                                                                                                | Libro                |
|     |                                                                                                    |                      |

| ; | Libro Quattordicesimo.                                | J. 4                   |
|---|-------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 |                                                       | uando gli manca à      |
|   | Chi portar rispetto. Discorso I.                      | car.306                |
|   | Delle meditationi militari. Discorso I I.             | car. 308               |
| 3 | Dell'ostracismo pena honoreuole de' Greci, della qual | le si possono seruir i |
| , | Principi senza incrudelire contra coloro, che h       | anno à sospetto.       |
|   | Discorso III.                                         | car.313                |
| 4 | Quanto è sciocca cosa prometter di se, quel che dalla | fortuna, ò da altro    |
|   | accidente può dipendere. Discorso IIII.               | car.317                |
| 5 | Delle grida, che i Romani leuauano nelle battaglie. 1 | Discorso V.car. 319    |
| 6 | Dell'esperienza dell'arte militare. Discorso VI.      | car.325                |
| 7 | Chi riguarda al bene pniuersale, non dee sbigottirsi  | le gli incommodi de"   |
| * | particolari. Discorso VII.                            | car.329                |
|   |                                                       |                        |

|    | Libro Quindicesimo.                                                                                                    |         | .1  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 1  | He non ad vno tutte le cose si debban commettere. Discorso<br>Delle fraudi, che si fanno contra le leggi. Discorso II. | T.c. 3  | 37  |
|    | Delle fraudi, che si fanno contra le leggi. Discorso II.                                                               | car.3   | 38  |
| 3; | Della necessità, & difficoltà del consiglio. Discorso III.                                                             | car.3.  | 41  |
| 4  | Alcune considerationi intorno il satto de gli Ambasciadori.                                                            | Difce   | 27- |
| -, | fo IIII.                                                                                                               | car. 3  | 45  |
| 5; | Quanto sia cosa indegna per conto di guerra, ò d'altro, manomet                                                        | ter gli | ar. |
|    | genti delle Chiese. Discorso V.                                                                                        | car.3   |     |
| 6  | Come è necessario nelle cose importanti dar le commissioni liber                                                       | ر دے ۔  | 1   |
|    | Discorso VI.                                                                                                           | car.3   | 56  |
| 7  | Che con la clemenza & con la bonta, & non con la crudelta si                                                           | mant    | in- |
| 6) | gono gli stati. Discorso VII.                                                                                          | car.3   |     |
|    |                                                                                                                        |         | .*  |

### Libro Sedicesimo.

| ı | Vanto vn Principe debba star accorto nelle propoj<br>no. Discorso I. | le,che gli si fan- |
|---|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|   | no. Discorso I.                                                      | car. 365           |
| 2 | In cutte le cose non solo doner si considerare, quel che de          | ee farsi, ma quel. |
|   | che comportano i tempi che possa farsi. Discorso II.                 | car.368            |

### Libro Diciassettesimo.

| K | Hi vuole opporsi a cattiui temporali, & esser vn gran    | Principes, |
|---|----------------------------------------------------------|------------|
|   | bisogna nelle ationi sue esser eguale. Discorso I.       | car.370)   |
| 2 | Che done si puo proceder con le leggi, non si ha da viar | laforza    |
| a | Discorso II.                                             | car. 3 37  |
|   |                                                          | 3 Eser     |

| 2   | Esfer grandissimo errore nel dar i carichi militari non riguarda      | r ad al-           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | tro, che alla sola nobiltà. Discorso III.                             | car. 375           |
| 4   | Di che i Principi debbono hauer cur a per non offendere i loro se     | edditi.            |
|     | Discorfo II!I.                                                        | car.380,           |
| 5   | Non douerst i popolitener in continua paura. Discorso V.              | car.383            |
| 6   | Che ne gli huomini grandi le molte ricchezze, e la molta pouert       | d sono e-          |
|     | qualmente pericolose. Discorso VI.                                    | car.385            |
| 7   | Che ciascun Principe dee tenere, e far tener conto del suo prede      | cessore.           |
| 4   | Difcorfo VII.                                                         | car.39 L           |
| 8   | Che s'hà alcuna volta da dare spatio di correggersi à chifalla.       | Discor-            |
|     | foVIII.                                                               | car.392            |
| 9   | Delle prede, e de'danni, & vtili, che da esse si conseguiscono        | Discor-            |
|     | Libro Diciottesimo. (fo 1X                                            | .car.304           |
| I   | Hè è gran sciocchezza potendo trauagliar il nimico ne'luo             | ghi stret-         |
|     | ti, aspettarlo nella campagna. Discorso I.                            | car.399            |
| 2   | se egli è meglio aspettar il nimico in casa, ò andarlo à incont       | rar nella          |
|     | sua. Discorso II.                                                     | car.402            |
| 3   | Quanto nuoca molte volte il divider le forze, e non opporsi vin       | to contra          |
|     | ilnimico. Discorso III.                                               | car.402            |
| 4   | Quando la moltitudine fà vn'errore, è bene perche se ne auegga        | ifargliel <b>ò</b> |
|     | toccar con mano. Discorso IIII.                                       | car.410            |
| 5   | Che officio di gran Capitano è conoscere, se vna guerra s'hà da a     |                    |
|     | dritardare. Discorso V.                                               | car.414            |
|     | che non si dee lasciar luogo nimico dietro le spalle. Discorso VI     | car.42 I           |
| 7   | Che fatollo e ripofato, e non digiuno e stanco s'habbia à condur      |                    |
|     | alla battaglia. Difcorfo VII.                                         | car.423            |
| 8   | Nelle cose grandi le vie di mezzo esser inutili, e per conseguen      |                    |
|     | cipi la neutralità esser dannosa. Discorso VIII.                      | car.426            |
|     | Che i danari sono il neruo della guerra. Discorso IX.                 | car.430            |
| I   | o Non esser cosa viile il dispreggiare il nimico. Discorso X.         | car.437            |
|     | Libro Diciannouesimo.                                                 |                    |
| I   | PRima chè col nuouo nimico si venga à giornata, douer si ten          |                    |
|     | che le sue forze vagliano. Discorso I.                                | car.440            |
| 2   | Se pero è che si debba tener maggior conto della fanteria, che a      |                    |
| _   | leria, Difcorfo II.                                                   | car.443            |
| 3   | Che le artiglierie de gli antichi, se be differenti dalle nostre, sac |                    |
| ď., | i medesimi effettize della viilità di esse. Discorso III.             | car.430            |
| 4   | Del fortificarsi, e che le fortezze sono alla guerra villi, e neces   |                    |
| _   | sipud fare senza esse. Discorso IIII.                                 | car.457            |
| 5   | Qual fù più cagione dell'imperio, che acquistarono i Romani,          |                    |
|     | la fortuna. Discors o V.                                              | car.369            |
|     | , b 4                                                                 | 6 Cbe              |

| 6 Che non si marauiglino i Principi, se è detto lor la bugia. Dist<br>7 Non douer si il nimico nella battaglia mettere in disperatio | c. VI.c.472 ne. Discor- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| fovII.                                                                                                                               | car.474                 |
| 8 Che vn Principe dee essere intero offeruatore delle sue prome                                                                      | ella Dilany             |
|                                                                                                                                      |                         |
| fo VIII.                                                                                                                             | car.476                 |
| 9 Degli alloggiamenti. Discorso IX.                                                                                                  | car.484                 |
| 10 Rarissime volte, e quasi mai potersi scusar coloro, i quali con                                                                   | giurano con             |
| era il lor Principe. Discorso X.                                                                                                     | car.497                 |
|                                                                                                                                      |                         |
| Libro Ventesimo.                                                                                                                     |                         |
| 23010 Ventemino.                                                                                                                     |                         |
| to the second terms of                                                                                                               |                         |
| He sia meglio cleggere i magistrati, ò cauarli per tra                                                                               | itta. Dijcor-           |
| fo I.                                                                                                                                | car.500                 |
| a Della scelta de'soldati. Discorso II.                                                                                              | car.501                 |
| 3 Che nelle fortezze non si deue racchiudere gente inutile.                                                                          | Discorso III.           |
| •                                                                                                                                    | 508                     |
| car.                                                                                                                                 | car. 512                |
| 4 Della natura del volgo. Difcorfo IIII.                                                                                             |                         |
| 5 D'alcuni decreti de marauigliosa grauità de'Romani. Discor                                                                         | 100. 6. 514             |
| 6 Quanto à Principi sieno cosa pericolosa le discordie domest.                                                                       |                         |
| COVI.                                                                                                                                | car.516                 |
| 7 Come è necessaria cosa ne principi d'un nuouo regno acqui                                                                          | star si fama di         |
| elemente. Discorso VII.                                                                                                              | car.523                 |
| 8. Del bello temperamento trouato da Greci discancellar                                                                              | certe colpe con         |
| l'oblinione. Discorso VIII.                                                                                                          | car. 523                |
| Quali sieno le vere arti del regger i popoli. Discorso. IX.                                                                          | car.524                 |
| 9 Quali fieno co per cui re activações popose. Difeorio 12.                                                                          | Ma consimon             |
| 10 Che non si lasci crescer vn Principe tanto grande, che p                                                                          | offa opprimer           |
| gli altri. Difcorfo X.                                                                                                               | car. 528                |

#### Libro Ventuncsimo.

11 Chi prta con più potente di lui non fà altro, che affrettar la sua rouina.

32 Quanto importi nella mischia, e calca della battaglia il sapersi allargare.

Discorse XI.

Discorfo XII.

|   |                                                                                                                                                         | ^             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| T | Nde nasca l'oblinione delle cose. Discorso I.                                                                                                           | ear.536       |
| 2 | Nde nafca l'obliuione delle cofe. Difcorfo I.  Del saper bene ordinar vna battaglia. Difcorfo II.  Del alterigia militare de gli antichi. Difcorfo III. | car.544       |
| 2 | Del'alterigia militare de gli antichi. Discorso III.                                                                                                    | car.559       |
| 3 | Arte tenuta da Capitani per metter in sospetto il nimico.                                                                                               | Discorso IIIL |
| 7 | car.                                                                                                                                                    | 564           |
|   | Some tutti Discorse TAZ.                                                                                                                                |               |

TA-

car.530.

car.533

# TAVOLA DE I LVOGHI

### DI CORNELIO TACITO,

sopra i quali sono fondati i Discorsi di Scipione ammirato. Libro Primo.

| I | V I cuncta discordijs ciuilibus fessa, nom<br>pis sub imperium accepit. | ine princi -            |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   | pis sub imperium accepit.                                               | car. 1                  |
| 2 | Quo pluribus monumentis insisteret.                                     | <b>c</b> ar.2. <b>b</b> |
| 3 | Quamquam fas sit priuata odia publicis v                                | tilitatibus             |
|   | remittere.                                                              | car.3                   |
| 4 | At patres, quibus vnus metus si intelligere videren                     | tur &c.                 |
|   | car.                                                                    | 3.b                     |
| 5 | Proferri libellium, recitariq; iussit, opes publicæ co                  | ntineban-               |
|   | tur &c.                                                                 | car.3.b                 |
| 6 | Addideratque confilium coercendi intra terminos                         | imperij.                |
|   | car.                                                                    | 3.b                     |
| 7 | Quod trigena aut quadrigena stipendia senes, & ples                     | iq; trunca              |
|   | to ex vulneribus corpore tolerarent.                                    | car.4.b                 |
| 8 | Sed populum per tot annos molliter habitum, nonc                        | lum aude-               |
|   | bat ad duriora vertere.                                                 | car. i r                |
| 9 | Proiectus in limine portæ miseratione demum, quia                       |                         |
|   | legati eundem erat, clausit viam.                                       | car. 13.b               |
| 1 | Quorum laudato studio Germanicus armis modo,                            | -                       |
|   | bellum fumptis, propria pecunia bellum iuuit.                           | car. 14                 |
|   | r Edixit Tiberius militare ararium eo subsidio nati.                    | car. 15.b               |
| I | 2 Id quoq; morum Tiberij fuit continuare imperia.                       | car.15.b                |
|   |                                                                         |                         |

#### Libro Secondo.

|   | D Arovenatu.                                            | car. 16  |
|---|---------------------------------------------------------|----------|
| 2 |                                                         | car.17 b |
| 3 | Sequerentur Romanas aues propria legionum numin         | a.c.18.b |
| 4 | Sed genere pugnæ, & ARMORVM superabantur.               | car.19   |
| 5 | Sed genere PVGNAE, & armorum superabantur.              | car. 19  |
|   | Plus confilio, quam vi perfecisse.                      | car.zo   |
| 7 | Vrgulaniæ potentia adeò nimia in ciuitate erat, vt test |          |
|   | fa quadam, quæ apud senatum tractabatur, venire d       | edigna-  |
|   | retur.                                                  | car.z1.b |
|   |                                                         | s Ne     |

| 9 Neclarillima familia extingueretur.                                                          | car 21.b    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8 Quamquam multi è domo principis equitesque, a                                                | c senatores |
| sustentasse opibus, iuuasse consilijs dicerentur, h                                            | aud quæsi.  |
| tum.                                                                                           | car.22.b    |
| 10 Nec multo post Drusus in Illyricum missus est, vt si                                        | iesceret mi |
| litiæ, studiaque exercitus pararet. simulque iuuer                                             | iem vrba-   |
| no luxu lasciuientem &c.                                                                       | car.23.b    |
| 11 Necconsulari obtinente Asiam, æmulatio inter par                                            |             |
| impedimentum otiretur.                                                                         | car.24      |
| 12 Numerate sex liberos. misericordia cu accusantibus                                          | erit cal    |
| 13 Non fraude, neq; occultis, sed palam & armatum p                                            |             |
| manum hostes suos ylcisci.                                                                     | -           |
| manum nones mos vienes.                                                                        | car.30      |
| Libro Terzo.                                                                                   | · ·         |
| Librot trzo.                                                                                   |             |
| TAma for veneration enotius omnes destinabătur                                                 | r imperio   |
| FAma, spe, veneratione potius omnes destinabătur<br>quam quem suturum principem sortuna in occ | culto tena  |
| bat.                                                                                           | con a a b   |
|                                                                                                | car.33.b    |
| 2 Graufor remedijs, quam delicta erant.                                                        | car.35      |
| 3 Actamen initia fastigij Cæsaribus erant.                                                     | car.35      |
| 4 Fato potentiæ raro sempiternæ.                                                               | car.35.b    |
| 5 Tiberius per literas castigatis oblique patribus, quod                                       |             |
| principem reijcerent.                                                                          | car.36.b    |
| 6 Eoque Romana ciuitas olim data, cum id rarum, nec                                            | inili virtu |
| ti precium esset.                                                                              | . car.37    |
| 7 Tanto impensius in securitatem compositus, neque                                             |             |
| vultu mutato, sed vt solitum per illos dies egit.                                              | car.38      |
| 8 Lapidum causa pecunia nostra ad externas aut host                                            | iles terras |
| transferuntur.                                                                                 | car. 39     |
| 9 Aemulandi amor validior, quam pena ex legibus, & n                                           | netus c.40  |
| 10 Nespecie religionis in ambitionem delaberentur.                                             | car.41      |
| 11 Excitari quosdam ad meliora magnitudine rerum,                                              | hebescere   |
| alios.                                                                                         | car.42      |
| 12 Lepidus à senatu petiuit, vt Basilicum Pauli Aemyli                                         | ia monu-    |
| menta propria pecunia firmaret, ornaretque.                                                    | car.42.b    |
| 13 Non alia magis populique contumelia Rom. indolui                                            |             |
| rem ferunt.                                                                                    | car.42.b    |
| A TENT 1 TO 1                                                    |             |

Libro Quarto.

1 Modestia seruitia:

car.44.b 2 Aequari

| Aequari adolescentes senectæ suæ impatienter indo      | luit.           |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| car.                                                   | 46 b            |
| Destrui fortunam suam Cæsar, imparemque, tanto m       | car.46.b        |
| Liceatque inter abruptam cotumaciam, & deforme c       | blequiñ         |
| pergere iter ambitione, ac periculis vacuum.           | car.47          |
| Non graui, nec vno incursit consectandum hostem v      | agum            |
|                                                        |                 |
| car.                                                   | 48              |
| Et huic negatus honor gloriam intendit.                | car.48          |
| Hæc conquiri; tradique in rem fuerit.                  | car.49          |
| Narnque spreta exolescunt, si irascare agnita vide     | ntur.           |
| car.                                                   | 49.6            |
| 9 Morisquippe tum erat quamquam præsentem script       | o adire.        |
| car.                                                   | 50.b            |
| 10 Dum populatio lucem intra sisteretur.               | car.52.b        |
| 11 Igitur Latiaris iacere fortuitos primum sermones, m | .ox lauda       |
| re constantiam.                                        | car.56          |
|                                                        |                 |
| Libro Quinto.                                          |                 |
| Icax idem, & Tiberium acerbis facetijs irridere        | solitus.        |
| car.                                                   | 57.b            |
| 2 Neque enim ante speciem constantiæ dederat.          | <b>c</b> ar. 58 |
| 3 Simul populus effigies Agrippinæ & Neronis gerens,   |                 |
| curiam.                                                | car. 58         |
| 4 Si re ludantur tyrannorum mentes, posse aspici lan   |                 |
| car.                                                   | 60              |
| 5 Neque mala vel bona, quæ vulgus putet.               | car.62.b        |
| 6 Tot luctibus funcsta ciuitate, pars mœroris suit &c. | car.63.b        |
| 7 Princeps cæterarum rerum potiretur, ipse prouincia   |                 |
| ret.                                                   | car.64.b        |
| 8 Nominetantum & auctoreopus.                          | car. 64         |
| 9 Barbaris cunctatio seruilis, statim exequi regium vi | detur.          |
| car.                                                   | 64.b            |
| 20 Non eadem omnibus decora-                           | car.67.b        |
|                                                        |                 |
| Libro V ndecimo.                                       |                 |

SEd consulanti super absolutione Assatici..... ssens Vitellius..... liberumei mortis arbitrium permisit. car. 2. At Clau-

| 2                                                         | At Claudius matrimonij sui ignarus, & munia censo                                                       | ria viur- |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
|                                                           | pans.                                                                                                   | car.71    |  |
| 3                                                         | Et quia externæ superstitiones inualescant fact                                                         | um ex ea  |  |
|                                                           | s. c. viderent pontifices quæ retinenda firmandaqu                                                      | e aruspi- |  |
|                                                           | cum.                                                                                                    | 71.b      |  |
| 4                                                         | Legiones operum & laboris ignaras populationibus l                                                      | ætantes,  |  |
|                                                           | veterem ad morem reduxit.                                                                               | car.72    |  |
| 5                                                         | Ac neætas quidem distinguebatur.                                                                        | car. 72.b |  |
| 6                                                         |                                                                                                         | it,quam-  |  |
|                                                           | quam armis pollerent, nisi quod victos pro alienigo                                                     |           |  |
|                                                           | bant?                                                                                                   | car.73    |  |
| 7                                                         | Tuncprimum fortunam suam introspexit.                                                                   | car 75.b  |  |
|                                                           | L'bro Dodicesimo.                                                                                       |           |  |
| _                                                         | L'bro Dodicessmo.  E foemina experta secunditatis, integra iuuenta dinem Cæsarum aliam in domum ferret. | claritis  |  |
| I                                                         | dinem Cæfarum aliam in domum ferret.                                                                    | car =6    |  |
|                                                           | At Eunones claritudine viri, mutatione rerum, & pr                                                      | ece hand  |  |
| 2                                                         | degenere per motus.                                                                                     | car.78    |  |
| •                                                         | Quindecim dierum alimenta vrbi non amplius super:                                                       |           |  |
| 3                                                         | flitit.                                                                                                 | car.82    |  |
| 4                                                         | Vtque studijshonestis, & eloquentiæ gloria nitesceret.                                                  |           |  |
| 7                                                         | Redditam oraculum est: quærerent sedem cæcorum s                                                        | erris ad- |  |
| ,                                                         | uerfam.                                                                                                 | car.85    |  |
|                                                           | Libro Tredicesimo.                                                                                      |           |  |
|                                                           |                                                                                                         |           |  |
| 1                                                         | V T famæ inseruiret, quæ in nouis captis validissi car.                                                 | 87.0      |  |
| 2                                                         | Vt iuuenilis animus leuium quoque gloria sublatus                                                       | maiores   |  |
|                                                           | continuaret.                                                                                            | car.88    |  |
| 3                                                         | Milites tendere omnes extra vallum iussit.                                                              | car.92.b  |  |
| 4                                                         | Satis comperto Vologesem desectione Hyrcaniæ attir                                                      | neri 93   |  |
| 5                                                         | Sed neque commeatibus vim facere potuit.                                                                | car.93    |  |
| 6                                                         | Nec tamen proximo itinere ducta legiones.                                                               | car. 93.b |  |
| 7                                                         | Recepta inter ordines impedimenta.                                                                      | car.93.b  |  |
| 8                                                         | Artaxatis ignis immissus, deletaque & solo æquata su                                                    | nt, quia  |  |
|                                                           | nec teneri sine valido præsidia ob magnitudinem n                                                       |           |  |
|                                                           | nec &c. nel fine.                                                                                       | car.93.b  |  |
| 9                                                         | Socors animum eius in contrarium trahens.                                                               | car.95    |  |
| 10                                                        | Vetus Mosellam atque Ararim sacta inter vtrumque                                                        | tolia co- |  |
| nectere parabat; vt copia per mare, dein Rhodano &c. c.96 |                                                                                                         |           |  |
| I                                                         | Et commotus his Auitus, patienda meliorum imperi                                                        | 1. 90.0°  |  |
|                                                           | •                                                                                                       | Libro     |  |

|       | _       | 43 89     |
|-------|---------|-----------|
| Libro | Quattor | dicesimo. |
|       |         |           |

CEgue in omnes libidines effudite, quas male coercitas qualifcunque matris reuerentia tardauerat. car. 100 2 Quid superesse, nisi vt corpora quoque nudent, easque pugnas

pro militia & armis meditentur. car.101

3 Nero componit ad Plautum literas, consuleret sibi & turbis, seque praue diffamantibus subtraheret. car. 101.b

4 Quippe multa in Neronem adulatione addidit, subiecturum ei prouinciam fuisse, si biennio proximo vixisset. car. 102.b

5 Ne strepitum quidem, & clamorem tot militum, ne dum impe tum,& manus perlaturos. car. 103.b

6 Italead intorquenda pila expedierat vetus miles, & multa præ liorum experientia, vt certus euentus Suetonius daret pugne fignum. car. 104

7 Habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum, quod cotra fingulos vtilitate publica rependitur.

Libro Quindicestimo.

Cripleratque Cefari, propio duce opus esse, qui Armeniam defenderet. car. 109.b

2 Factum exeo Senatus consultum, ne simulata adoptio in vlla parte muneris publici iuuaret.

3 Cosuluit inter primiores ciuitatis Nero, bellum anceps, an pax in hoste place ret.

4 Igitur irriti remittuntur, cum donis tamen, vnde spes fieret, no frustra eadem oraturum Tyridate si preces ipse attulisset. 113

5 Inque eam prædam etiam Dij cessere, spoliatis in vrbo templis

6 Certum ad diem in Campaniam redire ciassem Nero insteret, non exceptis maris casibus. car. 116.b

7 Oderam teinquit, necquisquam tibi sidelior militum suit, du amari meruisti. car. 120.b

Libro Sedicesimo.

I Gitur Nero non auctoris, non ipsius negotij side satis spectata, nec missis visoribus, per quos nosceret, an vera assereretur, auget vltro rumorem.

2 Cohibuit spiritus eius Thrasea, ne vana & reo non profutura, întercessori exitiosa incideret.

Libro Diciasettesimo.

Ccessit Galbævox pro Rep. honesta, ipsi anceps, legi à se mi lite no emi. Nec enim ad hac formam cætera erat. 128. b 2 Inauditi atque indefensi tamquam innocentes perierant. 129.b

| 3   | Id satis videbatur. Car. 129                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Vililimus quidem ac breuilimus bonarum malarumquere-                                                          |
| í   | rū delectus, cogitare quid aut nolueris sub alio principe aut                                                 |
| ٠   | volueris. car. 130. b                                                                                         |
| 5   | Necremedium in cateros fuit, sed metus initium tanquam per                                                    |
|     | arte & formidine singuli pellerentur, oībus supectis. 131.b                                                   |
|     | Inopia vix priuato toleranda. car. 131.b                                                                      |
| 7   | Non hore Galba, sed tradito principibus more, munimentum                                                      |
| -   | ad præsens in posterum vitionem. car 135                                                                      |
| 8.  | Cæcinna belli auidus proximam quamque culpam antequam                                                         |
|     | pœniteret vltum ibat. car. 139.b                                                                              |
| 9   | Sarmatæ dispersit, aut cupidine pœnæ graues onere sarcinaru                                                   |
|     | & lubrico itinerum adepta equorum pernicitate, velut vin-                                                     |
|     | Aicadebantur. car.141.b                                                                                       |
|     | Libro Diciotesimo.                                                                                            |
|     |                                                                                                               |
| Ĩ   | Is copijs rector additus Annius Gallus cum Vestricio ad                                                       |
| •   | occupandas Padi ripas premissus. car. 146.b                                                                   |
| 2   | Quoniam prima confiliorum frustra cæciderant, transgresso                                                     |
|     | iam Alpes Cacinna. car. 146.b                                                                                 |
| 3   | Nam Cacinna non simul cohortes, sed singulas acciuerat, quæ                                                   |
|     | res in prælio trepidationem auxit, cum dispersos, nec vmqua                                                   |
|     | validos pauor fugientium abriperet. car. 149                                                                  |
| 4   | Addidit consilium, vetitis obire vigilias centurionibus. 149.b                                                |
| 5   | Festinationem hostibus, moram ipsis vtilem diseruit.                                                          |
| 6   | Nec multum virium à tergo.                                                                                    |
| 7   | Celso & Paulino abnuentibus, militem itinere sessum, sarcinis                                                 |
| n   | grauem obijeere hosti.  151.b                                                                                 |
| ð   | Imperiŭ cupientib.nihil mediŭ inter fumma aut precipitia.157                                                  |
| 9   | Sed nihil æque fatigabat, quam pecuniarum conquisitio, eos es-<br>se belli ciuilis neruos dictitans. car. 156 |
| • . |                                                                                                               |
| 1 ( | Non tulit ludibrum insolens contumeliæ animus. car. 159.b                                                     |
|     | Libro Diciannouesimo.                                                                                         |
| 7   | Entatisque leui prælio animis, ex æquo discessum. 163.b                                                       |
| 1   | Sarmatæ vim equitū, qua sola valēt, offerebāt. 163.6                                                          |
|     |                                                                                                               |
| 3   |                                                                                                               |
|     | manus possunt? car. 166<br>Cremona propugnaculum aduersus Gallos transpadum                                   |
| 4   | agentes. 168.b                                                                                                |
| _   | Affuit vt sapealias fortuna Pop. Romani. car. 176.b                                                           |
| J   | Affait vi impeanas fortuna i op. Komain.  6 Atque                                                             |
|     | o miduc                                                                                                       |

| 6 | Atque ita digressus, voluntaria morte dista firmauit.                   | C. 172                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   | Vocatos ad cocionem Antonius docuit, esse adhuc Vi                      |                         |
| ′ | res, ambiguas si deliberarent, acres si desperassent.                   | C-173                   |
| 8 | Sabinus ad Vitellium misit cum mandatis &                               | quæstu,                 |
| _ | quod pacta turbarentur.                                                 | car. 176                |
| 9 | Proprium esse militis decus in castris: illam patriam, ill              | os pena-                |
|   | tes.                                                                    | 178                     |
| 1 | o Haud dubie intererat, & Vitellium vinci, sed imputa                   | are perfi-              |
|   | diam non possunt, qui Vitellium Vespasiano prod                         | idere, cũ               |
|   | a Galba desciuissent.                                                   | car.178                 |
| ٠ | Libro Ventesimo.                                                        |                         |
| I |                                                                         | <i><b>Marcellus</b></i> |
|   |                                                                         | ar.179.b                |
| 2 |                                                                         | car.181.b               |
| 3 | Donec disperata vi verterent consilium ad moras, han                    | udignari                |
|   | paucorum dierű inesse alimenta, & multű imbellist                       | urbę.183                |
| 4 | Vt est vulgus sine rectore præceps, pauidum, socors.                    | car.186                 |
| 5 | Reconciliauit paulisper studia patrum habita in senat                   | ~ .                     |
| _ |                                                                         | ar. 187.b               |
| 6 | Non legiones, non classes perinde firma imperij mur                     |                         |
|   | quam numerum liberorum.                                                 | car.189                 |
| 7 | Obstabat ratio belli, & nouum imperium inchoanti                        |                         |
|   |                                                                         | ar.191.b                |
| 8 | Ne quis in certamine, iurgione seditionem aut cladem litoni obiectaret. |                         |
| _ | Ipsi plerumque legionibus nostris præsidetis. Ipsi has                  | car. 194                |
| 9 | prouincias regitis.                                                     | _                       |
| 7 | Octingentorum annorum fortuna disciplinaque co                          | car.194                 |
| 1 | hac coaluit.                                                            |                         |
| T | 1 Quæ conuelli sine exitio conuellentium non potest.                    | car. 154.               |
| 1 | 2 Donec legio vicesima prima patentiore, quam cæte                      | ra: spatio              |
|   | conglobata sustinuit ruentes, mox impulit.                              | car. 195                |
|   | Libro Ventunesimo.                                                      | - •                     |
| 1 | Vdeos Creta infula profugos, nouissima Libyæ infe                       | disse me-               |
|   | 1 morant.                                                               | car.197                 |
| 2 | Postera luce Cerialis equite & auxiliarijs cohortibus,                  |                         |
|   | explet, in secunda acie legiones locatæ;&c.                             | car.200                 |
| 3 | Gnarus deesse naues efficiendo ponti neque exercitu                     | ım Rom.                 |
|   |                                                                         | car.200.b               |
| 4 | Cerialis agros villasque Ciuilis intactos nota                          | arte Du-                |
|   | cum finebat.                                                            | car.2 01b               |
|   |                                                                         |                         |

Sono tutti luoghi 142.

the a first sufferming. Colombia grade to the color 11/10 1 : 2 6 1 : 2 The file of the 31 15:00

# DE' DISCORSI

### SCIPIONE

AMMIRATO

# Sopra Cornelio Tacito. LIBRO PRIMO.

Non douere vn Principe nuouo almeno ne' titoli, & nelle cose d'apparenza dar mala sodisfatione a suoi sudditi.

#### DISCORSO PRIMO.



OVREBBONO i Principi mettere ogni studio à conseruarsi l'amore de' popoli, non si trouan fortezza do fortezza più gagliarda, che il petto del vas-Prencipe è l'a-sallo armato della beniuolenza verso il suo mor dei Vasial Signore: Ma i Principi, massimamente se sono nuoui, i quali non contenti d'hauer sustantialmente i popoli per ischiaui, il voglio-

no dimostrare ancor loro con le parole, non fanno altro secon do il mio giudicio, che co l'odio de suoi fedeli mettere in auue tura lo stato, & la persona propria; il che si vide in Cesare, quando non fece quelle accoglienze à Senatori, che al grado loro parea che si conuenisse. 1. Et nondimeno non haueua il 1. Suet. cap. 7 82 popolo Romano fatto questi rammarichi, vedendosi con l'o-pere priuato della libertà; così è proprio della natura humana, sentire con minor pacienza il dispregio, che il danno; di na sentir più il dispregio che che non è però da far marauiglia, poiche le ferite, e i rubamen- il danno, ti toccano il corpo & la roba; doue l'offese del dispregio penetrano nell'anima, doue è collocato l'honore. Quindi è, che quando i Germani furono rotti da Germanico non presero cotanto sdegno, e cotanto dolore per conto delle serite, delle morti, & delle sciagure loro grandissime, quanto per essere Difc. Ammir.

Romani stima che l'effetto Prencipe. 3. Liu.libr.27. car.297.b.

a guisa d'vn Troseo state rizzate le lor arme in vn monte, con 2. lib. 2. car. 18. hauerui scritto i nomi delle nationi vinte. 2. Augusto tenne in uano maggior questo modi diuersi da Cesare, imperò che essendoli noto, quan male il nome to i Romani si recauano a maggior onta il nome, che l'effetto della feruità, della seruità, non volendo tirarsi addosso senza vtile alcuno Augusto prende questo odioso titolo reale, prese vn nome vsitato nella Republica di Principe, costumandosi di crear il Principe del Senato. 3 col cui dolcissimo, & amabile ricoprimento, quasi zucchero posto sopra amara medicina, venne a mitigare, e addolcir quel fiele, che harebbe potuto sentir ciascuno dalla memoria della perduta libertà. Dice Cornelio Tacito di lui parlando. Qui cunsta discordijs civilibus fessa, nomine Principis sub Impe-4.lib.1. cap. 1. rium accepit. 4. e coloro i quali nella sua morte lodauano Au-

5.Car .3.

gusto, diceuano, che egli ordinò la Republica non sotto nome di regno o di dittatura, ma Principis nomine. 5. Nella qual cosa a me pare, che auuenga quello, che vediamo succedere a tempi della carestia, nella quale non mutandosi il prezzo, ancor che si muti il peso del pane, par che non si venga a sentir così notabilmente il caro, come si sentirebbe crescendo la moneta. Così fece egli in tutti gli altri titoli di Consolo, di Padre della patria, di Tribunitia podestà, di Pontesice Massimo, d'Imperadore, più tosto accrescendo nel vecchio nome nuo-6.1ib.54 cart. ua autorità, come Dione racconta. 6. che fece in quel, che hab-

665.

biamo detto d'Imperadore, che con odiosi, & nuoui nomi mettersi a turbare le menti de'popoli. & per questo soggiunge Cornelio in questi principii della sua opera eadem mazistratuum vocabula, & altroue disse della Tribunitia podestà. Id summi fastigii vocabulum Augustus repperit, ne regis aut dictato-Romani glo ria pramineret. 7. Fu antico costume del popolo Romano d'esrioniumi, de ser gelosissimo de titolidati da altri che da lui; di che marauiglioso csempio fu quello di L. Marzio, il quale ancora che dotoli che si pre- pò la morte de i due fratelli Scipioni hauesse in Spagna satto cose, che dal senato Romano surono stimate veramente magnifiche:nondimeno essendosi egli nelle lettere, che hauca scrit

> to alla Republica chiamato Propretore, pochi furono de senatori, che di ciò non prendessero isdegno, giudicando per cosa di cattiuo essempio, che i Capitani fossero eletti dall'essercito, eancor cheper i tempi che andauano fortunosi alla Republica, sosse stato stimato per ottimo partito il serbare adaltro tem po la consulta sopra diciò; non vollero però in conto alcuno nella risposta darli titolo di Propretore, 8. Quindi si può

vedere

altri. Odiofi de i Ti denano da se stelli .

MI 274.

Vedere con quanto maggior altezza d'ani mo si portò Scipione Scipione Affili Affricano, il quale appellato da gli Spagnuoli Re, rispose gran- neme di Re. dissimo esfere il titolo d'Imperadore (così si cognominauano in Roma i Generali dopò alcune cose satte da gli esserciti) come i suoi soldati l'hauean chiamato; il titolo reale, ilquale altroue era grande, in Roma esse intollerabile; hauer ben egli animo reale, & se hauer questo stimassero eglino in vn'huomo cosa grandissima tacitamente fra se sel riputassero, di chiamarlo per nome sen'astenessero. 9. Sono da Giustino singolarmente 9. lib.27. carte Iodati i successori d'Alessandro Magno: i quali mentre egli heb Giustino loda i be legittimo herede, non vollero mai prendere titolo reale; ne Alessandro. Tolomeo, ne Cassandro, ne Lisimaco, ne Seleuco si sarebbono per auuentura mai Re intitolati, se Antigono non hauesse dato a questa ambitione principio. 10. Et chi legge con attentione ro.lib.15. Antigono che Plutaro vedrà, che ne Antigono harebbe posto mano a que-giudicio sa di stavanità, se quel tristo, & sfacciato adulatore d'Aristomeno marlo Re. fulla vittoria, che Demetrio figliuolo d'Antigono hebbe di To lomeo, non l'hauesse Re cognominato. 11. Cosa degna di se,& non lontana dal proposito, che habbiamo alle mani fece il gran ti ne la vita di de Gregorio, il quale volendo rintuzzare l'orgoglio di Giouan Gregorio Papa ni Patriarca di Costantinopoli, ilquale dopò il Concilio fatto si chiamaseruo di lerui di Dio in quella Città negli est emi anni di Pelagio suo predecessore, ardiua chiamarfi vniuerfal Vescouo, nome che ad altro che al Poutefice Romano non s'apparteneua, dopò hauerlo agramente ripreso, che in tempi tanto lorbidi e infelici per la Christianità, i Sacérdoti, i quali inuolti nella cenere, e prostrati in terra doueano piagnere le miserie del secolo, stessero occupati in desiderar nuoui nomi, & nnoui titoli, egli in contrario di ciò, Seruo de serui di Dio incominciò ad appellarsi. 12. il qual 12. Gioā. Diaz. tilolo diuenuto glorioso nella sua humiltà, da niuno de suoi sua vita. successori è stato rifiutato. Conobbe altri questa verità mo-Glibuomini in strando, che pascendosi l'vniuersale de glihuomini cosi di quel rono cosi di che pare, come di quello che è, è bene nel riformare vno stato quel che pare, ritenere almeno l'ombre di modi antichi; ma come finisca cheè. egli quel ragionamento, & come dia principio all'altro, che accanto gli segue con l'altro appresso forse, è di più lunga consideratione. Ma noi conchiudiamo così, che i Principi douno esser buoni rebbono esser buoni per vtile, & beneficio non men de sudditi, non men per i cheloro; nondimeno che quando per alcuna necessità, ò per sudditi che per qual si voglia altro accidente non possono dar quella intera sodisfatione a'loro vassalli, che conuerrebbe nell'opere, debbono almeno ingegnarsi di non dar loro discontentamento nelle

LIBRO

13. Nell'ippo- dimostrationi, & ne' titoli, doucido bastar loro (come solea A Principi ba- dire il Gran Duca Cosimo) che posson fare. Euripide chiamò tti il poter fa- la cortesia guadagno, che si sa con poca fatica. 13. Et in vero io non so qual maledittione sia quella, non che de' Principi, ma di molte altre persone constituite in minor grandezza, che poten do farsi amare con l'amoreuolezza, & cortesia, che non costa lor nulla, vogliono farsi odiare tenendo modi superbi, e discortesi, che costa lor molte volte lo stato, & la vita.

> Con quanta diligenza debba ricercar vn Principe d'hauer certo succe Bore.

#### DISCORSO II.

Cofi è fauiez. za antiueder le cole future co me gouernar le presenti. 2, Ostonario.

ri cose con prudenza ti cose con prudenza, così è di sauissimo antiueder le future, & quelle anciuedendo dar loro tal ordine, & misura, che etiandio per longhissimo spatio 1. Sal. 11. nel di tempo dopò il breue termine dell'humana vita si possi-

no mantenere. 1. onde fu espresso quel marauiglioso concetto, che per l'ordine, & dispositione data da Dio, il giorno tuttauia perseuera in quel tenore, & forma, che gli fur dati dal suo primo cominciamento. Il che non si può condur ad effetto, poiche non siamo in questa vita immortali, senza haner successore: alla cui cura quelle cose, che tu vuoi che vadano innanzi, fieno raccomandate. Per la qual cosa grandissimo su lo studio, e il procaccio, che vsò Augusto, non gli essendo dalla natura stati conceduti figliuoli maschi, in stabilirsi certo successore. Et come che la fortuna quasi contrastando con la sua mirabil prouidenza, & Marco Marcello prima, & pofcia Gaio, & Lucio figliuoli d'Agrippina, & suoi nipoti gli hauesse tolti, elettosi finalmente per suo successore Tiberio, vol le; ancor che Tiberio hauesse già vn figliuolo grandicello in casa; che gli adottasse etiandio Germanico; quo pluribus monumentis insisteret. 2. & altroue 3. Ne successor in incerto foret. & tale fu senza alcun fallo questa prouidenza d'Augusto, che non ostante che il suo sangue dopò quattro Imperadori fosse man cato, i suoi ordini si conservarono poi per molto numero d'anni, & per molti altri Imperadori, inuiolabile, e d'alcuni ne appar vestigio infino à presenti tempi; cosa a chi vi considera di grandissima marauiglia; il qual pensiero su ancor cagione

Augusto felleeiro della fucseffione.

gione, che Tiberio no rimuouesse l'imperio fuor della casa sua. Tiberio per cana Sin extra domum successor quæreretur, ne memoria Augusti, ne nomen l'imperio di Casarum in ludibria verterent, metuebat. 4. Questo medesimo ri guardo hebbe Adriano, il quale non hauendo figliuoli, si ad-ne del s. libr. dotto Antonino, & comando essendo Antonino senza sigliuo adotta Antoni li maschi, che egli se ne eleggesse non vno, ma due; dicendo no, & vuol che Dione, il quale scrisse la vita dilui, che Adriano volle, che per due, lungo tempo vi fosser di quelli, iquali dopò lui hauessero da essere Imperadori. Coloro per lo contrario, i quali diciò non s'han tolto pensiero, bene spessohanno hauto per successori quelli, che meno haurebbon voluto, & di guerre, & di miserie han per molti anni lasciati trauagliati gli stati loro: di che su ottimo essempio Filippo Maria Visconte Duca di Milano; Filippo Maria Visconte non il quale hauendo potuto fondar la sua successione in Fran- cura di successi cesco Sforza suo genero, & più volte da lui nutrito in queste speranze; poiche era priuo de figliuoli maschi, non ne venendo mai à capo, altro non fece, che con rouina de suoi sudditi mandare in lungo; ma non già leuar via la Sforzesca succes- Giouanna Sesione. Giouanna Seconda Reina di Napoli molestata dal Ter- coda Reina di zo Lodouico d'Angiò; s'adottò per suo figliuolo Alsonso Re ta, e disadotta d'Aragona, & seco venuta in rotta, tornò à riceuere in gratia Alfonse, il già detto Lodouico; il quale viuente lei mortosi, & non sapendo ella, o non potendo per cagione del Gran Sinicalco, da cui era gouernata, pigliar deliberatione alcuna vtile, e presta; tanto indugiò, che si lasciò sopraggiungere dalla morte, nella quale non essendo ancor certo, che ella hauesse nominato per fuo herede Renato fratello di Lodonico, lasciò guerre immortali nel suo reame; & finalmente colui le succedette, che meno sua volontà, & suo desiderio era, che succeder le douesse. Chi acquistò maggior gloria nel mondo, & maggiori prodez- gno non seppe ze, & d'eterna memoria degne operò, che il grande Alessan- perio in vno. dro: il quale la Persiana grandezza abbattuta, & tutto l'oriente corso, empiè la sua Macedonia d'innumerabili Trosei; & nondimeno ò per non hauer hauuto tempo, ò per non hauer saputo distender dopò la mortesì nobile Imperio nel figliuolo,0 almeno in vn sol soggetto conseruarlo, lasciò per lungo tempo acceso incendio inestinguibile di guerre, & di calamità a popoli vinti da lui ? Si come dunque segno manisesto d'huomo dotto è l'insegnare altri, & far discepoli non inferiori al maestro: così d'vn'eccellente Principe grande argomento è di valore non solo l'acquistare, & il conseruare: mail fare in modo, che altri dopò lui in quelle cose acquistate si possa mante-Difc. Ammir.

cafa iua. 4 Verso il fi-

Alessadro Ma conferuar l'im

Clemente Papa VII. chia-

nc.

Gran Duca Co fimo lascia il gran Maestra. to a faturi gran Duca.

studiarsi d'hauer figliuoli, o almeno nipoti, ò altri del suo sangue, & non potendo hauerne, il disegnare innanzi tratto, e stabilire il successore, e in caso che colui mancasse, il nominare i secondi e i terzi heredi. Nella qual cosa, lode grandissima merita Clemente VII. percioche, come che egli hauesse stama rutta la ca bilito lo stato nella persona del Duca Alessandro, & à quello sa de Medici essendo giouane hauesse data per moglie la figliuola dell'Imperadore Carlo V. del qual matrimonio si doueano ragioneuolmente aspettar figliuoli, & oltre à ciò fosse ancor viuo il Cardinale Ippolito; volle nondimeno, che alla speranza della successione fosse chiamata per ragion di primogenitura di mano in mano tutta la famiglia de' Medici. E il gran Duca Cosimo Principe prudentissimo trà tutti quelli dell'età sua, hauendo fondata la Religione di Santo Stefano, dispose, che il Gran Maestrato di quella a futuri Duchi di Firenze allhora, & per conseguente poi per gli accresciuti titoli à Gran Duchi di Toscana senza nominar di qual sangue si sieno, appartener si douesse; prudentemente antinedendo, che in ogni modo, & per qualunque caso meglio sarebbe per riuscire, che i suturi Gran Duchi, che altra priuata persona fossero a quel magistero chiamati. Se mai fu alcun tempo, nel quale sia degno d'esser messo in consideratione il presente discorso, è questo, nel quale ci ritrouiamo, viuendo molti Principi, i quali non hanno certo successore, onde auuiene ò che glistati passino in altre famiglie, o chesmembrandosi diuengano men forti, o contendendosi del successores'empiano di ciuili battaglie: oltre che da se stesso cattino pensiero non è il procurare, che l'heredità in al-Giudei ordina tre famiglie non trapassi; onde i Giudei, non menauano donrono che l'heredità non par ne fuor delle lor tribù. 5. In vero rarissime volte si mutò stasasse in astre to, sorte di gouerno, che insieme con esso non si sosse sparso 5. caz vlti.de, di molto sangue, & non fossero seguite notabili rouine; le quali chi brama di fuggire, stabilisca il successore, che sta-

famiglie. Num.

6. Tac. lib, 3.

421. 4Q.

bilirà la gloria della casa sua, & a molti torrà il desiderio di cose nuone. Sic cobiberi pravas aliorum spes rebatur. 6. & lascierà a suoi

sudditi pace, e riposo, heredità amplissima, e frutto degno, c sufficiente d'ogni suo sudore, e fa-

tica.

Che al publico beneficio le priuate nimistà, e la propria fama si dourebbon posporre.

#### DISCORSO III.

O DANSI Temistocle, e Aristide, che conuenen- Temistocle, & Aristide lascia do esser mandati insieme ad alcuno gouerno, so- no Pire. leuano deporre le lor gare ne' confini del contado Ateniese, con animo di ripigliarle quando cosibisognasse nel ritorno. 1. Vna simul cosa in- 1. plutar. polità

fuo nimico.

tese Tacito quando disse: quanquam fas sit priuata odia publicis 2. lib r. car. t. vilitatibus remittere. 2. Notabilissimo essempio di questo come amo, crea dito di molte altre virtù apparue in Q. Fabio Massimo, ilquale es- tatore papirio · sendo inimico di L. Papirio, & bisognando al popolo Romano per lo valor singolare di quell'huomo, che fosse creato Dittatore, il quale conueniua esser nominato dal Consolo, & Consolo in quel tempo era Fabio: gli furono dalla Republica mandati ambasciadori in campo pregandolo; vi memoriam simulatam patriæ remitteret, che condonasse alla patria le gare, che egli hauea con Papirio. Racconta Liuio che à questa ambasciata Fabio tenendo gli occhi bassi, non fece alcuna risposta: se non che la seguente notte (che questo era costume de Romani) creò, Dittatore L. Papirio; per la qual cosa rendendoli gli ambasciadori gratie di questa egregia vittoria, che hauea conseguito di se stesso: egli continuando nel suo ostinato silentio senza risposta, & senza hauer fatta alcuna mentione dise, ne lasciò ritornare gliambasciadoria casa. Vt appareret insignem dolorem ingenti comprimi animo. 3. alle quali cose quan- 3.11.9.csr. 1642 do io riguardo, mi marauiglio, come a Christiani paia così strano il rimetter l'ingiurie à loro nimici per amor di Christo, il quale crediamo nostro Dio, & Signore, remettendole i Romani gentili à nimici loro per amor della patria. ma perche questo non sia giudicato vnico essempio, grande, e marauigliose se ne vide vn'altro nella persona di Tiberio Gracco; il costententia in quale essendo nimico di P. Scipione Affricano, & per conse-fauor di sciguente di L. suo fratello, trouandosi egli esser tribuno della mico, plebe, nella causa, che si agitaua in Roma da L. in disesa di P. ilquale accusato d'hauer rubato il commune, se ne era andato a Linterno, aspettando tutti vna seuerissima sentenza da Gracco; egli in fauore de'Scipioni sententiò. giurando con tuttto

ciò, quel, che sa per noi, remanersi in piè le nimicitie, che 3.libr. 27. car. 307-

408

6. lib. 31. car. Cittadino dene per amor della patria di menticar l'in-

giurie prinate.

tta il viso in seruigio del fuo Re.

7 Erodoto nel fine del terzo lib. Pier Capponi ftracciai i capitoli ..

Paolo Emilio fimo.

@ar. 557. Fabio Maffi mo pre pone la patria al suo kenore.

4.lib.4.car. 83. hauea co'Scipioni 4. Dice Seruilio, che tenea più conto della Rep. che non della gratia de suoi colleghi. 5. Era odio, & nimistà grande trà Claudio Nerone, & Liuio Salinatore. Nondimeno vinse l'autorità del Senato, che deposte legare con comune animo, & configlio gouernassero la Rep. Eda vedere quelche dice Cicerone nell'oratione delle prouincie consolari di coloro, i quali per amor della Rep. si son riconciliati insieme, & da nimici fatti amici. 6. Dee dunque vn bon cittadino per amor della patria dimenticar l'ingiurie prinate, il che prudentemente fu ancora da altri auuertito. Et se ciò facciamo per la patria, quando viuiamo à Republica, il medesimo habbiam a fare per lo nostro Principe viuendosi a stato regio, & non solo condonar l'ingiurie, ma la vita, & la riputatione, & tutte le cose più care s'hanno a metter per seruigio di quel, che riconosciamo pernostro capo, colquale va congiunto il benedel regno, & Zopiro si gua. della patria. Onde Zopiro andando frà se discorrendo in qual modo potesse fare alcun segnalato seruigio al suo Re Dario cir ca il defiderio, che gli vedeua hauere d'espugnar Babilonia, pofe mano a mozzarsi gli orecchi, e il naso, e à guastarsi di serite tutto il suo bello, e honoratissimo volto, con la quale astutia riceuuto da quelli di Babilonia, come se egli quella ingiuria hauesse dal Rericeunta, & ottenuto per ciò appolorogrado, & autorità nella militia, quando vide il tempo opportuno, aperse la Città a Dario, & nel fece Signore. 7. Io mi son trouato a sentir biasimare da persone riputate sauie Pier Capponi dell'hauerestracciato i capitoli de Francesi, come temerario, non si accorgendo, che quando fosse stata certissima temerità, sarebbe stata la maggior sapienza del mondo. E ben verò per ampliare questa materia ad vn caso simile, che non è così agenol cosa ildisprezzar per publico beneficio la propria fama, come altri si crede: poiche Pao lo Emilio, concedendo questa lode a Fabio loda Fabio Mas Massimo, dice ella non esser di tutti, quasi volendo scusar se medesimo, che altri non si marauigliasse, se tal lode in lui non si tro uasse. Neque enim omnes tamfirmi, & constantianimis contra aduersum rumorem esse posunt, quam Fabius fuit, qui suum imperium

minui per vanitatem populi maluit; quam secunda fama male rem gerere. 8. Non tutti gli huomini hanno vn cuor fermo, e costan-8. Liu. 116. 44. te contra i romori del volgo, come hebbe Fabio Massimo, il quale per leggerezza del popolo amò più che gli scemasse l'imperio, che con prospera sama sar male. & in vero non ha chi che sia a prender di ciò ammiratione, auuenturandosi la presente

sente riputazione per vna cosa che ha a seguir dopo: la quale essendo, si come per lo più sono le cose, che hanno ad aunenire, incerte, par, che si lasci vn ben certo presente per vn breue in- Pompeo tropcerto futuro. La qual cagione douette muouer Pompeo nelle fua riputatiocontese, che hebbe con Cesare a dire, che a coloro si accrescea ne. riputazione, e autorità a cui si manderebbono gli ambasciadori, e colui mostrerebbe timore, e paura, da cui sarebbon mandati, della qual opinione mostrò nondimeno Cesare di non te- cesare nel fat nere gran conto, anzi disse ester concetto d'animo leggiero, & foi delli Amba infermo; percioche a lui bastaua come per l'addietro hauca fatto con l'opere, cosi voler esser superiore con la giustizia, & 9.11b. 1. de bell con l'equità. 9. Quelli dunque al mio parere son valent'huomi ni, iguali esendo certi, che quel che fanno, fanno a buon fine, ancor che nel principio così non apparisca, paghi della lor conscienza tranguggiano con animo saldo, e constante l'infamia, la qual occupa tutto quello spazio di tempo, che corre dal prin cipio dell'opera infino alla perfettione, & parto di essa. La qual propositione mi par cosi da ogni parte, & in tutte le cose esser rodife, stirig vera, e vniuersale, che niuna cosa veggio io, che più indistinta- Errote di Otmente nuoca a tuttigli stati delle persone, quanto il timore di so tudit sa la questa infamia. Questo è quel che noi dicemmo altroue, fortezza. 10. che rouinò Ottauiano Fregoso, il quale mentre per non esser riputato tiranno, volle spianar la fortezza, la qual potea conseruar se, & la sua patria dall'impeto de nimici; altro non fece che rouinar se medesimo, veder saccheggiata la patria sua, & esser costretto a ceder quel luogo a persona non di quella bontà, & virtù che era egli. Nealtra cosa che questo timor fu quello, che rouinò Pier Soderini: ilquale innamorato dell'oppinione, che gli huomini haueuano della sua bontà, no seppe con fortezza d'animo sofferire d'esser tenuto per breue tem po il contrario, per conseruar se medesimo, & la libertà della patria per più lungo tempo che non fece. Bisogna in questa ma Fabio Massie teria tornar a Fabio Massimo, dicui Liuio non contento di lo- mon cura darlo per bocca di Paolo Emilio, facendolo altroue lodar per fo per la pabocca di tutto il popolo, così dice. 11. Che essendo stato crea-tria. to la quarta volta Consolo, non l'hebbero per ambizioso, anzi esc. 141. commendauano in lui la grandezza dell'animo; poi che sapen dohauer la patria necessità d'vn grandissimo capitano, & lui esser tale, senza alcun dubbio, minoris inuidiam suam, si qui ex re oriretur, quam viilitatem Reipublica fecisset. mi miggior cosa L'Lentulo, no di questa su quel che disse & sece L. Lentolo, confortando i zio ne morte soldatiad arrendersi, è sozzo, dice egli & vituperoso il nostro la gattia, arren-

ri. Liu lib. 244

Platone non loda il troppo amor di Dio. nifio.

Meglio è il buon nome che le molte ricchezze.

Cefare soppor ta di esser tenu to timido. 13.de bello Af fric.car,247.

arrendimento; ma tale è la carità della patria; che tanto col vitupero quanto con la morte nostra, se così il bisogno ricercherà, conuien conseruarla. Platone mentre su amato da Dionisio l'hebbe caro, ma quando s'accorse che egli a guisa d'importuno amante era geloso, & smaniaua de fatti suoi, se lo recò a suentura, conoscendo ben egli, che da cotali impeti, e furie d'amore non può nascer cosa che buona sia; così a me pare che ciascuno huomo da bene habbia ad amar la buona fama, dicendo prudentemente il sauio; che è miglior cosa il buon no me, chele molte ricchezze. 12. ma non habbiamo a impaz-12. Prou. a 22. zarne, & esserne guasti in guisa, che così bisognando non habbiamo a tollerare con forte animo per alcun tempo la perdita di essa. Ne maggior fallo può far vn Capitano che per tema di non esser tenuto codardo combattere quando non si deue, & perdere vna giornata. Anzi soffrir dee volentieri, e studiosamente ingegnarsi di mostrar molte volte d'hauer timore per tirare il nimico al suo intendimento. La qual pacienza parte principalissima della fortezza marauigliosa apparue in Cesare, di cui Irzio, ouero Oppio disse. Sapientem se, timidumque hostium opinioni prabebat. 13. Onde dopo alcune righe soggiugne, che egli haucua deliberato di sostener la gloria, & esaltazione de nimici; imperò che in quella guerra Affricana, che Cesare hebbe con Scipione, insin che a lui non arriuarono gli aiuti de suoi veterani, si vide grandemente disprezzato da Scipione; ma l'allegrezza, e l'alterigia di Scipione duraron poco, hauendo finalmente Cesare di quella impresa riportato gloriosa vittoria.

Esser molte volte vtile il far vista di non vedere.

#### DISCORSO IIII.

Tiberio con astutia mostra di voler compagni nell'im. perio,

IBERIO dopo la morte d'Augusto sece più volte sembianti di voler nel peso di regger cotanto imperio compagno; il che non facea per altro, che per vedere come i senatori l'intendeuano; ac-

cioche quando essi si fossero dichiarati, egli hauesse potuto prender compenso migliore a casi suoi. I senatori dall'altro canto, a quali l'astuto proceder di Tiberio era manisesto, niuna paura hauean maggiore, che di cadere in opinione, che dell'arti di Tiberio si fossero accorti; & per questo con molte

lagrime,

lagrime, & preghiere il supplicauano a non volere abbandonare il reggimento, & gouerno della Republica, Quibus vnus metus si intelligere viderentur. 1. Ne Agrippina accortasi, che 1. Tacito lib. 1. il figliuolo l'hauea voluta vecidere, pensò a più subitano, & Agripina fa vivnico rimedio; come che & questo le fosse riuscito fallace; che stadi non esser far vista di non estersi de tesi lacciuoli anueduta. Solum insidia- Pintidie di Ne rium remedium esse si non intelligerentur. 2. Il simil fece, ma non cor già per timore Corbulone con Tiridate. Dissimulato tamen Archelao, Gerintellectu. 3. Archelao Re di Cappadocia rifuggi alle mede-re, & Demetrio sime arti. Si intelligere crederetur vim metuens. 4. Germanico fingono di non intendere, & s'accorge che Tiberio il richiama a Roma al consolato per im- di non vedere. pedirli la gloria, che egli s'acquistaua in Germania; con tutto 2.11.14. car.98. ciò vbbidì volando a comandamenti del Principe. 5. come 4.lib.2. car.23. fece Demetrio, ilquale essendosi ben accorto, perche Filippo 5. Iui. cat. 28. fuo padre nol menaua con esso seco sul monte Emo, & nondimeno facendo vista di non esfersi di nulla auucduto, vbbidì prontamente. 6. Cesare in persona di Curione loda il dissi- 6. Liu. 11b. 40. molare, perche non si dia animo al nimico con le discordie Cesare loda il del proprio essercito. 7. Et Saul sentendo, che i figliuoli di dissimulare 7.lib. r. debel. Belial mormorauano, che egli non era bastante a saluarli, fa- ei car. 167. cea vista di non sentire. 8. Ma che parlo io di capitani, & di Saul fa vitta di cose seuere, & di stato? dimandata Liuia moglie d'Augusto, 8-lib. 1. de re. in che modo ella s'hauesse guadagnato l'animo del marito, & Liuia moglie fattolsi suo:dopo alcune altre ragioni rispose, col non andare d'Augusto dissipuando i fatti suoi, & col sar vista di non accorgersi delle sue che amorose pratiche amorosc. 9. è dunque senza alcun fallo bello am- del marito. maestramento quel, che ci dà Tacito potendo seruire a più 38,car.803, cose. Ma quanto reca con se maggior difficoltà l'interpretare vna cosa diuersamente da quel, che ella è, che non sa il semplice far vista di non la vedere, tanto è l'vtile, che se ne caua maggiore, percioche tu non solo schistil danno, che ti soprastà dal vedere, ma col far vista di vedere in vn'altro modo vieni a conseguire il tuo intendimento; il che con l'esempio di M. Marcello ottimamente ci insegno Liuio. Il qual Marcello Mario Marcello sapendo, che L. Bantio valoroso Caualier Nolano hauca l'a lo diffimulannimo inclinato a fauorire Anibale, stando sospeso, se egli il do con carezze douca gastigare, ò guadagnarselo con alcun beneficio, pre- himo di L.B.s.se la via più mansueta; & chiamatolo a se, & mostratogli l'inuidia, che per cagion del suo valore gli era da gl'altri Nolani portato: ilqual valore à niuno meglio, che a'soldati, & capitani Romani era noto; i quali sapcano, che nella rotta di Canne, egli non cessò mai di combattere fin che non gli restò quasi fangue

Corbulone 3. lib. 1 3. c. 93.

ro.Lib.23.car. 229. Conte d'Agamonte.

tano di Persia ni fingendo di nc,

1 1.Front. li.2. de gli stratagemi.c.7. za.cap.11. Dio diffimulahuomini per che si penta-Luctetio fa vi

€ar.537. Dissimulatio tellio.Imper.

Romani.

14.lib, 18, car. 161.

15.li.19.c.172.

le la dissimula tione.

à

sangue nelle vene, & per questo hauendo oltre molte promes. ie, fattogli di molti honoreuoli doni, & comandato a portieri che ogni volta, che egli volesse a se venire, fosse lasciato entrare, sel rese in guisa beniuolo, eamico, che di niuno de compagni del popol Romano fu l'opera più fedele, & più fruttuola alla Republica di quella di Bantio. 10. Et forse le cose di Fiandra non si trouerebbero nello stato in che elle sono; se il Conte d'Agamonte si fosse abbattuto à Capitano simile à M. Datame Capi. Marcello. Marauigliosa a questo proposito su la prudenza di Datame Capitano de'Persiani, ilquale accortosi, che vna parte non vedere, re della sua caualleria si fuggiua da sui, si pose col rimanente a teuoca la Caual nerle dietro, & sopragiuntala; sopra modo lodò la lor diligen. la sua diuotio za, & con ardentissime paroleli confortò, che douessero con quel vigore, che s'erano spinti innanzi, dar addosso al nimico; di che hauendo coloro fatto congettura, che Dattame della lor perfidia non si fosse accorto, pentitisi dell'error commesso mutaron sentenza, perseuerando nella sede del lor Capitano. 11. Et perche alcuno non riccua in se scandalo, che in questo modo si dieno insegnamenti del dissimolare, basterà dir loro, 12.nella sapie che di Dio istesso su scritto, che egli dissimola i peccati degli huomini perche si possan pentire. 12. Ne quella accortezza fu i peccasi de gli à questa inferiore, che vsò Lucretio, mandato dal pretore C. Lucretio suo fratello a mettere insieme, per conto della guerra di Macedonia, ilegni de confederati, e amici del popol Roka che Gentio mano: ilquale trouato in Durazzo cinquantaquattro lembi sa amico de del Re Gentio, mostrando di credere, che il Re gli hauesse apprestati in seruigio de Romani, seneseruì, e passò con essi e 13. Liu, lib. 42. con altri nella Cefalonia. 13. Non ostante tutto ciò che si e detto, vi sono delle dissimolationi milense, per vsar questa vone folta di Vi ce significantissima à questo proposito, come su quella di Vitel lio, ilquale mostrando nelle sue maggiori necessità di non ha-

> Velpaliano, non era altro, che accrescer la fama. 14. Stolta dissi molatione chiama Cornelio quella del medesimo Vitellio, quando delle cose succedute male a Cremona ne facea occulta re i messaggi. 15. e la ragion di ciò è quella, che il medesimo nostro autore rese di Galba, perchetacendo, & dissimolando quello che si fa in parte esser vero, non sia creduto, & stimato

uer bisogno, era cagione, che i Legati, & le prouincie andassero adagio a seruirlo, & il vietare, che in Roma non si parlasse di

16.li. 17.c. 131. per danno peggiore, ne dissimulata seditio in maius crederetur. dati, non è vii 16. Non è vtile la dissimulatione ne i manifesti salli de soldati, ancor che non si possan per allora punire, perche entrando eglino

eglino in paura, che tu non serbi l'ira à tempo opportuno, ti potrebbono porre in pericolo. Onde con singolar prudenza Valente benche non li punisse non lasciò di accusarne alcuni; Valente no di simular do tà ne dissimulans suspetteor foi et. 17. Et il pericolo che passò Mario bene. Rutilio per la congiura di Capoa su sì grande; vedendo i sol- Mattio Rutidati Romani, che il Confolo senza far romore ne sicentiaua sio, perd simolti aspettando, & cercando l'opportunità del vendicarsi, che pericolo. fu bisogno venire alla creatione del Dittatore per riparare a quel male. 18. Il far feste nella Città reale per dissimolare i 18. Liu. lib.7 mali auuenimenti lontani se non arreca danno, non so per me, che dignità possa in se ritenere; perche scoperta che sia quella arte gli amici, & inimici se ne ridono: come fanno. à tempi nostri i Principi Turchi, quando per occultare qualche rotta ri- Turchi distimu cenuta in Persia sanno sar seste in Costantinopoli; & come se lano le lor rot ce Nerone facendo gittare il grano guasto nel Teuere per dissimolare i trauagli delle cose esterne. 19. Peggio di tutti sece (di 19. Tac.lib.15. che piu mi marauiglio) l'astuto Tiberio quando per non haue- Tiberio diffire à eleggere chi n'hauesse pensiero, dissimolaua i danni che difuori. l'Imperio Rom. riceueua in Frisia. 20. Per le quali cose, che si 20. lib. +. 6.57 son dette, può ciascuno vedere quanto destramente conuenga caminare in questo fatto della dissimolatione.

Qual dourebbe effer il libro segreto di ciascun Principe.

#### DISCORSO V.

GRANDI mercatanti hanno vn libro, il qual L'bro secreto chiamano il libro segreto, il qual non è lecito, de mercanti. che vada per le mani di tutti i ministri del banco, ma se lo tiene il Maestro appresso di se, essendo in quello per via brieue ridotta la somma di

tutto il suo hauere. Che così debba far yn Principe delle faccende del suo stato, non per inuiluppi, ne per conseguenze, ma chiaramente ce lo dimostra Augusto: ilquale quel che non fanno forse i mercatanti stessi, in vn libro scritto di sua m mo Libro del Pren banca ridotto in compandio tutto la forza del panal Pour va cipe qual deb. hauea ridotto in compendio tutte le forze del popol Romano. Di effere. Ma prima che io venga ad Augusto per confermar meglio come cosa antica questa necessità io dirò quel che disse Cicerone de senatori, i quali sono come molti Principi in vna Republica, al qual Cicerone oltre alla dottrina si ha da prestar fede in simili cose, come quegli, che non solo su senatore, ma Consolo, &

parte

Quello che co uenga fagere il

Senatore.

1. lib 3. de legib.car. 192.

Augusto scriue vn libro de uernare.

2. lib.r.car.3.b Dione lib. 56. €21.766. Particolarità di che deue il Prencipe tener conto,

parte non picciola di quella gran Republica Romana. Dice egli dunque che al senatore conuiene di sapere quanti soldati sa la Republica, che entrate ella hà; quali sono i socii, gli amici, gli stipendiarij, con qual legge, conditione, & legaciascun le sia congiunto, & quel che segue. Le parole istesse, perche à queste saranno molto simili quelle di Tacito son tali. Est Senatori necessarium nosse Remp. dque late patet, quid habeat militum, quid valeat arario; quos focios Respub. habeat, quos amicos, quos stipendiarios, quaquisque sit lege, conditione sædere, &c 1. Et veramente come può vn Senatore discorrere se si ha à rompere vna guerra co' vicini, ò a fare vna pace col nimico se egli non ha notitia de' soldati, che la sua Repub può mettere insieme? & come del numero de soldati può ragionare, se non hà cognitione quali sono le rendite, con che essi soldati si habbiano à nutrire? & no cadrà egli tutto dì in mille errori, se egli è nascosto, quali sono gli oblighi, che la sua Rep. habbia con altri Principi, o Repub. ò che altri Principi, ò Rep. habbiano con la sua? Hora Augusto, ilquale era stato senatore Romano, & non senatore solo, & Consolo, ma diuentato Principe assoluto della sua Repub. coi pesi del go- noscendo molto bene, qual peso si haucua recato sopra le spalle, & quanto gli conueniua esser prudente per mantener così gran machina, non standone alla discretion d'altri, scrisse di propria sua mano vn libro, ilquale dopo la morte sua su presentato da Tiberio in Senato; nel qual libro si conteneuano. Opes publica, quantum ciuium sociorumque in armis, quot classes; regna, prouincia, tributa, aut ve Eligalia, & necessitates, ac largitiones. 2. Erano in questo libro scritti tutti i tesori del popol Romano, tutti i soldati, cosi de cittadini, come de socij, le armate, i regni, le prouincie, i tributi, ouero gabelle, & spese necessarie, e i presenti. Apparino dunque i Prencipi, così maggiori, come minori dal maggior Principe, che tosse mai stato nelmonedo, qual è quellibro, nel quale si dourebbono eglino specchiar ognigiorno, & sapere insino à vn picciolo, quante sono le cen tinaia delle migliaia, o quanti i milioni d'entrata, che hanno per ciascun anno; sappiano quanti soldati fanno gli stati loro: ma qui è da pianger la miseria de nostri tempi, percioche tolto in Italia alcun Principe, ilquale ha le sue bande leste, & le può mettere dalla mattina alla sera à ordine, io non so molti degli altri che possan dired hauer soldati. Io non ho distinto i cittadini da socij, perchenoi non habbiamo queste distintioni; ma vn Principe grande può mettere il numero desoldati feudatarii, & amici. Sia lor noto, se hanno marine, quan-

tegalere egli hanno, & tutte insieme, cioè delle prouincie, o regni à loro foggetti, à che numero possono ascendere; ne tanto sien vaghi del numero, quanto della bontà, & agilità, & bellezza di este, perche il compiacersi, in tali artifici è vero studio da Principe. Onde è famoso l'arsenale di Tolomeo Filadelfo, nel quale crano due galere di trenta remi per banco, vna di ven lomeo famoti, quattro di tredeci, due di dodici, quattordici di vndici, & al- fo, & perche. tre di noue, di sette, di sei, e di cinque, senza l'altre di minor capacità 3. Et hoggi tra tutte quelle che caualcano il mare sono illustri le galere di Venetia, di Malta, & quelle del Gran Duca 3, Ateneo II. 5. di Toscana per esser meglio armate, e piu veloci dell'altre. Sappiano similmente ancora à qual somma ascendano le spese che essi fanno così ordinarie, come straordinarie occorrenti. Percioche non è entrata da impiegarsi in mantenimento di soldati quella, che non è oltre così fatte spese. potendo tra le strasordinarie occorrenti metter i doni, che si fanno à Principi. le spese che si fanno à forestieri, à giuochi, & spettacoli, a nozze e à simili occorrenze. Nelche guardinsi, le cose magnifiche, & necessarie alle vane e inutili posponendo, d'imitare i Princi. pi barbari, qual fu Antioco, non senza ragione cognominato Antioco Re di pazzo, ilquale preso da solle desiderio di superare con ampis- Soria cognomi nato pazzo, fime spese la gloria, che Paolo Emilio s'hauea militando acquistato nella Grecia, pose mano ad ordinar quel trionfo di tante migliaia d'huomini di Misia, di Cilicia, di Tracia, di Galacia, di tante donne, di tanti Caualieri, di tanti cocchi, e carrocce, di tanti vnguenti, & di tanti ori, e di tanti abbigliamenti,& ornamenti quanti ei sece, nel che altro non si potè scorgere, che dispregio di ricchezza. Aggiugnerò secondo gli vsi de nostri tempi alcuni auuertimenti, cauati però da gli esempi antichi, più necessari alla maggior parte de Principi presenti per esser minori, che non facean per auuentura di bi- Auertimeti viì fogno, à Romani. Non sia dunque lor dubbio, con chi confi- li à Prencipi. nano, & quali son quelli, i quali di essi posson temere, o sono No si dene dar da esser temuti. Et non si dia noia à coloro da chi si può trar noia a chi si più danno, che vtile. Il che è stato più volte rouina de Re di danno che vti-Napoli; i quali non considerando, che con lo stratiar i Ponte 1e. fici più si perde che non s'acquista, allhora se ne sono accorti, main vano, quando hanno perduto il regno. Sappiano benissimo con qual legame di feudo, ò d'amicitia, o di raccoman digia, ò qual altro nome, o titolo si possa immaginare, sono con altri Principi congiunti, & nol pongan dietro le spalle: massimamente se son Principi di gran lunga maggiori, perche

car.sss,

Flippo Re di non mette conto il fare spesse mutationi. Dice Liuio, che Filio Maccdonia, che cosa si sa po Re di Macedonia si faceua leggere due volte il giorno le leggere. Quel conuentioni fatte co' Romani. La qual cosa vtilissima à quello che ricorda lo stato persuadeua Onesimo nobile Macedone, che douesse faal Re Perseo.
4. Liu, lib; 44. re il Re Perseo suo figliuolo. 4. ma quel pazzerello per non hauer seguitato il prudente essempio del padre, ne vbbidito al fedel configlio del buon vassallo perdè il reame & la libertà. & morì miseramente. Quel che si dice de piccoli verso i grandi. ha da hauer ancor luogo ne grandi verso i piccoli, che se tu hai acquistato alcuna città o regno con alcuna sorte di patti, ò di conditioni non dei alterar loro i loro priuilegi, perche così fa-• cendo non ti paia essere intero Signore; imperò che oltre, che tu metti mano a quel che non deui, non veggo come à lungo andare sia questo partito per recarti vtilità: come sauiamente Ruberto Rè di ammonì il prudentissimo e buon Re Ruberto il Duca d'Ate-Napoli di che ne, à cui non disse nulla, che fosse diuenuto Signor di Firenze, ammonì il Du persuadendosi, che ne l'hauesse fatto Signore il popolo: ma marauigliandosi bene di cominciare ad alterare i loro ordini, li dice. Habbiamo inteso che traesti quelli Rettori della casa " della loro habitatione cioè de Priori nel Palagio del popolo " fatto per loro contentamento del proprio, rimettiliui, & habitarai nel palagio oue habitaua il nostro figliuolo, & poco poi, & se questo non farai non ci pare che tua salute si possa stendere innanzi per ispatio di molto tempo. 5. come li auuenne. Veggasi vn'essempio molto viuo in prò, e incontro la materia di cui trattiamo. Il buon Germanico per honorare Ate-

5. Villani li, 12 cap.4. Germanico ho nora Atene. Pisone la difprezza.

ca d'Atene.

6. Tacito li. 2. car. 25.

Filippo Rè di Macedonia uà alla cittudinefce,

ne confederata, & socia, non più che con vn littore si fece vedere per la città: il maluagio Pisone, ilquale non può biasimarel'opera per se stessa, solo allega per detraere à Germanico, che eglino non erano quelli antichi Atenicsi, quasi dica degni per auuentura di cotale honoranza, ma vn mescolamento raccolto di diuerse nationi, 6. & ben si vede la malignità di Pisone senza andarne specolando, conciosia cosa che oltre la poca intelligenza, che era tra lui, e Germanico, gli Ateniesi non l'haucano voluto compiacere d'vn seruigio, che hauca dimandato loro. Io non posso in questo se non lodar la prudenza de Principi di Toscana, i quali contentandosi che i lor Commessari in Pistoia comandino, permettono anche, che i Confalonieri di quella città à Commessari precedano. E bene accortamente e lodeuolmente harebbe fatto Filippo ad andare per Argo iolo per Argo senza il diadema, e senza la porpora vsando in apparenza del paricon gli altri, se con tante altre sceleratezze non hauesse

poi quella buona opera maculata. 7. Diuerse sono le forme 7. Tac. lib 43 delle conditioni secondo alle quali alcun popolo ad vn Princi-Non 6 hanno pe, oad vna Republ.si è sottoposto; le quali non si hanno a al. ad alterare le conditioni a terare perche non si dee far forza, che vn popolo si debba con-ropoli. durre armato fuori, se egli non è obligate a combatter se non dentro il suo regno, come pretendeuano i Traci, i quali non ha uendo a gli antichi lor Re ciò conceduto, negauano esser tenuti di prestar questi seruigi a Romani, e douendo dare aiuto di soldati, voleano capitanarli da loro 8. I Giudei ancorche 8.11.21.6.298 vinti, essendo loro sofferto di non riceuere ne lor tempij l'im-Giudei no co: magini de gli Imperadori. 9. si sarebbono ribellati infino a portano nel tempio si Garante sarebbono ribellati infino a tempio si portano nel tempio si con sociali con social tempi di Gaio se non sosse a tempo sopraggiunto la morte sua, ha l'imagine percioche li volca constringere a riceuere la statua di lui den- 9. Giosef. tro il tempio di Salomone. 10. Ancor che di gran lunga da 10.Liu.lib.27, meno de confederati, e de socii sieno coloro, i quali si arrendono, chiamati da Romani dedititii, non è però, che ancor verso loro non hauesse quel giusto popolo alcuni riguardi, per essersi auanti all'vltimo cimento della battaglia arresi alla sede del popol Romano; Onde essendo a Galli dila dall'alpi, i quali fi erano loro arrefi, tolto le armi e altre lor masseritie dal Consolo M. Claudio Marcello; imperoche contra la volontà de Romani haucan passato i monti, & messissa sondar vn Ca-Liberalità de stello per habitarui; il senato sece intendere, che eglino da Romani, verso vn canto ingiustamente si eran portati a sondar senza licenza de padroni in quel d'altri; & con tutto ciò, che non erano per sostenere, che essi sossero delle arme, & de loro arnesi spogliati: & per questo, che eglino mandauano ambasciadori al Consolo; che tornando eglino, onde eran partiti, ogni lor cosa fosse loro restituita. Questo èvincer il mondo non meno con l'arme, che con la dirittura & con la lcaltà: la quale sì parue somma & grande a que'buon vecchioni, che habitau ano l'istesse alpi; che mandarono a dire a Romani, che dubitauano, che tanta lor cortessa non sosse loro vn dì di pregiudicio; poiche in luogo di castigar quelli, che haucano hauuto ardire di occupar i campi del popol Romano, haucano fatto ogni cosa loro restituire; perche era vn'auezzar gli altri a far peggio. 11. In vn simil caso de Liguri scriue il Sena- 11. Liu.lib.36, to a suoi ministri, non piacerli; che a Liguri rendendosi si tolgan le armi. Non placere sibi , per deditionem Ligures recipiet, receptis arma adimi. 12. Combatterono altri poi di que- 12.11.40.6.503 sti Liguri co'Romani. & vecisa di loro la maggior parte non enza mortalità de' Romani, quelli che rimasero, si ar-Difc. Ammir.

Romani rimet tono in liberta che vinti-

resono senza far alcun patto; perche parendo al consolo M.Popilio Lenate di poterne disporre à suo modo, tolte lor l'arme spianata la patria, & essi lor Liguri con ciò che haucano, venduto, ne diede contezza al Senato. I Senatori, a quali era parui Liguri, ancor to il fatto atroce, di subito comisero, che renduto il prezzoa compratori, i Liguri fusero rimessi in libertà, tutti i beni, che si poteano ricuperare, fossero loro renduti; potessero tener le lor arme; e il Consolo, rimesso nel lor seggio i Liguri dedirii, si partisse dalla provincia, soggiugnendo quella sentenza degna di si nobile & moderato imperio, quella esser chiara vittoria, quando si vince chi ti si oppone con l'arme in mano, e non quando s'incrudelisce contra gli afflitti. 12, Tengano dunque i buoni Principi queste & simili memoriene loro libri scrit te, che non errerano. Alcuni Principi scelerati hanno ancor essi hauuto certi libri segreti, come si scriue di Caligola, l'vn de quali era chiamato il gladio, cioè la spada, & l'altro

32.li.42.c. 526. Libri di Cali. gola di cose inique.

Cap.49. Libro di Com mode Imp. primo libro. buono Prenci-Po.

il pugione, cioè il pugnale, que erano notati tutti i nomi di 13. Suet.di lui coloro, i quali con queste arme haucano a morire. 13 Et tal fu il libretto di Commodo, che gli apportò la mala ventumodo Imp. 14. Ma al nostro Principe Christiano, & buono mostrerò nel fine del io, che egli debba far de suoi sudditi principali due altri libri Due libri del molto da questo differenti; nell'vn de quali noti tutti coloro, i qualistimerà buoni per i fatti della pace, & questo chiamerà il libro de Togati; & nell altro i nomi di coloro segnerà: i qua: li habbia opinione, che sieno per riuscire prodi, & valorosi in opera di guerra, & questo chiamerà il libro de Guérrieri: i quali si come a buon pastore, e Principe si conuiene; tirerà innanzi, li faranno di molto giouamento, potendo coloro col configlio, & costoro con la mano liberarlo da molte difficoltà. Ne stia a dirmi alcuno che io moltiplichi in molti libri, perciò che come ogn'huom sà: in vn volume si contengono molti libri, & di non dico migliaia, ouer centinaia, ma di 25. togati, & di 25. guerrieri, che si tenga diligente conto, sono attì costoro a far di mano in mano molti altri instromenti atti alla guerra, e alla pace; ma il male è, che i principi fattofi idolo d'voa persona, o di pochissime persone non dissondono la cura, & la carità, non che nelle centinaia, ouer migliaia. ma prenzipe dene ne pur nelle decine delle persone. Et sorse sorse non sarebbe iener nota di fuor di proposito notar in questo libro i nomi di coloro, a qua-

li si ha obligo per renderli quando che sia il merito che lor si

conuiene; che forse questo dinotano in parte quelle parole, necessitates ac largitiones. la qual cosa notata, o fatta notare

quelli achi 2 abligo.

dal Re Assuero su cagione, che ancor che tardi riconoscendo i Assuero rinta scruigi di Mardocheo 15. non fosse meritamente potuto collo- cheo per la racare nel numero de gli ingrati, il qual vitio come dannoso a gion sedetta. Principi, e alle Republ. per molti rispetti è stato biasimato. Et se eglino a tante autorità, che sono state prodotte di tener lesto il, lor libro non sono infino a quest'hora stati persuasi, ricordinsi che in fin nel Cielo son libri, oue si tien conto debuoni, & de rei, In Cielo sono questo de rei senzanome, & quello chiamato il libro della vi- dei buoni, & ta.19. Molte cose si potrebbon dire intorno questa materia, ma rei, non sarebbono poche, se i Principi facesser queste, che habbiam

Che i Principi la deono considerar molto bene circa l'allargane l'imperio.

### DISCORSO VI.

R A gli altri consigli lasciati da Augusto à suc-Augusto conse cessori suoi, su, che essi ristrignessero l'imperio glia che si re-tringano i ter Romano fra certi termini. Dice Cornelio Taci-mini dell'imp. to. 1. Ne si sa, seegli ciò fece per paura, o per in- 1. lib. 1. car. 2. uidia. Suetonio Tranquillo parlando d'una opinione, che si sparsetra il volgo dopo la morte d'Augusto, che'egli hauesse eletto per suo successore Tiberios; perche conoscendolo per huomo maluagio, tanto più sarebbe appresso de posteri apparita chiara la sua bontà. 2. dice che in niun modo si potea egli di Principe così in tutte le cose considerato, & prudente inducere a creder questo. Credo bene, che hauendo tra se Augusto elega gusto contrapesato diligentemente così i vici, come le virtù ge per suo suo di Tiberio; & trouato esser maggiori le virtù de vici, si sosse mos cessor de rio. foacleggerlo per suo successore. così dirò io in questa cosa 2. Nella vita di non potermi indurre a credere, che Augusto hauesse lasciato Tiber.c.2114 questo configlio mosso da inuidia, perche altri non pareggiasse, o soprauanzasse la gloria sua: ma ciò hauer fatto per pru denza, che Tacitole da nome di paura, perche vero vfficio di prudente è temer le cose, che son degne da esser temute, antiuedendo quanti sono i pericoli, che si tira dietro colui, il quale del continuo attende ad occupare quel d'altri. Sei anni innanzi la sua morte erano a Varo suo Capitano state taglia- varo rotto sa te a pezzi tre legioni in Germania, la qual cosa come altroue si è detto gli diede oltre ogni credenza trauaglio nell'animo,

LIBRÖ

lui.cap.23. no di Augulto.

4.cap.4 8.

5. Tranquil.dil 3. Haueua egli a dì suoi abbassato Lepido, & spento M. Anto-Modo di gouer nio ammendue suoi colleghi nel triumuirato, & così parimenteasè hor con vno, & hor con altro competitore molte cose si nistreerano auuenute. Era vissuto molti anni, & goduto poi vna lunghissima pace, & sapea quante buone arti erano state vsate da lui per tenere in pace il mondo. Hauea come dice Sue tonio tra i Re forestieri fatto far parentadi, & tenutili in amicitia, & chiamandogli membri dell'Imperio: a i Repupilli, o infermi di mente hauea dato chi hauesse cu a di loro: altri facca alleuar nella sua casa à guisa di figliuoli insieme co suoi . 4. co: nosceua, che queste arti, & questi pensieri non sarebbono stati presi da tutti, onde vedeua le difficoltà, e i pericoli, che poteano nascere da tante nationi suggette. Sapeua l'insolenza de soldati; non gli era nascosta l'ambitione de Capitani, i quali o trattando male i vicini, s'hauea ogni di a fare vna guerra in pacsi lontani, o ribellandosi dall Imperio s'hauca a venire a vna guerra ciuile. Conosceua a fatica alle cose vicine, & pre senti potersi dar quei buoni ordini, & leggi, che si conuiene, che hauersi dunque a fare in prouincie, & regni tanto remoti? Sapeua come son grandi ilegni, così parimente di necessità soggiacere eglino a terribili, & pericolose tempeste: & come ne corpi humani di smisurata grandezza rare volte trouar si tutta quella buona sanità, che altri vorrebbe, cosi spesse volte fiaccarsi sotto il pondo della vasta machina loro gli Imperi tropo ampi. Conoscendo dunque, & antiuedendo come sauio Venetiani per queste cose, prudentissimamente lasciò il consiglio a Tibe-che in pericolo di perdere la li rio, & a successori suoi coarcendi intra terminos imperij. I, Ve netiani per parlar de casi nostri, & de presentisecoli non per altro furono a tempo di Giulio Secondo per perdere la loro liber

pezis-

tà, se non che accortisi Principi, i quali hancano stati in Italia, che eglino haueano animo d'insignorirsi d'Italia, secer congiura contra diloro; & fu bontà di Dio, che essi si mantenes sero viui, a cui increbbe, che quella nobilissima Republ. meriteuole per altro di lunghissima vita, per molte qualità eccellentissime di che ella è dotata, così tosto perisse. Ma innanci a questo tempo hau endo essi Venetiani con l'occasione d'aiutar Pisa mostrato voglia d'insignorirsi di quella Città, è da vede-re il discorso, che sopra ciò fanno non gli altri Principi d'Italia; mai senatori stessi più vecehi, & più saui, di quel prudentissimo consiglio, mettendo in consideratione, come sono le parole stesse del Guicciardino; che essendo tutta Italia naturalmente sospettosa delila grandezza loro, non potrebbe se

Italia fospetto fa, della gran-dezza di Venetieni.

non

non estremamete dispiacerea tutti non augumento tale;il che " facilmente partorirebbe maggiori, & più pericolofi accidenti, " che molti per auuentura non pensauano, ingannandosi no me " diocremente coloro, che si persuadenano, che gli altri potentatihauessino otiosamente a compertare, che all'imperio loro,, formidabile a tutti gli Italiani, si aggiugnesse l'opportunità si, grande del dominio di Pisa. 5. l'Impe. Carlo Quinto il qua- 5.11.3. 20. 1406 Carlo V. hebbe le harebbeleggiermente potuto render chiarissimo il nome delle difficoltà suo in Leuante contra i nimici della Christiana religione, seli per gelosia del fosse stato permesso, non per altro hebbe di cotinuo molestie, & affanni in Ponente, se non percheparea a gli altri Principi che egli molto volesse occupare quel d'altri, & farsi Signore del tutto. Io parlero delle cose, che veggiamo hoggi con gli oc. chi, ma non sappiamo, ne antiucdiamo gli effetti che sono per nascere. Il Re di Spagna mentre ha atteso a riacquistare la Refilippo per Fiandra, laquale era sua, e farsi padrone di Portogallo, nel quale hauca giustissima pretendenza, gli altri principi per lo più ". sono statia vedere; ma poi che simise ad andar con armata sopra il Regno d'Inghilterra, ancora che spintoui dagiustissime cagionianzi necessarie; poiche dall'armedi quella Reina è trauagliato nelli suoi stati di Fiandra; & poiche secondo li viene apposto da coloro, i quali inuidiano alla sua potenza, molto par che sia entremesso nelle partialità, e gare de Franceti; alcuni de Principi Tedeschi, & come contrarij per conto di religione dissentendo dalla nostra antica & Cattolica, & come sospetti di se,e delle cose loro, essendo men potenti si sono ri stretti insieme per prouedere al commune pericolo. Et piaccia a Iddio, che questa gelosia vn di vn gran male non partorisca, & gran malesarà per partorire ogni volta, che lasciando crescere il Turco, & noi consumandoci tra noi medesimi ci andiamo tendendo inabili a contrastarealle terribili forze sue, se mai gli verrà voglia di venirci ad assaltare. Dunque dirà alcuno, quella cosa, che sece tanto gloriosi i Romani, che su dallargar l'imperio, sarà biasmata con l'essempio de Romani; & darassene legge, & precetto a Principi Christiani, perche lenti, & pigri si marciscano nell'ocio senza pensare di farsi spauentosi a nimici? potrei rispondere; che nonsenza ragione Eu preposto & che nonsenza ragione Cesare che si fu, chi propose che Cesare si douesse dare in mano de France desse in mano si, & chi disse che l'acquisto dell'Asia su la rouna di Roma;ma non è stata mia intentione di dir questo, è bene stato il mio pensiero di mostrare, che temerariamente, & ambitiosamente non si ha ogni di a muouere vna guerra a vicini; s'hà at-Difc. Ammir.

Modo per afficurat gli stati.

tendere a tenere in pacele tue genti, a tenerle ben fornite di vet touaglia, ad accrescere la pecunia publica, a far moltiplicare gli huomini del tuo paese, a disciplinarli nell'arte militare; à regunar copia d'arme, à tenersi ben munito con l'amor de sudditi, & co'sti, & luoghi forti, & quando poi ti vien l'occasione man datati innanzi o d'hauer a difender le cose tue, o quelle de gli amici, & confederati tuoi, allora animosamente darai dentro; che non solo vincerai senza alcun dubbio, i vicini, o lontani po poli, che essi si sieno, ma ti sarà data commodità di conseruare in pace quel ch'harai acquistato in guerra, senza temere le forze d'altri.

Della seuera militia de gli antichi.

#### DISCORSO VI.

Ronine di Res ma argomen-to della poten 21 de Romani.

a lib.r.car.4. a.Iui.car.z.



OME molte volte dalle rouine di Roma confideriamo quanto fosse stata la potenza, & magnificeza de Romani; cosi dall'abbottinamento, che fecer doppo la morte d' Augusto le legioni d'Vngheria. 1. & di Germania 2. è da con siderare la mirabil disciplina militare di quella

nobil città reina del mondo:onde non è da fare niuna marauiglia che con tali instrumenti, quali erano quei soldati instituiti da loro, si fosser fatti padroni dell'vniuerso. Alle quali cose se mai quasi desto da profondissimo sonno sarà per volger gli occhi della mente alcuno de nostri Principi, non sarà stata assatto inutil questa fatica, la qual io volentier prendo per mostrargliele loro; ma perche i lamenti de soldati, & finalmente l'abbottinamento di essi presuppongono alcune cose innanzi, io toccherò prima le cagioni del fatto, & poi parlerò del fatto. foldati Roma I foldati Romani si diuideuano in tre sorti di soldati, in tironi, in veterani, e in licentiati. Tironi eran chiamati infin che non sapessero far tutto quello, che interamente apparteneua fare ad vn soldato; dicendo Vegetio Post quanta volueris stipendia inexercitatus miles semper est tyro. 3. Veterano era detto co-Eradeno foi- lui; ilquale hauendo apparato il mestier della guerra si sosse dato veterano condotto a militare infino al tempo determinato della miliveus servito al tia, che erano per quel che dice Dione. 4. venti anni; benche i soldati pretorij cioè della guardia del principe non passasseno Albestici 723 sedici. Licentiati chiamanansi coloro, iquali hauendo finito il

Dinisone de. ni.

3.lib.2.cap. 23 quello che ha-' la guerra co.

corlo

corfo intero de loro stipendi, erano rimpuerati, & mandati via a godersi in rigoso il premio delle loto satiche. Hora i veterani si dolcuano, che v'eran di quelli che haucan seruito trenta,& quaranta anni, & trouandosi vecchi, & guasti i corpi dalle fatiche non si vedeano ancor giunti al fine de loro assanni, percioche auuenga che alcuni di essi fossero stati licentiati, ritenuti nondimeno forto l'insegne haucano ben mutato nome, ma no mutato già le fatiche, & essendo in tante miserie trascinati in diuersi paesi, se pur alcuno sopraniuca a gli incomodi, riceue ua in premio in luogo di poderi; ò piani padulosi, ò monti steri Miluia Roma li.I tironi dicendo effer valutato il corpo, & l'anima loro non più che dieci assai il giorno, mostrauano da questa somma hauer a cauare il vestito, l'arme, & le tende; con questi hauersi a ri comprare dalla crudeltà de centurioni,& fodisfar alle vacanze de gli vffici; le battiture, le ferite, i crudi verni, le trauagliate stati la guerra attroce, la pace sterile esser le cose eterne. 5. Mostra- 5 Tac. lib. 1; uano i veterani non esser rimasi loro denti in bocca, molti hauer curuato le spalle sotto i pesi, altri bianchi, & canuti non hauer con che ricuoprire il corpo. I Tironi oltre alle cose dette ve nendo a particolari raccontauano vna per vna le pene loro, l'ha uer a fare il vallo, che direffimo hoggi lo steccato, ò il bastione, a cauar i fossi, l'andar per l'erba de caualli; per materia da riem pir il vallo; per legne, & se altre cose accadeuano per bisogno, corbulone sa o per non stare in otio. Come su fatto da Corbulone, il qua- cauer vna folle nemiles etiam exueret fece tirare a soldati una fossa tra la Mo-dizz miglia. sa, e il Renodi 23. miglia. 6. Chiedeuan per questo tutti in cui 72. ad vna voce, che i dieci assi fossero accresciuti infino ad vn denaro il dì, (che valeua in quel tempo dodici) che fossero licentiati finiti che fussero i sedicianni, che i veterani non stessero fotto l'insegne, starebbon bene negli alloggiamenti finche non fosse lor pagato quel che si doueua in denari. 7. Or chi com- 7. car. 7. portarebbe a di nostri questa militia? chi soldato di conto sosterrebbe d'esser bastonato? onde racconta a questo proposito Tacito d'vn centurione, alquale era posto nome Vengalaltro, centurione, percioche rotto che haueua vn sermento alle spalle d'vn solsoldati. dato, con alta voce gridaua, che gli fosse dato l'altro, & poi l'altro, & con tutto ciò il temperamento, che si prese per acquettarli fu questo. Che finito i venti anni ciascuno fosse licentiato, che finiti i sedici anni ciascuno sosse disobbligato, stando però sotto, l'insegne libero d'ogni altro pesò, che di ripigner il nimico; & che chiunque hauesse ad hauere, fosse pagato, & nondimeno jui a poco tempo la cosa de i sedici anni su

Ordini della

9,cap. 15.

riuocata, mostrando Tiberio Imp. che l'erario militare non harebbe potuto reggere, seli veterani s'hauessero a rimunerare innanzi al ventesimo anno. 8. Ho voluto accennar queste poche cose, perche si vegga quali erano gli ordini di quella antica militia; di che sia per hora detto a bastanza; essendo nostra intentione di discorrere soprale cose di Tacito, & non di ragionare interamente dell'arte della guerra.

Che vn Principe sauio non si scuoprirà mai in vn tratto rigoroso dietro vn predecessor mansueto.

#### DISCORSO VIII.

Natura non ama far fubico passaggi da vn estremo all'al ICONO coloro, i quali vanno diligentemente ricercando le cose occulte della natura; che ella non ama far subito passaggio dall'vno estremo

all'altro. ilche vedesi manisestamente con l'isperienza nell'opere sue, quando ne dalla state al verno si passa senza il mezzo dell'autunno, ne dal verno alla state senza quel della primauera. Et veramente chi non prende diletto d'imitare in ciò la natura a se procaccia danno, e altrui non fa giouamento. Dice per questo Tacito prudentissimo consideratore delle ationi de Principi, che come che i costumi di Tiberio fossero molto differenti da quelli di Augusto, alia morum via; nondimeno non gli bastaua il cuore, trouando il popolo di lunga mano auuezzo a giuochi, e a trastulli di tirarlo cosi presto a vita dura, & seuera. Populum per tot annos molliter hibitum nondum audebat ad duriora vertere. s. lib. car. 11. 1. Era prudente Tiberio (così fossegli stato buono) & po-

Tiberio rudente .

Mutatione in tutte le cose pericolosa eccetto nelle maluagie.

tea molto ben saper di se stesso, che egli non era per continouare ne modi tenuti da Augusto; nondimeno non vedea ancora il tempo, ne gli parea, che cosi presto douesse aspregiar il popolo; come coloro i quali al cauallo, che corre, non in vn tratto, ma pian piano van tirando la briglia. Gran propositione è quella, che tiene della mutatione Platone, affermando, che in tutte le cose è pericolosissima eccetto che nelle maluagie, & ciò hauer luogo non meno nella dieta de corpi, che ne costumi de gli animi, & tanto in ciò oltre procede, che mostra dalla mutatione de giuochi, de canti, & de balli nascer molte volte la mutatione delle leggi & della Rep. 2. Ma leggi car, 551, noi lasciando d'inalzarci a considerationi tanto esquisite,

vedia-

vediamo con gli essempi, che sono lo specchio della vita huma na se in quello che habbiamo proposto di sopra, questa regola è vera. L'Imp. Galba su senza alcun fallo migliore huomo, & Galba Imperaprincipe, che non fu Tiberio; nondimeno perche creato Impe- per troppa fes ratore incominciò subito a fare del sangue, e a punire i malfat- uerità. tori, & essendo più parco, che non bisognaua, massimamente es fendoli stato predecessore Nerone, prolungaua di dar il donatino a foldati; e non passarono molti mesi, che egli non in camera, o di notte, o con infidie di veleni, o con altri artifici ma nella Città istessa di Roma capo dell'Imperio, & di bel mezzo giorno,& con arme scoperte fu veciso da propri soldati, & da huomo peggiore di lui. Considerinsi bene le parole di Tacito, che esprimono chiaramente questa propositione, Laudata olim, & mi licari fama celebrata seuericas cius augebat coaspernantes veterem disciplinam; atque ita 14. annis d Nerone assuefactos, vt haud minus vitia principum amarent, quam olim virtutes verebantur. 3. Non era per questo possibile, che huomini per lo spatio di 14. anni auuezzi ad ogni licenza, & ribalderia in vn baleno diuentassero continenti, & modesti; & la natura delle cose è tale, che la paura del figo, genera castigo genera disperatione, & dalla disperatione nasce in vn disperatione. 'fubito vn fermo proponimento di commetter ogni cosa empia, & scelerata. Non solo su migliore di Galba, ma non nacque in quel tempo tra gentili huomo migliore di Pertinace, il qua- peratore vecile nondimeno non potè campare il terzo mese del suo Imperio so per sua seue che egli non fosse da suoi soldati crudelmente scannato, la ca gione di ciò dice Giulio Capitolino il quale scrisse la vita di lui, esser proceduta, percioche dimandandogli il tribuno il contrasegno, egli li disse, militemus quasi rinfacciandoli la preterita vita tenuta sotto di Commodo; la quale voce sentita da solda ti, e recandosi ancor essi a vergogna questo rinfacciamento, & quel che importana più dubitando d hauer fotto vn Imper. fol dato,& seuero a sostenere vna seuerissima disciplina; di che vedeano molto presto i segnali, disperati di non poterla reggere, corfero gli scelerati ad ammazzarlo. Odasi quel che del medesimo Principe scrisse Erodiano scrittor Greco; perche meglio sitocchi con mano quanto di lopra si è detto. Quel che publicamente, & priuatamente era a tutti piacciuto, che il popolo Romano si fosse incontrato ad hauer vn Principe mansueto, "dir emodesto, non piacque, ne sodisfece già punto a soldati della guardia: i quali veggendosi con quel modo di viuer ciuile, & costumato toltasi l'occasione di far ciò, che venia loro in gra-, do, proposero in ogni modo di leuarsi dauanti vn Principe, &

Paura del Ca-

Soldati fe-,, egni tempo

retor cosi fatto. Direbbe alcuno, che questi sono essempi di foldati, i quali non si contentan mai, &che per gratia di Dio i presenti gouerni sono ordinati in modo, che inostri principi non han paura di questi ammutinamenti militari ; onde sia da ricercare se questo precetto ha da hauer luogo negli huomini ciuili. Et io respondendo dico; ancor che la cagione di questo discorso non nacque già da soldati, ma da Tiberio col popolo; esser cosa tanto pericolosa saltar da vno estremo à l'altro, che a molti giouani stabili Romani increbbe d'esser venu tidalla seruitù de Re astato libero. Ecant in Romana iuuentute (dice Liuio 4.) adolescentes aliquot, nec il tenni loco orti, quo rum in regno libido solutior fuerat, equales sodalesque adolescentium Tarquiniorum, assueti more regio viuere, eam tum equato iure omnium licentiam quarentes, libertatem aliorum in suami se conuertisse seruitutem inter se conquærebantur. cosa strana che si recassero la commune libertà a propria seruitu. Ma nè la plebe Romana fu vota affatto da qualche sospetto, che o per paura della guerra, che soprastana dall'hauer cacciato i Tarquini di Roma, ò per l'antica riputatione non bramassero il nome reale, onde dice Liuio, che non si hebbe in quel tempo tanto timore de nimici, quanto de propri cittadini. ne Romana plebs metu perculfa, receptis in vi bem regibus, vel cum seruitute pacem acciperet. Segue per questo che conuenne a Senatori di fare di molte carezze, e lusinghe alla plebe, pereioche il popolo a guisa d'vn corpo infermo si sdegna, & freme; che nel mez zo de gli ardori delle sue sebbri non li sia porta dell'acqua ancor che nociua, e spesse volte mortale. Et questo è quello, che diceuan gli Ebrei mormorando contra Mose, che non harano della li- ttean più de cocomeri, de poponi, de porri, delle cipolle, & delli agli d'Egitto .5. preponendo quella vergognosa seruitù, Mumeri. c. alla quale erano auuezzi, all honorata libertà, che con qualche fatica incominciauano ad assaggiare; da che si può indubi tatamente comprendere, quanto conuenga andar destro in ogni mutatione, ma moltopiu quando da vna vita libera, & li centiola ad vna stretta, & seuera si vuol far passaggio: essendo necessario in questo far come i medici, i quali non tosto corrono a dar la medicina, se prima co i loro sciloppi non han disposto, e preparato la materia a riceuerla. Nel quale auuer-

> timento mipar che sopra tutti gli altri principi accortissimo, & prudentissimo tosse stato Vespasiana. Il quale preso l'im-

> perio dopo la morte di Galba, e in tempo che Ottone, & Vi-

tellio disesso imperio contendeano, essendo la militia cor-

111.

Vefgaliano va do l'errore de' Puei,

rotta,

rotta, ei capitani ad esse proposti pieni de desideri sceleratissimi, & quelli massimamente, iquali più gli prestauano aiuto adoccupar l'imperio, come che gli fosse d'animo. & di costumidiuerli, nondimeno col non tosto aspreggiarli ma con permetterloro alcune cosette, & tal'hora à guisa di padre ammonendoli, e riprendendoli, fece in processo di tempo in guisa, che doue trouò vn mondo guasto, & sgangherato d'ogni buonoordine, il lasciò a figliuoli, ea successori suoi ottimamente affettato, & acconcio. E da notare diligentemente ( perche questo è il fin nostro in questi discorsi di giouare ad alcuno se ci verrà fatto) quello che Suctonio scriue di questo Principe. Il quale sentendo da Mutiano, per la cui industria, era stato pro motso all'Imperio, far delle cose, che non istauan bene, chiamatolo à se di nascosto, l'ammoniua, che tenesse altra uita, e tal'hora non più che appresso alcuno comune amico delle me desime cose teneramente, e con paterno affetto ripigliandolo gli dicea. Egotamen vir sum. Vedi Mutiano, che ancor io sono di monisse Macarne, & non di pietra, ò di ferro, & che per ciò sono a quei pia- tiano. cerie a quei diletti inclinato, da quali gli altri huomini etian. dio non volendo si lascian tirare, nondimeno essendo in noi la ragione, la qualea naturali appetiti déne comandare giusta cosa è, che da quella guidati non all'entiamo in guisa le redini al senso, che da quello oue altrinon vorrebbe esser giunto, ci lasciamo traboccare Non può negarsi che in gran parte la mutatione in meglio de i costumi della corte di Roma, dalla integrità, & dalla seuerità della vita di Paolo IIII. insino a prefentigiorni non tragga principio, non allentata del tutto da Pio IIII. fanorita sommamente da Pio V.alquanto raddolcita da Gregorio, & ornata ne primi ordini del presente Pontesice; nondimeno è stata opiniene d'alcuno, che per auuentura Paolo IIII. harebbe con più destrezza, & con maggior

> pacienza potuto proce-· dere; come che rigido con parole, niuno Principe fosse stato già mai più tardo di venirealferro, e al sangue di luis

Paolo IIII. mo dera i costumi della Corte

Che

Che vn partito preso a tempo salua vn essercito. fa mille altri buoni effetti.

#### DISCORSO IX.

no romore, esser tutti, & per la porta de gli alloggiamenti, che

Cecinna col gettarfi a terra, raffrena la fuga de solda-



VELLI meritano veramente d'esser chiama ti valenti, i quali a vari accidenti del mondo, si come vengono molte volte impensati, così fanno trouare presti, & opportuni rimedi. Cecinna legato di Germania, il qual hor vbbiden do, & hor comandado hauca fornito il quaran

era opposta a quella che guardana a nimici; & per ciò più sicura essersi posti a suggire; poiche videne co l'autorità, ne con le preghiere, ne con le mani poterli ritenere, fi lasciò cader tutto diste 10 fu la foglia della porta; come hauca fatto innanzi a lui a una 1. Plut. nella certa occasione Pompeo. 1. & perche si haueua a calpestar-

principio. z. Tac. lib. I. car.13.b.

Romani' getta fra nemici. 3.

4.lib. 19. car. 165. b Gran Mastro della Valetta come ributta i nimici.

vita di lui nel lo da chi volesse passare per essa; per compassione di lui si contennero della fuga. 2. Queste sono di quelle cose, nelle quali, si può con verità dire, che vn solo col valore, & con l'industria sua salui vn essercito. delle quali quanto meno per la qualità loro si può sar regola, ò ristrignersi sotto vn capo, tanto più sono elleno degne d'esser essaltate, & messe nel Cielo. Soleano i Romani in certi pericoli per mettere in necessità no le bandiere i soldatitor le bandiere di mano a gli alfieri, & lanciarle nel lib.34..car.411 mezzo de nimici, di che fa mentione Liuio. 3. in vna pericolosa battaglia, che accaddè tra i Romani, & i Boij, oue furono vccisi vndeci mila Galli, & cinque mila Romani, essendo stato preso questo partito da Q. Vittorio centurione del primipilo, & da C. Antinio tribuno de soldati; il qual partito come poi si vide riuscì vtile, & nel nostro autore si vede preso vn partito simile da Antonio Primo, col quale di perditore diuenne vincitore. 4. Non mancano all'età nostra de i buoni essempi. Il Gran Maestro della Valetta hauendo inteso, che vna squadra di Turchi era per entrare, ò già entrata nella Città, egli che con molti de suoi era in piazza armato per prouedere alle cose che bisognauano; voltosi a tutti con animo intrepido, & volto ficuro. Andiamo disse fratelli a pagar questo debito, che habbiamo con la nostra religione, & in. gegna-

Ingegnamoci di non dar del tutto lieta questa vittoria a nimici. non è dubbio alcuno, che queste poche parole, & questo buon partito preso da quel buon vecchio scampassero, che Malta non peruenisse in poter de nimici. Come ne fatti militari, così in ogni altra cosa si vede, che vna parola detta a tem- ta a tempo, vn po, vn partito preso subito, vn cenno, e vn monimento fatto partito preso subito quanto con giudicio fanno opere, & effecti grandissimi. Augusto ve- vagliano. dendo in certi spettacoli de suoi nipoti il popolo tutto sgomen tato per tema, che il luogo non rouinasse; poiche con modo alcuno non potea assicurarlo, passò egli à sedere nella parte più sospettosa, e acquetò il tumulto. 5. Quello che essaltò s. Suet. di lui tanto Maumet bascià Visir di tre Imperadori fu, che caduta Atto di Mauvna lettera a Solimano d'vna finestra, che guardaua a suoi or- sit come lo sa ti di non molta altezza, doue gli altri corfero per le scale per grato. pigliarla; egli il quale era all'hora fanciullo, si lanciò dalbalcone, & primo di tutti riportò la carta al suo Principe. Io voglio tornareal nostro Tacito, & con l'autorità del maggior sauio di quel tempo insegnare a coloro, i quali sono del continuo a fianchi de Principi; come in certe cosesi debban portare. Se. Nerone Imp. deua Nerone pro tribunali per dar vdienza a gli Ambasciado- come rafteni ri d'Armenia; quando su inaspettatamente veduta comparire della madre. l'Imperatrice Agrippina sua madre: la quale come donna ambitiofa veniua per porfi a sedere insieme col figluolo in sul tribunale, cosa insolita a Romani, & di cattiuissimo essempio, & non fapendo nessuno come fuor dise qual partito pigliarsi, solo Seneca con presto, & bellissimo auuertimento sece veduto a Nerone, che andasse incontro la madre, & così sotto zelo di riuerenza si prouuideal publico scorno. 6. Questo 6-lib. 13. quasi non meno prudente, che santissimo huomo accortosi vii'al-Nerone dalla tra volta, che per certe segrete pratiche, che passauano tra prudenza di se neca è tratte. Nerone, & Agrippina, lo scelerato Principe ageuolissima- nuto dal commente si sarebbe mescolato cou la madre, e il pericolo era vici- mettere l'ince no subito spinse Atteliberta, di cui Nerone solea pigliaramo- die. roso piacere; la quale ansiosa del pericolo suo, & dell'infamia del Principe gli facesse intendere come gloriandosene, ella l'incesto era diuulgato; & che i soldati non hareboon tollerato nel Principe loro cotanta sceleratezza. 7. Non può 7. lib. 14.nel chi non sa, ricorrere a questi partiti; Onde è pur da compatire l'infelicità de Principi, i quali potendo hauer huomini di fimil conditione appresso di loro, si compiaccino d'huo- Virellio Imp. mini di niuno valore, & di niuna bontà; come rinfaccia ficulo d'huomi Tacito a Vitellio, il qual si tropasse tanto scarso di liberti

160.

& d'amici che sapesser nulla; che pigliando egli il Pontificato in vn giorno disauenturato a Romani, non su niuno, che ne, 8. libr. 18. car. l'auuertisse. 8. Mase alcuno dirà, che per tutto ciò Nerone, il qual era giouinetto, per non parlar di Vitellio vecchio, non diuenne sauio, ne costumato, & io responderò, che in tanto si riparò a quei mali; & che se Nerone con tanti buoni ammaestramenti non vinse la sua cattiua natura, che faranno coloro, i qua lia cattiui principii della lor natura, hanno ancora aggiunto pessimi ammaestramenti.

> Quanto i Romani modestamente si seruissero dell'offerte fatte loro etiandio ne' grandissimi bisogni.

#### DISCORSO X.

Romani le ben col mutato tempo costumi serbarono però sempre li medelimi initi tuti.



NCORA che i costumi de Romani da vn tempo ad vn'altro fossero grandemente mutati, vedesi nondimeno, che essi non perderono mai affatto vna certa magnaminità propria di quella natione, oltre che in alcune cose pare che serbassero sem-

pre i medesimi instituti. Haueuano due legioni in Germania lotto il Legato P. Vitello in vn viaggio di terra per la crescenza del Mare patito quello che in vna grandissima battaglia no harebbon sofferto, se hauesser combattuto co'nimici, & perdu to:perche la Francia, la Spagna, &l Italia s'offerinano pronte a Germanico, il quale era Generale in quelle parti di prouederlo d'arme, di caualli, & di moneta. Dice Tacito che hauen do Germanico grandemente lodato l'amoreu olezza di tutti, ri ceuette per lo bisogno della guerra l'arme, ei caualli hauendo al resto tolto egli a prouedere della sua moneta!. 1. I Principi grandia dinostrinon solo torrebbono quello, che fosse offertoloro da minori, ma non offerto importunamente domandano; riceuuto non rendono, & non dato loro ad onta, ò a of fesa sel recano. Onde a me è piaciuto d'andar confermando questo, atto di Germanico con altri atti simili dell'antica Republ.perchescalcun Principe per auuentura s'abbatterà a legger queste cose, conosca come i Principi inferiori con la modestia s'inducano a souuenire a tuoi bisogni, & non con l'impron. titudine,& con la indiscretione. Haucano i Romani guerra co' Cartaginesi, & essendo Annibale in Italia, & hauedo eglino po co in-

Germanico mo dello nelle pro ferre fattili 1. lib 1.c. 14. Principi Mo. derni auidi.

co innanzi riceuuto quella notabil rotta del Trasimeno; se mai Offerta de Mafurono da necessità circondati, quello fu il tempo: I Napolitani come buon compagni, camici sapendo le grandi spese, che i Romani faceuano, & quato in tali occasioni ogni loro vsficio farebbe gratamente stato accettato, mandarono per loro ambasciadoria donare al popol Romano tutto quel tesoro, che nella pace per ornamento, & per i pericoli, che poteano soprauenire, si trouauano hauer ragunato: il quale cossisteua in quaranta tazze d'oro massiccio di gran peso; pregado il popol Romano, che se in altro conosceua, che i Napolitani potessero fargli giouamento, si degnasse di farglielo intendere, che non sarebbe al mondo cosa, che sacesser più volentieri, riputando la Città di Roma esser la rocca di tutta Italia. I Romani in si Magnanimità grandi bisogni, accettato delle quaranta tazze la più piccola, fime in tempo di bisogno. resero infinite gratie a gli ambasciatori del buono animo-loro. 2. Liu. lib. 224 2. Il medesimo fecero a quelli di Pesto ringratiandoli; manon car. 215. riceuendo oro alcuno da essi: 3. Forse venticinque anni dopò trouandosi essi in guerra col Re Antioco, & pascendosi come fu prudentemente detto da alcuno, la guerra di cibo indeterminato, furono fatte altre simili proferte a Romani. Il Re Filippo di Macedonia, & il Re Tolomeo d Egitto mandarono per loro ambasciadori offerendo loro aiuti d huomini, denari, & grano, & quelli d'Egitto particolarmente trà d'oro, & d'argento presentarono quello che recato in nostra moneta varrebbe trecento migliaia, & dodici mila fiorini d'oro. Rendute gratie ad amendue i Re, niuna cosa riceuettero, se non che proferendosi oltre a ciò i Rè di venire in campo amendue in persona, disobligato Tolomeo, solo a gli ambasciatori di Filippo risposero, che sarebbe stato grato al Senato, & popol Romano, se il Renon sosse mancato al lor consolo M. Acilio. Nel medefimo tempo comparirono in Senato gli ambafciatori de Cartaginesi allora amici, & cosi quelli di Massinissa Re di Numidia, i Cartaginesi offeriuano di portar in campo molte moggia di grano, & numero molto maggiore d'orzo, & vn'altra metà di essa somma douerne recare in Roma. Offeriuano a loro spese di mettere in punto vn armata di loro gente; & tutto quello, che in più pensioni doueuano dare al popolo Romano; promettenano di darlo di presente in vna volta. Quelli di Massinissa oltre vn'altra gra quatità di grano, & d'orzo, dicenano voler mandare cinquecento caualieri, & venti ele fanti al Confolo Acilio. Fu risposto a gli vni, e gli altri, che del grano si seruirebbono in quanto essi ne riceuessero il prez-20,03

3. lui.car. 2 16,

4. lib. 3. nel principio.

1-

zo, & non altrimenti: dell'armata de Cartaginesi non torreba bono altro se non quelle naui, a che per conto della confederatione fossero obligati, de denari non torrebbono parte alcuna, se non fornito il tempo. 4. Fu atto bello, & magnanimo ancor quello; quando effendo lor mandati da Saguntini alcuni Cartaginesi: i quali con somma non disprezzabile di denari erano stati mandati in Ispagna per assoldar fanti; eglino, imprigionati i Cartaginesi resero il danajo a Saguntini, honorandoli di più con presenti, & dando loro legni per ritornarsene a 5. Xenofonte casa. 5. L'Armeno recando a Ciro il doppio di quel che hauea promesso, egli sol toglie quel che prima si era deliberato. 6. Solo vna cosa mi si potrebbe dire da presenti Principi, che forse i Romani ciò saccuano, perche non haucan bisogno; a quali io risponderò, quando ciò sosse, che ancor essi dourebbon tenere tali modi, & tal misura nello spendere, che venendo loro vna guerra addosso, come quelle, che auueniuano a Romani, non hauesser bisogno.

lib.3.car.40. 6. lib.30. car. 352

Dell'erario militare.

#### DISCORSO XI.

HI vuole, che vna opera duri lungo tempo, sta-

La pace, & coferuatione de regni, fi può ot tener fenza fol dati. I. Tacito lib.

20.car.194.

bilisca tutte quelle cose che sono atte a poterla far durare. La pace, & la conseruatione de regni non si può ottenere senza soldati, ne i soldati si possono hauer senza denari. 1. onde se non si sa vn entrata ferma, con la quale si pascano coloro, i quali tu speri, che ti possan conseruare, tu starai sempre in dubbio dello stato tuo, & sci Romani tanto potenti, quanto essi surono, fur costretti ricorrere a questo partito, considera quanto conuenga fario a te, che manchi di quelli ordini, di quella virtù, & diquella potenza, di che abbondarono i Romani. Augusto la cui prudenza su veramente mirabile, tutto ciò conoscendo propose in Senato, che si stabilisse vn entrata perpetua per conto de foldati; acciò che fenza por ogni di nuoue grauez ze,& nuoui taglioni si sapessedoue hauersi a capitare per le lor paghe. la qual cosa ancor che hauesse difficoltà grandissime, sinalmente hebbe effetto, hauendo egli fatto vna legge: con la qual dispose, che la ventesima di tutte l'heredità, elegati, eccetto quelle de i molto congiunti, ouero de i poueri si mettes. se nel-

Augusto pro-pone în Senaio di ftabilir vn 'etario.

se nell'erario militare. Cosi su chiamata questa rendita perpetua fondata per conto del foldo de foldati, come dice Dione. 2. & per questo pregato Tiberio dal popol Romano; 3. lib.53 e.7362 che togliesse via questa ventesima, ricusò di farlo, dicendo; militare ararium eo subsidio niti. 3. che sopra questa era fon= 3. Tacito lib. 1. dato l'erario militare. Se io non facessi altro frutto con questi car. 156. Deside rio delmiei discorsi, che disporre i Principi, & le Rep. a far questo era- l'Autore. rio militare; io terrei per ottimamente impiegata ogni mia fatica: ma perche alcuno mi potrebbe domandare, che via hauessi a tener io per introdurlo, hauendo i Principi tanto affannato i sudditi loro di gabelle, & d'impositioni, che cercar di fondare l'Eraimporne di nuono farebbe vn distruggerli affatto, dico, che no militare, contentandosi il Principe di quel che egli ha, & non togliendoli io cosa alcuna, ne di nuono aggranando il suddito; partito ottimo sarebbe fondar l'erario militare sopra tutte le pene, condannagioni, & confiscationi di beni, & sopra tutte le scadenze, che vengono al Principe, ò per fallo, ò per mancamento di linea, ò per qual si voglia altro modo giusto, & leggitimo de beni de sudditti, & vassalli suoi. E se alcun mi dicesse, che tutte l'entrare de Principi son fondate in pagamenti ordinari, & straordinari, e in questo modo io li verrei à priuare ditutti i loro straordinari, a questo non potrei risponder altro; se non che essi attendano ad accumular tesori per ogni via; che possono diretta, ò indiretta, accioche tanto più pieni, & grassi peruengano in poter del nimico; come si scriue di Persco, il qual parue, che non ad altro hauesse atteso, che come con la maggior preda, che hauesse potuto, ne fosse andato ad altro no atprigion de Romani. 4. Et con tutto ciò io mostrerò a Principi in che modo possan ciò sare col meno danno, & dispen- pro de Romadio, che si possa. Questo erario ha da seruire per premio di 4. Liuio si 44. soldatisperche giusta cosa è, che quando altri ha vna guerra si car.5585 serua dell'entrate ordinarie del suo stato; in questo caso prosupposto che il premio non si debba dare se non a chi haurà mi litato, come faccuano i Romani per venti anni, chiara cosa è; che sempre, che di dieci mila soldati si premino mille, i noue mila valorosamente combatteranno, aspettando di mano in mano il premio de i mille; potendo molto bene a ciascuno esser noto, che de i cento caualieri di Malta i dicci non posseggon commende. Et se chi tiene mille soldati a suo sol. do,possiede vu milione d'entrata, non sarà gran satto spenderne cento mila in rimuneratione de soldati, ne poca rimune ratione sarebbe a ciascuno de i mille, quando questo numero Difc. Ammir. potesse

Perseo pare che tendesse che a far si ricco per

potesse hauersi, che habbian cotanto seruito, dar cento scudi d'entrata per ciascun anno lor uita durante. Ma perche è cosa imposfibile al mio giuditio hauer di dieci mila huomini cotan ti dopò venti anni, che ascendano a mille, morendosene vna gran parte prima; dico, che vn principe harà in minor numero d'huomini a far rimunerationi maggiori; nel qual caso potendo coloro non come foldati, ma come otiofi cortigiani seruir il Principe loro in pace; verrà quel Principe ad esser serui-Vtili che feguo no al Prencipe to,ò per dir meglio honorato di pompa, & d'accompagnatura da quel soldato rimunerato senza metter mano a denari della sua borsa. Imperoche a discorrerla bene, colui, il quale venti anni harà tocco stipendio sarà impossibile, che non sia passato ad esser centurione, o a più suprema dignità della militia, doue hauendo tre, ò quattro di quelle paghe, potrà honoreuolmente seruire ciascun Principe. Et quando pur auuenisse, che egli ad altro grado non fosse passato, in tal caso hauendo ciascun principe bilogno di soldati per guardia di sortezze, la qual militia per esser al coperto, & quasi in continua pace è dolcissima, harà pur onde pagar quel soldato vecchio di più, il qual gode la rimuneratione della passata militia, senza toccar del proprio peculio; & trouandosi di trent'otto anni, commodamente secondo la sua conditione, potrà attendere a pesi del matrimonio, massimamente godendo delle franchigie, & di certe altre immunità, che godono i soldati delle sortezze. Ma che conuiene andar tanto l'ottilmente mostrando gli utili, che ne posson peruenire al Principe, ancorche non si parli dell'utile principale d'hauer tanti difensori del suo Regno, & della sua salute; se finalmente mancando chi premiare si può tutta quella entrata conuertire nelle paghe ordinarie de foldati, che si tengono costa tempo di guerra come di pace. E se pure tu non vuoi farti autore d'introdur questi nuoni nomi d'errario militare, ricordati, che non è da Principe fauio non hauer posto denari insieme per gli estremi casi, che possono auuenire; leggendosi di mano in mano i Romani hauerne hauuto secon do le fortune, e i tempi, ne quali si trouauano dinersamente. E chiara cosa è, Tiberio il quale nisse nell'Imperio ventitre anni hauer lasciato sessantasette milioni, & mezzo di scudi. & perche tu non ti diffidi secondo la condition tua di poterne

hauere ancortu; non sono però trecento anni passati, che Giouanni ventiduesimo indiciotto anni, che egli uisse nel

pi Sisto Quinto oltre hauer murato assai, armato galere, riz.

zato

dall'erario,

Tiberio lassa 67. milioni e mezzo.

Gio. 22. lassa 25. tailioni. Si. Pontificato, ne lasciò milioni venticinque; & a nostri temho V laffa 5. millioni.

zato quante aguglie erano in Roma, & fatte altre spese grandistime, in poco più di cinque anni ne lasciò tra riscossi, & da riscuotere poco meno di cinque. Questo mi occorre dire in questa materia, il che sealtri diligentemente considererà, il cercar di far questo crario militare, non sarà giudicata cosa inutile.

> Perche Tiberio prolungaua i gouerni, & de mali che nascono dalla detta prolungatione.

#### DISCORSO XII.



O N l'occasione di Poppeo Sabino, a cui su prolungato il gouerno della Messia, & aggiuntali l'Acaia, & la Macedonia si mostra, che questo l'Acaia, & la Macedonia il moltida, ene que la fu costume di Tiberio di prolungare i gouerni berio di prolo & di lasciar molti infino alla morte a carichi de gar i gouerni delle prouin-

Cagioni per-

gli esferciti, & delle prouincie, & cercandosi di ciò la cagione, se ne allegano tre, hauendo alcuni creduto, che egli l'hauesse fatto per suggir noia; & per questo quel che vna volta gli era piacciuto, hauerlo infino al fine continuato. Altri l'attribuiuano a inuidia, perche non fossero molti a godere quell'vtile, o quello honore; Altri erano di parere, che si come egli era astuto, & cupo così era anche difficile a contentare, perche non gli piaceuano l'eccellenti virtù, & haueua in odio i vizi; da buoni temeua il pericolo, da maluagi il disonore: con la quale sospensione d'animo si condusse a dar gouerno adalcuni, che non patì mai che vicisser di Roma. I. I. Tacito libro il simile faccua nelle cose sue private, in tal guisa eletti, che tinel fine. haueua i ministri senza modo tenendoli, che molti ne i medesimi affari inuecchiauano. 2. Qual si fosse ella di queste cagioni, egli si vede tutte proceder da vizi, la prima da pigritia, 44.6. la seconda da maluagità d'animo, la terza da pigritia, & da imprudenza. per ciò che se gli dispiaceuano i cattiui, doueua durar fatica a trouarne de buoni; & se eran buoni, oltre che costoro s'anno a amare, & non odiare, con mutarli spesso, non se ne haueua a temere. Nel petto de nostri Principi assodati ne'regni per le lunghe successioni, non par che viua per lo più quella paura, che teneua gelosi gli Imperadori Romani che altri non occupasse loro l'Imperio; onde se prolungano

i carichi fannolo, o perche al non voler durar fatica han congiunta vna pochissima voglia di beneficiar le persone; o per che stimano esser cosa poco vtile l'andar cangiando i gouerna

Sentenza di Po

pilio Lenate.

#21.519.

tori, quando si ritrouano sul meglio del gouerno. Onde vsci quella bella sentenza di M. Popilio Lenate. Non douersi interrompere il tenor di quelle bisogne, nel maneggio delle quali la continuatione hà gran forza, imperoche tra il render l'ufficio e la nouità del successore, il quale hà più bisogno d'essere infor 3. Liu. libr. 41. mato, che di operare, l'occasione di far bene passa via. 3. In ciascuna delle quali cose sono poco degni di scusa, per ciò che se. costoro hauestero tirato a gran magistrati gli huomini per gradi, & non per salti, non harebbono a temere che non fossero per riuscire in vn gouerno anchorche nuouo; poiche tutti i gouerni poco più, poco meno hanno in fra di loro vna certa somiglianza, & in poche cose notabilmente differiscono; Et auuenga chei costumi de gli Spagnuoli sien differenti da Francesi; onde alcun direbbe gli ambasciadori manda ti in Francia esser meglio lasciarli inuecchiare in Francia, doue già posseggono i negozi di quel Re, & di quel, regno, che mandarli poi in Spagna, oue ogni cosa sarebbe a lor nuoua a dico, che in questo modo si sa poco vtile al Prencipe, & me n o al suditto. Percioche il Prencipe harà minor numero di pet sone sufficienti a più cose, e il suddito di minori cose sarà intendente, oltre che come volgarmente si dice, sha da intender acqua, & non tempesta. Imperoche non si biasima, che Proverbio . Differenza de yn magistrato si mandi più in la vn'anno, ma quando altri v'in uecchia, e spesso anche vi muore; senza che s'ha da far gran differenza tra magistrato che essercita la spada, ò la lingua; & cosi tra chi gouerna popolie pecunia, & chi di ciò non s'impaccia come sono gli ambasciatori. A quegli altri oltre che sipotrebbe dire, che chi non vuole i pesi del Regno, non edegno di sentir i commodi del Regno; dico che essi fanno più errori, percioche mentre non vogliono beneficar molti, col qual modo s'acquisterebbono l'amor di molti, ne benificano pochi, col qual modo s'acquistano l'odio di molti. Et se si trouano Prencipi cosi maluaggi, & cosi sciocchi, che non si curino dell'amore, e dell'odio de' popoli, a costoro si vuol mostrare, che essi non sono liberi di quelli pericoli, i qua

li soprastanno a coloro, i quali sono odiati dal mondo; poi che in tempo nostro habbiamo veduto quel che è succedu-

grandezza, & i benefici del Regnosi crano ridotte in poche

successi di Fia to in Francia non per altro, se non perche la potenza, & cia perche fini

Magiltzati.

perfo-

persone, ma perche il ridursi a casi tanto particolari e cosa odio fa, jo starò su i generali, & fauellerò con gli essempi de gli antichi, i quali potendo ogn'huomo accomodare alle sue occorrenze, lascierò, che ciascuno se ne serua a suo modo. Dico dunque, che se noi parliamo di Republiche, la prorogatione de gouerni se de gouerni sec se sua Roma. Et Catone Censorio riprendeua ce se se sua Roma. agramente i Romani, quando vedeua, che continuauano a dar gli vsfici alle medesime persone, costumando di dire, che essi mostrauano vna delle due cose; o di stimar poco quel magistra to, ò di hauer poche persone; che ne fosser degne 3. Et Ma- 3. Plut. ne la vi merco Dittatore granguardia stimò, che fosse della Rep. se i ta di lui cartel couerni non fosser lunghi . si magna imperia diuturna non effent, 4. Liu. lib.4. c; 4. Se noi parliamo in tempo di principato, non può esser cosa Legge di Cesa più a proposito di quella, che riferisce Dione, quando ritornare solo vn'an. to Cesare in Roma dopò la guerra Africana sece vna legge, che no, & il censo niuno Pretore più d'vn'anno, ne Consolo alcuno più di due con lo piu di due ron duraffe. tinuasse il suo Imperio; ricordandosi egli, dice Dione. 5. niu 5.11.43. an. 708. na cosa hauer più acceso lui della voglia del dominare, fattolo montare in quella grandezza, nella quale era, che l'hauer per cotanti anni continuato il suo gouerno in Francia. Tra Augusto. lelodi, chesi danno ad Augusto, questa e degna di lui, che egli fu inuentore di nuoui vifici, accioche fosse maggior numero di quegli, i quali si trouassero a participare del publico gouerno. 6. In contrario niuno su più vicino a portar la pe- 6. Suet. nella vita di lui. na di questo vnir la potenza in poche persone di Tiberio, concui si diede principio a questo discorso. percioche prolungatione di gouerni non vuol dir altro, se non quel che si doueua partir tra molti, restrignerlo in pochi. Il quale incominciato a fauorir Sciano, & patito che egli solo tutte le cose gouernas- sciano troppo se, degnatosi di sar parentado seco, & in somma sattolo vn'al- ingrandito Tiberio. tro se stesso, si ridusse a tale, che fallò, di poco, che Seiano non gli togliesse l'Imperio, & la vita. 7. Doueua questo essempio 7. Dione libro insegnarli, quel che sosse il fauorir tanto vna persona; & con Macrone affor tutto ciò su affogato con vn piumaccio da Macrone, il quale ga Tiberio. non men che Seiano hauca tolto a metter innanzi. 8. Que- 1. Tacito, lib. 51 sto e l'vtile che ne peruiene cosi a Principi, come a priuati. rel sine. Et in vero quando altro mal non auuenisse, gli huomini saui non che i temerari, e imprudenti vedendo essi soli alla cura delle cose proposti, difficilmente si mantengono nella modestia, facendo argomento, che essi soli vagliano più degli altri; dalla troppe poiche lasciati tutti gli altri da parte, come indegni, a lor so grandezza de lison communicati gli affari importanti, & raccommandata Disc. Ammir.

honori.

Q Fabio cerca l'amministratione dell'Imperio ma Q. Fabio Massimo, il qual fu vero, & non apparente sauio, hauendo veduto sè cinque vol te Consolo, & il padre, & l'auolo, e'l bisauolo più volte hauer quella somma dignità effercitato, vedendo il popolo Romano tutto volto a voler cercar anche confolo il figliuolo, con quella maggior fermezza, & veemenza, che potè, si pose a pregarlo, che li piacesse di conceder qualche vacanza di cotanti honori alla famiglia Fabia: non perche ne giudicasse indegno il figliuolo, il quale per lo suo valore ne era degnissimo; ma per non continuare in vna sola casa quel grandissimo imperio. Ho detto questo perche se i Principi non si cureranno di grauar di tanta inuidia vna persona, i fauoriti da per se stessi ritirandosi in sicuro, quando e tempo sappiamo alla dismisura della essultante lor fortuna por freno, ricordandosi, che se Fabio ciò procurò di fare in vna Rep. bene instituita, in gradi, & honori debitial sangue de suoi maggiori, quanto maggiormente hanno a procurarlo coloro, i quali talhor nuoui, spesso forastieri, molte volte non d'altri meriti forniti, che dalla pazzia del Principe sono sottoposti alla leggerezza di quella medesima pazzia, che gl'ha inalzati, come si vide in Seiano, & in molti altri, de qua-

son piene l'historie delli antichi.

Il Fine del primo Libro.



# DISCORSI

## SCIPIONE

AMMIRATO

# Sopra Cornelio Tacito.

LIBRO SECONDO.

Se la caccia è vero essercitio da Principe.

#### DISCORSO PRIMO.



On sarà inutil quistione, poi che io no preso per mira de mici concetti i Romani, di cercare; se la caccia sia proprio, e vero essercitio da Se la caccia sia Principe; poi che i Romani non si vede, che di Prencipe. sien cacciatori, & dall'altro canto niuno esfercitio par che fosse più in vso de Principi fore.

no grato a fuoi

stieri, quanto la caccia. Onde Vonone della casa de gli Arsacidi Vonone perche e Re de Persi venne in odio de suoi, perche seguendo i costumi Romani, fra l'altre cose si dilettaua poco della caccia, raro 1. libro 2. nel venatu. I. In contrario di ciò Zenone figliuolo di Polemone principio. Zenone perche Re di Ponto venne in mirabil gratia di quelli d'Armenia; per- grato a gli At cioche imitando i loro costumi con le caccie, co'conuiti, e con l'altre cose, che sono in pregio appo i Barbari, s'hauea 2. Iui car. 25. b. obligato i Signori parimente, e la plebe. 2. Artabano Re Attabano Rè de Parti non solo era cacciatore, ma li conuenne e tornolli a tore. proposito l'esserui, poiche discacciato da suoi Baroni del Regno, hebbe per vn tempo à procacciarsi il viuere con la caccia. alimenta arcu expediens. 3. Al giouane, e valoroso Re 3. lib.s.ca. 16% Bardane della medesima natione piacque ella in modo, che ma Parti cacciatolageuolmente, chi infidiaua alla fua vita, l'harebbe potuto in 1e; altro modo cogliere, che cacciando. 4. Adriano Imp. fugran 70.6.a. Caffio. cacciatore. a. Non è alcun dubbio i Re Macedoni, i Re di Per sia auanti i Parti, essere stati cacciatori, & altri, nel che per il medessimo

Romani no se dilettorno di caccia.

5.'nel proem. di catil. in Africa. 7. Plut. di Iui. Cap.817.

8. Suet. in Tib. cap.19.

fidanco mol-& perche.

Cagioni pernon andauano a caccia.

o.in Crf.ca 39 Augusto da Spettacoli di caccie. 10. in august, Cab 41. 11. in Ga. cap. 181

fuggire l'oftentatione di sapere, non vogliamo diffonderci : ma chi osserua i costumi de Romani, cosi de nobili a tempi della Repub. come de Principi, venuta, che fu la potestà in vn solo per vn gran tempo, non si trouerà giamai essersi dilettati della caccia, la quale da Salustio sommo istorico tra i mestieri sertili e annouerata. 5. & è marauiglia, che 6 Suet.e.83. in Augusto pescasse tal'hora con l'amo. 6. Et se di Pompeo, si leg-Pompeo caccia ge, che egli attese alcuni giorni alla caccia in Africa, fu, come con mirabil gentilezza di lui disse Plut, perche anche le siere asfricane sentissero la selicità, & sortuna de Romani. 7. Certa cosa è, Tibèrio hauer notato d'infamia yn legato di yna legione, perche mandò certi pochi foldati a caccia. 8. di che cercando io di rendere ragione, dico elleno poter esser molte. E prima, perche essendo i Romani huomini di Repub. e occupati molto nel gouerno, ò di dentro, ò di fuori della Città, ò di pace, ò di guerra, à cotali efferciti; non potenano vacare, co-Venetiani non me si vede hoggi de Venetiani, che per la medesima ragioto alla caccia ne ne ancor essi sono gran satto Cacciatori, percioche quando la Repub e seguitata nel modo, che si deue, diuenta vn'arte, la quale come le leggi, la medicina, la mercatura, & altre non si può tralasciare. Appresso perche essendo a molte che Romani miglia intorno a Roma, cio che v'era abitato di ville, d'orti, e di delitie, conuenina a chi volesse attendere alle siere, allontanarsi legiornate di Roma, per prendere diletto della caccia, il che essendo d'incommodo grandissimo si metteua in abbandono. Terzo perche quando s'appressaua l'età d'andare alla caccia, la giouentù Romana così nobile, come ignobile bisognaua andare alla guerra, che era sù i diciasetti anni, & guerrea Romaninon mancarono mai. Quarto erano tanti i giuochi, & gli spettacoli publici, che si faceuano dentro la Città di Roma di Rappresentationi, di Commedie, di gladiatori, d'andatori ful canapo, di viste di fiere strane, & delle caccie istesse, che poco pensiero si sarebbe potuto altri dared'andar a Caccia, perche si legge, che Cesare diede spettacoli di caccie per cinque giorni, bellissimi. 9. Et Augusto fece volentieri vedere de i Coechieri, i quali guidando le carrette nel circo vecidenano le fiere. 10. Écosi gli altri Imperadori. 11. Oltre, che hauendo i Romani diuerti essercitii militari in casa, non bisognaua loro ricorrere per vno essercitio militare alla caccia, la quale si haueua per la lontananza con tanto incommodo, quanto si e detto. Onde possiamo, cauare, i nobili, & gli Imperadori Romani non essersi dilet.

tau

tati delle caccie più per i rispetti, che si son detti, che perche elle non fossero essercitio degno da Principi; perche si resta di vedere, poi che l'auttorità de Romani non ci da noia, se veramente ella è un effercitio militare, & per conseguente degno di principi. Et se crediamo alle auttorità, & alle ragioni Senofonte, tie addotte da Senofonte, indubitata cosa è, niuna arte, o mestie- cia somiglianre estère, che habbia più somiglianza della guerra, che la za di guerra. caccia. La quale auuezza gli huomini a leuarsi per tempo, a sostenere i freddi, & i caldi, a essercitarsi ne viaggi, e ne corsi, a ferire le bestie con le saette, e con lo spiede, & a infiammarsi, & a commouersi l'animo, se con feroce bestia t'incontri, imperoche a ferirla bisogna, se ti vrta, & osseruarla bene, che ella nonti vrti. Auniene spesso, che per vaghezza del cacciare si lasci il cibo, e douendosi mangiare due volte, se ne mangia vna; talche potendo accaderti il simile in guerra, non 12, Pedia di Gi ti parrà cosistrano a sostenere la fame, e la sete. 12. Eccellen- ro lincari 4.14 temente fauellò in questo alcuno mostrando al Principe esse- Caccia vitilisti. re vtilissimol'essercitarsi nelle caccie, si per assuefare il cor- & perche. po a disagi, & alle fatiche, & si per imparare la natura de siti, e conoscere come surgono i monti, come imboccano le valli, come giacciono i piani, & intendere la natura de fiumi, & delle paludi, ilche dice egli arreccar al Principe doppia commodità, si perche con quella via apparerà il sito del suo paese, onde può vedere, che difesagli si può dare, & si perche con quello essempio può venirea notitia d'altri siti, hauendo tutri i paesi vna certa somiglianza infra di loro. La quale cognitione, & per condurre gli esserciti, & per trouare gli alloggiamenti, & per pigliare suoi auantaggi, & peraltri rispetti può in vari tempi apportare molte, & diuerse commodità. ma perche la caccia molti capi in se contiene, & in tal modo considerata forse non ogni caccia al Principe si connerrebbe, o almeno apparterebbe a lui, che altri non l'essercitasse, o in alcun modogli sarebbe vtile, che tal'hora in caccia trouandosi, cosi fra se stesso intorno se varie guise delle caccie filosofasse, non sarà per auuentura fuor di proposito andare breuemente Dinerse sonti toccando le diuerfe specie della caccia, la quale essendo non meno d'huomini, che di bestie, & quella de gli huomini non meno feroce, che mansueta; & raggirandosi la mansueta intorno cose sacre, & profane, conuerrà primieramente al Principe essere sollecito per quanto a se tocca, che le caccie facre ben vadano: imperoche come i maluagi predicatori se- Predicatori minando falsa dottrina, non che altro gli turbano lo stato; & malu gli che male causino:

ne hauer la cac

23.li, \$8.difc. 2

Buoni predicatori che bene partorifcano.

14. Sal. 90. 15. Matteo 4. Mar. 17, Hier. c. 16. Confideration ni nella caccia profana,

Caccia amoro la dannosa,

Caccia feroce.

16. cap : 16.

37. lib,49

già noi altroue dimostrammo, che vn Principe non hà a permettere, che nel suo stato s'introduca nuoua religione. 13. così i buoni predicatori gli fanno vbbidienti i vaffalli, li nudriscono nell'amor della giustitia, & dando bando a vitij; empiono la città di buoni costumi, & per conseguente di letitia, e di pace. Onde nelle sacre lettere non meno si legge del laccio de cacciatori. 14. che dinota la falsa dottrina, che dei pescatori degli huomini. 15. che sono la buona faciam vos piscatores hominum. Ha parimente le sue considerationi la caccia profana, la quale hauendo l'occhio a virtù, o a diletto, o a vtile, & potendo dalla virtù in fuori così il diletto come l'vtile esser non meno honesto, che inhonesto potrà ciascuno ageuolmente au. uedersi qual sia da biasimare, o da commendare; imperoche l'utile, che si brama per mezzo dell'industria coi debiti mezzi è alle città gioueuele, cosi come è dannoso quello; il quale trapassando la giusta misura hà anche da cattiuo fonte principio come sono i mezzani d'impudicitia, e altri, i quali scompagnati da ogni honestà vanno a caccia dell'utile, non mirando in qualunque modo a lor si peruenga. Il diletto parimente come per lo più vada congiunto a vitio, può tuttauia non sempre esser biasimeuole, se egli non hà più prosonde radici di quelle che appariscono, come sarebbono i conciliatori di giuochi, & di spettacoli, & d'altri diletti; ma niuno cene è più dannoso della caccia amorosa, la quale non a honesto fine di matrimonio indiritta, ma a stupri, a incesti, e adulteri, è stata il più delle vol. te il souvertimento de i grandi regni, e degli imperi; onde deono i principi star vigilanti in vietar cotali caccie amorose, come odiose a Dio, dannose a gli huomini, & specialmente a i Principi istessi, contra i quali rare volte insidiose arme da proprii sudditi furon mosse, che da fanciulleschi amori non hauesfer tratto principio. Et se nella mansueta caccia di ragioneuolianimali cotali riguardi debbono hauer luogo; non habbiamo a creder noi, che di simili, o di maggiori conuenga hauere nella feroce? La quale essendo i militare, & non militare partita, a cui daremo nome di rubatrice; non è dubbio, che l'una, & l'altra per mezzo della violenza corra alla preda de gli huomini, & delle robbe. Onde dice Hieremia in persona di Dio. Et post hac mittam in eis multos venatores, & venabuntur cos de omni monte, & de omni colle, & de cauernis petrarum. 16. Et diuidendosi la rubatrice in domestica, & in siluestre, per costoro apparterrà tutto quello, che altroue trattamo de banditi. 17. cura importantissima de Principi, se premelor pun-

to la quiete, & buono essere de sudditiloro. Et facendosi questa caccia non meno in terra, che in mare; già habbiamo a gior ni nostri vdito i ramarichi, che hanno fatto i Turchi co' Venetiani per conto de gli Scocchi. la domestica se bene non ri- Caccia dometien tanto del fiero, non cultodità fa grandi progressi, co auuenne tra Giudei nell'assedio di Gierusalemme; & sono gia dieci anni che in Napoli era il numero di ladri domestici cresciuto, in modo, che sgombrando in vna notte le case intere,& tenendo a guisa di publico banco in vna casa commune, conto di ciò, che si raccoglieua, a tempi debiti si faceua la divissone dell'acquistato, & si ragguagliauano le scritture con giusta ingiustitia. la militare ancora che violenta, & seroce, hà per esse data della managera della mana re stata dalla necessità introdotta quelli più giusti, e conueneuoli diritti, che le si può dare; i quali non sono dal cacciator Prencipe da esser ignorati; poi che gli si permette la caccia de gli animali irragioneuoli solo per vn simulacro di questa. Et rare volte auuerra, che giusta guerra possa chiamarsi quella, che da giusta cagione non dipende, & che legitimamente non sia stata denunciata al nímico. imperoche se senza arme è per cedertiquello, che gli domandi, ingiustamente tu gli muoui la guerra. 18. ancor chegiustissima fosse la cagione perche tu 78 Deut.20: glie la muoui. Onde con mirabil accortezza fece Marco An- Baibaro lodatonio Barbaro veduto à Selimo Imp.de Turchi, che così douea far egli co'Venetiani, prima che muoner loro la guerra al Re-19. Con di Bic. gno di Cipri. 19. Et gli antichi Romani, si come in tutte le co. 166. 1. se ad arte militare appartenenti surono eccellentissimi, cosi su annuncianan rono religiosissimi, & osseruanti in questa fuor di modo, man-le guette. dando prima vn legato, il quale con solenni cerimonie addomandasse nel paese inimico le cose tolte, o in qual si voglia modo occupate. Le qualise in termine di trentatre giorni non erano restituite, allora si denonciaua la guerra, & faceuansi alcunealtre ceremonie non meno solenni delle prime, innanzi che sivenisse all'armi. 20. delle quali cose chi si burlasse come di caretze si. sapienti di vieto, non li sia graue di legger Giouanni Villani in vn luogo nel quale trouerà poco più di trecento anni passati, che i Fiorentini con quasi poco differenti cerimonie bandi-uano ancoreglino la guerra a nimiciloro. 21. Et in vero chi uano le guerre. non denoncia la guerra, ma di cheto vna città di nimici di not 11. lib, 6., cap te assalisse, & prendessela; con voce militare questa di furto si direbbeessere stata acquistata, & non altrimenti, come pensaua di fare Antonio Burlamachini di rubar Pisa, e Firenze al Duca Cosimo, tratto dall'essempio d'Icuni antichi aunemmenti

E2. 440

nimenti. 22. Tale & cosi fatta è la caccia de ragioneuoli; ma quella degli irra gioneuoli come in acqua, in terra, e in aria si

Dante biafima l'vccellare.

23. Ierem a 5. traslato.

24.Amos 3.

mou. S.

Vecellagione stimata da Pla tone fernile.

della caccia.

26.Plat.7. del caccia.

caccia; cosi quella d'acqua che si fa a resci, e detta pescagione; quella dell'aria, chesi sa ad vecelli vecellagione, ritenen do il generico nome per se quella che si sa alle siere siluestri, la quale caccia appelliamo. Sopra di queste caccie sono state fatte da huomini saui, diuerse considerationi; ne parmi che Dan te lodasse molto l'vccellagione quando disse. Chi dietro l'vccellin sua vita perde; & marauigliosa cosa è, quanto e negli an tichi, & ne presenti tempi suoni questo vecellare per virtu del sino translato cosa maluagia, assomigliandosi nelle sacre letteregli empi a gli vccellatori, i quali tendono laccinoli per prender'huomini. 23. Et fu chi disseper disegnar bene l'huomo vecellare quei fraudolente. Forse tu credi che l'yccello sia per dare nel laccio che fignifica p della terra senza l'occellatore . 24. Appo i moderni Toscani non solo vccellare è preso in vece di beffare, onde disse quella buòna giouane, che sono alcuni i quali, mentre altrui si credono vccellare, dopò il fatto se da altrui essere stati vccellati cono-25. Boc. gior. 3. scono. 25. ma in vece di volgar prouerbio dicesi di coloro, i quali non a leggieri, ma a groffi guadagni traggono, che effi non vccellano a pispole, imperò che le pispole sono vccelletti piccoli. Et Platone accettando, che l'vccellagione sia piaceuo le, la chiama nondimeno anzi seruile, che da huomo libero, & percio permettendo, che per campi incolti, & per montagne si possa andare vccellando, quanto altrui piace, vieta nondimeno iluoghi coltiuati, & anche i luoghi sacri non coltiuati. Non istima ancor egli gran fatto la pescagione cosa nobile, onde non vuole che si peschi in porti, ne in sacri fiumi, paludi, ouero stagni, ma ben in altri luoghi, pur che non si venga a melcolamento di sughi, che qui communemente si dice dar Che cosa dica l'esca, permette e loda ben la caccia di fiere, ma anche essa ristrigne dentro alcuni termini, biasimando quella che si sa di notte osseruando certe ore determinate, che le fiere dormono, & tutte quelle che si fanno con reti, & con lacci, doue non si adoperano le forze corporali. Tolti dunque via cotali cacciatori, a quali in niun modo permette che caccino, all'incontro non vieta luogo alcuno a palesi & robusti cacciatori delle siere quadrupedi, che da lui sacri cacciatori sono chiamati. 26. Ari. le leg. nel fine stotile facendosi da altro capoloda la caccia, come quasi vn'acquisto, e vn procaccio naturale dell'huomo per cagione del cibo, onde egli hà à nudrirsi: ne sa distintione più della caccia,

che dell'yccellagione, o della pescagione, conuenendo tutte

queste.

queste in vno, che elle cibino l huomo, non altrimente, che l'erbe con le piante sono pascolo delle bestie. 27. La qual cosa 27 Polit.lib. 27 approuata da San Tomaio, viene come giusta, & naturale ad 28. quate. 96, approuare ancora egli la caccia. 28. Senofonte dunque, e Pla att. i.p. i. tone lodano queste cotali caccie, & perche fine le lodino, che è di esfercitare il corpo alle fatiche assai basteuolmente si comprende, & quali Rèqueste caccie hauessero messo in vso, di so pra si e dimostrato; onde ageuolmente si può conchiudere, non Prencipi la cac disdir , per le cagioni già dette, a nostri Prencipi le caccie delle feluatiche. fiere seluatiche. Pur che non si possa dire loro quel, che Antio Antioco co essendos simarrito in caccia, & capitato in casa d'vn contadi no, il quale il Rènon conosceua, fattosi cadere proposito a parlarsi di lui, hebbe co'proprij orechi a sentire. Il nostro Rè è vn buono Rè, che Iddio cel mantenga, se non che per dilettarsi troppo della caccia spesso le cose sue straccura. 29. Ma se con-29. Plut. ne gli tra la determinatione di Platone a facri Prencipi de'nostri tem apolteg. pi non la caccia delle fiere, ma in contrario quella de pesci e con ceduta, molto ben si conosce, onde la differenza di questo proceda, imperoche guardando la legge Christiana più a bene in- Legge Christia stituire l'animo che il corpo, & sapendo quanto l'animo si perna guarda più
turbi tra il rumore, & le grida, & il seguitar delle siere, la sciando
mo che il core. questo feroce, & rubesto diletto della caccia, volentieri si volse poal piacenole, e quieto della pescagione. 30. oltre che rappresen- 30. decret, dini la tandosi, ò nascondendosi sotto quella più occulti misteri, con glosa, più alte cagioni approuò la caccia de pesci.

Con quanto poco costo potrebbono i Prencipi fare grand: sima remuneratione.

## DISCORSO II.

Mondo camina con due piedi, col premio del- Mondo cami-l'opere virtuose, & con la pena delle cattiue: on- na con due gie-di. de Democrito mosso douete dire, due Dij essere nel mondo, la pena, & il beneficio. 1. qualun 1.Pli, li. 2.6.7. que di queste cose manca, il mondo e zoppo; se mancano tutte due strascina la persona per terra; & come che spesso aunenga, che i Prencipi nell'vna cosa, & nell'altra patiscano diffetto, e non e però dubbio; maggiore essere il mancamento

del piè destro, che è il premio dell'opere buone, che dal sinistro. che è la pena delle cattiue; Conciosia cosa, che in questa non si metta niente del suo, anzi spesso s'occupi quel d'altri, ma in quello perche conuien metter mano alla borsa si va più ada. gio, & nondimeno se i Principi sapesser fare, non trouerebbono neldare, queldanno, che essi stimano, potendo con poco fare grandissime remunerationi: al che dire mi ha dato larga occasionel'essempio, che io riferirò. Essendosi in Germania, venne voglia ad Arminio huomo grande di quella natione, il quale era della parte contraria, di vedersi insieme col suo fratello Fla uio, il quale militaua appresso i Romani. Et ottenuta di ciò licenza s'accorse Arminio, che il fratello haucua meno vn'occhio, di che domandandolo; Flauio gli disse quando, & in che battaglia haneua quella ferita riceuuto. E tornandolo a doman dare, che premio hauesse di ciò riceutto, gli rispose, che gli era stato accresciuto lo stipendio, & haueua riceuuto vna collana; & vna corona con altri doni militari, dice Tacito, irridente Ar minio vilia seruitii pratia. 2 burlandosi Arminio della vil rimune ratione, che egli haucua cauato dalla sua seruitù. Non è cosa più atta a mostrar la prudenza de gl'antichi, & la sciocchezza de tempi presenti, che questo essempio da noi riferito; perciò che, come essi prudentemente antiuedendo dalla lunga posero i primi de gli honori in cosa di poca valuta; così noi a guisa d'-Arminio ci ridiamo di quella buona semplicità de gli antichi, i quali metteuano la vita a repentaglio per vna corona di grami gna, o per cosa di poco maggior pregio, & non ci anucdiamo, che per non poter premiare con assai lasciando i meriteuoli sen Greci perche za premio, induciamo il mondo a caminar zoppo. I Greci i quali furono innanzia Romani, e come huomini sottili, & ac corti, & insiememente prudenti, & scientiati hebbero l'occhio a tutte le cose, furono esti i primi, i quali non volendo patir di fetto di premij, l'istituirono in modo, che n'hebber sempre douitia grandissima. Onde hebbe ragione quel Persiano a confiderare, a che cosa isuoi poneuan mano, mettendosi a contendere con quelli, i quali erano auuezzi a entrare ne i pericoli per ottener premio d'vna corona d'vliuastro. 3. Ma stiamo Fatti de Roma co'Romani, e stiamo col nostro autore il più che si può, il qua le parlando de gli antichi Romani dice, che i fatti loro andaro della virtu che no meglio per la via della virtù, che dell'oro. 4. ma ancor che

egli scriua di cose molto lontane dalla antica Rep.parlando no

dimeno d'Ostorio Scapula, il cui valore faceua paura a Nerone ricorda quafi per fegno gloriofissimo della sua virtù, che in Bret

tagna

Arminio Flauio rimunera. to da Romani,

2. Li. c. 17.6.

zicchi.

3. Erod libr. r. ni piu prosperi per mezzo dell'oro. 4.li. 18.C.156.

tagna haucua meritato la corona ciuica. 5. Questa corona ci- 5. lib. 16. carte uica non era altro che vna corona di quercia, la qual si daua a corona ciuica chi haueua in battaglia scampato dalla morte vn suo compa- a chi si daua, & triotto, ma con due aggiunte, senza le quali ella non poteua ottenersi. L'yna che nel medesimo tempo hauesse veciso il nemico,& l'altra che hauesse conseruato il luogo, che haueua preso: a che si diligentemente si riguardaua, che su bisogno ricorrere al configlio di Tiberio per intendere fe fi doueua dar la corona ciuica a colui, il quale haucua faluata la uita in battaglia al suo cittadino, hauena non che yno, ma due nimici veciso, ma non haueua però ritenuto il luogo, a che reserisse Tiberio, che ne lo stimaua degno, poi che in tal luogo haueua il suo cittadino con feruato, che da coloro, i quali ua lorosamente haueuan menato le mani non s'era potuto tenere. 6. V'aggiunse Plinio quasi 6.Gel.li. 5.c.6. vn'altra confideratione, che se colui, il quale era saluato nol confessata egli, gl'altri testimoni non bastauano. 7. Conside-7.lib.16.c.4. ri ciascuno di quanta importanza erano questi premi riputati, per la decision de quali bisognana ricorrere al'consiglio dell' Imperadore. Dice Tacito, che in una battaglia succeduta in Rufo Eluidi Affrica Rufo Eluidio foldato (come essi diceuano all'hora) merita la cor gregario, cioè fatto in fretta, meritò l'honore di chi conserua il cittadino, perche Apronio suo capitano l'haueua honorato di collana,& d'hasta,ma che Tiberio gli aggiunseanche la corona ciuica, dolendosi con Apronio, che come procosolo, non gliela hauesse data egli. 7. ma mostriamo l'altre ricchezze de premi 7.116.3.c.34. de Romani; la corona officionale, di cui nella maestà del popo Cotona officionale di gra lo Principe del mondo, & ne premij della gloria, niuna fu più migra. nobile, su di gramigna. 8. & doue l'altre erano da Generali da- 8. Pi. I. 22. 6.3. te a soldati, questa vna si daua da soldati a Generali in riconoscimento d'esser liberati gli alloggiamenti dall'assedio; perche i vintianticamente per segno di ceder la terra, nella quale uiueuano, porgeuano l'erba; il qual costume dice Plinio, che infin nell'età fua era in piede appresso i Germani.9. & forse ancor di qui procedeua, che Xerse volesse dalle terre Greche l'acqua serse vuoi l'ac & la terra. 10. la qual corona fu di tanta eccellenza, che L. Sici- qua & là terra nio Dentato, ilquale interuenne in 120. battaglie, & meritò 10. Erod. quattordici corone ciuiche, non ne hebbe se non una ossidio- L'Sicinio dennale. 1 .. le trionfali erano d'alloro, se ben si fecer poi d'oro. Et cosi i vincitori in Delfo, come i trionfanti in Roma d'altro, 11. Pl. Iui. ca. 5che d'alloro non si coronauano. 12. L'Ouale, che era quasi vn corona Ouale mezzo trionfo, che era di mirto, ancor che ne questa fusse stata di Mirto. disprezzata da trionfanti; come sece Papirio Massone, il quale 6,30primic-

9. Ini . C.4. da greci. tato gran com battitore.

Papirio Masio ne primo Trio fa de corfi. 13.lui.c. 29.

primiero trionfo nel Monte Albano de corfi. 13. Ma perche più chiaramente si vegga, il che è nostro fine, che non la qualità del dono, cioè le ricchezze, ma l'openione del dono, cioè la stima, che si fa della cosa, sia quella, che faceua pregiare, & di che si pregerebbono tuttauia gli huomini, se i Principi volessero, o sapesser tenere il saldo; ne darò vn'essempio maravigliosamen-

T.Labieno.

Scipione dona te efficace a prouar questa verità. Diuideua Scipione tra alcua soldati, & ad ni huomini valorosi i doni militari, tra quali essendo yn Caualiere, che ottimamente si era portato. T. Tabieno sece accorto Scipione, che colui era degno delle famiglie d'oro; lequali negando egli di vogliergele dare, perche l'honore della militia nel la persona di colui, ilquale haucua innanzi seruito, non venis. se a macchiarsi, Labieno della preda Francese gli fè in ogni modo parte dell'oro; la qual cosa venuta a notitia di Scipione. haurai disse, al Caualiere riuolto, il dono dell'huomo ricco. Il che tosto che colui intese, gittato l'oro a piedi di Labieno, abbassò il volto; ma poi che sentì da Scipione dirglisi: il Generale t'honora delle Imaniglie d'argento lieto oltre modo le prese. 14. Onde chiaramente apparisce, l'argento ilquale è la decima

14. Valer, li. 8. C. 15.

parte meno del pregio dell'oro, all'oro, che cotanto gli và innãzi, esser proposto, si come sarebbe a tempi nostri proposto vn pennacchio di dieci foldi a qualunque ricca collana d'oro, se questa altro non fosse, che argometo di ricchezza, & quella piu ma altro non fusse, che segno di virtù. A me piace d'andar vagă do per questi estempi, per vedere se io ne potessi far venir voglia a chi gli ha da dare, & a chi li ha da riceuere, & in tanto s'andrà vedendo, quanto i Romani nel premiarea ogn'altra cosa ha-

Romani nel premiare, a che mirassero. Valerio Publicola in che rimunerato.

riconoscere la singolar virtù di M. Valerio Publicola, alla casa che gli edificarono in cambio di quella, che egli fece rouinare, per liberarsi dall'inuidia del popolo, permisero, che doue le por te dell'altre case s'apriuano spingendo in dentro, le porte di que sta s'aprissero in suora. 15. Non su men bello il dono satto a

uesser prima l'occhio, che alla moneta. Onde volendo eglino

15. Plut-nella vita di lui. M. Manlio Ca pitolino in che riconosciuto da Romani.

M. Manlio Capitolino per hauere saluato il campidoglio, che era la Rocca de Romani, da nimici, hauendoli tutti i soldati portato nella casa, che egli haueua nella medesima rocca vna mezza libra di farro, & vna quarta di vino per ciascuno, cosa

piccola a dire dice Liuio; ma la strettezza la faceua vno argomento grandissimo di carità, poi che ciascuno frodandosi del suo vitto, toglieua alle sue proprie necessità, quel che veniua a dare per honorare Manlio. 16. ma a tempi nostri noi confon-

16, li.5,c,100.

diamo cosi presto il fauore col merito, che ciascuno dell'età no **stra** 

Tra ha potuto vedere l'ordine del S. Michele de Re di Francia, Ordine di San che prima era tanto stimato, esser rifiutato da ciascuno, & esse- Fracia, perche re il Re Arrigo III.stato costretto di fare vn nuouo ordine, no spiezzato. si trouando più chi volesse dissonorarsi col vecchio ordine del San Michele. Oltre il confondere il merito col fauore, habbiamo ancor noi vn'altra imperfettione, che diamo i premi alla fortuna, & non alla virtù; dico alla fortuna, perche no mancan do anche appresso di noi diuersità di premi; se tu ne togli la sede Apostolica, quasi niuno se neda ad altri, che a nobili, come sono le Croci di Christo, di San Iacopo, d'Alcantar, di Calatrà, di San Gionanni, di Santo Stefano, & altre, delle quali se i primi istitutori hauessero hauuto riguardo, che non si foiser date ad altri, che a colui, il quale contro a i nimici della Christiana religione alcuno notabile, & illustre atto hauesse operato, o nobile, o ignobile, che egli si fosse stato, come saceuano i Romani, che detter la corona a Rufo Eluidio soldato gregario, come si è Rufo Bluidio detto:non istimo, che sia da dubitare, che maggior quantità di piemiaio. opere chiare si sarebbon vedute nel mondo, che non sono. Ne so perche, essendo queste cose verissime, non si sia trouato, ne si truoui yn Principe, che habbia nel suo dominio hauuto animo d'instituir questo ordine; ben si dee lodare Iddio, che Roma sola serbi in gran parte anche a nostri dì, questo costume, poi chela eminentissima dignità del Cardinalato, il se- Cardinalato, gno esteriore, della quale non è altro, che vna berretta rossa, come distribui che val meno d'vn fiorino, posta da molti innanzi a molta quã tità d'oro, & negata spesso poco meno, che ad huomini di san. gue Reale, viene indistintamente conferita ad un pouero, & humil fraticello; pur che in lui alcun raggio di mediocre virtù riluca. Di questi segni d'habiti haucuano i Romani infiniti, a qualinon s'ha hoggi niuno riguardo, che rendeuano reuerendi i Magistrati. Onde coloro, che cenauano con Ottone, nella solleuatione de soldati, hebbero a saluarsi proiectis insignibus. 17. come verbigratia erano gli ornamenti consolari. 18. i 1 lib. 17. car. trionfali. 19. i pretorij, & altri molti, i quali per poter 142. esser conseguiti, eccitauano in molti l'amore, & il desiderio 18 Iui. c. 141. della uirtù. Come il logoro è vn segno con che l'vccellatore richiama a se lo sparuiere smarrito, cosi già le corone, & hora le Croci dourebbono esser i logori, con che il buon Prin-Legori per incipe dourebbe inuitare i suoi sudditi all'opere uirtuose. Il fine vita alla vita del buon cultiuatore è cogliere il frutto del nesto, che egli ha piantatato; il nesto posto dalla mano dell'huomo uirtuoso è l'istessa virtù, il cui frutto non è, altro, che il premio dell'ho-Disc. Ammir.

nore. E vero, che il frutto della virtù, è il godimento della possessione dell'istessa virtù; ma come l'anima mentre è in compagnia del corpo ha bisogno d'esser cibata di cibo materiale, non per se stessa che si pascedi cibo spirituale, ma per sostentamento del compagno súo corpo; cosi l'huomo virtuoso, ilquale viue nel mondo, non per se stesso, ma per gloria della patria, della famiglia, de parenti, de gl'amici, & dell'istessa virtù, perche ella non apparisca con scemamento della sua bellezza nella persona di lui disprezzata, desidera il segno dell'honore. Se ciascun dunque è meritamente desideroso de gli honori, dee il discreto Principe procurare d'hauerne sempre douitia, per poterne con larga mano,quando il bisogno ne viene, riconoscere gli huomi ni virtuosi; ilche sarà con una piuma, con vn color diuisato da gli altri, con vna berretta, o con vn cappello fatto più in vn mo-

Huom o virtuo fo no viue per se stello.

> Che i Romani nell'interpretare gli auspici procedenano secondo i riti, & costumi della loro religione.

do, che in vn'altro di pochissima spesa.

#### DISCORSO III.

Os so che su l'esercito di Germanico contra

quei d'Alemagna, onde segui la vittoria del Visurgi, si uiddero otto Aquile spiegar'il lor volo verso le selue: onde si leuò vn grido, che Germanico lictamente si mettesse a seguitar gli vccelli Romani proprie deità delle legioni. Oltre questo felice augurio i soldati,& Cesare ne haueuano hauuto vn'altro, i soldati perche vno de'nimici accostatosi di notte a loro alloggiamenti haucua promesso a chi si ribellasse largo stipendio, mogli, e poderi; onde essi di ciò adirati haucua no preso per augurio, che si goderebbon dei loro nimici le mogli,& i poderi. Cesare perche parendogli in sonno d'hauere sacrificato, & macchiatasi la pretesta di sangue sacro, Liuia auola di sua madre ne l'hauca dato vna più bella. 1. da che si può ve dere, che no folo in quegli antichi Romani, come altrone dice mo;ma nell'età di Tiberio era la medesima credenza ne gli ani mi militari degli auguri, auspici, & altri simili annunci cele-Auspici come sti. Con tutto ciò vuole altri prouare, che i Romani interpretarono gli auspici secondo la necessità, mostrando con la prudenza

x. lib, 2.c. 18.

interpretati da **R**опралі.

denza di volcre ossernare la religione 2. quasi il simile douesti - 2 lib. Editeta mo far noi; ma'e bene di vedere come gli riesce di prouarlo,& il primo esempio, che di ciò adduce, cioè, che i Romani accom modassero anco gli auspici a commodi loro, è di Papirio Curso re, questo buono, & valoroso Capitano volendo venire al fatto re come inten d'arme ordino a pollarii, che pigliassero gli auspici, i quali come che i polli secondo l'yfanza di quella religione non beccassero o per no impedire l'ardore del Capitano, e de soldati, i qua li vedeuan prontissimi al combattere o qual altro humore hauesse lor tocco, riferirono, o alcun di loro riferì hauer eccellentemente beccato, e gli auspici esser ottimi, il che si esprimeua an nunciando il tripudio solistimo; per ciò, che all'hora auueniua il tripudio, quando a polli per la fretta, & ingordigia del bec care cadeuan dal becco de bocconcini, i quali toccando la terra faccuan quel tripudio. Papirio licto, che gli annunzi diuini fossero in suo fauore, haucua già fatto spiegare l'insegne, & dato ordine a foldati della battaglia, quando leuatofi vn rumor fra Pollarij circa l'aufpicio di quel giorno, & romore penetra to a caualieri, il tutto fecero prestamente sapere, come cosa da non esser disprezzata a Sp. Papirio figliuolo del fratello del Consolo, il quale andato a trouare il zio gli sece intendere, come il fatto de polli era passato, a cui egli cosi rispose. Portati tu giouane da valente huomo, e fa il tuo douere. Se colui il quale fce gli aussi occidinte di sulpi o foprastà a gli auspici, non dice il vero, sopra di sericeue l'ira di 👸 Dio. A me & all'essercito, & popol Romano lietissimo, & ottimo auspicio è stato l'essere annunciato il tripudio, & ciò det to ordinò a Centurioni, che collocassero i Pollarij tra le prime file. Non era stata appiccata la zusta, che il pollario hauendo tocco d'vn colpo di pilo tratto a caso, cadde morto. Rapportato ciò al Consolo, gli Dij, disse, sono con esso noi; il maladet to capo ha riceuuto la meritata pena, e mentre ciò diceua fu vdita vna chiaristima voce d'vn corbo. Del quale augurio esfendo il Cōfolo tutto licto, affermò nō mai gli Dij effere alle co se humane stati presenti come all'hora, & satto dare alle trombe, & alzar le grida, appiccò la battaglia, la quale gli riu sci selicemente. 3. Io non veggo in questo niuno artificio, ne caris. accomodamento del Confolo, il quale all'hora farebbe feguito, quando sapendo egli da principio, che i polli non hauesserobeccato hauesse detto ciò essere auuenuto, perche non hauean fame, o che hauesser beccato souerchio, e che becchereb bono doi a bell'agio,& intanto hauesse contra gli auspici a suo modo interpretandoli, voluto combattere. Ma perche meglio

de i fatti di Pollarij.

3.liu. lib, 103

s'intenda

nomani lecoa s'intenda questo satto e da sapere, che i Romani secolari per

1 %

la cura delle lo più lasciauan la cura, & i segreti delle cose sacre a sacerdoti co se sacre a Sa & a coloro, i quali a questa cura eran proposti, & secondo da quelli veniua detto loro, cosi in tali casi si gouernauano, & teneuan per fermo, che se fraude alcuna intorno ciò si cometteua, la colpa tornasse in capo de gli autori loro, bastando ad essi che con buona sedele cose vdite eseguissero. Di questo è vni # 110.3.

Bisempi de se essempio de seciali bellissimo in Polibio.4.il quale in questa ma teria non è da tacere in alcun modo. Fatto che era alcun patto, o tregua da Romani con alcun popolo, il feciale Romano tenendo fra le mani vn sasso, diceua queste parole. Se dirittamen te, & senza alcun inganno io fo questo patto, ouero questo giuramento gli Dij mi facciano succedere tutte le cose felici, se altramenti io opero,o penso,rimanendo tutti gli altri nelle pro prie patrie salui, nelle proprie leggi, nelle proprie case, ne propri tempi, ne propri sepoleri, solo io rouini, non altrimenti, che questa pietra cadde dalle mie mani, ne più parlando gittaua la pietra. A questo paragone stimo io,& è da stimare, che facessero tutti coloro, che pigliauano in se cura di cose sacre. Il che par che si caui dalle parole del Consolo quando dice. Se colui; il quale sopra stà a gli auspici non dice vero, sopra se tira l'ira di Dio, le proprie parole di Liuio son queste. Caterum qui auspicio adest, si quis falsi nunciat, in semetipsum religionem recipit : Et che a loro bastasse l'hauer con buona sede creduto quel che veniua detto loro, assai bene le seguenti parole il dimostrano, mibi quidem tripudium nunciatum populo Romano exercituique egregium auspicium est. Non si caua adunque da questo quello che il detto autor vuole, che s'habbia a cauare, non essendo in quel la età stato ancora introdotto il costume d'ingannare, o di disprezzare la religione, & già correua l'anno di Roma 460. onde Liuio del nipote del Consolo dice. Iunenis ante do Etrinam Deos spernantem natus. Mi potrebbe alcun dire; dunque su tempoin Roma, che gli huomini accomodauano la religione a se stessi ? Rispondo, che sempre nel mondo sono stati de tristi,& così piacesse a Iddio, che ne tempi nostri, che siamo Christiani; non ce ne fossero, che le cose andrebbon meglio, che non vanno;& nondimeno questa maluagità venne in Roma molto tar di. Con tutto ciò è da osseruare, che non mai gli huomini, & i secoli sono tanto corrotti, che quel che osa fare il particolare, cioè contrauenire alle leggi, o alla religione osi farlo il general

consentimento di tutto quel secolo ancor che corrotto. Darò vn'esempio de Romani stessi . Tolomeo Aulete Red'Egitto

discac-

Appresto Ro. mani quanto in longo fuste stimata la Reli Sione-

(17 TH)

discacciato da suoi era venuto in Roma, e per le leggi della società che haueua co'Romani, supplicaua il senato, che el fosse tioni nel Recon le forze de Romani, come de socij restituito nel regno. I Ro mani come costumauano di fare nelle cose importanti, essendo massimamente succeduti in quel tempo alcuni prodigi, ricorse ro sopra ciò a libri della Sibilla, ne quali ritrouarono, che auue- Libri della Sinendo il caso, che vn Red'Egitto venissea loro per aiuto, non billa. ischifassero l'amicitia del Re,ma si guardassero di prestarli aiuto con esercito, se altrimenti facessero, minacciarsi loro fatiche e pericoli. Haucua il Re con la sua pecunia corrotto quasi tutto il Senato, e v'eran di coloro, i quali per l'vtilità grande, che ne sperauano, harebbon essi voluto esser quelli, con la cui opera fosse il Re con esercito rimesso in istato; nondimeno ostando la religione, non potè mai vincersi il partito, ancor che si sosse trouato Gabinio, il qual col fauor di Pompeo contra le leggi & dennato perla religione ardì di metteruelo. Questo auuenne l'anno di Ro- chesà contro ma 699 nel colmo della maggior corrutione, in che mai fosse stata quella Città, & in tempo, che quasi tutti eran corrotti da presenti regij, & con tutto ciò l'vniuersale non si lasciò tirare a far contro la religione, anzi Gabinio fu condannato. 5. Auuen- 5 Floro li. 105 Dione li. 39. c. nero dunque di queste maluagità col tempo, come ne auuengo 152. & 176. & no forse a nostri tempi; ma surono, & saranno sempre biasima- rel fine. te. hor vedasi quanto per ciò se ne habbia a far legge, & dar ese diste di Euripi pio a Principi Christiani? Onde par che si possa dire a chi cosi 6.55. del rep.e, sente quel che Platone disse di Euripide, cioè che come saujo doueua perdonarli,se egli nol riceueua nella sua Repu. poiche egli era lodatore della tirannide.6.

fe cerca reftiru

Gabinle cenla Religione.

Platone che

Quanto importa la differenza dell'arme.

# DISCORSO IIII.

S S E N D o Caio Furio Cresino stato accusato per ma- c. Fusio Cres liardo, imperoche facea rendere più ad vn suo pode- no perche acretto ben piccolo, che i vicini suoi non faceuano a i liardo, per ma loro ben grandi, produste dinanzi a giudici i suoi fer rida lauorare, quali crano graui, ben fatti, & politi, che pareuan d'argento, dicendo non esercitar altremalie, che quelli instrumenti, & vna continua fatica. che egli metteua di giorno, & di notte insieme con la sua famiglia in coltiuar que'suoi campi. Siè veduto a tempi nostri con vn Disc. Ammir.

Nationi persa dal l'altra.

Vn'huomo par Dio appet to vn'altr'huo m)

Indiano stima no i Spagnuoli effec aiutati dal li D.i. Gel. car. 30 ...

fopraltanno al le altre natios ni -

Germani perche superati da Romani. 3. Tac.lib. 2. €1.19,

piccolo istrumento venuto d'Alemagna leuar via in poco d'ora vna inferriata d'vna finestra, che non farebbon parecchi huo mini fortissimi in maggiore spatio di tempo, cotanto importa no condur a fine le cose i mezzi, con che elle si fanno, imperoche chi pensasse ad vno le forze de gli huomini di tutte le nationi del mondo,poca differenza trouerebbe per lo più infra diloro,essendo tutto l'human genere d'vna forma, de i meche vna diuer- desimi vmori, e delle medesime qualità composto, ma in questo l'yna natione diuerfificarfi dall'altra, in quanto che hauendo, ò per arte. ò per benignità di Cielo animi più prudenti, sanno con quelli auantaggiarii in modo a gli altri, che vn huo mo par Dio posto a petto d'vn altro huomo. Onde negli acquisti del nuouo mondo fatti a tempi de gli auoli nostri si vide più volte trecento Spagnuoli hauere messo in fuga, e rotto vn'essercito di sei, & venuti dal Cie otto milla Indiani, talche sù credenza in alcune di quelle genti, esser cosa impossibile, che gli Spagnuoli non sossero venuti ti da Francesi dal Cielo, come racconta Cesare che i Galli diceuano de Roma ni,non potendo stimare alle cose, che faceuano, che essi non fos 2. lib. 2. de bel. sero aiutati da gli Dij. 2. Hora a questo ragguaglio rendasi pur chi che sia certo, i Romani non per forze, ma per ingegno, & ar Romani pehe tefici nel mestiero della Guerra esser sopra stati a Francesi, a gli Spagnuoli, & altre nationi del mondo: tra i quali artefici era il saper meglio offendere, & insiememente sapere meglio defendersi de gli altri popoli. Et perche tra il sapere offendere e hauere miglior armi, in questo fra l'altre cose hebbero i Romani vantaggio all'altre nationi, come vn contadino più fieno sega in vn giorno con la falce fienaia, che non farebbe altri con le falci ordinarie Questo apparue chiarissimo nelle guerre, che l'essercito di Tiberio hebbe co'Germani, a quali non mancando il cuore, & l'ardire de'Romani, solo per quello genere pugna, & armorum superabantur. 3. doue appare, che le picche lunghe, de Barbari per trouarsi in luoghi stretti, non erano loro di giouamento,& che il soldato Romano era al disopra, essendo armato di scudo, & potendo meglio maneggiare la spada, che non fa ceua il nimico la picca, il qual luogo se ben non pruoua interamente, quanto sia meglio vna sorte d'arme, che vn'altra per ve nire il difetto del sito, è stato da me allegato per sondar il mio. discorso, quanto importa la differenza dell'arme, poi che solo per questo dice Tacito, che i Germani erano superati; ma non molto innanzi chiaramente dimostrò in particolare quel che qui disse in genere, cosi dicendo. Non le campagne solamente alditi Romaniesser buone; ma se visha bene l'occhioni le in The Sia felue,

felue, & i colli: imperoche non i grandi scudi de Germani, le lun ghe aste fra i pedali de gli alberi, o fra gli sterpi, che escono di terra poterfi cosi bene operare, come i lor pili le spade, e l'armature del corpo. Attendesser dunque a ferire, & a trouargli in sul viuo, non hauendo i Germani corazza, non morione, non scudo fornito d'acciaio, ò di neruo, ma targhe di vimini, o di as Loro scudi. se leggiero, impiastrato d'vn poco di colore, & solo le prime file hauere aste di serro, & l'altre solo esser armate di bastoni cor- 4. Iuic 18. ti, & abbronzati al filoco. 4. Mostro il medesimo de Britanni, Britanni male i quali il gran danno, che riceuettero da Romani in gran parte procede dall'essere disarmati d'arme di difesa. Apud quos nulla 5. lib.12.c.80. loricarum galearum ve tegmina. 5 e parlando altroue delle spade de Britanni senza punte, le biasima, mostrando, che non poteuano star a petto dell'arme, & del combatter de Romani. 6. I quali, come dice Vegetio, si burlauano di chi feriua di taglio, lauano di chi perche de rouersci, & mandritti per grandi che sieno, rare volte feriua di ta-se ne muore: ma quattro dita, che entri nel corpo vna stoccata, rare volte è che non vecida, 7. Eccellentemente sopra tut- 7. lib.1. car. 82. to si pruoua nella guerra de Sarmati, oue agguagliandosi l'arme loro con quelle de Romani si scorge che l'armi troppo gra me. ui de'Sarmati, li rendeuano inabili, se una volta erano caduti di cauallo a lenarfi, e quelli, che erano a piedi per ester senza scudo erano tagliati a pezzi senza alcun riparo, non giouando loro le lunghe lancie, le quali il destro, & agile Romano schifando entraua lor sotto, & li ferina da presso, & se combattenano discosto, era pur l'auantaggio del Romano, per hauere l'armi da lanciare come il pilo, & per hauere la corazza men graue, con la quale potendo operare meglio la persona, diueniua superioreal Sarmata. Romanus milites facililorica, & missili pilo, aut lanceis assultans, phires posceret, leui gladio, inermem Sarmatam (neque enim defendi scuto mos est) cominus fodiebat. 8. Queste cose, che dice qui Tacito furono tutte dette prima da Liujo, il quale disse, genas armorum pugnaque hosti aptius erat. 9. se o.lib.32.c.38 to bene quel luogo per ragione del sito è contra i Romani. Ma sapendo molto bene egli, di che importanza sia la qualità dell'arme, nel discorso, che fa di quel che hauerebbe fatto Alessan. dro Magno, se si fosse volto in Ponente, e venuto a combattere con Romani, dimostra, che in ogni modo i Romani l'hauereb bono auanzato per la bontà dell'armi, perche lo scudo Roma scudo de Ed no copriua meglio la persona, che non faceua il clipeo Macedone, & il pilo per potersi lanciare faccua maggiore colpo della farissa. 10. Questi pili, dice Vegetio, essere stati di due sor- Pili de Romani

6 In Agr. c. 230 Romani fi bur

8. lib. 17.c. 141.

Scudo de Ro.

11.lib.z. c. 25. Pili ficcandofi si poteano spic care.

12.lib, 1, 5.20.

13.lib.r.debel. gal.car. 9.

Pili raccolti di terra.

Falangeado. ptata da Roma

237.

tì, vno lungo di piedi cinque, e mezo con vn ferro triangolo di noue oncie, che a suoi tempi su poi chiamato spicolo, evn'altro minore di tre piedi, e mezo col ferro pur triangolo di cinque on cie, chiamato a suoi tempi verricolo, ouer verruto 11. nelli scudi, no & altroue dice, che il ferro era in guisa temperato, che ficcatosi nello scudo non si poteua spiccare. 12. il che vien confermato da Cesare, il quale dice, che era vn grande impedimento a Fran cesi il fatto de pili, imperò che siccatisi ne loro scudi essendouisi torto il ferro dentro non si poteuano spiccare, il che era a loro di tanta noia, che non potendo bene adoperarsi, si conduceuano a gittar lo scudo, & a combattere ignudi. 13. Ma se si considera ben Liuio, questa tempera di pili non fu tale in tutti i tempi, imperò che nella guerra, che i Romani hebbero coi Sanniti, e coi Galli, oue il Consolo P. Decio fu morto, i legati comandarono, che si raccogliessero i pili, che eran per terra, e si lanciassero contra i nimici: il che auuenne l'anno della Città 458. 14: 14. Mb. 10. cap. Ma certo ènel tempo di Scipione, nel quale viueua Polidio d'intorno a cento anni dopo la tempera esfere stata della perfettione che si è detto: dicendo Polibio de pili nella sua Castrametatione il medesimo, che Cesare. Il qual Polibio pone non piccola differenza da pilo, a pilo quanto alla lunghezza, imperò che i pili, i quali egli assegna a Veliti, dice esser di due gomiti, e di ferro vna spanna, ma quelli degli Astati, dice hauer l'aste lun ghe tre gomita, & altretante il ferro, e fa maggiori di questi, quelli da triarii, i quali par che si possano assomigliare alle zagaglie, & alle ginette. Eracconta esser in guisa il ferro congiun to, & appiccato con l'hasta, la metà della quale era fortificata con l'inchiodatura, & appiccatura del ferro, che prima si sarebbe rotto il ferro, che la legatura, & per conseguente l'asta con la quale era appiccato. Ne è sicura cosa l'aftermare, che i Romani non hauessero hauuto prima altro, che pili, dicendo Liuio in parlando dell'anno 415. che doue i Romani costumarono prima la falage fimile a Macedoni incominciarono poi a ordinar si amanipoli. 15.nel qual luogo come che non faccia mentione più di pilo, che d'asta, nondimeno il verisimil porta, che con la falange and asse l'asta, cioè arme da colpire, & non da lanciare: Ma che negli eserciti di Romani fossero l'aste, ouer lancie, non solo per conto de caualieri, & de fanti ausiliari, ma per con to de triarij, appare nel sopra allegato luogo di Liuio, dopo la mutatione di falange a manipoli, dicendo, che i triarij lenati, che si furono di stare inginocchioni, e riccuuti gli antepilani fra gli internalli de gli ordini assaltarono i principi de latini, hastis

ora

era fodientes. 16. Di quel che dissi di sopra, non è da far dubbio 16. Iui.c. 1582 cioè che gli ausiliati operasserò aste, aggiungo etiandio insino a tempi de gli Imperadori, dicendo Tacito quado parla de Brit tanni, che se eglino vrtauano ne legionarij, eran feriti da gladij,& da pili loro; se ne gli ausiliarij dalle loro spade, & aste. 16. Coloro i quali dalle arme de Romani hanno argomentato in questo modo. I Romani co pili vinsero il mondo: onde ancora noi Christiani con gli archibusi, che son migliori de pili, potremo vincer il mondo, oltre gli altri inganni prendono questo er rore, che dal pilo si veniua necessariamente al secondo tratto al le mani, Vb: mars est atrocissimus. 17. doue da gli scoppi si può Differentia de star vn di senza venir necessariamente alla zusta da persona, a Pili a Archo persona. Onde si potrebbe dire che de gli effetti grandi, che se- 17. liu.l.2.c.36 cero i Romani furono maggiori quelli fatti co la spada di quel liche fur fatti co'pili; leggendosi massimamente spesse volte per la fretta, & per l'ira gittati i pili esser i Romani venuti alle spade, oue succede la mortalità; così fece il Cosolo Virginio, fic catii pili in terra, & venuto alle spade. 18. & quando si combatte co'Toscani, più tosto gittati pazzamente; che lanciati i pi 19, lui. c. 36. li. 19. & nella battaglia co'Saniti, oue fu consolo P. Filone dice Liuio, che i Rom.per tor l'indugio d'hauer a lanciar i pili,& poi metter mano alle spade, gittarono i pili, & con le spade impugnate assalirono i nimici. 20. cosi si fece yn'altra volta co'To 20.11b 9.6.15 4 scani sotto Fabio Rutiliano. 21. & poco poi racconta, che al 22. Iui. c. 164 lago di Vadimone, da niuna delle parti si lanciarono armi,ma Macedoni sbi la zussa fu attaccata con le spade. 22. Di questa spada dunque colpi de Roparlando, dice, che quando i Romani hebber guerra con Filippo padre di Perseo, niuna cosa sbigotti tanto i Macedoni, quanto vedere ne'loro morti, quale era la grandezza delle ferite, che haueuano riceuuto da Romani, i quali operado la spada Spagnuola, che era corta, tagliauan le braccia da i corpi, e divideuan le teste da i busti, & molti sbudellati da'grandissimi colpi loro, porgeuano terrore non mai simile sentito da Macedoni, conoscendo aduersus qua tela, quosq; viros pugnandum esset. 23. In contrario disse delle ronsee de Traci, che tra le selue rice- 23. li .31. c. 372 24. Iui. c. 373. 6 ueuano impedimento per la loro strauagate lunghezza da i ra- 25.11.37 c.4524 mi, che s'attrauersauano. 24. Etanto il vantaggio, che si riceue perato da Rodalla qualità dell'armi, che nella battaglia nauale tra i Romani mani con fuoelPolixenida, niuna cosa fu maggior cagione della vittoria de 26. Dione. lib. Romani, che il sapersi seruire de suochi artificiati, co'quali su- so. nel sine. Augusto superono superioria nimici. 25. Ne Augusto superò l'armata di M, ra l'Armata de Antonio in Azio con altro, che co'fuochi, 26, e che non il nu- Marc' Antonio in Azio con fuochi,

mero,

Corbulone fin ge di non inte der Tiridate.

desi nell'abboccamento, che Tiridate cercaua di fare con Corbulone; dicendo il Rè; che egli verrebbe con mille caualli, doue lasciaua in arbitrio di Corbulone di menarne quanti egli vo leua, pur che venisser senza celate, & senza corazze; dice Tacito. A qualunque huomo no chea vn Capitano vecchio come era Corbulone il farebbe fatto pale fe l'inganno del barbaro. Il quale per ciò haucua eletto per sè il poco numero, lasciato il maggiore al Romano per poterlo ingannare; percioche, hauerebbe à costui giouato la moltitudine, se i corpi de suoi disar matisarebbono statibersaglio al caualiere ammaestratissimo a trar le saette. 27. Dalle cose dette questo par che in somma si fa come hanno possa cauare, che l'arme di difesa habbiano ad essere in modo, che ti difendano, ma non ti aggrauino si che ti rendano inutile. Et che hauedo il soldato ad hauer due armi offensiue, l'una, che serua discosto, & l'altra da presso: il pilo da lontano, e la spada corta, e radente da presso erano vtilissime à Romani, ma perche così Liuio come Tacito parlano in vn medesimo tempo del modo dell'arme; e del combattere, genus armorum, o pugna, & essi parlaro dell'arme, non sarà forse inutile parlare del modo del combattere.

27.lib.13.0.93. Arme da diffe da effere.

> Della differenza del combattere più à vn modo, che à vn'altro.

## DISCORSO V.

A nno tanto appicate insieme l'arme col com battere, che se non si distingue bene questo, ò sorte d'arme, dal modo, ò sorte del combattere;par che si confondano infra di loro. Detto duque che ha Tacito, che non era minor animone'Germani, che si fusse ne'Romani, ma

Germani non infe riori d'ani mo a Romani.

che erano superati dal modo della zuffa, e delle arme segue; Im però che quella gran moltitudine ne'luoghi stretti non poteua trarre innanzi i colpi delle lughe aste, ne à se ritrarle, & costretta a stabile battaglia non poteua col lanciarsi hor quà hor là va lersi dell'agilità del corpo. In contrario il soldato Romano con lo scudo appoggiato al petto, ò con la spada impugnata ta gliaua l'ampie membra de Barbari, ferendoli sul viuo, e apren-

dosi con la strage de nimici la strada. 1. Hor lasciando da par- 1-lib. 1.car.192 te le lunghe picche, lo scudo appoggiato, e la spada impugnata, il modo della zusta era la stabile battaglia de'Germani, e l'agilità de Romani. Non si può in vn colpo sar intendere ogni co fa. Nel discorso che fa Liuio d'Alessandro, nel qual luogo come a porto generale,& ficuro spesso ci conuiene ricorrere, dop pò che hà parlato della differenza dell'arme, segue a parlare distintamente, ma senza nominarla della sorte della zusta, e dice cosi, statarius vterque miles, ordines seruans, sed illa phalanx immobilis, & pnius generis. Romana acies distinction, ex pluribus partibus costans, facilis partienti quacunque opus effet facilis iungenti. 2. Non niega Liuio, che cosi il Romano come il Ma- 2.lib.9. c. 1560 cedone seruasse l'ordinanza, e per questo chiama l'vno, & l'al-nel sine. tro soldato statario cioè stabile, nedia noia che Tacito parli del lanciarfi, e dell'agilità del Romano, che questo non impedisce l'ordinanza; ma dice bene, che la falange Macedonica era Falange Mace. im mobile, cioè più stabile ordinanza della Romana, e d'yna donica. sol a conditione, cioè non y'era altro, secondo intendo io che pic che,ma la Romana era più distinta, la qual costaua di più parti, intendo di più compagnie, e d'altre diuersità d'arme, ageuole a diuidersi oue il bisogno il ricercasse, agenole a rannodarsi. Io andrò tuttauia più i llustrando questi luoghi, e per mostrare quanto importi la facilità, e scienza dell'allargarsi, e del restrignersi, ne addurrò vn'essempio bellissimo di Cesare, ilquale in Cesare co qua quel pericolosissimo fatto d'arme, che hebbe co' Neruij, vno li auertimenti ripara a'danni de'maggiori remedi che prese, e che forse non gli fece perdere del suo efferci quella giornata, fu; che giunto egli oue era maggior il pericolo, e accortosi che i suoi soldati per la calca che si faceuano da se stessi, non si poteuano valere delle proprie armi, commandò che s'allargassero per potersi più ageuolmente seruire delle spade. Raffrenato in questo modo l'impeto de nimici, s'accor se Cesare che la sua settima legione era mal trattata da nimici; onde si volse a tribuni de soldati, e li ammonì, che vedessero di fare opera, che le legionis' andassero pian piano congiungendo insieme, e che vniti volgessero l'insegne contra gli auuersari. la qual cosa dato loro animo aiutandosi l'yn l'altro, & non lasciando spatio al nimico, che li accerchiasse, incominciarono valorosamente a menar le mani. 3. dal qual luogo chiara- 3.lib.2. 6.28.6. mente si vede, che al soldato disciplinato era facile l'allargarsi, ealle legioni il ristrignersi insieme : con la quale ordinanza si faceua vano lo sforzo del nimico, & fattolo vano si vincena. Ma per tornare alla falange, altrone Linio dimo-Col . 16,1 , 4

Bucne e rei qualità della Falange.

stra le qualità buone, o rec di esta falange, dicendo di lci, che per ogni mediocrità di mal sito, che ritrouasse, si rendea inuti le; phalanx, quam inutilem vel mediocris iniquitas loci efficeret.

4. lib. 34. car,

4. In contrario doue riceuea aiuto dal sito, la dimostra impenetrabile, imperoche per esser benissimo serrata, & esser le pun te volte verso i nimici spessissime, ne i pili le nuoceuano, ferendo per la densità de gli scudi quasi in vna testuggine, ne accostar se le poteano con le spade, con le quali se pur mozzanano alcuna picca, quel pezzo che restaua vnito con gli altri seruiua in ogni modo a guisa d'yna trincera al Macedone, nel qual luo go Liuio chiama la falange il conio Macedonico. 5. Et per quel

5. lib. 12, carte 382.

che si raccoglie da tutta quella guerra, che si hebbe con Perseo, se non che più volte hebbe à venirsi alle mani con la falange, e andossi scorgendo, che riparo vi si potea prendere, non vi si facea cosa, che buona fosse, onde è da addurre quel che dice egli nell'yltima giornata, nella quale il Re fu rotto, le cui parole son queste. La seconda legione spinta nel mezzo sconfisse la falange, ne cagione fu più euidente della vittoria, quanto che le molte battaglie, che în più volte haucano già turbata la ondeggiante falange, al fin la dissiparono. della quale sono le forze intollerabili, quando horribile per cotante punte si mantiene serrata. ma se pian piano assalendola la costringi a girarehor quà, hor là, la picca per la grauezza, e lunghezza fua presso che immobile, da se medesima incomincia a imbarazzarsi, & se da fianchi o pur dalle spalle le sopraggiugne alcun tumulto, se ne và a rouina senza riparo, si come su costretta fare all'hora più volte aprendosi contra i Romani, che le venieno addosso a schiere, & rompeuano l'ordinanza; doue i Ro mani per molto che si sbandassero sapeuano tornar a gli ordini loro. I quali se serrati insieme, e vniti ancor essi sossero andati a vrtare nell'ordinata falange; si sarebbon cositti nelle picche da se medesimi, ne harebbon potuto reggere à patto al-

163.

cuno l'impeto di si stretto squadrone. 6. potrebbe alcuno oppormi, che io confondo ordinanza, & modo di combattere. ma forse non dirà così chi andrà con diligenza offeruando ql che io dico. poiche Liuio istesso parlando del Conio de i Celtiberi, dice, che essi vagliono tanto in quel modo di combattere, quo tantum valent genere pugna. 7. che in qualunque

7. lib.40, cartè 510.

parte col loro impeto vrtino, non si possono sostenere. perche se bene all'ordinanza segue il combattere, non è però esso Agilità del Sol combattere l'ordinanza. Cesare dunque volendo con vno edato Romano, sempio bellissimo dimostrare qual fosse l'agilità del soldato

Romano

Romano, racconta, che in vna battaglia, che si hebbe co'Germa ni, hauendo i nimici fatto la falange, e copertifi con gli scudi, eglino dal disopra ferissero i Germani. 8. Con tutto ciò hebbe 8. libro 11. do bel.gal.car.20, ancòr egli contra sè talora artificij e moditali di combattere, che fu costretto pensar a casi suoi, e ancor egli cercar modi di ri pararui.de quali essempi perche possono aprir la mete à molti, e accomodandolia nostri tempi cauarne vtile, riferirò alcuno. Tra quali chiaro è quello de gli Esfedarij. Erano costoro huomini sopra carrette, che lanciando per ogni parte, onde passa- erano. uano, dardi, col terror de caualli : e con lo strepito delle ruote, il più delle volte ropeuano gli ordini de Romani, e mettendosi talora tra le torme de caualieri a piedi, e comandando a carroz zieri, che alquanto si discostassero; se pur erano rincalzati, sapea no oue ageuolmente ripararsi; nel qual modo pareggiauano la velocità de caualieri, e la stabilirà de doni. E in guisa erano a questo modo di fàre essi, e i caualli essercitati, che i caualli impetuofialla china infermauano, e con deftrezza, oue lor piaceua, volgeuano, e per sul timone correndo, e in sul giogo fermandosi, prestissimamente poi tra i loro si raccoglieuano. 9. In viraltra simil difficoltà dice essersi abbattuto, passato olib.4.de beli che fu in Inghilterra; onde s'accorse che ne i fanti suoi per la gal.car. 59. grauezza dell'arme poteano seguitarli, ne ardiuano scostarsi dalla loro ordinanza, e i suoi caualieri con gran rischio combat teuano, percioche i nimici studiosamente ritirandosi, quando niente gl'haueano allontanati dalle legioni, si lanciauano a piede, & forzauanli a combattere con disauantaggio; oltre che non combattendo eglino serrati, ma con grandi internalli, & sopraggiungendo molti di loro freschi a gli stanchi, ogni cosa imbarazzauano.10. Vn'altra volta in Affrica hauendo a far co Numidi in vn simil modo di battaglia; percioche la lor caual- 56.57. leria leggiera accompagnata da fanti velocissimi assaltana, e Numidi caual-lieri assaltano fuggiua, e i fanti intratteneuano infin che i lor caualli desser la & suggono. volta, fu costretto dar ordine per lo suo essercito; che niuno fosse ardito d'allontanarsi più di quattro piedi dall'insegne. 1 1. laguer. Ati, altra volta couenne ricorrer alla battaglia tonda, e per lo più indugiare, e hauer pacienza; tanto che alcuna buona occasione li venisse di danneggiarli; imperoche doue non era lor concedu to di rifuggire alle loro arti, i foldati Romani come più valorosi li trattauan male, certa cosa è, che turbati i soldati suoi daquesti nuoui modi di combattere, come sempre egli dice, vna volta infra l'altre in quattro hore appena potè far centopassi di camino, senza hauer preso cibo colsino essercito dalla quarta

F ...

quarta vigilia infino alle dieci hore del giorno; & fu costretto

ftrailuoi foldati.

rimouendo la sua caualleria, la qual si morina di sete, & mettendo scambieuolmente alla coda le légioni, andarpiaceuolmente sostenendo la carica de caualli Numidi, e appena a yn hora di notte condursi ad alloggiare. Da queste noie circon-Cefare ammae dato Cefare, che fu il maggior capitano del mondo, a guifa di maestro di schermassi mise a dar la lettione a suoi fanti, inse. gnando loro con che passi s'hauessero a ritirare dal nimico; come starlia fronte, in quanto spatio s'hauessero a fermare, & come hora a farsi innanzi, hora a ritrarsi, hora ad accennar l'im peto, & quasi in qual luogo, e in che modo a lanciar l'arme s'ammaestrassero; & è pur notabil cosa, che guerriero quale egli era, e in tante giornate, e in tanti strani accidenti trouatosi. fosse quella volta fatto più tardo, & più considerato, raffred: dando la sua solira velocità, emolto dal suo antico costume 12 Iui.ca. 359. mutandosi. 12. Onde si può ageuolmente comprendere; che vn capitano non può mai chiamarsi gran capitano, se in di-Chi è gtan cauersi paesi, e con diuerse nationi, e in diuersi modi di guerreggiare non glisia conuenuto sar pruoua della sua sufficienza. Per cosa nuoua, & per nuouo modo di combattere glicaccad de d'hauer a far con elefanti, hauendone Scipione nel suo effer-13 Iui nel prin cito centouenti. 13. alla qual oppositione prese questo riparo, cipio di quel che egli hauea fatto condurre alcuno elefante in Italia, perche i suoi soldati s'auuezzassero a conoscere le qualità; & le forze di quella bestia, e in qual parte la potessero più ageuolmente ferire: perche essendo l'elefante armato sapessero qual parte restaua ignuda, & senza difesa, doue potessero tirar i lor colpi, & perche i suoi caualli con l'vso di essi non si sgomentassero al fito, stridore, & figura loro, il che hauca abbondeuolmen te conseguito; imperoche i soldati palpauano gli elefanti con le mani, e conosceuano la loro tardità; e i caualieri gli auuentauano i pili senza ferro, & già i lor caualli per la lunga pratica si eran domesticati con essi. 14. Prese anche perpartito Ces. di scernere d'ognilegione trecento fanti spediti, accortos che impediti gli altri da i fardelli che portauano non poteano resiste-

> re al numero grande de'soldati e caualli di Scipione, che del continuo l'assaltauano vers. Ma perche gli elefanti non solo

> contra inimici, ma anche contragli amici spesse volte imperuersano, fu rimedio trouato da Aidrubale, che s'eccidessero

> con yn farpello conficcato loro con yna gran mazza infra gli

orecchi, modo presto a far sì gran bestie morire: 16. Oue

paro pigli contra gli elefanri

Cesare che ri-

pitano.

14 Iui, c, 200

s ; lui.

19 Liu.lib. 274 Noui modi di cobattere,nuo ui rimedij fi pi glino.

nuoui modi di combattere appariscono, nuoui conuiene che fiano

siano i ripari, che vi si hanno a pigliare; onde Q. Metello guer- Q Metello che modo tiene co reggiando con Asdrubale in Sicilia, & hauendo ancor eglia Iragli elefanti petto centotrenta elefanti ricorfea questo rimedio; che hauendo fatto fare yn gran fosso auanti gli alloggiamenti, comandò a gli astanti che andassero a tirar de dardi a gli elefanti con ordine che quando li védrebbon mosti per yenir loro addosso, eglino mostrando spaueto e terrore velocemente verso gli steccati firitirassero, col quale artificio traboccati vna parte de gli elefanti nel fosto, e vn'altra contra gli amici riuolgendosi diedero la vittoria a Metello 17. In quel modo dunque, che inb.z.c. 5. dicci con dieci combattendo dubbia per lo più sarebbe di chi fusse la vittoria, quando le arme, e il valore andasse in loro del pari;ma in contrario ageuolmente si potrebbe far profuntione di chi vincesse, quando procedendo l'altre cose egualmente, gli vni dieci a gli altri dieci di bontà d'armi precedessero; cosi il modo e l'artificio, che altritiene nello schermire non e da far dubbio, che possa dar, o tor la vittoria; perche nel duello de due cugini spagnuoli dice Liuio, che il maggiore uinsele pazze forze del più giouane con l'vso dell'arme, e con l'astutia, che è quel modo di combattere, che noi diciamo. Maior vsu armorum. & astu facile stolidas vires minores superauit. 18. 18. 11b.23. car: E contro i mirabili instromenti e artiglierie d'Archimede mol Archimedegra to si fa manisesto, che l'inuincibil potenza de Romani non tro de ingegniero. uaua schermo che valesse. 19. Da quali essempi cauiamo non 19.1ibi 24. car. folo grandissima esser la differenza del combatter più a vn mo do, che a vn'altro, col quale auantaggio, & con quello dell'arme in gran parte i Romani si secero Signori del mondo; imperoche non si vergognarono d'imitare tutto quello di buo-Romani imita no, che vedeano fare a glialtri; ma possiamo benandar tra lo di buono ve noi diuisando, che hauendoci i Turchi auantaggio di

numero, & di vbbidienza è necessario che noi con l'arme, e col modo del combattere cerchiamo di pareggiare le due qualità, con che essi ci vanno innanzi, & poi con la pacienza, col zelo della religione, & con lo stimolo di vera gloria procacciar di fu-

perarli.

uano tutto gldeuano ne gli altri.

Turchi potenti per il nume ro, & per l'obe

D'vn partito vtile per tenere in gelosia le cose de Turchi.

## DISCORSO VI.

Tiberio di che fi vanta. . .

1.lib.2.car,20.

Romani,

Arlacidi famiglia de Re Par

Augusto perche alleua de Principi Parti in Roma.

Augusto fa pa rentadi fia Principi.

I gloria Tiberio con Germanico suo nipote essendo stato madato noue volte da Augusto in Carlo più, cose hauer condotto a fine con la prudeza, che con la forza dell'arme. 1. plura confilio quam vi perfe-

ciße. Ne ciò dice egli senza ragione, sapendo molto bene quelle vittorie, & quegli acquisti esser più gloriosi, i quali s'ottengono Panti émolt a senza sangue. Cotinuò in questa opinione, preso che egli hebbe l'imperio, & perche no hauendo i Romani per competitori, & emoli della lor grandezza altri che i Parti, qui conobbe egli più che altroue douerfi essercitar questa industria, e perche infin dal tempo d'Augusto si trouduano in Roma; & nella corte del Principe di coloro, che eran del fangue degli Arfacidi voletieri quando ne veniua l'occasione, mandaua alcun di costoro per molestare il Re de parti, essendo sempre fitto in questo pesiero, & costumando di dirlo; consilijs, & astu esternas res moliri : arma procul habere, douerfile cose esterne trattar col consiglio, & con l'astutia, l'arme tenerle lontane. Ma è bene che noi uediamo perche questi reali de Parti si trouanano in Roma, che tanto più andremo scuoprendo dell'arti de Principi. Et è da sapere che hauendo Augusto fatto amistà con Fraate Re de Parti, il Re mandò alcuni de suoi figliuoli ad alleuarsi nella corte d'Au gusto; la qual cosa honoreuole in apparenza all'Imperio Romano haueua sotto di se doppio disegno per l'vna parte, & per l'altra; perche il Re veramente non facca egli questo per timoreche hauesse de Romani, ma perchenon si fidaua molto de suoi sudditi, e con hauer i figliuoli lontani, e' toglica loro l'animo, se egli li stranaua, a gittarsi ad alcuno di loro, & volendo pur esti delle sue stranezze vendicarsi, mostraua il castigo, che da figliuoli lontani, con l'appoggio de Romani ne potea peruenir loro; Augusto dall'altro canto da più profondo interesse mosso, che da quella boriosa apparenza, che nella sua corte s'alleuassero Principi del sangue degli Arsacidi, nutriua diligentemente questa intelligenza fra loro, per poter sempre nell'occorrenze, che fusser per nascere valersi di questa occafione

sione d'hauere appresso di se giouani di quel sangue. Quello era no a Romani i Parti, che alla potenza del Re di Spagna, & del christianesimo sono a tempi nostri i Turchi; a quali essendosi il Redi Spagna con l'acquifto del Regno di Portogallo di verso la Persia cotanto accostato, chiara e certa cosa è, che se egli ò i suoi successori nella morte degli Imperadori Turchi offeris fero adito, & commodità ad alcuno degli Ottomani, i quali dinanzi al furore della fraterna crudeltà uanno fuggendo, di po- ner in gelofia, tersi sicuramente appresso di se riparare, in gran gelosia si terrebbono le cose de Turchi, e a molte cose ci potrebbe essere di giouamento l'hauere vno ò più di quel sangue appresso di noi. La fortuna prestò questa commodità a Christiani sono hormai poco men di cento anni, essendo Gemì suggito dauanti all'ira Gemì Ottoma del crudelissimo fratello Baiasct Imp.di Turchi a Rodi, il qual di Rodi in Francia, & di Francia fu condotto finalmente in Ro 2. Guie. 116. 14 ma in poter del Pontefice Alessandro II. Ma la nostra maluagi tà come non seppe, o non uolle cauar commodità alcuna al. l'hora dal beneficio della fortuna; così fece tali trattamenti con Gemì, che tolse per l'auuenire l'animo a gli Ottomani di rico. uerar più appresso l'auare, & sanguinose mani di noi altri.

Che ne il fauore con la ingiustitia, ne i meriti co i demeriti s'hanno à ricompensare.

# DISCORSO VII.

O rimango stupefatto come Tiberio, il qual su seucrissimo Principe concedesse tanto al fauore, e potenza d'Vrgolania, che permettesse, che il pre- vigolania satore andasse à essaminarla in casa; poiche le Ver- nosita da Tibe gini Vestali eran tenute comparir nel foro, e in

giudicio, quando d'alcuna cosa haucano a render testimonian za. 1. E in vero non può far cosa peggiore vn principe, ò vna 1. lib.2.car.21/2 Republica che confonder giustitia, & fauore, & ricompensare il merito col demerito. del quale errore, ouer peccato come grandissimo in uno stato, & da nascerne infiniti mali fi guardarono fopra tutto i Romani, mentre non furono cor rotti. Onde non ostante che l'un de tre Oratii vincendo i tre Difc. Ammir.

3C, \_.

2.lib.r. ca, 104 Manillo puni-10.

5.lib. 6.c. 1,1 O. Mig.

Manatiffa 'a .mato da Romanie war non

28 (4.

Curiatij hauesse fatto si gran seruigio alla Repub. nondimenon hauendo nel ritorno della vittoria vecifo la forella, la qual per esser ad vn de tre Curiatij sposata, piangea più la morte del ma Ocatio conden rito, e il danno privato, che non si rallegrava della vittoria della mato alla more fratello, & del guadagno publico. fu condannato alla morte. E se ben egli da quella campasse, su più perche essendosi appellato al popolo, il popolo dispensò, che perchela giustiria non do uesse hauere il suo luogo. Et con tutto ciò su necessario, che si facessero certe espiationi, passando Oratio col capo coperto. sotto d'yn trauicello attrauersato per la uia, quasi sotto il giogo, che infino a tempi di Liuio fu poi detto il trauicello della forella.2. Non su minor il fatto di Manlio di quel che si fosse stata l'opera d'Oratio, hauendo per mezzo del suo singolarissimo valore conservato il Campidoglio di mano de Francesi, & per conseguente stato cagione, che l'Imperio Romano in quel'di, ò per dir meglio in quella notte non fosse rouinato affatto; il che non lo liberò, che non fosse gittato dal sasso Tarpeio per Liujo nato pla lo seguente demerito. 3: di che benissimo fu da alcuno digrauita del di-ae a seriuer le scorso. Ma Liuio autor nato per la grauità del dire a seriuer? cose de Rema le cose del popolo Signore del mondo, de in luogo alcuno vol le manifestar questo concetto, & darne vera regola, & ammaestramento, secelo in quel luogo; oue della differenza, che era tra i Cartaginesi, & il Re Massanissa ragiona: la cui historia è tale. Hauendo i Romani dato la pace a Cartaginesi fra l'altre cose l'imposero, che non facesser guerra fuor de loro confini, & che non molestassero i socij del popol Romano. Massanissa come amico de Romani sotto pretesto, che sossero di sna giurisditione incomincio à occupar delle terre, & a tor del paese de Cartaginesi, & ogni di attendena a tranagliarli maggiormente. Di che elsendosi ricorso a Roma, i Cartaginesi, finalnzente di tre cose addomandauano vna, ò che si potesse vedere, & disputare questa causa in Roma del pari, ò fosse loro permesfo di valersene per via di guerra, ò se più il fanore, che la ragio ne appresso i Romani potea, in tal caso comandasser di nuovo quel che piacea loro, che i Cartaginesi concedessero a Massanissa, che molto più volentieri il sarebbono, che starne tuttauia constall done alla sua discretione: la qual non hauca termine alcuno. IRomani, essendo arche in Roma Gulussa figliuolo di Massanissa, gli disse, che eglispedisse subito in Numidia per far intendere al Padre, che quanto prima madasse ambasciadori a Roma a disputar la causa, che haucua co' Cartaginesi, con aggiugneril che se i Romani crano buoni ad alcuna cosa per honorare il Re ..

il Re Massanissa, come per l'addietro l'hauean satto, così il saa rebbon di nuono, ma che non erano per dar la ragione al fauore, ius gratie non dare. 4. Sopra questa massima fondandosi 4116 42 reagre Seruilio riprende Seruio Galba, che accusando Paolo Emilio Seruilio Con-li voglia impedire il Trionfo. Imperoche secondo l'antica di imeriri dai de sciplina de Romani non s'hauca a negar la gloria a chi la me mesita ritaua; & se colu: in alcuna cosa hauesse fallato, non si vietaua a nuno che nol potesse poscia accusare; talche conchiude., in questa guisa e il pregio ragioneuolmente harebbe acquistato Lucio Paolo della guerra valorosamente amministrata, & ragioneuolmente sarebbe stato, punito, se cosa indegna della sua fantica, & nuoua gloria hauesse operato. 5. Bella, & vtil cosa è cer 177. eto ad vn Principe il far integnar da caualcare a fuoi figliuoli, il Etincipe chevo barriare, il giostrare, egli altri essercitij militari, ma molto più far imparar a degna, & eccellente, è la giustitia, el arte del reggere i popoli; suoi siglioli. al qual fincè indiritta l'arte della guerra, la quale da se stessa l sarebbe inutile, e non necessaria. Queste cose dunque dourebbono del continuo effer lette, e infegnate loro; queste cose fe possibil fosse benute col latte, cresciute con glianni, abbarbicate nell'animo, & come del continuo meditate col pensiero, così speditamente, & senza starui sospeso messe in opera, quando ne viene il bisogno. Questa è dottrina sicura, perche non che i tuoi, ma gli stranieri verranno volentieri a fartifi tuoi sud ditisè gloriosa perche essaltandoti ciascuno con vere sodi, parrorifce fin dopò la morte desiderio d'emulatione infino negli inimici; ha del lacro, & del dinino perche non è cosa, con che gli huomini più s'assomiglino a Dio, che con la giustitia. ma perchealtri non creda questa arte essere stata de Romani sola mente, è da vedere come si portarono gli Spartam in premia- spattani non re, & in punire il merito e il demerito in vna persona medesi- confordono il ma, senza far ricompensa, In quella guerra, che fu tra gli Spar-distenzigio. etani e i Tebani, nella quale Epaminonda fu vecifo, vn belliffimo, & valoro so giouane detto Isida sigliuolo di Febida vscito 16da premiadi casa ignudo di vestimenti, & d'arme da disesa si scagliò tra e punito del nimici hauendo in vna mano vna asta., & nell'altra la spada, e a guisa di lenone indomito atterrando ciascuno, che inconstraua, se ne tornò a suoi senza hauer pur riceuuto vna leggerisfima ferita nella persona: per lo qual mirabil valore, e ardir d'animo dicesi, che egli su coronato da gli Esori in segno di premio di cotanta virtù; ma che fu poi condennato in mille dra nne, perche disarmato s'era messo in tanto pericolo. 6. Nos e Plut, in Age-ssiamo da Romani passatia gli Spartani, onde sorse è da vede-siae sar, sor

Pitio Lidiariceue Serfe ricchistimo.

Serle premia tio Lidia.

Serse perche idegnate con Pitio Lidia.

z.Ero doto. li. €.C.173.4.

Si ha da prepotre il commodo publico al prinato. 8.lib. 1.

Tiberio per-

re, come l'intendeuano i Barbari; & ben ch'io sia per riferire vn'essempio, che veramente parrà, che ritenga del barbaro, & del crudele, e io l'ho per tale, nondimeno chi fiso vi porrà mente, vedrà che come acqua forse intorbidata per camino, nasca però dal medesimo sonte. Xerse peresseregli stato viceuuto con tutto il suo essercito da Pitio di Lidia suo vassallo, il quale di più gli proferì per la guerra che andaua a fare co' Greci quattro millioni, che egli hauea d'oro, eccetto sette mila, che vi mancauano: il Re il fece suo hospite, & comandoli, che si ritenesse per se i suoi dinari, anzi disse; perche i quattro milioni fieno intieri, io voglio aggiugnerui i fette mila, che vi mancano; & confortollo a cosi magnanima mente portarsi per l'au uenire, afficurandolo, che ne allora, ne dopò fe n'haurebbe a p e tir giammai. Pitio preso da questi fauori confidenza, hebbe animo di supplicar il Re, che di cinque figliuoli, che egli hauca, menatine con seco quattro alla guerra, gli piacesse lasciarneli vno per sostentamento della sua vecchiezza; a cui. Ornon ti vergogni sciagurato, disse il Re, che andando io in persona alla guerra co'figliuoli, e fratelli miei, & con tutti i mici amici, habbi animo tu, che sei mio seruo di chiedermi gratia d'vn tuo figliuolo, che doueui con la moglie, & con tutta la tua famiglia seguitarmi ? della proferta da te fattami io non milasciai vincer da te;anzi voglio,che l'hauermi riceuuto ti serua anche a questo che liberi te, e i quattro figliuoli del fallo commesso. L'altro che tu mi chicdi farò io in guisa, che tu tel vedrai sempre d'appresso, & tosto diede ordine che partito per mezo, l'vna partea man destra, & l'altra a man sinistra fosse posta onde passaua l'essercito 7. nel che si vide; che egli no volle torgli quel che per lo seruigio fatto, li hauca conceduto, ne lasciar di darli la pena, che per l'ingiusta domanda stimò che hauesse nieritato; perche essendo al Rel'andar alla guerra contra a Greci pu blica causa, già ciascuno può da se stesso cochindere, chenauea Pitio alla publica causa anteposto il commodo priuato, il che come altroue si è detto, nel gouerno de gli stati è opera biasimeuole. 8. Da questa seucrità Persiana, Spartana, e Romana incominciarono grandemente trauuiare corrompendosi tuttania più gli Imperadori Romani; onde essendo Plancina non meno che Pisone suo marito, nella morte di Germanico dona à Planci. incolpata; il fauore di Liuia madre di Tiberio, la tolse di mano al carnefice. Onde non potendo I iberio dire quel, che i suoi maggiori dissero a Gulussa; ius gratia non dare, dicel'autor no. stro, che egli trattò del caso di lei co vergogna, & maluagità, cu pudgre,

pudore, & flagitio disseruit . 9. scusandosi, che dalle preghiere olib sectas della madre era a ciò fare costretto; ma molto in ciò la madre lo sforzaua; di cui non dubito però dire altroue, che gli honori delle donne erano da moderare;a cui non permise, che hauesse vn lettore, e victò l'ara dell'adotione, & cotali altre cose. ma con ragione può scusarsi, perche in quel caso si recaua l'honor di Liuia a scemamento di sua riputatione. 10. in questo copiacendo alla madre compiaccua a se medesimo, hauendolo Plan cina liberato dal timore, che egli haueua di Germanico, & per ciò forse disse Tacito, che parlo cum pudore, & cum flagitio. Et se bene Plancina portò pur finalmente ancor che tardi la pena del suo peccato. 11. ciò non libera Tiberio della colpa d'hauer 11 lib 3 e 62 per allhora anteposto il fauore alla giustitia. la cagione del male, che noi detestiamo è questa, che caminando il mondo co. Due piedi con che camina il me dicemmo di sopra con due piedi, sul gastigo del male, & mondo. sul premio del bene. 12. con questa ricompensa non si puni- questo libro. sce il male, ne si rimunera il bene contra l'yso della diuina giustitiasla quale come affermano i Theologi, ne bene inremune--rato, ne male impunito lasciò giamai, anzi si come chi non rimunerò l'opera buona, fece la prima ingiustitia, cosi chi lasciò senza pena la rea commise la seconda; come disse Focione di dice d'yn sol. quel foldato, ilquale due volte haucua abbandonato il luogo, dato, la prima quando si fece più innanzi, che il suo Capitano non le hauea comandato, la seconda quando tornando adietro non seruò il luogo, che da se medesimo s'haucua eletto. 13. anzi par sione, c. 100. che alletti a far il male chi non premiò il bene, facendosi argomento dal contrario, che come non diede il guiderdone all'opera virtuofa, cofi non castigherebbe la cattiua: ma molti Principi de tempi nostri rimunerano i seruigi riceuuti con dar altrui ad affassinar le prouincie senza concedere a prouinciali l'at tione delle repetunde, intendendo, cosi bene il gouernatore, comeil gouernato, che del suo s'ha da pagar la mercede, & la rimuneratione del gouernatore. le quali cose pas.

fano mentre non si può far alt ro, come disse Farinata de gli Vberti. Vassi capra zoppa, se lupo non intoppa. 14. ma se il mondo vna volta cambierà viso, vedran bene i Principi fenza

BA ne le poterni porger ripa ro l'errore, che

haran fat-

Difc. Ammir.

to.lib. 1. car. 4;

Earinata de gli vbetti fuo Pio uerbio. 14. Gican. Vill. lib.6.c.83.

Che i Principi dourebbono ingegnarsi di conseruare antica nobiltà, almeno per gloria loro.

#### ISCORSO VIII.

Tenirnani . Fiere, & simili se è grandezza de Principi.

E noi domandassimo a Principi, perche tengano de nani in casa, perche alcuni sanno puri della nani in casa, perche alcuni fanno nutrir delioni, delle tigri, & d'altri si fatti animali seroci; per niuna altra cagione ci risponderebbono, se non per lor grandezza, essendo queste cose rare, & le quali non si veggono tutto di da ciascuno. Imperoche il tener le grandi stalle può seruir a gli vsi della guerra, & al continuo bisogno del caualcare; il molto numero de cani per le caccie, i buf--foni stessi per respirare dalle graui, e lunghe noie de negoci, &

cosi de gli altri seruigi, ma delle cose primieramente dette niuna altra cagione veramente allegar si potrebbe della preallegata. Se questo è vero, come in vero è, quanto più e cose rare hauessero ne lor regni, al sicuro tanto maggiormente risplenderebbe la gloria loro. I Principi faui conofcendo questo esser vero, si sono ingegnati fra gli altri loro prouedimenti di con-

seruar ne loro regni gli antichi nobili, etiandio in procurando Nobilià antica douets conser difar loro tor moglie per procrear sigliuoli, & dar loro de beni, essendo poueri; non per altro, se non perche a quanto più nobili persone comandano, tanto più per la rarità della cosa la

lor gloria ne diuien maggiore. Questo sece fra gli altri il Prin-Augusto son cipe Augusto non solo confortando Ortalo nipote d'Ortensio oratore a tor moglie, ma souuenendolo di molta monera; ne di

ce Tacito, Clarissima samilia extingueretur. 1. Tiberio sece il medesimo con alcunisenatori diuentati poueri, seben si mo-Tiberio Imp. strò alquanto runido col già detto Ortalo, nobilitatem ptriusque pecunia iuuandam prafatus. 2. Ma Nerone istesso prima, che

finissero que primicinque anni, ne quali si portò, cosi bene, non volle esserpriuo di questa loda. Il quale hauendo nel suo consolato per collega Valerio Messala, il cui bisauolo Corui-

no si era trouato molti anni addietro essere stato collega co Au gusto bisarcauolo di Nerone, gli dono vn'entrata di molti scudi per ciascun'anno per souvenire alla sua pouertà, & il me-

desimo fece con Aurelio Cotta, & Aterio Antonino tutte per-

ware.

mene Ortalo.

1.lib. 1.c.22.

fouiene pouc. 2.lib. 2.c.24. Nerone aiuta

Tar.

Mobili.

sone nobili. is. Dice Salomone, ilqual su Re, & grandissimo 3.16h.19. e 92. Reancor egli. Nella moltitudine del popolo apparisce la gran-granditimo. dezza del Re, & nel mancameto, & pouertà della plebe la vergogna del Principe. 4. Così potemmo dir noi sicuramete, tato vn Principe d'vn'altro esser maggiore, quanto l'vno più, che l'altro a nobili huomini comanda. Io non uoglio loro dar nome, ma io sò del certo, essendo competeza fra due Signori l'vn di loro a questo argomento esser ricorso, cioè non hauer detto d'esser migliore di lui, ma ben d'hauer comandato a persone migliori di lui, Io mi ricordo essendo in Roma a desinare co' Cardinali Castiglione, & Criuello hauer vdito da vn diloro, Pa cattiglione, & pa Pio Quarto nel crear essi due Cardinali, & insiememente co esso loro nel crear Visconti tutti e tre Milanesi hauer hauuto greati. riguardo, oltre alla patria commune, che tutti e tre haucuano hauuto Pontefice nella casa loro. Non mi è nascosto quel che da alcuno mi si potrebbe dire:che io fauello più da huomo sem plice, & buono, che da huomo prudente, & di stato; percioche quanto le genti, a cui si comanda sono più basse, & humili, tanto piu in pace, & con men sospetto si viue. Et che per segno di ciò il Turco la prima cosa, che fa nell'occupare i regni spegne la nobiltà. Et che il Duca Valentino per fondar bene il prin cipato, che haucua in animo di fare d'vna gran parte dello stato della Chiesa, attendeua a fare il medesimo; rispondo che a volere insegnare come habbia ad esser vn tiranno questa è la via, ma che mio animo non è d'infegnar a tiranni, ma ben di mostrare, come habbiano ad esser fatti i buoni, & giusti Principi:I quali essendo in terra vn'immagine, & ombra di Dio, hano Principi ima: da studiarsi d'hauer appresso di loro huomini grandi, & di di- gine & ombra uersi gradi, & qualità, qual più, e qual meno; si come appresso di Dio diuerse d'honori, & di prerogatiue sono le schiere, & legerarchie degli angioli. Et perche ogni Principe può ben fare vn ricco, o più ricchi a suo piacere, ma non può già far a sua po sta vn antico nobile; per questo è necessario doue s'abbatte ad vn ramo secchericcio d'alcuna di queste nobili piante, di purgarlo, & nettarlo, e d'aiutarlo il meglio che può a venir sù; accioche quel nobile albero del tutto non perisca; Conciosia cosa che si come ogni rozzo contadino habbia ne suoi campi de pe ri, & de ciriegi, ma non già delle palme, ò de cedri, ò d'altre si fatte piante; cosi ogni picciol barone ha ben de contadini, & talor de notai, & de gli speciali a cui comandare, ma non già adaltri, che a Principi grandi è dato in sorte, seessi conseruar sel sapranno, di signoreggiare squente a persone, che da più als

Criuello Car-

Turco fpegne

.. 15/ 411.

Gieremia des plora la perdeta de nobili.

5. pri.delle la meat. ta origine traggono il lor nascimento, che essi stessi non fanno Finirò questo discorso con un luogo bellissimo della scrittura; conoscendo Geremia tra le miserie maggiori dei popoli, sorse vna delle più principali esser il mancar de suoi nobili, non lassiciò nelle sue lacrimose iamentationi, amaramente piangendo d'aggiungerui questa; quando in vece di Gierusalem piangedo così disse. Tolto m'ha il Signore di mezzo il mio seno tutti i miei nobili. 5. Aiutino dunque i Principi la nobiltà, & se non voglion farlo, perche quella nobil famiglia non si spenga; faccianlo perche col macamento di quella famiglia, la propria gloria, & grandezza non venga meno.

Che doue sono molticolpeuoli, è bene non andarli cercando pn per pno.

# DISCORSO IX.

Pestumo A-s grippa ucc fo nella Pianosa.

Clemente seruo di Agrippa fimile a lui,

A ......

ORTO, che fu Augusto, fu subito nell'isola della Pianosa fatto morire Postumo Agrippa; doue per la sua ferocità dall'auolo era stato co finato; passato alc un tempo yn seruo di lui, det to Clemente, & di età, & di volto non dissimile al suo Signore si mise ad una impresa non

punto seruile; Il qual tolto uia le ceneri d'Agrippa, & detto Agrippa egli esser desso, haueua con questo nome commosso gli animi di molti, & già si facenano ragunanze, & mormorii cosi fuori come dentro di Roma; non lenza sospetto di succeder qualche gran nouità. Tiberio anfioso in che modo s'hauesse so pra ciò a gouernare: penfando hora di lasciare suanir. questo ro: more, & hor dubitando, che la dimora non fosse pericolosa, finalmente per via d'inganno procurò d'hauer Clemente alle ma ni, & fattolo segreramente strangolare in Palazzo, lasciò poi ve dere il suo corpo palesamente a ciascuno. Soggiunge, Tacito, raccontato; che hatutto il successo, queste parole. Ebenche molti della casa del Principe cosi Caualieri, come Senatori, & con denarilhauesser sounenuto, & con cosseliaintato, non sene sece altra inquisitioner : Ciascuno sa sehe Tiberio su huomo crudele; onde non è da credere, che egli lasciasse di fare processar i complici per benignità, ma è ben da fare argomento, che come huomo fagace non hauese simato in sie mili

golar Clemen te.

Tiberio fa strā

1.lib.2.c.22. Tiberio huomo crudele.

1 ......

mili casi ester bene andar come tra il volgo si dice in Toscana, Prouerbio stuzzicando il formicaio. In tempo di Nerone per differenze, chein Pozzuolo erano nate tra i nobili, e la plebe si era venu- sedittione in to alle mani. & la cola cra andata tato innanzi, che no cotenti Pozzuolo. 1008 de sassi, già si minacciana del suoco, edel ferro; l'Imperatore mandatoui vna corte della sua guardia, due senatori fratelli, della casa Scribonia col terror de soldati,& con la morte di poi 2 lib.13.car.15 chi; paucorum supplicio, rappacificò i terrazani. 2. Dicemmo. di sopra Tiberio essere stato crudele, hor a chi è nascosta la crudeltà di Nerone ? & nondimeno ciascun vede; come infimili casi si gouernauano, & la ragione è in pronto, si perche la giu Giustita non si fettita non ha da essere mai se ompagnata dalla clemeza, & mol scopagnata dal ti han caro, che quel che essi fanno per astutia sia creduto, che'l la Clemenza. facciano per clemenza: & si perche minori mali saranno per na fcer sempre dall'usar moderatione nelle cose, che dal non usar-la. come apparue nel partito preso da Ottone nella seditione ti inquide. de soldati della sua guardia, oltre la dolcezza delle parole colpunirne due foli, onde dicel'Autore, & l'oratione a raffrenare, & addolcir glianimi de soldati, & il modo della seuerità, perche haueua comandato, che non se ne gastigassero più che due, fur gratamente riceuuti. 3. Ne Valente siporto imprudente- 3. lib.17.c. 143. mente co'Bataui, quando li fece ritornare a segno, animaduersione paucorum. 4. Colui si può dire in qualunque mestiere, valente Gapieccellente artefice, ilquale della cosa, che si mette a fare non tano di Vitel. vn solo essempio habbia veduto, ma molti, & molti; onde diuenuto esperimentissimo in quella operatione, vi procede dentro con sicurezza, & con felicità. Essendo satto sapere ad Aristide; che in Atene molti nobili per esser venuti in pouertà, & per esser tenuti lontani da magistrati haucuano cogiurato contra il popolo, & che se la congiura non riusciua loro, voleuano in ogni modo metter fossopra tutte le cose, & accostarsi a nimici stessi, Aristide come huomo sanio volendo Aristide non rimediarea cotanto incendio, fece ditanti conginrati por le tutti inquide. mani fopra a otto folamente i più colpeuoli, e dicendo in palese, che ciascuno stesse di buono animo, e che la soprastante battaglia che s'hauena la fare co'nimici harebbe chiaro segno dato di chi fosse amico, o nimico della patria, lasciò luogo di penentaria, tirsi a coloro, i quali non stimauano d'essere stati scoperti, & confortò chi dubitaua di se, col portarsi valorosamente a scan cellar la colpa. 5. Non solo i Greci, qual fu Aristide, & gli Imperadori Romani; & i lor Capitani tutti il medesimo sentia rono in tal materia / come siè potuto vedere; ma per l'istesso fentiero

sentiero caminarono coloro, i quali resero l'antica Repub.

Correlio Cof- Onde sono lodatii confoli Cornelio Cosso, e Fabio Medullifo,e Fabio Me dulino, rime- no, che preso vendetta d'alcuni pochi, con somma moderanir pochi.

7. li. 40.c. 504. ditione, asprameente Punita.

diano con pu- tione, e dolcezza hauesser sin posto alla quistione dell'yccisio-6.Llu,li,4.c.82 ne fatta nella persona di Postumio Tribuno de soldati. 6. Questo auuenne l'anno della città 342, nel qual costume con-Daccinali in- tinuando i Romani, essendo dugento trenta anni dopo susciquisiti, sauia. tata l'inquisitione de Baccanali, la quale hauea per l'addietro mête cattigati. compreso di molte persone, parue a padri di commune consen timento di ordinare al pretore L. Puppio ; che perche questo. male non hauessedi nuouo più a dilatarsi, attendesse a mozzarlo. Id persecare nouum pretorem, ne serperet iterum lacius, Napolitana se patres iusserunt. 7. A tempi nostriio senti in Napoli essersi proceduto tanto rigidamente contra la plebe per la seditione nata per conto del pane, volendo il Vicere, che si facesse sottilissima, e diligente inquisitione infin dei sospetti, non che di chi era comparito con l'arme in quell'infelice tumulto, che fu imputato a vera bontà, e misericordia infinita di Dio, che non si fosse trascorso in maggiori errori; ma nonè da far marauiglia di modi cosi fatti, perche gouernandosi il mondo a tempi nostri da molti, i quali esfercitano la dottrina delle leggi più a fine di guadagno, che per amor di giustitia; & dall'esser rigidi, & fiscali attendano a benefici, & honor grandi: quindi è, cheil mozzarle brighe che nascono, non torna lor conto: senza che essendo eglino del continuo occupati nelle decisioni de particolari accidenti, rade volte discendono a quel sommo, e vniuersal intendimento di esse, che è il publico beneficio. 11 quale volendo, che fuor delle communi vie, & seueramente talor si proceda nelle cose piccole, e mansuetamente talor nelle grandi souente rompe la squadra a coloro, iquali altra stradafar non sanno; che quella, che fu lor primieramente infegnata. ma se leggessero ne gli antichi autori con quanta modestia fu comportata da gli Imperadori potentissimi l'impacienza della plebe per conto della fame, conoscerebbe ciascuportata da gra no quanto diuerse vie s'hauessero a tener in punir cotalifalli da gli altri. Io non allegherò essempio di Principi eccellenti, Claudio inchi onde non resti in noi speranza di poterli imitare, maidi Claunato alla crue dio Principe inclinato alle crudeltà, il quale accerchiato in verso la plebe. mezzo la piazza dalla turba famelica, & mal concio di parole, & auuentatogli de tozzi di pane nella persona hebbe sati-

> ca di ridursi in palazzo; & non solo non prese yendetta della plebe adirata in gastigarne pur yn solo, ma non lascio cosa ad-

> > dietro

Plebe per con-to di fame codi Imp.

delià che fa

dietro per far condur del grano in Roma in tempo del verno, proponendo securi e certi guadagni a mercanti, obligandosi al danno, che auuenisse per tempesta di mare, & non lasciando d'offerir grandissimi commodi a chi si mettea a fabricar nani per conto di mercatantia. 8. Ne senza cagione si scorge in questi 8. Suero nelle Principi tanta diuersità in punir yn fallo crudelmente, e in dissi vua di sui, molarne vn'altro con tanta pacienza; imperoche quelli peccati s'hanno inuiolabilmente e interamente a punire, quali si veggo nascere da vna vera, e natural rabbia, che altri habbia contra il suo Principe, & non quelli i quali derivano de impacienza, ò da altre cagioni, alle qualid humana fragilità non che malageuolmente,ma quasi impossibilmente può trouar riparo, come è la famedicui hora trattiamo, come furono le discordie di quei di Pozzuolo che non haucano a far cosa alcuna col Principe, come de soldati d'Ottone, che anzi fallarono per troppa carità verso l'Impl& chi riguarderà sottilmente ne chi porse aiuto al creduto Agrippa era del tutto indegno di perdono, poi che egli era nato del fangue d'Augusto Principe tanto amato, e riuerito Clemente creduto Agrippa. da Romanis& quanto il fallo fosse grandissimo; tato più i Principi Christiani hanno a vsar pietà, & misericordia, o per pruden za, o per clemenza, quanto più i Principi pagani, e tenuti crudeli l'viarono. Ne perche le cose bene ò male sien molte volte riuscite s'hanno a recare ad essempio. ma perche bene ò male sieno state configliate, peroche quando pur s'hauesse a riguardar a gli anuenimenti, la Fiandra ci è caro ammaestramento delle col. Fiandra essempe de ministri. Ma molte volte coloro i quali a gouerni de gli sta de ministri, ti sono preposti, volentieri queste cose commettono sperando guadagno, & vtile dalla ribellione de popoli, done il danno folo e la spesa è sempre de Principi . I quali se con quella seucrità giustamente alcuna volta costoro punissero, con la quale

eglino ingiustamente spessissime volte gli infelici popoliaffligono, acquisterebbono a loro stessi gloria & ficurezza, a fudditi quiete, & felicità, & con la pena de pochi infegnerebbono a molti, come fi debbano reggere le prouincie a honore d'Idstatistica dio a benefica di a constitució de la constitució de la

de Principe, à publica vtilità, & non a lator The state of the private commodity of the state of the st

UVation.

dieroper far an ideal de ear en forman empoda verso. la colon de la Qual sia la vera scuola de figliuoli de consegua de Principi.

and recessions is Newski calmonetations,

ราสาของ และค่อเลขส<mark>เทตกร</mark>อง โอเซนสกรายเอง รายอเมช ว่าจายที่ course a timber do additionance and the life. The

# Principal com de t**X i to (S. Riconz**i Sorta Principal moderno vn a'r ee Saa ka ta paceal agus ee cole que to

OLORO, i quali vogliono riuscire grandi nel diseigno, vediamo del continuo effer occupati intorno le antiquità lasciateci da Romani, imperoche i Romani seppero più di noi di questa arte. Et cost fanno coloro, i quali vogliono diuentar grandi filosofi, diauendo del continuo alle mani i libri de Greci, e specialmente di Platone, & di Aristotile; imperoche tali huomini più che i Romani, & più che noi si profondarono nella contemplatione dell'opere della natura. Et in somma vediamo tutto di ciascuno il qual in alcuna arte si studiaidi far granprositto, ricorrere a quelli autori più antichi, & più valenti, i quali di quell'arte trattarono. So-Figliuoli de lo i figliuoli de Principi par che non fi curino di sapere qual sia curano di sa- la loro scuola, onde possano apparer l'arte di diuenire gran Prin cipi. A quali se con l'essempio de figliuoli di essi Principi, non donrebbe esser loro discaro, massimamente che i Romani me glio) chela dipintura, ela scoltura, le quali finalmente ancor essi trassenda Greci, anzi meglio, che ciascuna altra arte, e in maggior finezza, che tutte le altre nationi, & tutti gli altri popoli del mondo intesero; epossedetter bene questa arte da Prin Tiberio man- cipe. Vidiamo dunque quel che fa Tiberio del suo figlifigliuolo alla uolo Druso, di cui Cornelio così ragiona. Necmulto post. Drusus in Illyricum missus est, vt suesceret militia, studiaque exercitus pararet, simul iuuenem prbano luxu lasciuientem melius in ca-Stris haberi Tiberius , seque tutiorem rebatur ptroque filio legiones obtinente. 1. le quali parole è bene che noi andiamo esaminando, poi che oltre il mostrarci qual sia la scuola de figliuolidi essi Principi, egli allega quattro ragioni, perche detta scuola sia buona, treper conto di coloro i quali sono manda ti, & vna per conto di colui, che gli manda. Fu mandato Dru so nell'Illirico; diremmo nella Schiauonia per non perder tem

po in cosa che non rilieua hora al nostro proposito di sapere. Ben è da sapere, che questo è vn limite de i Romani, cio è vno de i diuersi confini; i quali essi haueano; doue ò per batter il

nimico

Principi non per qual fia la loro ícuola.

- 973 3372 7- 121

.sqq. DA JIL.

da Druso suo guerra.

1. Tac.lib,2. c. 23.

Illirico Schianonia,

nimico facendo correrie, o per difender il loro, costumanano ditener legioni & eserciti. În somma egli fu mandato in cam- pruso manda po, perche diuenisse soldato, e questa è la prima cagione; perche diuenisse soldato che si acquistasse la gratia de soldati, questa è la seconda: & per-soldato. che non infingardisse, & corrompesse la giouinezza sua nelle morbidezze di Roma, & questa è la terza; ma vi era la quarta per conto di Tiberio. Et ciò cra, che egli veniua a rendersi più ficuro trouandosi Druso, & Germanico in campo con le legio. ni. Hora torniamo allaprima, fu mandato in campo per diuentar soldato, perche questa è vn arte, la qual bisogna vederla in viso, & appararla sul fatto, & non starsene a relatione d'al tri. imperoche come si possa apparar molte cose conuenienti all'arte militare leggendole in su ilibri, o vdendole raccontare a soldati, & a huomini pratichi in tal mestiere, non si apparerà mai per questo ad esser soldato, o per meglio dire poco vtile si verrebbe a conseguire da tali soldati. Si come aquer rebbe di que musici, i quali sanno l'arte della musica, ma non sono cantori. E vn principe; il quale per hauer vna cappella egregia hauesse condotto i più eccellenti maestri di quest'ar te, & non hauendo alcun diloro buon basso, nebuon soura. no, e si fatte voci, che in tal caso bisognano, si contentasse con dire, che quei suoi musici sieno i migliori musici del mondo, crederei, che la sua cappella sarebbe per riuscire poco grata a gli ascoltanti; ma oltre l'esempio se ne potrebbe addurre ancor la ragione:conciosia che a vn soldato non sol basti hauer la scienza militare nell'animo, ma è necessario hauerla nelle mani, ne i piedi & in tutto il resto della persona. Onde Tiberio scriuendo al senato per vn Capitano, che s'haueua a eleggere per mandarlo in Affrica mostra, che doucanò eleggere, vno gnarum militia, corpore validum, & bello suffetturum. 2. Voglio lasciarmi intender bene; perche questo è vn capo che importa molto. il mestier della guerra non è altro, che vn esercitio d'arme, & quello è il miglior soldato, che più è esercitato: & esercitato Miglior solda bene non si può essere, se questo mestiere non si apprende da to è quello, che è più essere de più e giouinetto. Io vengo ad vn passo, che non è stato ancor tocco, citato. ma viene ben compreso nelle parole di Tacito, che è da apparare questo mestiero da fanciulio; quando passando egli alla terza ragione dice, per non auuezzar la sua giouinezza nelle mor bidezze di Roma, oltre che per l'historia sua si vede, che Drunetto allaguer
netto allaguer foera allor giouinetto. Hora che l'arte militare non fia altro, 12. che vn esercitio d'arme, apparisce dall istessa voce, quindi essendo cosi chiamato l'esercito.ma eccellentissimamente si scuopre

Arte della

2.lib 3.c.36.

LIBRO per quel che ne dice Vegetio nel principio del suo libro done vuol mostrare, che i Romani inferiori a Francesi di numero, a Germani di grandezza di corpo, a Spagnuoli di numero, e di forze corporali, a gli Affricani di sagacità, & di ricchezze, a Romani ir. Greci di cognitione di diuerse arti, & di prudenza; furono che precedono nondimeno superioria tutti di esercitio d'arme, con le quali gli altri. vinsero il mondo. Virgilio marauigliosamente seppe toccar questo suono, quando disse in que bei versi, che quel che gli altri popoli di maestria d'ingegno, d'arti, & di eloquenza sisa-Romani abbat pessero; del popolo Romano era abbattere i superbi, & esser tono i superbi, & sono cleme clemente co'vinti. Le quali cose non si posson fare senza saper ti coi vinti. l'arte della guerra. Studiaque exercitus pararet; questa è la seconda ragione, che propriamente vuol dire, s'andasse procacciando l'amor de foldati. Di niuna cosa furono più gelosi gli antichi Imperadori, che del fatto de loldati, onde non volea-Tiberio di che no per lo più, che i capitani della guardia fossero Senatori. Tiberio ad vno che volle intorno a casi loro dir vn suo parere, sde fi fdegna, gnato rispose, se egli hauea per auuentura trouato cosa, alla quale la divina mente d'Augusto non hauesse prima pensato? 3. Vientacitamente ripreso Galba della sua negligenza; non Galba di che fiaccorgendo, che ogni volta, che egli era banchettato da Otriprefo. Ottone como tone, Ottone col donar denaria cialcun della guardia gli corpe la guardie di Galba. rompeua i soldati . 4. Gli esercitisi soleano tener lontani per 4.lib.17.c.132. contenerli in fede. 5. de capitani si viuca sempre con qualche 5.li. 17. c. 126. 6. In egitto per configlio d'Augusto non si mandagano - 7.11b.2, car. 26. senatori, nectiandio de caualieri, illustri potendo con alcun picciol presidio assamare Roma. 7. Conueniua dunque per questi sospetti, chi hauca de figliuoli far ogn'opera, che essi fosser quelli, a quali i soldati mertessero il loro amore, e le loro speranze, & non'ad altri; per questo faceano le adotioni, & si hauea la cura de successori; accioche il soldato non solo per i presenti interessi, ma per i futuri fosse sedele al suo principe. Maiordomidi I Maiordomi de Re Francesi, che suron quelli, onde venne la diuennero Re di Francia, & potero a federe i Maroueri, non per altro se non perche que trascurati Re come della lor casa, così de lor soldati lasciaron la cura a for Maiordomi. I successori d'Vgo Ciappetta vedendo questa autorità de Maiordomi in certo modo girata nella persona de Concstabili, tolser via quel magistrato a tempi nostri; ma men-

tre o perilor peccati, o per non hauer figliuoli, han lalciato troppo domesticar la casa di Ghisa con le lor genti da guerra, e a con loro huomini d'arme, veggasi a che son ridotti. Conviene

dunque

Francia perche

dunque a figliuoli de principi andar alla guerra per diuentar soldati, e per procacciarsi l'amor de soldati, e pur non guastarsi nelle morbidezze, e lasciuie della città che è la terza ragione. E cosa impossibile sar durar satica ad vn corpo, ilquale di lunga mano sia anuezzo all'otio, cal riposo. Non mi è incognito quel che disse vn sauso scrittore. 8. che le morbidezze non ta di Ariac. fon quelle, che impedifcono l'opere militari poi che Artaser-Anaserse nuse non spauentato dall'oro, o dalla porpora, ne dalla spesa di dezze. dodici mila talenti, della quale del continuo solea andare ornata la persona sua; smontando da cauallo seppe e potè camminare per luoghi montuosi, & aspri lunghissimo spatio di pac se, facendo venticinque miglia il giorno a piede; percioche Artasetse cami chi mi negherà che molto meglio, econ minor disagio sta per glia al di. poter far questo chi si trouera per lungo costume a cio esercitato, che non faranno coloro, i quali solo con la virtu dell'animo son superiori alla debolezza del corpo; La nobiltà Ro-na auezza alla mana a tempo de gli Imperadori si era molto data alle delitie: guerra, nondimeno perche dalla sua giouentu hauea atteso all'opere della guerra, quindi auueniua, che ne i bisogni ripigliaua î prîmi costumi, & parea con istupor di chi la vedea vn'altra, comesi scriue d'Ottone, nec illi segne aut corruptum luxu iter, sed lorica ferrea vsus, & antesigna pedester incomptus, famaque dissimilis. 9. Alcuno mi metterà innanzi l'vianze de 18.c.146.6. tempi nostri, che sono il caualcare, il romper lancie, & altri simigliati esercitij satti all'ombra, i quali come io non sono per biasimare, cosi ricordo molto volentieri quel, che dal sauio Guiceiardino fu a questo proposito prudentemente narrato: parlando di Galcazzo Sanseuerino di cui diste, che col fuggifeuerino fugge re d'Alessandria mostrò al mondo quanta differenza sia da d'Alessandria. maneggiare vn corsiere, & correre nelle giostre, e ne torniamenti grosse lancie, ne quali eserciti) auanzaua ogn'altro Italia 10. lib. 4. anno no, ad esser capitano d'vn esercito. 10. e la ragione e questa, che tutto quello, che non è ordinato alla gloria militare, ancorche immagin di guerra, più tosto dec cognominarsi morbidezza, che esercitio militare. Coloro, i quali non posson ber senza neue, abbattendosi a ber caldo, son costretti lor mal gra do a rifuggire a quelle parole di Nerone. Oh misero me questa è la beuanda di Nerone? Ecoloro i quali hanno alleuato la lor pueritia nelle lasciuie, e ne'gusti della gola, de giuochi, e delre sonno conuiene che ancor essi tra i primi arnesi della guerrano mettano, come facea Nerone, le carrette da portar gli organi,& far tonder le sue bagascie a guisa di ragazzi, e simil genti-

Vita di lui.

14.li.r.car.21. Marc'Antonio Colona, il Mar chefe di Pefca-12, & Velpalia. no Gözaga, per che buoni guer ricii. Alessandro rifiuta le lautez ze della Regina di Caria. r4. Plut. nella vita di lui.

si. Suer. nella lezze. 11. come racconta il Franchi con memorabile sciagura de tempi nostri de Portughesi, i quali nella guerra Affricana, in luogo di corfaletti faceano provisioni di giubboni di seta d'oro; in iscambio d'acqua, e di biscotto caricauano zuccheri e conserue, i vasi d'argeto, e le tende fodrate di seta, e di arazzi erano infinite. 13. Io sono stato sempre di opinione, che lebuone riuscite, che secero a tempi nostri Marcantonio Colonna, il Marchese di Pescara, & Vespasiano, Gonzaga, non per altro esser auuenuto, se non che da fanciulli s'abbatterono ad alleuarsi in campo tra l'arme, e i soldatilontani da i commodi delle case loro, & dalle lasciuie della Città. Lego con grandissimo piacer mio quel, che si scriue d'Alessandro, che mandandoli la Reina di Caria viuande dilicatissime, e cuochi eccellenti, le rispose. Che Leonida suo maestro l'hauea dato cuochi asfai migliori de suoi; perche al desinare haucua il viaggio, che faceua la notte, e alla cena la parfimonia del definare. 14. volendo significare, che da fanciullo assai per tempo s'era dato ad esser guerriero, poichelasciato di sedicianni al gouerno di Macedonia, in quel tempo ruppe i Megarefi, e interuenne poco poi nella battaglia di Cheronea, onde non senza ragione era scuola de prin da Demostene chiamato fanciullo. Questa à dunque la scuola da principi, onde l'vtile che conseguono è farsi spauentosi a nimici, cari a soldati, riueriti da sudditi, e padroni del mondo; ma v'è anche la sicurezza de padri, da quali sono mandati cotali scuole. Seg; tutiorem realibatu, vtroque filio legiones obtine te. ma è da auuertire, che non solo Tiberio v'haucua mandato il figliuolo legittimo, & naturale, maancor l'adottiuo, il qual hauea a succeder all'Imperio; pareuagli star piu sicuro in Roma, essendo di fuori le legioni al gouerno de i figliuoli, come fu detto di Vespasiano, che il fermarsi Tito suo figlinolo appresso l'esfercito, per tuttigli auuenimenti, e casi del nuo-25. Tac.lib.21. 110 principato era stimata cosa vtile. 15. Ma il Turco manda i suoi figliuoli giouinetti a gouerni non solo per questa ragione, essendo più difficile a chi volesse congiurar contra di lui, vecider due, o tre del sangue posti in luoghi lontani, & diuersi; ma perche s'assicura anche in vn certo modo de i proprij

> figliuoli; & hauendo a succeder all'Imperio è pur bene che per tempo attendano a quel mestiere, che ha da esser proprio di loro. Mandino dunque i principi i figliuoli alla guerra, che almeno mentre quiui staranno occupati, hauendo done spiegare ancor essi la loro ambitione; non hauranno a pregar Dio per la morte de i lor padri, ne quel che

> > èpeggio

Tiberio stà più ticuro in Roma, e perche.

cipi quale.

car.ry. Turco manda i suoi figliuoli giouinetti a' gouerni.

è peggio machinare con mani sacrileghe contra la vita de padri.

Che si dee fuggire l'emulatione tra i Capitanis

#### DISCORSO XI

On è cosa, che dia più noia a gli affari grandi o Gare un Capl sieno di pace, o di guerra quanto le gare de Ca tani quato dan pitani,o de ministri a quelle cure preposti, procedenti per lo più dallo stimarsi l'vno maggiore dell'altro, che volgarmente son chiamate da

tutti a tempi nostri precedenze, contra le quali accortamente parlò l'autor de discorsi mostrando, che no debbino i cittadini, che hanno hauuto maggiori honori, sdegnarsi de minori, il che approua con l'essempio di Q Fabio, il quale sta to Consolo, morì due anni dopo priuato, nell'essercito, oue era consolo il fratello. 1. Il consiglio è buono, ma è poco osseruato. 1 Lia, lib. 3.6. Et non solo nella già corrotta Repub.ma quando ella era più in 36.nel fine. piede. & più casta leggiamo, come i Romani istessi non si poterono liberare di quello vitio; vedendo quel che è peggio gli infe riori voler occupare il luogo de maggiori, come auuene a Q. Fa conta con De bio Massimo Dittatore col suo maestro de caualieri onde egli cio Mure, hauendo per isperienza conosciuto, quanto questo importasse, desiderò poi d'hauer sempre ne suoi consolati per compagno P.Decio Mure col quale visse sempre in buona concordia. Sarebbelunga, & faticosa opera andar raccontando gli incommodi nati dalle gare de Capitani, i quali incommodi specialmente prouo assai bene L. Volumnio stato consolo innanzi 2 L. volumnio costoro per le competenze, che hebbe col suo collega Ap. Claudio, quam prope ad vleimum discrimen suis, & collega certaminibus nu dio. per ventum foret. 3. hauendo messo a rischio di rouinar la Rep. con le lor contese. Et se cotali disordini hebber luogo ne 457. 1. Lia, lib. 106 anni dell'edificatione di Roma, non è dubbio maggiori effere flati ne tempi degli Imperadori verso gli anni 800. della città; come nacquero tra Vinidio, & Corbulone circa il prender gli vinidio, & ostaggi di Vologeso pretendendo ciascuno diloro per varie ca Corbulone del gioni, che a se s'appartenessero, anzi è cosa notabile, che Vologeso s'inclinasse a darli indotto da speranza, che per le gare, che di ciò potean nascere ne petti de Capitani, egli l'hauesse a far Difc. Ammir. bene.

bene, an pt amulationis suspectos per nomen obsidium amoueret.

Di Patte

& lib. 2. 6.25.

fi, Ducht, e Prin Que Morij Pre torij, e confola

Emulatione di dignità caufaguerra.

Pragmatica in Spagna,& fuo effetto.

4. lib. 13- 2.88. Per ciò Nerone manda Policleto suo liberto in Inghilterra per vedere di metter insieme d'accordo il legato, & il Procurato. 5. lui. car. 104. re. 5. veggonfi ancor le gare, & emulationi tra Corbulone, e 6.11.15.6. 110. Pero. 6. Et spesso anniene, che quanto i Capitani sieno minori, tanto sien maggiori i contrasti, vel quia minoribus, maior 7.Lib. 20.c. 188 amulandi cura. 7. Onde non è da tacere il rimedio, che a quecarichi a homi sto male vien dato da Tiberio, il che è non mandar parì, onde possa forger tra loro contesa, ma persone per titoli, & autorità differenti; per la qual cosà hauendo egli a mandar in Asia persona pur d'autorità per prouedere a certi bisogni di quella pro uincia, oue si trouaua in vsticio vno stato già Consolo, vi mandò M. Aleto, il quale non era stato altro, che pretore, sapendo molto bene, che potendo essi leggiermente venir traloro a competenza, la bisogna harebbe riceuuto impedimento. Delectusque est. M. Aleius è pretorys, ne consulari obtinere Asiam, amulatio inter pares, & ex eo impedimentum orietur. 8. Noi habbiamo hoggi in vece de Questorij, de Pretorij, de Consolari, Conti, Marche Conti, Marchesi, Duchi, e Principi; ma sono in guisa corrotti cipi, in vece di gli ordini delle cose, che tolto la precedenza che i maggiori di costoro hanno a minori ne parlamenti reali, per non poterne far altro, nelle altre occorrenze gli inferiori titoli non voglion di nulla cederea Superiori, parendo loro in tutte l'altre douer andar del pari. Onde a fatica i grandi di Spagna cederanno a capitani proposti dal Re loro ancorche sossero Principi assoluti, & molto meno infra loro medesimi, da che nasce vna imperitia grande dell'opera della guerra, non uolendo impentianella niuno interuenire ne carichi de gli esserciti se non sono nel principale luogo. Al qual male s'ouuierebbe per auuentura in gran parte, se in molte cole, e non solo ne parlamenti reali si potesse far apparire, e quasi toccar con mano la differenza, cheètra l'yno ordine, & l'altro; come se hauessero habiti disserenti, carichi differenti, titoli differenti, & altre preminenze, & prerogative differenti. Tra le buone leggi, che sono state fatte a tempi nostri, non rimane dietro ad alcuna la pragmatica fatta in Spagna in tor via l'abuso de titoli; essendosi a tal ucnuto, che non si poteua piu parlare, oscriuer ad alcuno, che non corresse rischio di offenderlo; se dall'altro lato questo pareggiamento non rendeffeil minore più tenero, & più ritrofo in cedereal maggiore: doue se al nobile si fosse dato del magnifico, al Conte dello spettabile, al Marchese dell'Illustre, ouce molto Illustre, & al Duca, & al Principe dell'Illustrissimo, per auuen-

anuentura ne carichi militari non harebbono i minori hauuto tanto orgoglio a voler procedere del pari co'maggiori, vedendosi in tante altre cose la cagione della disparità tra loro; della qual pena in gran parte sono libere le dignità Ecclesiastiche; Dignità Ecclesiastiche, precedendo i Cardinali in guisa d'habiti, di titoli, & d'honori a Velcoui, che se non sono troppo superbi come su Gurgense, niuno Vescouo entrerà mai in humore di volere gareggiare con vn Cardinale. Seuero Imperadore Principe di grandissi- seuero Imp. da ma autorità, volle, che i Tribuni si menassero innanzi quattro foldati, i Duchi sei, & i Legati dieci, perche gli honori procedessero secondo la misura di ciascuno. 9. Comandò, e cosi sù esseguito, che i Caualieri Romani ad vn certo loro segno si riconoscessero da Senatori, & hebbe in animo, che tutti gli visici hauessero i loro habiti particolari, & che tutte le dignità fussero per esti distinte, & conoscibili l'una dall'altra. 10. il che tut- 10 Ius. 8.230. to sia detto per mostrare, che per tor via questa vguaglianza, la quale è montata tanto in alto, che i priuati osan dire esser così nobili come il Re; sarebbe forse ottimo partito far in tutte le cose visibile, & quasi palpabile la disaguaglianza, che è tra l'vno ordine, & vn'altro, la qual cosa rimuouerebbe molte difficoltà, che tutto dì si oppongono ne maneggi delle cose per non volere gli inferiori cedere a loro maggiori nell'opere di pace. ne in quelle di guerra.

ordine alle di-

Quanto i Romani sopratutte le cose fauorissero imatrimoni.

# DISCORSO XII.

V anto i Romani sopra tutte le cose fauorisseroi matrimoni, da questo si può vedere, che nelle copetenze tra Linia, & Agrippina, colei Agrippina pre moglie di Druso, & costei di Germanico; Agrip ferita a Laui. pina era posta innazi alla moglie di Druso per condità. fama, & per fecondità. 1. Fauorendo Druso, & 1.lib.2.c.23,

Germanico Haterio Agrippa in conseguire vn magiitrato, in contrario alcuni allegauáno, che fecondo il vigore della legge, ne cădidati douesse preualere al numero de figliuoli, 2. No mol 2 Iui. ear. 146. to dopo vededosi il misero Germanico per insidie di Pisone ve vede mozire.

LIBR nir meno, fra gli argomenti con che cerca egli d'infiammare gli amici suoi alla vendetta della sua morte: dice nel fine di quel ragionamento.numerate sex liberos. 3 In quell'anno medesimo 3 Lui car.28. essendoa Druso nati in vn parto due figliuoli maschi cosa di A Drufo nasco no dui figliuo singolar letitia etiandio nelle case prinate; empie di tanta alleli di un parco. grezza il Principe, che non potè contenersi di dir in Senato, a niuno de Romani di quella grandezza esser innanzi alui simil cosa auuenuta. 4. Tre anni dopò hauendo Tiberio dato la 4 fui car.30. tribunitia potestà a Druso suo figliuolo, cerca di renderlo grato a Senatori con dire, che haucua moglie, e tre figliuoli . 5: per 5 lib.z.e 42. Do comanda tutti questi luoghi si vede, che in gran pregio su in que tempi la procreatione de figliuoli. Ma che marauiglia è se questo riil coningio. guardo fu cosi antico nella natura delle cose, che il congiungimento del maschio, e della semina per sine della generatione si vede infin dal principio del nascente mondo esser comandato dalla bocca di Dio, facitore di esso a nostri primi parenti . 6. 6 Gene. 3.8.9. Et infelici riputauansi coloro, i quali estendo ammogliati non Sara prega il marito che il haucuano figliuoli. Onde Sara prega il marito, che le generi figlinolidella sua serna Agar, poiche egli non potena hauerne generi fig'ino . It della ferua. di lei. 7. Et quando Isaia, il qual nacque innanzi l'edificatio-7.lui. \$5. ne di Roma vuol predire vna gran difauuentura a Babilonia " la qual si gloriana della sua secondità le dice, che in vn di sarà s Es es es vedoua, & sterile. 8. Creso il qual su auanti la libertà di Roma, facendo sembianti di adulare a Cambise, disse il più bel tratto, non tacendo la verità, che fosse mai vscito di bocca di fagacissimo Cortigiano. imperoche dicendo gli altri Persiani, che egli era maggior di Ciro suo padre, percioche oltre quel che haueua Ciro, egli haueua accresciuto il suo imperio col Regno di Egitto, Creso noiato da cosi sfacciata adulatione disse, lui non douersi in conto alcuno agguagliare a Ciro suo padre, percheegli non haueua vn figliuolo, qual Ciro haueua lasciato Cambise. 9. Ma perche l'essère sterile, o seconda è 9 Erod.lib: g.c. opera di Dio, onde Dauit disse di lui, che sa la sterile madze po Sal riz. lieta de figliuoli. 10 fu in processo di tempo constituita pena platone mette a inon ammogliati, da quali apertamente rimaneua, che non geda à nou ammogliati si procreassero figliuoli, & non agli sterili, ne quali peccaua l'impotenza, & non la volontà: onde Platone, il qual visse sei età dopo Creso mette pena a coloro, i quali passati i trentacinque anni non si troueranno hauer menato moglie ; & oltre zi met e dette la pena di danari li priua di molti honori. 11. Non è mia intenleggi. tione di andar raccogliedo in questo luogo tutto ciò, che in tal materia si potesse direzche in questo modo farenmo libri, & no discorsi

discorsi; ma io vo ben per queste età discorrendo il commune consentimento di tutti gli huomini; perche il principe sauio, che può del suo stato a suo modo disporre, persuaso da tanti esempi in tanto volger d'anni auuenuti possa per se, e per i suoi prender quel partito, che giudicherà il megliore. I Censori Ca Camillo, & Po millo, & Postumio furono intorno quattro età dopo Platone. n. Costoro imposero vna tassa a coloro, i quali si erano lasciati inuecchiare senza menar moglic, con arrogere, che chiunque del la tassa si dolesse, fosse più punito; ma non sono da lasciare addietro le parole, che vsauano que buoni huomini a questi non ammogliati. La natura, diceuano essi, come del nascere, così vi ha anche scritto la legge del generare. Ei padri vi hanno obligato, se in voi è alcuna vergogna al debito di allcuare, & nutrire i nipoti. Aggiugnesi, che hauendoui la fortuna prestato vna lunga vacanza d'attendere al vostro vsficio, vi haucte lasciato passar glianni, che ne di mariti, ne di padri vi si può dar nome. Andate dunque a pagar la nodosa mercede vtile alla numerosa posterità. 12. Cicerone, il qual nacque noue età doppo Camil lo, è mal disposto ancor egli nelle sue leggi co i non ammoglia cesare propoti, i quali vuole, che sieno cacciati via, & Cesare il qual visse ne premio alle nel tempo medesimo, ritornato che su in Roma dalla guerra Affricana; facendo in questo caso l'vsficio di Censore, propose premi a coloro, i quali attendessero alla procreation de figliuoli, essendosi accorto, che la città per tanti, che eran morti nelle guerre ciuili, era molto scemata di popolo. 13. Ventiotto an 13. Dione li 43 ni dopo questa legge Augusto successore di Cesare non solo "Augusto prepropose premi per conto della generatione, ma statuì pene con chi non si matra a i non ammogliati. 14 Et finalmente verso gli estremi anni rita. suoi l'anno 762. Oltre la legge satta da Papio, & da Poppeo libr. 54. anno Consoli, che leggesse quel, che egli hauendo satto ragunare gli 236. ammogliati, & non ammogliati, dice loro, i quali diuisi in due parti, vedea maggior ester il numero di costoro si stupireb be della carità di quel principe. 15. Et son degne d'esser lette mo libro. amendue le sue orationi, così l'vna in lode de gli ammogliati, come l'altra in biasimo de i non ammogliati. Non staro io a raccontar i molti auuertimenti hauuti intorno l'ageuolar le co se del matrimonio, & leuare le fraudi, che in ciò si poteuano commettere, che faremo vn lunghissimo discorso percioche prendendoaleuni bambine per mogli per non esser inclusi nel- ordini del pila pena, su victato, che non si potessero sare sponsalizi, se la fan ciulla non fosse di dicci anni; sapendo, che a dodici si potcua menare. Si prouide all'età de vecchi; si considerò il tempo del-Difc. Ammir.

ammoghati.

ghar meglie,

Franchiggia' a chi ha d'odici

Egliuoli.

16. Liu. lib. 39. C.488.

m Fioretini quel lo che statuifcano con i no ammogliati.

douersi fauc-BIRG.

le vedoue. & de vedoui; fur raffrenati i deuortij, fu conceduta licenza a prender per mogli le schiaue fatte libere, & le nate di esse, escludendone solo i senatori. Ne io prendo di ciò alcuna ammiratione, marauigliandomi più tosto, come a dinostri no s'habbia a queste cose riguardo; ne quali poco altro è restato in fauor della generatione, che la franchiggia della grauezze a coloro, i quali son padri di dodici figliuoli. Augusto conobbe con la sua diuina mente quel, che importana la procreationede figlinoli; il conobbe innanzi a lui Filippo Macedone padre di Perseo, luogo al qual io spesso ricorro. Il quale antiue. dendo che non lungo tempo sarebbe durata la pace tra lui, & Romani, fra i partiti che prese, che non furono più che due, I'vn fu costringere i suoi alla procreatione de figliuoli. 16 Di rà alcuno, se i non ammogliati son detti latinamente, calibes quasi celesti, come disse San Girolamo, & come anche disse San to Augustino percioche i numi celesti non menan moglie, & fan costoro vita degna del Cielo; perche tu li biasimi mettendo l'vso de Romani gentili innanzi all'vso de'Christiani; massimamente che queste leggi furono moderate di mano in mano da gl'altri Imperadori, i quali poscia succedettero? Rispon do quel che ciascuno di mediocre ingegno prestamente da se medesimo risponderebbe: che veramente è celeste vita quella de continenti; celestissima se dir si potesse, è quella delle vergini. Et cotali non ammogliati non di pena, ma di premio, & dilode, & diveneratione son degni; ma di quelli non ammogliati fi fauella, i quali gli altrui letti contaminando, & a diletti della carne senza alcuna distintione vbbidendo, non per contemplatione delle cose celesti, o per vaghezza di esse: ma per hauere più ampia libertà di sfogare la loro bestiale concupiscenza suggono i pesi del matrimonio. Con tutto ciò non sono già io opinione, che s'habbian a rinouellare le leggi pappie, poppée, ma solo far quello, che seceroi Fiorentini non è molto tempo passato. Non vuoi tu alla legittima età peruenuto tor moglie, non impedito da religione non da pouertà, non da studi, non da poca sanità, siiti libero a tuo piacimento, viui a te medesimo, godi questa tua libertà. & per ciò poter sare più ageuolmente; non ti sia graue, se a gli honori della Repub.non sarai riceuuto; perche la Rep. tenera de tuoi riposi non vuole impedirgliti, & per ampio prinilegio per hora, & per sempre li bero tene sa. All'incontro se tu Principe, o Republica vedi vn Ammogliato buon cittadino, il qual per non lasciare la casa, che il padre gli lasciò vota, ha prodotto alla samiglia, & alla patria huomini

a le

a se somiglianti, perche quando egli grauato da gli anni no potrà più i publici pesi sostenere, sia chi in vece sua fresco, & robusto li porti, & col consiglio, & con l'armi alla patria bisogneuole, & affannata soccorra; sea suoi commodi, e alle sue voglie detrahedo fece parte a molti di quel ch'era d'vn folo; se sobrio, se casto, se forte si è ingegnato di non cader sotto quella soma, che a costor par cosi graue: aiutali tu con la tua potenza, hono rali con lo tuo splendore, & mostra, che come essi non hanno mancato di procreare a te nuoui sudditi; così non sei tu per mancar loro di nuoui aiuti. Piccoli segni, che di ciò facci, pur che facci da douero, harai maggior douitia di matrimoni, che a gran pezza non potresti stimare.

> Quanto sconuenza à un principe il procurar la morte d'un'altro principe per altra via, che di giusta guerra,

#### DISCORSO XIII.



ERCHE ciascuno s'auucgga quata sia cosa sco ueneuolea Principi Christiani il machinar cõ tro la vita d'altri Principi lor nimici per altri mezzi, che quelli delle battaglie, ho voluto addurne in questo luogo alcuni esempi de gl'anti chiscofi de biasimi dati a chi ciò tentò di fare,

come delle lodi attribuite a coloro, i quali hauendo ciò per ope ra non meno indegna, che scelerata, non uollero acconsentirui. L'uno esempio è quello assai dinolgato di Fabritio, al quale ha- Fabritio manuendo vn soldato fuggitosi da Pirro promesso, che egsi torreb- da a Pirro cobe del modo il Re col veleno, no folo no gli prestò orecchi, ma veciderlo. il rimandò a Pirro con fargli intendere il tradimento, che vo- 1. Liu. & per lui, Floro nel lena fargli. 1. L'altro è a tepo de gli Imperadori rammemorato dal nostro Tacito, quando suron lette in Senato le lettere di Adgandestrio principe de Gotti, co le quali prometteua d'auue lenar Arminio, solo che gli fosse mandato il ueleno, a cui fu ri-Romani ricu. sposto, esser costume del popol Romano con l'arme e palesamé Ienar Armiete, & no co ingano, edi nascosto prender vendetta de suoi nimi ci. nella qualgloria soggiunge il prudente autore, che Tiberio ardina agguagharfia gliantichi Capitani, qui venenum in Pyr- 2.165.2,0,100 rbum regem vecherant, prodiderantque. 2. Hor vediamo in con-

Quintio Flaminio bi atima to di procurar la morte d'Annibale.

trario, come vien lodata l'attrone di T. Quintio Flaminio, si quale essendo ambasciadore del popol Romano al Re Prusia, nella corte del quale si trouaua esfersi riparato Anibale, procurò la morte di quel già glorioso, ma all'hora infelice Capitano. al qual proposito queste parole veramente auree sono riferite da Liuio questo di manisestò quanto mutamento haucano sat to i costumi de Romani. I padri di costoro auuertirono il Re Pirro, il quale era calato con esercito armato in Italia, che si guardasse di chi volena anuelenarlo, costoro mandarono vn le gato consolare per consigliar Prusia, che volesse incrudelire co 3. lib.39.6.437 tra l'hospite, che egli era risuggito in casa. 3. Plutarco hauendo copassione, che questa macchia fosse imputata al pop. Rom.

a.Plut.nella vi ta di Flam. Mutto Sceuo. 12 .

s.liu.li.2.c.25.

6. lib.s. Giudit hebres.

7. cap. 8. nel fi-Essempi delle facre lettere non fi deuono accommunar con profani. 8. S. Tom. qu. 104.214.2.2.

par che s'ingegni di renesciar tutta la colpa addosso a Flaminio. il qual dice, che su dalla maggior parte de senatori bia fimato di questa opera come huomo vano, & crudele, hauendo sperato di cauar lode della morte d'Anibale, il quale da Ro mani per la lor mansuetudine come vecel vecchio, & nudo era ftato lasciato viuo. 4. Ma alcuno potrebbe addur gl'esepi di Mu tio Scenola, & di Giudit, a che rispondo, che quel di Mutio no ha da far col caso nostro, essendo yn pensiero il qual cade in më te di vn priuato senza participatione del principe, che era all'ho ra la Rep.Rom.a cui Mutio più per non dar sospetto di fuggiti uo, se fosse stato incontrato dalla guardia, che con animo di pa lesare il suo intendimento, solo chiese licenza di poter passare il Teuere per volere entrar negli all'oggiamenti de nimici non per far preda, o per vendicar le scorrerie riceuute da loro, ma per cosa molto maggiore: maius si Dij iuuant in an mo cst facinus. 5. & vedesi da Liuio, che veramente egli non communicò la cosa col Senato, se ben Dionisso racconta altrimenti questa istoria. 6. Il medesimo può dirsi di Giudit, la quale hauendo con parole piene di prudeza, & di sanità cercato di consolar l'affilitto popol di Betulia dal duro assedio, che gl'hauea posto attorno Olo-

non si desser pensiero. Vos autem nolo scrutemini actum meum. & vsque dum renuntiem vobis nihil aliud fiat nisi oratio pro me ad dominum Deum nostrum. 7. Oltre ch'io sono stato sempre d'opinione, che gli esempi delle sacre lettere non douessero accommunarfi co'nostri, i quali essendo pieni di misteri,& hauendo sentimenti altissimi, con quelli, ne quali non si considera se non il fatto, non hanno conuenienza alcuna. 8. Ristri-

ferne Capitano del Redi Media e pregato i sacerdoti, che pregasser Dio per lei, non solo non palesò loro quel, che ella hauea in animo di fare; ma disse particolarmente, che punto di ciò

gnendoci

gnendoci dunque al folo essempio di Mutio si potrebbe ancor replicare, ester diuerso da gli altri essempi allegati, imperoche essendo vna certa honorata fraude conceduta al soldato, dee il nimico accorto guardarsi del soldato sorestiero, che vienea trouarlo; il che non può far colui, il qual è assalito col ueleno dall'amico traditore, che alberga nella tua cafa. Questo è cer- cepione no to to, che Cepione non fu lodato da Romani per hauer con de-fatto vecider nari fatto uccider Viriato, ancor che ladro, & assassino. 9. Et se viriato. gli estempi men lõtani più muouono, volgacisi sempre per l'ani 🤼 mo la magnanima risposta satta dal buon Re Alsonso di Na-Alsonsoptimo polia D. Ruggieri C. di Pallanza, il quale profertoglisi di non accetta il vecidere di sua mano il Re di Castiglia nimico d'Alfonso, il Re tradimento co prestamente rispose, che a ciò non pensasse egli in conro alcu- ttiglia, no; Imperò che quando sapesse d'hauere a dinenire Re di tut to il mondo, non che di Castiglia, non permetterebbe cotanta sceleratezza. 10. Non si procuri dunque per mezzi cosi soz- detti, e fatti zi,e scelerati la morte de nemici Principi; se noi ne quali risplende il chiarissimo lume della Christiana verità, non vogliamo esser da men di coloro, i quali inuolti nelle tenebre del paganesimo erano sol guidati dal debol lume della natu-

9. Plin. fce. a c.

10. Panor, de del Re Alfon-

Il fine del secondo Libro.

ra.



# DE' DISCORSI

# ISCIPIONE

AMMIRATO

Sopra Cornelio Tacito.

LIBRO TERZO.

Che sopra l'elettione del Pontificato non si può con humane ragioni discorrere.

## DISCORSO PRIMO.

E.lib. 3.e. 316.



ELLISSIMO al par di qualunque discorso, che egli si faccia, è quello di Tacito. 1. nel qual marauigliandosi della riuscita, che il più delle volte fanno le cose humane; dice che per fama, per speranza, & per riuerenza tutti gli altri erano prima destinati all'Imperio, che

colui (intende di Claudio) il quale hauendo ad effer il futuro Principe, la fortuna il tenea nascosto: onde io mi sono più volte marauigliato di coloro, i quali trasportati da loro desideri, ò per la sagacità loro dandolosi ad intendere, o da qual altra cosa sien mossi, discorrono sopra i suturi Pontesici discgnando per alcune lor ragioni, & naturali discorsi, questi,& non quelli poter ascender al Ponteficato, & perpoco, che Discorsi de sa. non ui mostrin col dito, & vi chiamin per nome quello, che ui del mondo. debba esser il suturo Pontesice. Et pare generalmente che da questi saui del mondo, per la principal cosa, in che ristringono l'elettione del Pontefice sia l'età; dicendo torsi la speranza a gli altri Cardinali di peruenir mai al Pontificato le ragioni lo creando vn Papa giouane, onde flolti sarebbono, se non riguardassero a cotalloro incommodo. La qual cosa esser falfissima, dimostrò non è molto tempo Leon X. creato di 37. anni, & Bonifacio VIII. di 34 ma ne Clemente VII. fu vecchio; ne

Obiettioni al -

Sisto Quinto, Pio IIII, & Pio Quinto, & altri quando fu-et Paolo puinto ron creati Pontesici mancarono d'hauer Cardinali più vecchi il quale est pu di loro, e per meriti non dissiguali. Altri han per costante, che non si eleggerà mai Pontesice sorestiere, poiche essendo più gli knie il qual si Italiani che gli Oltramotani, no patiranno che debba vscir d'Itanew, et une me lia il Ponteficato; douendosi l'altre prouincie contentare di co la Div. hauer i lor Re, ò Imperatori, come se le cose di Dio andassero secondo la misura delle cose del mondo. Quanto questo sia falso, senza andar cercando le cose antiche, si potè vedere in Adria no HII.il quale non solo fu forestiere, ma non hauca mai veduto Roma ne Italia. Et Calisto, & Alessandro, che non è mill'anni che furon creati Pontefici, furono Spagnuoli. Altri dicono, che i Cardinali nobili, & di gran parentado posson sicuramente abbandonar la speranza di peruenire al Ponteficato, & nondimeno a dì miei, & Paolo III. & Paolo IIII. furon di fangue nobiliffimo, & Paolo IIII. hauca tanti parenti, che io no sò esser famiglia in Italia più copiosa d huomini,& di stati, & d'honori quanto la casa Carafa: ma contra costoro ci è ancor peggio, imperoche Clemente non solo fu nobilissimo, ma era padrone affoluto, se ben sotto modesto titolo, d vna gran parte di Toscana. Quante volte ho sentito dire io, che dopò, che il Pontificato fu di man tolto a monaci Casinensi, non doueano i preti secolari permettere, che si douesse dare a religiosi. Et che bene era poi succeduto, che Sisto IIII. & Pio V. fossero stati religiosi, sicuramente nenoi, ne i nostri figliuoli, & forse nipoti harebbon veduto più vna cosi fatta eletione. Et nondimeno in quest'anno non essendo trà 64. Cardinalialtri che due frati, è piaciuto a Dio, che sia stato sublimato al pontesicato fra Felice Perretto dell'ordine de minori conuentuali. Tal che ne i giouani, ne i forestieri, ne gli illustri, ne i Fratisono esclusi secondo costoro arbitrano, dal Pontesicato. Altri dicono, che non sarà mai fatto Pontefice huomo di somma severità; seuerissimo su riputato Pio V.non all'incontro di natura libera, liberalissimo fu Giulio III. non danimo feroce, & guerriero, Giulio II. su serocissimo. Da che si può veramente conchiudere, non ostante che il mondo discorra a suo modo, & che i Car- Pontefici opedinalistessi faccianoloro pratiche; esser senza alcun dubio la pio. creatione de Pontefici opera schietta, & semplice della mano di Dio. Se buoni a mantenimento. & essaltatione della sua santissi ma fede, se non di quella intera perfettione che si connerrebbe, per punir le nostre niquetezze, o per essercitar la nostra patieza, &fortezza, o paltre cagioni incognite a gli occhi de mortali.

Che i rimedi non dourebbono essere più aspri de imali.

#### DISCORSO II.



A prima sufficienza del valente medico è conoscer il mal dell'infermo: la seconda è applicare (per vsar la voce, cheessi vsano) il rimedio appropriato à quel male, imperoche se il rimedio non è bastante,

Politico ; fuo officio.

lo.

1 lib.3.c. 35.

2. lib.3. car. 9. Germanico bia sima i rimedi troppo crude li de foldati. 3 lui, car. 10.

Felice preside d: Giudea afpro nei rime-5.lib. 6.c. 109.

T Quintio per te con Nabide.

non guarisce la infirmità, se è molto gagliardo, non che il male, vecide anche la persona, in cui è il male; così appunto dee fare il politico, il quale come il medico discende a ma li corporali, così l'vfficio suo s'adopera circa le malattie dell'ani mo, douendo víar rimedi opportuni a mali che auuengono alle Città senza trapassar la misura, e i termini dell'honesto. Di che Fompeo tipre vien ripreso il grande Pompeo, il quale eletto nel suo terzo con folato correttor de costumi, ne rimedi fu più graue, che non era le colpe, rauior remedüs quam delicta erant. 1. Hauendo i soldati di Germania dopò l'abbottinamento fatto deliberato d'vccider i colpeuoli, & ciò adempito con molta crudeltà, Tacito chiama quelli alloggiamenti crudeli non meno per l'asprezza del rimedio che per la memoria della sceleratezza 2. & Germa nico entrato in essi alloggiamenti, comandò che s'abbrucciasse roi corpi chiamando con molte lacrime quella non medicina, ma ruina, non medicinam illud plurimis cum lacrimis, sed cladem appellans. 3. da quali essempi pare che a noi peruenga questo ammaestramento detto di sopra di star accorti che volendo venir a rimedi de mali, che nascono nelle Città, facciamo in guisa, che 4 lib. 12.c. 84. non sieno i rimedi maggiori de mali, come disse altrone, che Fe lice preside di Giudea con intempestini rimedi accendea i delitti.4.& come disse Liuio ne casi di Manlio, che col rimedio si atche e elementizzò la seditione. 5. Bello, e prudente discorso è quello, che fa T. Quintio in Corinto a gli ambasciadori di tutte le nationide Greci; quando dice che sapea molto bene, che se senza la rouina di Sparta si sosse potuto fare, non mai si harebbe hauu to a porger orecchi a parlar di pace con Nabide. Ma perche Nabide fenza la ronina di Sparta non potea rouinare, efferli pa ruto meglio hauerli tarpato l'ali, & quasi ogni forza toltogli di nuocere, che con rimedi più gagliardi, che sostener non si sarebbon

arebbon potuti, lasciar morire Sparta: la quale senza alcun dubbio nella ricuperatione della libertà perita sarebbe. quam intermori vehementimibus, quam que pati possent, remedis ciuitatem sincre, inipsa vindicta libertacis perituram. 5. Sauiamente 5 lib.34 c. 4113 dunque sono concorsi tutti i popoli del mondo a non lenar le meretrici dalle città, considerando, che questo rimedio di torle via anchorche buono per se stesso, cagionerebbe, hauendo ri spetto alla fragilità humana, adulteri, incesti, stupri, & altri congiungimenti molto piu sozzi, e illeciti, che non sono i congiungimenti delle meretrici; onde sarebbe riuscito molto più che collerate. graue, che non era il delitto. Senza partirci da questo peccato della lusturia, considerando gli antichi Romani, che oltre le meretrici potea bene spesso auuenire, che donne maritate,o altre si scoprissero impudiche, e prouandosi il fatto sarebbono state suggette alla pena, che cotal fallo portaua, che non era poca, stimarono esser ottimo rimedio castigarle con la vergogna, cioè col farle confessar da se stesse il lor delitto, ma perche confessar l'aconfessar s'auiddero col tempo, che le donne anchorche nobili per fuggir dulterlo affe la pena, si ricanano a non curarsi della vergogna secer di nuouo vna legge, che chi hauesse hauuto l'auolo, il padre, oil marito Caualier Romano, non potesse godere il beneficio del confessar la colpa. 6. cioè la permissione d'esfercitar l'arte delle meretrici senza pena. Da quel poco che si è detto si và 💃 scorgendo, che in alcuni mali il rimedio è non rimediare, in alcuni rimediare con la vergogna, in alcuni rimediar con la pena. Et perche io non posso, ne forse mi si conuien dire, come se io sussi legislatore, che a cotali colpe i tali & cotali rimedi s'apparterebbono, mi basterà andar aprendo la mente a chi legge d'intorno questa varietà di rimedi, & rinuigorire con altri essempi, & allargare gli essempi che si son detti. Et che il la sciar talora di rimediare sia ottimo rimedio, allhora vien dimostrato dall'autor nostro; quando essendo a tempi di Tiberio i nobili trascorsi molto ne peccati della gola, & perciò venendone schernita la legge fatta contra le spese della tauola, & parendoa buoni, che in ciò i rimedi mediocri non bastassero, fu raccomandata la cosa a Tiberio, il quale hauendo molto be lerinena intor trasediuisato; se erapiu dannoso il porui freno, che non sa-no la Pragna-rebbe stato disonoreuole, postoni mano, non seguitarlo, o segui enerii. tatolo, se era da farsi conto dell'ignominia, e dell'infamia che ne sarebbe peruenuta a molti huomini Illustri, scrisse finalmen te vna non breue lettera al Senato; nella quale quello è notabile; che segli Edili si fosser prima di ciò con esso lui consigliati,

Romani per

poderati mali lasciati stare, che mostrar d'hauerli conosciuti.

\$ fib. 3.c. 39. Catonein pro polito de mal-9 Liu. lib. 24. C.399.

ti Franceh. de bel.ciu.

11 lib.6.debel. gal.c.71. Vergogna alle volte piu vtile che'l ferro. 12 Diodo Sic, lib.r.car.36.

senza poterliammendare. 8. come a non molto differente proposito disse Catone; che l'huomo maluagio è piu sicura cosa non accusarlo, che proscioglierlo o. I medici hanno de tempi, ne quali per l'estremo del caldo, & del freddo non consentono di dar medicina all'infermo; cosi sono de tempi nelle ma-Cesare perche lattie civili, che non è da por mano a rimedi, perche Cesanon castiga cer re disse, che ne falli di Roscillo, & di Ego Francesi non gli par-10 lib.3.c. 191. ue tempo di castigarli. 10. & altroue parlando de Senoni, s'induce ad instanza de gli Edui a perdonar loro, perche la stagionenella quale si ritrouaus, era più da combattere, che da fare esamina . 11. Similmente è talhor necessario per suggir i più aspri rimedi gittarsi al treno della vergogna: la quale è da moltistata trouata più vtile, che il ferro. talche tra le leggi de gli Egitij, questo su costume, che gli inobedienti, o coloro i quali haucano abbandonato la battaglia, non si vecideuano, ma si facea loro tal vergogna, che non potendola scancellare se non con la virtù, si poncano ad imprese disficilissime per ricomperar l'honore, che hauean perduto. 12. Ne altro rimedio trouarono alcuni popoli a leuar quell'humore, che era nato nelle lor donne d'impiccarsi per la gola, se non di far loro vedere, che brutto spettacolo rendeua quello impiccamento. Non sempre dunque l'vecidere è quell'vtil rimedio che altri si crede, riuscendo o più aspro, o men gagliardo del male, al qua-Cesare con la le è applicato. Onde vedremo altroue, come Augusto seguira alle congiu. tando il configlio di Liuia sua moglie ripara à grandissimi inconuenienti col non vecidere. 14. Et di sopra si dimostrò elfer buon rimedio, oue son molti i colpenoli non volere andar-15.11.2.dife. 8. li cercando tutti. 15. ancorche ne serui sia stato giudicato rimedio non inutile castigarli tutti, benche habbian fallato pochi. 16 li. 14. dif. 7. 16. Et con tutto ciò auuengon talora nelle città de casì, o uero a tali termini si conducono, che bisogna por mano a disusati rimedi, come diceua L. Quincio di Roma, che non la vedeua di tal malatia inferma, che co'confueti rimedi potesse 17 Liu. lib. 1. guarirsi. 17. Simile intendimento su quello di Claudio Nerone, quando ancor egli proruppe a quelle parole, che la Repu. non era in istato, che con ordinari consigli potesse o douesse gouernarsi; onde i capitani hauessero a starsi dentro i confini

delle loro prouincie facendo co'loro esserciti quelle guerre che il Senato hauea imposto loro, 18. Da che si può con-

chiudere, che al Principe per non errare ne rimedi de mali ol-

car.49. Claudio Nero ne ripara co ti medi lizaordinari.

18 li.17.c. 309.

tre vna grandissima discretione conuiene esser ricco di rimedi, perche cosi non nuoca co i troppo leggieri, come farebbe cos troppo aspri; nella qual quantità di rimedi; mi occorre di raccontare per ispiegar bene il mio intendimento, come si medica il mal della tarantola in terra d'Otranto, e porrò finea male, come si questa materia. Giace l'infermo, ilquale sia stato morso dal-medica, la tarantola, il cui morso è inuisibile, a guisa di corpo morto, fe non che hà gli occhi, & il uolto infiammati come di fuoco; al quale vedutosi per lunga esperienza non giouare le purgationi, o altri rimedi di medici, e conceduto il sonatore della cornamusa, il quale incominciando a suonare, sta osseruando, che monimento faccia l'infermo, & vedendolo immobile. paísa ad vn aitro fuono, & da quello ad vn altro, finche vegga all'ammalato incominciare à muouere l'estremità delle dita; cosi depiedi, come delle mani. Dal che congetturando quello essere il suono a quel male appropriato, prosegue a suonar gagliardamente quel suono, & non altro. Per mezzo del quale quasi da horribili legami sciolto il misero infermo, non folo gagliardamente incomincia ancor egli a muoueri piedi. & gambe, & braccia, & di mano in mano tutta la persona, ma del letto con impeto scagliandosi, & come se mille diauoli hauesse in corpo, tutto il giorno saltando, & dopo quello, molti, & molti altri il simile facendo, & bene spesso cinque, & sei huomini il giorno stancando, i quali come coadiu. tori suoi saltano ancor eglino, & ballano tuttauia, non mai ciò rifina di fare infinche digesto il veleno non si sente interamente del suo male esser guarito. Cerchi dunque, & procuri la carità del buon Principe di trouare il suono, & il modo appropriato a i graui mali; onde giace inferma la sua Republica, che poi che mal gouernandola la ha lasciata

infermare, o poiche per l'humana maluagità da se stessa languisce, giusta cosa è, che egli, il quale è da Dio stato eletto pastore, & guida di quel gregge, sia ancora il medico, il quale o col ferro, o col fuoco, o col laccio, o con più manfueti instromenti di**scenda** 

fanarle sue infirmità.

Che

Che per gradi debbano effer gli huomini tirati à gli honori, & non per salti.

#### DISCORSO IIL

Perche ricica: no migliori i Pontefici de i

L vedere per lo più, che de Principi riescano migliorii Pontefici de i Re, non viene secondo io stimo tanto per conto della religione, quanto perche i Pontefici si sono condotti a quella altezza per mol tiscaglioni, douc i Revisi conducono vsciti, che

sono dal ventre della lor madre. Et se noi potessimo vedere la prima militia di quelli antichi tanto commendati da gli scritto ri, non ci marauiglieremmo, che fossero riusciti cosi gran Capitàni. Si parlò di sopra non lungi da questo proposito qual sia la vera scuola de figliuoli de Principi, & hora soggiungo, che Tiberio, il qual hauca la piena autorità di tutte le cose, cohonori per gra stumò nondimeno di tirare innanzi i nipoti per gradi. Onde veduto, che Nerone figliuolo di Germanico, era già vícito da fanciullo, il raccomandò in Senato, perche cinque anni innazi

> alle leggi potesse chieder la questura, allegando che il medesimo a richiesta d'Augusto si ottenne in persona di esso Tiberio, & di

Tiberio tien Nerone a gli

1.lib.3.c.35. Agrippina tira honori.

2,lib.13.c.90.

Druso suo fratello. Dice Cornelio, che di queste preghiere di Tiberio molti si risero infra di loro, come altri douetter già ridersi di quelle d'Augusto, volendo dinotare, che essendo in podestà di costoro di far quel che volcano, il poteano faresenza farne parola in Senato. Et nondimeno soggiugne egli, questi eranoa Cesari i principij della loro grandezza, ac tamen initia Nerone a gli sastigij Casaribus erant. 1. Agrippina quando più tosto minacciante, che paurofa si difende delle colpe imputatele contra il fi gliuolo, eccellentemente dimostra questo proceder per gradi, quando dice, che per l'industria sua erano state procacciate a Nerone la dignità proconsolare, la disegnatione del consolato, & catera adipiscendo imperio. 2. Quando Liuio parla de Capitani Romani ne quali si sarebbe riscontrato Alessandro se sos se venuto in Italia, ne racconta XI. & se noi andassimo cercando quanti poteano esser quelli d'Alessandro, senza alcun dubbio ne troueremmo numero no minore, & nondimeno co sa lacrimeuole è quella de nostri tempi, che in tutta la Christianità no possiamo raccontar più di due capitani da paragonare

Infelicità de noltri tempi.

a co-

a costoro ne ciò nasce, perche sien mutati i cieli, ò accorciate le forze, ò il giudicio de gli huomini; ma perche no volendo i grã di da giouanetti entrar ne i carichi minori; perche vorrebbono tosto il colmo di quella grandezza, & non i principii di essa, si conducono oltre con gli anni, che alle cose grandi, ne alle pic cole riescono sufficienti. Volcua il Marchese del Vasto auolo Marchese del di questo Marchese, il quale hoggi milita in Fiandra, tirar innã zi alcuno de i Signori Napoletani per continuar la grandezza del generalato ne gli huomini della patria fua, ma fe ne disperò innanzi alla morte, costumando di dire, che i Napoletani voleuano esser prima colonnelli che soldati, & prima Gene rali, che colonnelli. E Q. Fabio Massimo ci insegnò, che ne gra Q Fabio rissu di bisogni d'uno stato s'ha ha ricorrere a gli huomini d'esperime ta per capitatata virtù, opponendosi, che nella eletione de Consoli sosse am suo parente. messo T. Ottacilio, il quale haueua per moglie vna figliuola d'una sua sorella, perchenon lo stimaua da poterlo mettere a petto ad Annibale. 3. Nota Liuio, che l'anno 545, furono crea 1. L'u.11 b. 24 ti censori L. Veturio Filone, e P. Licinio Crasso; de quali Cras sonon essendo stato consolo ne pretore s'hauea dalla edilità nio non passa fatto grado alla censura: nondimeno, che eglino per la morte aggi aggi di Veturio non essercitarono il magistrato, & Licinio depose l'ufficio. 4. come se tutto fosse infelicemente succeduto, per no 4.1 ib.27, carte esser le cole co'loro ordini procedute. Gran rammarichi, & doglienze sono quelle, che fanno in Roma M. Fuluio, & M. Curio tribuni della plebe, per cagione, che T. Quintio Flam minio dalla questura uolea passare al consolato. Già l'edilità, sa dalla questu e la pretura, diceuano eglino, sono venute a noia, & senza dar faggio di loro voglion gli huomini nobili non per i grapi de gli honori farsi scala al consolato: ma con lasciar gran voti in mez zo andar alle piccole cose le grandi continuando. 5. la qual pu 5. lib. 32. carte taglia come che non fosse uinta da loro non è però, che con ap. 378. parenti ragioni non si fossero mossi a mormorare. E da uedere in ogni modo il gran contrasto, che passa tra L. Porcio Liemio consolo, e Q. Fuluio Flacco; il quale per estere stato s'opponea Fat di legnato edile intendena di voler ester pretore; & il consolo " Flacco. glisi oppone, allegando, che ne per ragione alcuna, ne per essem pio tolerabile a libera Città doueua il difegnato edile chiedere la pretura; & in modo andò la cosa, che la sentenza del consolo hebbe luogo. 6. Ma ne carichi militari, mentre la militia 6. Eb. 39 cane fu in piede; perche l'ingannarsi dentro importaua troppo, 403. s'ando con più riguardo; onde Festo scrisse, essere a Marte stato dato il titolo di Gradino, imperoche all'nonoranza del-D.S. Ammir.

no Ottacilio

T.Q intio pal raal cololato.

Rufo per quan ti gradî pulene all'honore.

foldati tenuta

opera diuina.

3. lib. 2. c. 21.

Spurio Ligusti no come pro-mosso a gradi della militia.

3. lib. 1.c. \$.

la guerra per ordine, e per gradi si caminaua. Quindi su detto di Rufo, che lungo tempo era stato soldato prinato, e poi cen turione, & finalmente Maestro di campo. Diù manipularis, dein 7. Tac. li.1, c.s. centurio, mox castris prafectus. 7. Da che nasceua, che sapen: do il capitano quel che egli hauea patito, sapea infina che termine hauea a patir il soldato, a cui egli comandaua. Fu per questo ne gli ordini militari la promotione de soldati tenuta Promotione de per vn'opera più tosto diuina, che humana; non solo perche no ti saltaua a caso da vn grado ad un'altro: ma perche il modo, che ciò si teneua, era molto singolare. imperoche hauendo ciascuna legione dieci coorti, se auueniua che alcun soldato uerbigratia della prima coorte a grado alcuno s'hauesse a promuouere, non in essa prima, ma nella decima coorte ueniua ad esser promosso; si come parimente accadendoli di passar a maggior grado nella decima, in vn'altra ottenena l'honore: & cosi di mano in mano finche crescendo gli stipendi, si ritornaua alla prima, per questo dice Vegetio; il centurione del vrimipilo dopò, che per diuerse scuole haucua in giro tutte le coorti var cato, ritornaua a goder quel primato nella prima, one da tutta la legione infiniti commodi confeguiva. 8. Questo luogo per auuentura oscuro da se, a chi non ha pratica degli antichi ordini de Romani, molto vien illustrato da un luogo Liuio, oue conuenendo a Spurio Ligustino dar conto de Igradi che egli hauca hauuto nella militia, in gran parte ci fa uedere, comequesta cosa s'andasse. La qual cosa in tal luogo non è da ta cere. Dice egli dunque, che fatto soldato l'anno 554. di Roma, essendo consoli P. Sulpitio, e C. Aurelio andò con l'essercito in Macedonia, oue per due anni fu foldato gregario. nel terzo anno racconta come per lo ualore suo merito d'hauer il de cimo ordine a stato. Io so, che il primo a stato è di 200 fanti nel la seconda battaglia, & il secondo di 150. ma con qual proportione io mi hauessi a condurre ad assegnar numero determina to al decimo a stato, nol ueggo. Ne sono interamente certo, se egli voglia dinotare, che folse stato creato decano, cioè proposto a dieci soldati; il qual dice Vegetio, che a tempi suoi si chiamaua capo di camerata. 9. ma procedendo più oltre dimostra, come uinto Filippo, & tornato egli in Italia, subito gli conuenne andar in Spagna col contolo M. Portio, che fu l'anno 559, dal quale fu creato primo a stato della prima centuria. Già si è detto, che cosa uoglia dire primo astato; ma non so se quel dire della prima centuria importi cosa di più. Andòla terza volta soldato uoluntario nella guerra, che si sece contra

contra gli Etoli, & il Re Antioco; oue da M. Celio gli fu affegna to il primo Principe della prima centuria, il quale haueua sotto dise vna centuria, & mezza, cioè 150. fanti. 10. che per esser il 10 Iui. Principe nella prima battaglia, douea per auuentura l'hauer 150 fanti in tal luogo, esser maggior dignità, che esser primo astato, e hauerne 200 nella seconda. Tornato in Italia sece due anni di stipendio. L'anno 575. andò in Ispagna con Fuluio Flac co,& di nuouo con Sempronio Gracco. Da Flacco fu condotto in Italia come huomo valoroso, per trouarsi nel suo trioso. Da Gracco in pochi anni meritò quattro volte in Ispagna il primipilo. Questo grado non solo era proposto alla guardia dell'inse. gna de Aquila, ma hauca fotto di se 400. fanti nella prima batta glia.11. In fine dopò hauer narrato d'hauer hauuto sei corone ciuiche.34. volte esser stato honorato di doni da capitani, & hauer nell'effercito finito 22. stipendij annui: fu l'anno 583. da Tri buni creato primipilo nella prima legione, essendo maggiore di 50. anni. 12. Dieno dunque i Principi carichi per gradi, & non 12 liu, lib, 42, per salti, che in questo modo farebbon presto vn seminario di c.5331 capitani, per l'opera de quali non haurebbono a temere de loro nimici.

Onde è che rare volte i granfauoriti insino al fine si conseruino nella gratia de Principi loro.

#### DISCORSO IV.

A L V S T I O Crispo nipote per lato di sorella di salutio Cris Crispo Salustio celebratissimo scrittore delle crispo salu-Historie Romane, su fauoritissimo di Tiberio stio. Imperatore, se ben versogli estremi anni della fua vita, come anche auuenne a Mecenate con Augusto, il fauore fosse diminuito, per fato (di-

ce Cornelio) della potenza, la qual rare volte si conserna infino al fine sato potentia raro sempiterna. 1. di che cercando la cagione forse dice egli, perche amendue si stancano, i Principi hauendo donato ogni cosa, & a fauoriti non restando che desiderare.

Ne è dubbio alcuno il fatto esser vero, cioè che a lungo andare i fauoriti scemino della gratia deloro Principi, ma noi l'andrem-confermando con altri essempia beneficio d'alcuno, &

i lib.3. c.33?



Selane.

2 lib.3 c.41.

3 lib 5.0 58.

Clita veciso da Atessanvro . 4.Plut.in Alef

Amam im vic cato da Affue 70 5 Efter.cap.3. б Iui с.т. Plautiano veci foin presenza di Senero. 7 Frodiano li. bro 7.

Aluaro di Luna decapitato da Giouanni Red'Aragona. Card. Eborace se disgratiato da Enrico VIII. 52.

3529.

Mondragone disgratiato dal gran Duca Fra Ecico.

poi cercheremo della ragione. Seiano fauoritissimo di Tibes rio, a cui il Senato rizzò l'effigie presso il teatro di Pompeo a guisa di Principe. 2. rouinò assatto, & rouinò in modo, cle potrà essere buono ammaestramento a cortigiani a stare in ceruele lo co`loro Signori.3.i quali come possono solleuarti in alto, cosi non è mai tolto loro la commodità, quando che sia d'abbassarti.D'Alessandro magno niuno fu più caro, che Clito, il quale ve cise poi egli di sua mano.4.gli honorati, che si seruono per consentimento di Tiberio esfere stati dati a Seiano, che surono infiniti, non furono maggiori di quelli, che per volontà di Aslue ro furono datiad Aman per la gratia, in che egli viuca del Re suo Signore. 5 la cui gloria andò a terminare in vna forca alta cinquanta gomiti da terra. 6. Seuero non si può dire, che sce masse de sauori a Plautiano; ma Plautiano sece in modo con lui, che Seucro patì, che egli fusse veciso nella presenza sua, & gittato dalle finestre nella via per farlo vedere al popolo . 7. Se vogliamo parlare de tempi più vicini à nostri non si leggono senza marauiglia i fauori satti da Giouani Re d'Aragona a Don Aluaro di Luna; all'amor del quale pospose quello de propri cognati ancor eglino del sangue reale; sottopose se stesso a guerre, e discordie del regno pericolose allo stato, e salute Re d'Inghilier sua; gli diede ricchezze immoderate, honorollo di grahdi dignità, e prerogatiue; non gli bastando il cuore di porger mais oreechia persona, che ardisse in cosa alcuna biasimarli. D. Aluaro, & nondimeno fattolo finalmente prigione, gli fece publicamente mozzare il capo nella piazza di Burgos. A tempi si può dire nostri il Cardinale Eboracense su come dice il Guiccerdino, essempio memorabile di quel che possa far la fortuna: con l'inuidia nelle corti de Principi, perche amato, & posto in autorità grandissima da Enrico Ottavo Re d'Inghilterra, venne a tale, che toltogli i danari, e le robbe sue mobili di valuta immoderata, & dell'entrate ecclesiastiche lasciatogli vna piccola parte, relegato nel suo Vescouado con poca samiglia., & poi citato di nuono per altri inditii di comparire in giudicio, fi morì infelicemente in quel che andaua alla corte nel fecon-ง มอ. 19. ann. do dì della sua infermità. 8. Ristrignamoci anche a tempi & a luoghi più vicini, il Gran Duca Francesco cacciò del suo stato Mondragone stato suo fauorito, & in riputatione grande appresso di lui. Molto dunque è vero, che rare volte i gran fauori infino al fine si conseruino nella gratia de loro Principi, di che le cagioni possono esser molte; e molto yniuersale in tutti può essere la mutatione della sortuna la quale

la quale come che ad alcuni sia sempre prospera da principio infino al fine; ad alcuni fempre auuersa dal principio infino al fine; auuiene nondimeno, che stata ad alcuni auuersa nel principio, sia lieta verso il fine; & adalcuni stata lieta dal principio sia contraria, e si mostri loro turbata, e crucciosa verso il sine. Onde son belle quelle parole, che disse Pompeo a Cornelia sua Pompeo quel moglie dopò la rotta di Farfaglia, che la fortuna l'hauca aspet- la moglie. tato molto più che non era il fuo costume. 9. talche non èmavita, rauiglia se stati i fauoriti in gran felicità quasi tutto il tempo della lor vita, sentano alcuni di essi verso il fine la mutatione della fortuna, scemando della gratia de loro Signori. Et se il capitano, ò il soldato conniene che spesso muoia in battaglia, che il nocchiero ropa in mare, & che il muratore rouini giù d'yna muraglia, di che ci hauremo a marauigliare, se i cortigiani fauoriti patiscono ancor essi naufragio nel mar tempestoso della corte? Mancano molti di gratia rouinando que' fondamēti, fo pra i quali era appoggiata la gratia, i quali possono esser molti. e dinersi essendo molti, e dinersi rispetti, i quali ci muonono ad amar alcuno, alla qual semiglianza dissel'autornostro di Plan Plancina mocina moglie di Pisone, & sospetta della morte di Germanico, glie di Pisone, che mantenuta in vita per l'amore che le portaua Liuia, & per l'odio che tenea seco Agrippina, poi che morte quelle due prin cipesse, l'amore, & l'odio cessarono, sopra i quali la vita di Plant. cia si era appoggiata, la ragione hebbe il suo luogo, vi odium, & gratia defiere us valuit. 10. Scema in molti il fauore perche 10 lib. s. cat su come solea dire il Gran Duca Francesco, sono alcuni dinaturi di Macedor, a ra, che non l'empirebbe arno: come simile a questo disse An-quel che dice-tipatro di Damade. 11, Onde parendoloro di non esser mai inclui in Fointeramente rimunerati, come si conuerrebbe, diuentano cione car, 163. co'loro Signori artoganti, o con un contumace filentio par che rimprouerino sempre i seruigi, che hanno satto loro; della qual cosa niuna è più graue a Principi, & molte volte non fenza ragione, nascendo da esti con lumpiegar i seruitori, la cagione del meritare. Lodouico Vndecimo Re di Francia alle-Lodouico XI. gando a questo proposito quel luego famoso del nostro scrit- Re di Francia tore; che quelli, che hanno grandemente seruito, sono riguar- par ole sue nodati come rimproueranti. 12. disse all'Argentone; che in contrario di ciò la maggior forte, che poteua hauere vn cortigiano era, quando il Principe, che egli feruiua, gli haucua fatto alcuno gran beneficio, con hauer egli poco meritato, onde gli restaua con maggior obligatione, che non haurebbe fatto se Paquesse più seruito, perche il Principe naturalmente vuol. Difc. Ammir. meglio

31.C. (13.

meglio a quelli, che fono obligati a lui, che non a color o a qua 13 18. di, lod. li è obligato egli. 13. mi che occorre andir ricercando le ca. gioni del mancamento del fauore, le quali sono infinite, & possono nascere così dal disetto del seruidore, come del Principe. bene importerebbe mostrare con quali arti a questo infortunio sipotrebbe por riparo, ne per me lo vederne miglior d'vna, la quale è non credere che tua sufficienza, o valore, o tuoi grandi meriti ti habbiano a questa fortuna essaltato, ma solo il voler di Dio, il quale ha negli occhi del Principe suscitato vedendoti vna certa interna inclinatione di beniuolenza, & d'amor verso di te, il che non dico di mio capo, ma cauato dalle sacre set tere de gli antichi Giudei; i quali quando voglion dire, che alcuna persona sia stata cara ad vn Principe, dicono quelle parole, delle quali io ho fatto sempre conto grandissimo a miei gior ni. Inuenit gratiam in oculis suis. 14. La qual credenza di Dio, se starà ferma negli animi de sauoriti, seguirà di necessità, che non folo sieno coloro signori modesti, & in se medesimi gonfi, attribuendo a Dio la lor buona fortuna, ma facendosi copassio neuoli de gli altrui mali, volentieri si metteranno in opera come faceua M. Lepido, a moderare gli sdegni de Signori, a correggere la crudeltà deministri, & adaddolcir le guerele, & i rammarichi de poueri Cortigiani non rimunerati, nel qual mo-Modiper non do il Principe vedendoti humile, non ha cagione di sdegnarsi perdere la gra- con teco, la corte di cui tu sei fatto intercessore ti desidera bene anziche procuri il tuo danno; e la conscienza delle proprie opere ti farà menar vita lieta, non hauendo cagion di temere. Questo ci potrà giouare a non farci scemare della gratia de Principi dal seno della quale quando non secade con rouina è parte di felicità richiedendo gli estremi anni della vita cosi il rispiramento degli honori, come l'alleggiamento della fatica. Onde Simile, il quale sotto Adriano Imperatore acqui stò per lo valor suo honori grandissimi, essendosi di volontaria eletione ridotto a vita prinata, & ottenuto come allor si dicena vacanza de negozi, fece nel suo sepolero intagliar queste Diocletiano parole. Q-ii giace Simile, la cui età fu di molti anni; ma egti nonne visse più che sette. 15. Ma se in istato molto maggiore Silla non forzato depose la dittatura. 16. se Diocletiano come di soma grauosa si spogliò volontariamente dell'Imperio,

& il medefimo confortò a fare al suo collega Erculeo . 17. se

lore non infériore a gli antichi Imperadori si riduste a vita 'nom

che prinata, ma da religiofo, lasciaci cotăti regni al figlinolo. 18-

Gudei, come dichiarano l'af fettion del Principe. 54 Gene. Name. 11.1. Reg. 1.16.20.&c.

M. Lapido.

via de Prenci. pl.

Simile parole del suo sepol-15 Dione in Adria. 16 Liuio: lib.

Imper. depone l'Imperio. 17 Entro.li. 9. nel fine 505.

Aur. Vittore Bpit. Carlo Vitinun ria gli stati al a tempi nostri Carlo V. Imperatore, & per potenza, & per va-Agunolo. as Adrian lib 14,0,5,50;

non.

non harà da attribuire a sua buona fortuna vn'huomo priuato la quiete delle noie congiunta col non precipitoso cadimento della gratia del suo Signore 6. Anzi come Sosocle ringratiana sosocle ringra ła vecchiezza, che l'hauesse liberato da que crudi, & orredi mo za, stri della libidine; così dourebbe ringratiare il sauio cortigiano il suo Principe, che condottolo fuor delle sirti & delle secche, e di cotanti scogli, quanti si truouano nell'insidiosi palagi reali. all'hora gli habbia scemato l'aura del soprabbondante fauore, quando essendo vicinissimo il porto della sua salute, non più di venti ancorche prosperi, & benigni, ma di bonaccia, e di calma li facea dibilogno.

Che a Principi non s'ba d'ogni cosa a dar noia.

#### DISCORSO V.

I que'Principi, i quali duran molta fatica,s'ha da lodare più la buona intentione, che la molta fufficien za,& questo per due ragioni, l'vna perche gl huomi ni intendenti d'vn'arte, fanno facilmente quel che appartiene alla lor arte; l'altra, perche non s'ha à da dar noia a Principi di tutte le cose della prima ci è vn essempio singolarissimo di Cesare, il quale dado nella guerra Affricana molti buo ni ordini a suoi soldati insegnando loro minutamente no me- do a sede reno a caualieri, che a fanti come hauessero a stare nelle lor poste, come a ritrarsi nelli alloggiamenti quando tornauano da i cari chi militari, come a star apparecchiati al combattere, come sen za imbarazzo, & chetamente facesser gli vsfici loro, dice Irtio, ouer Oppio, & queste cose non facea egli trouadosi in persona a-far la scolta sulle trincere, ma come peritissimo dell'arte del la guerra stado nel suo padiglione per mezzo di messi, & altri, comandaua quel che voleua che si facesse. 1. dell'altra ci sono le Eliberde bels parole chiariffime, & manifeste di Tiberio; il quale trouandosi Tiberio ripren nell'Isola di Capri, scrisse particolarmente vna lettera al Senato de i Senatori, riprendedo i Senatori, che tutti i pesi rimettessero al Principe. quod çucta curaru ad principe reijcerent. 2. perche questo è vn cofon 2. lib.; c. 36, dere le cose, & far fare alla mano quel che tocca al piede, il che no è ageuolar i negozi, ma impedirli; perche fi camina meglio co i piedi, che con le mani. I Principi sono come gli artefici, i 

quali hanno a fare con legnami, con ferri, & con fimili altre co fe, le quali segano, assortigliano, allungano accorciano, & dan no loro quelle forme, che essi intendon di fare co i loro instromenti. Le quali cose se potessero parlare, & insiememente coprendere quel che lor si dice: habbiamo noi a credere, che lo scarpellino hauendosi con esso loro ad adirare, s'adirasse già mai con la pietra la qual sia dura, ò con lo scarpello, & con la subbia, che sia spuntata? certo se egli non fosse scemo di ceruello, non con la pietra la cui natura è esser dura s'adirerebbe, ma

con lo scarpello, o con la subbia, o col martello, che non fanno bene l'ufficio loro. Tale è il Principe, di cui è vero, che il soggetto fia il popolo; ma il quale egli regge, & gouerna col mezzo de suoi ministri, i quali son quelli, che egli immediatamente adopera: dunque non è altra la cura del Principe, che de ministri; ne le querele ha da ascoltar egli di Giani, & di Piero, a qua-Vera arte de Principi è coprincipi e co li sono i ministri assegnati; se non in quanto essi si dolessero de ministri; & però dicemmo altroue, che la vera arte de Principi 3. lib 13 di fc 5. è conoscer gli huomini. 3. perche seil Principe ha bene eletto Tiberio lascia vna uolta, tutta la sua noia è finita. questo è quel che intese il la cura delle Progincie a Segià detto Tiberio, quando parlando in Senato, disse, che egli non fostenea la persona dell'edile, ò del pretore, ò del consolo; 4. lib. 3. car. 93. & foggiugne, maius aliquid, & excelsius a principe postulatur. 4. Si ricorrea Principi per cosa più grande,& più eccelsa, che-non è uerbigratia se si hanno a restrigner le spese del mangiamen-

234.

natori.

stri, & non in ogni minutia, & frascheria, che bisognasse di sas. nella Rep. re. 5. Il qual detto imputa altroue a Pericie. 6 ne è questo sen-6 inpericle ca. za ragione. Non perche l'huomo grande quando così bisognasse haucsse a sdegnarsi di far le cose piccole; ma perche men tre si perde tempo in prouedere alle cose di poco momento, si trascurano quelle di grad'importanza, come si doleua Giouan Bologna,

to, ò lasciarle stare; non perche queste non sieno cure necessarie per lo buono esser della Republica, ma perche dee esser penhero di que'magistrati; alle cui spalle cotal peso è stato raccomandato. Leuite degli huomini grandi non ad altro fine sono state scritte, che a nostro ammaestramento, ò per sug gireglierrori, che essi commisero; ò per imitare l'opere egregie, che essi seccio. Scriue Plutarco di Temustocle, che solea dire, che come la naue Salaminia (dire pur hoggi per intenderbene il suo concetto il Bucentoro di Venetia) non si mettea in uso per ognimestiere, ma verbigratia per riceuere con esso Principi, & far altre solennità, così la Republica d'Attene s'hauea a feruire dell'opera fua nelle cose grandi, & illu-

Bologna, che hauendolo Iddio creato a far con la scoltura colossi, & mechine grandi, il Gran Duca Francesco per occorrenze, che così portauano, del continuo l'hauesse adoperato in sar vecellini, pesciolini, ramarri, & altri animali minuti; della qual noia l'ha liberato il Gran Duca Ferdinando occupadolo in far la nobilissima statua equestre del nobilissimo principe Gran Duca Cosimo padre suo. I principi quando lasciano andar le cose per le mano de i Magistrati a quelle cure proposte, si scarino di quell'odio', il quale si tirano addosso volendo eglino apparentemente farsi auttori di tutte le cose. Il che non dico, perche debba chi che sia per amor della giustitia schisar l'inuidia, &il carico, che vanno spesso seco congiunti; ma perche mostrandosi eglino come vna terza persona, più visibilmente appa risca nel cospetto del mondo che le leggi, & la giustitia è quella, che così ha ordinato, & non il volere del Principe, perche fu notabilissima quella risposta del Gran Duca Cosimo ad una ge tildonna, la quale gli domandaua gratia della vita d'un suo sigliuolo per vn gran fallo, che haueua commesso, dicendole, che quella causa s'appartencua a gli Otto, & in loro arbitrio staua disententiarne. Tiberio, a cui quando voleua non man caua sapere, ne valore, contentandosi d'esser principe lasciaua alla cura de senatori le domande delle pronincie. 7. Ma chi 9. lib.3.c.40.6 per attendere alle cose grandi, non bada alle piccole, indiret-

tamente consegue, che vadan bene anche le piccole, come sott'ordinate alle grandi; doue non auuiene il medesi mo a chi fa il contrario. Imperoche chi castiga ilricco, spauenta il pouco, ma chi puniice il pouero non mette terrore al ricco. Non si dia dunque al principenoia d'ogni cofa, il quale quando sarà valorolo, faprà molto bene

con

facilità porre rimedio a que mali, i quali per la grandezza loro il potente ainto del real braccio richieggono.

Che si viene da bassa ad alta fortuna più con la virtà, che con la fraude.

#### DISCORSO VI.



MOCHE cosesono nel mondo, che per mezzi buoni, o cattiui non si possano conseguire. Si diuien ricco mercatantando, & fidiuien ricco rubando, peruienfi a dignità per mezzo de costumi, d'arte militare, o di dottrina, peruienuisi per ruffianesimi, per adulationi, & per altre cat

tiue arti;la fama, & altre simili cose per amendue queste vie del bene, & del male possonsi acquistare. ma chi volesse altrui mostrare esser più ageuole a diuentar ricco la via del rubare, che del mercatantare, altro non farebbe, che far altrui venir voglia, e insegnarli anche il modo d'esser ladro. Ilche oltre esser cosa fortuna più p non buona, non è ancor vera, essendo più facile, & maggior covittu che del pia d'essempi, trouadosi a peruenir da bassa ad alta fortuna per mezzo della virtù, che del vitio, ouer fraude, che altri li ponea nome. Per la qual cosa parlando Tacito di Giulio Floro nato fra i Teueri, & di Giulio Sacrouiro fra gli Edui: dice; che per la nobiltà loro, & per gli honorati fatti de loro maggiori si haucano acquistato la cittadinanza Romana, cosa rara, & pregio, che non si dana se non alla virtù: cum id rarum, nec nist virtuti precium effet. 1. Venne a costor due voglia di passar innanzi per via della fraude, cercando fotto titolo di libertà, uia tenuta sempre da seditiosi di rimettere in libertà la Francia. 2. ne altro fecero, se non condursi a vecidersi da per se stessi. Sò molto bene, che altri mi dirà col medesimo autore, parlando nondimeno di persone priuate, che a tempi di Tiberio non si poteua hauer il Confolato, se non per mezzo di Seiano, nela volontà di Sciano si potea acquistare senza sceleratezza. neque Serani voluntas sine seclere querebatur. 3. dunque si perueniua a quell'alto feggio del confolato piu con la fraude che con la virtù. Questo è vero, & nol niego, & non è dubbio alcuno, che sotto vn principe non buono si peruiene a gli honori più per mezzi scelerati, che buoni mane per questo seguirà, che di sceleiatezze nell'eternità de tempi compensato ogni cosa sia più ageuole il tener questi modiscelerati, perche ancora che i principi sien maluaggi hanno nondimeno il più delle volte tanto timore del

l'infa-

Si peruiene a gran stato di mezzo della vitio. Giulio Floro Treueri. Giulio Sacrouiro, feditiofi, & Corfene.

29.

1.lib.3.c.17.

2. lib. 1 1.c. 7 1. lib.20,0,162.

3dib.4.c.56.

Sotto Principe cattino, s'ascē de più per via che della virtu.

l'infamia, o de principi maggiori, o de fudditi steffi; che se in vna cosa compiacciono a i lor desideri, in due, o in tre cercano di ricoprire gli errori fatti con qualche velo, e imagi ne di virtù. Et per non partirci da Tiberio, già ci è noto, che fe egli non andaua cercando le eccellenti virtù , hauea nondi- i vidi . meno in odio i vizi. 2. Et che molte volte satio delle ribalderie de scelerati ministri, egli medesimo n'era il castigatore. 9. 3 lib.4. car. 56. Ergran tempo fu che in dar gli vifici, egli honori molto heb. 4.1ui.caste 44. beriguardo di darliad huomini nobili, esperti della guerra, & non ignoranti dell'arti della pace . 4. Et perche da principi buoni non si acquistano gli honori per mezzo della fraude, & da cattiui stessi alcuni se ne danno tal'hor alla virtù, segue, che ragguagliata ogni cosa più si saglia a gli honori per mezzo della virtiì, che della fraude. Ma se dirà alcuno scrittore, che egli intende di coloro, i quali da bassa fortuna sono ascesi al principato, concludendo, che non possano ascenderui senza la com pagnia della virtà, ouer della forza per non vscir de i termini fuoi: in confermatione della qual fua opinione adduce effempi di Filippo, di Agatocle, di Ciro, di Giouan Galeazzo Viscon ti, & de Romani, forte dubito, che egli in più modi non prenda errore. Et prima perche essendo tutti costoro de quali egli parla in fuor che Agatocle stati principi, non rispondono gli essempi alla propositione, essendo da principi diuentati maggiori principi, ma non gia da privati diuentati principi. Appresso l'essempio de Romani non sò quanto sia vero, oltre che bilogna distinguere la fraude militare legittima dalla fraude biasimenole degli assassini. Verificandosi dunque il suo detto solo con Agatocle, il quale da prinato per mezzo di frande, e Agatoele per di vizi, & di tradimenti diuenne Re, & concedendo il simile fraude vie Re. del Visconte ancorche principe, quel che era di due appropiò a fe solo, gli altri non vanno cosi. Et venendo alla fraude de Ro mani, la quale hò detto non esser vera, si proua per le parole istesse, che egli adduce. Num si etiam nune sub vinbra forderis aqui seruitutem pati possumus &c. 5 le quali parole per venir 5. 11.8.car. 136 dette da vn nimico de Romani non sono d alcun vigore; come fallò Don Constantino Castrioto, il quale volendo nel suo duello con l'auttorità di Platone prouare, che il soffrir l'ingiurie non era vificio d'huomo virile, ma di schiano, a cui piu s'appartenesse l'esser morto, che il viuere, come fosse cosa più vituperosa il patir l'ingiuria, che il farla, non s'aunide, quelle esser parole di Callicle, le quali nel fine di quel ragionamento dottamente, & santamente vengon riprouate da So.

6. rel Gorgia crate. 6. Non s'ha dunque a tener conto delle parole, che Litonca car, 143. uio fa dir a vn nimico de'Romani, alle quali se noi volessimo andar dietro, i Romani sarebbono stati i peggiori huomini del. mondo; douca me pare, che chi legge con attentione i fatti loro; non trouerà mai quel popolo hauer mosso ad altro popo-

Annio Setino mani.

dice mal de Ro lo guerra ingiustamente. E che Annio Setino, di cui sono le parole, dica il falso, cioè; che i Romani con farsi compagni a Latini, ealtri popoli vicini, con questa arte gl'ingannassero, & se li facesser serui, si fa vero da questo, che non poterono i Romani giamai hauersi sognato quella grandezza, alla quale poi peruennero, ne deboli principii loro, onde da principio hauessero hauuto questo intendimento; ma se conosciuta in processo di tempo la lor virtù, e il valor loro indegno di ceder ad altri, ma ben degno, che altri a lor cedesse, vollero esser signori del mondo; non è da diraltro, se non quel che disse Auito. patienda metiorum imperia. 7. bisogna vbidir a migliori. il che l'autor nostro cauò da Liuio; il qual dice, che per lo giusto, e moderato imperio de Romani, i socij non recusauano d'vbidi-

Auito,e sue pa 7.Tacito li. 13. car.96.

8. lib. 23. carte tomettonsi al Napoli.

re a migliori; nec abnuebant: quod vnum vinculum est, melioribus parere. 8. & noi habbiamo veduto a tempi piu vicini a nostri, Fiorentinisot che i Fiorentini, e i Genouesi volentieri si costituiuano suddi-Re Ruberto di ti del sauio Re Ruberto di Napoli peresser ben gouernati. A quel che dice della fraude di Filippo, & di Ciro, dico, che non solo quella non è la medesima d'Agatocle, & del Visconti, ma è tutta virtù, o forza, o arte militare, come si debba chiamare, con che si viene al disopra del nimico, degna d'esser seguita, e imitata da tutti i Principi Christiani, & Catholici, e santi, non

Altiage infegna della guerra. 9.liba, car. 24.

che da gentili; onde non conuiene esser mescolata con l'altre; come non conviene, che Filippo, & Ciro sieno paragonati con Agatocle, & con Gio. Galeazzo. Et chi volesse sciorre ben questo dubbio con l'auttorità di vn eccellentissimo scrittore, & capitano; legga quel che di questa fraude dice Senofonte per boc a Ciro l'ane ca di Astiage, insegnando l'arte della guerraa Ciro suo nipotc. 9. Della qual fraude io renderò vn'esempio a mio modo, rimettendo ilettoria quel luogo molto degno d'esser veduto, perche gli huomini non prendano scandalo, quando si dice nella guerra esser lecita la fraude. Diciamo dunque cosi, se sono due a combatter insieme, el'vno dopo hauer satto sembiante di voler ferir l'altro in fronte di punta, il ferisse poi di rouescionelle gambe, dimando io se colui può volgersi all'auuerfario, e dirli. Tu non puoi negare di non esserti portato meco maluagiamente, e da traditore, perchehauendo accen-

nato

nato di volermi ferir nel viso, doue io di temi guardana, sei ito a ferirmi ne piedi, doue io non prendeua di te guardia alcuna. Queste, esimili a queste sono le fraudi militari. & per questa via il valoroso, e accorto Ciro, conduste a darglistin preda il Re Armeno. Il quale mancato di fede a Assiage auclo di Ciro, e negandogli ne maggiori suoi pericoli il tributo, di che li era debitore hauea ben meritato, che Ciro hauesse tenuto seco altri mo di che ei tenne. Ma egli fu cosi buono, che gli donò la vita, e'l re gno. Et se questa non su fraude indegna, come quella, che inten de il detto autore, creda pur ciascuno, che meno su quella che ei tenne con Ciazare suo zio materno, sea Senosonte habbiamo ciro. a prestar sede. Se fraude parimente è quella di Filippo in cedendo Amfipoli a gli Atenicii per isbrancare da loro Argeo iuo au Argeo aueriauersario; se con doni egli si riconcilia i Pannonij, e con la libera lità si fa amico Pausania, se con giuste armi vince i Peonij, e gli Illirij,& fa tante altre cose, che ei fece, onde lasciò aperta al figliuolo la strada d'abbatter l'Imperio de Persi, seguano pur questa fraude i Principi Christiani, apparando a saper vincere con ottime arti i nimici senza cercar d'assassinare i parenti, & gli amici, che qui stà il perno, sopra il quale spogliandola della sua ambiguità, stà fondata la verità di questo discorso.

Che i Principi e gli huomini grandi non hanno à curar le mormorationi del volgo.

### DISCORSO VIL

Principiancor che habbiano ben configliato si turbino, se sentono venir dal popolo quella lor opera biasimata, mostrandoin ciò dicrederepiù al giudicio d'altri, che al proprio; nel che prendono quello errore, nel quale caggiono coloro, i quali si fanno scruppolo scruppolo codi quelle cose, che non sono peccati; percioche si come costor peccano per l'openione, che hanno del peccare, ancorche non habbian peccato, cosi coloro per lo dolore, o penitenza, che sentono del buon consiglio per non esser così stato appronato dal popolo, imbrattano l'operatione commessa, & danno a vedere, che quella cra più tosto fondata sopra yn parer loro fallace

Di qui auuiene che gli huomini grandi di cosi fatte mormora-

no fi lamenta.

mani a torto.

3.lib.1.c.96. Chi ha ben con figliata vna co perfertionarla.

4.5 1. TIT. 5.2. Ccrint.6.

Cozzoni de'-Canalli,

tioni non prendon cura anzi rigettando ne biasimanti il carico, che veniua lor dato, liberano se dalla colpa, & quelli di esfersi ingiustamente risentiti accusano. Lamentauasi il popol Popolo Roma Romano, che patina mancamento di vino, al quale rispose Augusto, chea bastanza prouide il suo genero Agrippa con hauer condotto tante acque in Roma, perche altrinon patisse 1. Suet. trang. di sete. 1. Era a questa somiglianza biasimato Tiberio, che esdi Aug. car. 42. fendoglisi ribellata vna buona parte della Francia, egli attenmato da Ro desse nell'isola di Capri a prestar orecchi a gli accusatori; la qual fama disprezzando egli, tanto più si mostrò in que tempi pieno di sicurezza senza mutarsi il luogo, o cambiar viso, o per altezza d'animo dice Tacito, o perche douea egli hauer inteso le cose esser piccole, & molto minori di quel, che erano state diuolgate. Veduto che si hebbe poi il fine di quella guerra assai felice per i Romani; all'hora Tiberio scrisse a punto, come era passata la bisogna sopraggiugnendo, che non era vshicio di gran principe, perche vna o altra Città si ribelli, abbadonar Roma capo dell'Imperio, e correr hor qua hor la come spauentato. 2. fu anche grandemente ripreso ne gli abbottina menti de soldati di Germania, che egli hauesse dato questa cura a figliuoli,& non fusse egli andato in persona, doue Tacito di ce. Immotum aduersus eos sermones, mostrando per le medesime ragioni, & per altro, che non conueniua per ogni romore met ter se, e la Rep.a repentaglio, lasciando cura maggiore per pro ueder a danno minore. 3. Chi ha dunque ben proposto, & ben configliato vna cosa, attenda a tirarla innanzi, & non tesa attenda a ma di quel, che il volgo si dica, che mostrerebbe leggierezza, & farebbesi molto simile a quelle banderuole, che si mettono fopraletorri, ciluoghialti, lequali fi volgono hor a questa & hora a quella parte, secondo spirano i venti, Dauid parlando del giusto disse. ab auditione mala non timebit. 4. & San Paolo disse, per infamiam, & bonam famam. 5. il che sia detto per mostrare, che non solo i politici, ma gli huomini giusti, & santi hanno a gouernarsi in questo modo, tenendo ferma, e di rittale mira del luogo, oue habbiamo ad arriuare senza torcere più a man manca, che a destra; come fanno i cozzoni e i buoni caualcatori, i quali non colà, doue il cauallo adombrando li mena, ma doue essi haucano proposto di condursi, & con la briglia, e con gli spronij, & con la bacchetta fanno volgere suo mal grado la bestia. Fece Plutarco vn discorso simile a que-

fto,ti-

sto, tiratoui dall'occasione, che negli diede Timoleone, il quale hauendo ottimamente operato per esfere stato consentiente alla morte del fratello tiranno, si sbigottì in guisa, sentendosene biasimato dalla madre, che per venti anni si mantenne suor del gouerno della Rep. in vita folitaria, come se ad una scelera tissima opera hauesse tenuto mano. 6. Et la cagione di questo 6. in Timoleosi è, che soprafatro l'accusato dal manisesto carico d'hauer vecifo il fratello, non sa con ottimo auniso rispondere. Io hò vcciso il tiranno della patria, perche douendoci la patria esser più Patria deue escara, che i congiunti; doue auuenga il caso, che il padre, o il si- fer piu cara, che i cogionti, glinolo, o il fratello con la patria habbia a venire in contesa, subito deposto il rispetto del parentado habbiamo a preporre la carità della patria. Il fine delle guerre è vincere, & nondimeno Torquatto uccide il figliuolo vincitore; il che nasce Torquatto veci perche innanzi al vincere ha da andare l'ubbidienza, la qual de il figliuolo vincitore. vuole, che tu combatta a senno del Capitano, e non a tuo. Non è dunque lodeuole il configlio, il quale mal preso è riuscito bene, ma quello, il quale fu sauiamente preso, ancorche habbia hauuto infelicissimo fine, come Plutarco già detto allega con l'effempio di Focione; il quale di Leostene, che si rallegraua d'vna certa vittoria, disse. Io non uorrei in vero, che co lui non hauesse uinto, ma harei ben hauuto caro, che hauesse seguitato il mio consiglio. E molto più loda vn certo Ari- Aristide Iodastide amico di Platone, il quale hauendo negato a Dionisio di to da Platone. dar vna sua figliuola per moglie, con sopraggiugnere, chel'amerebbe più tosto veder morta, che moglie d'vn tiranno; condannato poi da Dionisio alla morte, e interrogato se era più del medesimo parere, rispose con mirabil costanza, che egli hauca pentimento d'alcune cose fatte da lui, ma non già di quel, che hauea detto. Onde mipare, che non solo sia necessario consigliar bene, ma hauer pronte le ragioni del consiglio, affine che no restiamo mutoli a chi alcuna cosa ci rimprouera, massimamente quando le obietioni son tali, che mal par, che si possa loro rispondere, come quando altri castigan- castigando sa do la moglie dell'adulterio fegreto, gli si rinfaccia d'hauersi moglie d'adulterio secreto se messo le corna in capo, imperoche a questo conuiene rispon- pone le corna dere; che come leuando carogna, o altra cosa puzzolente da in capo, casa, il setore si sente più, ma la casa resta poi monda; così esfer vero, che quando si castiga la mala femina, par che la vergogna si faccia maggiore: ma in tanto altri ha dimostrato, che non consente alla uergogna, & toglicsi quel vitupero di casa, ponendo terrore alle figliuole, che seguendo l'orme della madre,il

Romani si dol dre, il simile loro non auuenga. I Romani si dolgano col papa che riceuono maggior danno da soldati mandati contra i banditi, che non faceano da i banditi medesimi, non si auuedendo che l'incommodo de soldati è per durar poco, doue quel de ba diti era vn male perpetuo; come se le piaghe infistolite de corpi humani si togliesser via co'segni, e incanti di vecchierelle,& non con piaghe dolorose, e acerbe, ma per mezzo delle quali si peruiene alla sanità. Non solo dunque habbiamo a disprezzare, quando bene habbiamo operato, le mormorationi del volvolgo ldouersi go; assegnando le ragioni, che ci han mosso a così operare, ma anche esser di tanta autorità, che li riprendiamo, che habbiano hauuto ardir di parlare; di che oltre l'autorità d'Augusto in principio allegata, cen'è vna assai bella di Tiberio: il quale hauendo inteso, che in Roma la plebe hauea fatto grani romori per conto della carestia, egli dimostrato che hebbe di quanti pacsi, & quanto maggior quantità di grano hauesse fatto codur in Roma, che non fece Augusto, riprese agramente gli vsficiali, e tutto il senato, che con la publica autorità non hauessero raffrenato la temerità della plebe. Incufauit magistratus, patrefq; quod non publica auctoritates populum coercuissent.7.

7,116.5.CAI.61.

reprimere.

Del modo d'hauer copia di denari.

#### DISCORSO VIII.

VALVNO VE principe desidera per i bisogni, che poisono occorrere hauer gran copia di denari, è necessario che s'ingegni hauer molta copia d'huomini: per ciò che si come i campi non possono render senza le fatiche de gli huomini, cosi ne le gabelle si

la mone-

posson riscuotere senza i frutti dei campi. Della copia de gli huomini quella sarà al suo principe più fruttuosa di cui più sarà commendata l'industria Conviene dunque sar opera, che cialcun suddito secondo il suo grado s'impieghi in alcuno eser citio, & cercar con ogni diligenza di mandar via gli huomini otrofi, i quali come calabroni non fon buoni ad altro, che fucciar le fauche delle sollecite api. Dell'industrie quella, è vrilissima, che hauendo poco bisogno delle merci di fuori tria sa viile. abbonda di quelle di dentro, con le quali conducendo in casa

Che 'l'indu's

la moneta del forestiere, tu non habbia a portar la tua altroue. Onde Tiberio fi duole, che per conto di gioie i denari de Roma ni sieno portati a nimici. Lapidum causa pecunia nostra ad exter- 1.lib.3.c.39; nas, aut hostiles gentes transferuntur. 1. ancorche Temistocle no- Attimio zelita tasse d'infamia Attimio Zelite, per hauer portato l'oro di Me-mata da Temi dia in Grecia; ma questo per altro fine. 2. Molti huomini dun "ocle que industriosi che cerchino in casa, & non portin fuori, fanno la copia de i denari. I quali come coltiuatori di campi, & in mercanti si dividono; onde viene à nascere doppia gabella, cosi vi è vn altro guadagno, che propriamente si potrebbe chiamar la uera mercantia de Principi, quali fon le miniere, alle quali niuno altro, che il Principe può metter mano, perche non d'altro che diqueste tre sorti di rendite parlò Liuio quado mostrò Filippo Re di che Filippo padre di Persco accortosi, che hauca a contender Macedonia raco'Romani, & che li conueniua trouarsi prouneduto di tesoro, si diede con ogni diligenza a metterne insieme. Vettigalia regni non fructibus tantum agrorum, portorysque maritimis auxit sed metalla, & vetera intermisa recoluit, & noua multis locis instituit. 3. Le quali miniere etiandio non cauandosi da esse al 3.11b. 39.6.48% tro che quanto pareggi la spesa sono al Principe di somma vit lità . poiche non mettendoui egli nulla del suo, il suo regno viencad hauer di più di quella copia d'oro, che non hauea: il suddito senza suo danno ricoglie il frutto delle sue fatiche, col qual potendo comprar le cote, che sono necessarie al mantenimento della vita,ne fa bene il contadino,& il mercante; & crescendone per questo le gabelle, uengono per conteguente a cre scer le rendite del Principe. Hora hauendo io detto delle gabel le in generale, foggiungo, & dico, che essendo elle un mal necessario, dee ciascun Principe ingegnarsi d'ageuolarle il più che può. Et per ciò quelle saranno per aumentura più tollerabili, Cabelle quali le quali non tutti comprendono ma ò caggiono in luogo di pe na,ò non forzano altrui oltre il suo uolere a pagare. Verbigra tia se ben l'essempio è poco honesto, come son quelle che si cauano dalle metetrici:le quali fe honestamente co'loro mariti vi uessero, niuno le strignerebbe a far parte altrui del lor dishonesto guadagno. Similmēte può ciascuno uiuere nella Città sen za portar armi, le quali molti per ambitione, & non per altro desiderano di portare; dunque potrebbesi metter gabella per chiunque uolesse portar arme. Si come si potrebbe porre sopra gli instrumenti del giuoco, potendoti col proemio della legge esporre; che il Principe uolentieri uorrebbe, che nella sua Città fi uiuesse senza giuocare, come dourebbe seza attederne altro Difc. Ammir. guadagno,

Feudi farne è vule.

Ogni cento an ni per lo più ri caggio no, al Si gnore,

guadagno, far da douero. Oue vno stato di libero si sosse ridotto a principato, vtilissima cosa sarebbe far seudi; imperoche il Principe venderebbe a due e mezzo per cento, & come osseruano coloro i quali queste cose uanno specolado, rare volte auiene, che sossopra ogni feudo in meno di cento anni non ricaggia al supremo Signore. oltre che non ostante l'vtilità, egli farebbe più beni in un medefimo tempo, l'uno di riputatio ne comandando a Signori, il secondo di sicurezza; non douendo mai ibaroni desiderar Republica, la qual vuole l'egualità, & toglie il baronaggio, il terzo d'orreuolezza, & di ficurezza a fuoi cittadini, leuandofi dall'inftabilità della mercatura, & fondando il fuo hauere in beni più ftabili,& di maggiore fplendore. ne questo toglie uia il mercatare, poi che non tutti sono abi li a comprare feudi. A tempi presenti è in grande vso a vn Prin cipe, che voglia far denari rizzar vn monte, & dar a otto, e a otto mezzo per cento alla vita di chi prende; & prouano molti, che per cagio di coloro, che muoiono, questo partito sia d'utilità grande al Principe. Della qual opinione io sono stato sem pre lontano, imperoche per la primiera cosa l'entrate certe sicuramente diminuiscono, & quel danaro Dio sa come camina, & gran fede fa di ciò, che rade volte a questo partito si ricorre, se non in estremi bisogni; quando pure la pecunia, che si riceue, non s'impieghi in compere, o in altro contrattamento, il cui frutto pareggi il danno, che se ne pate. perche in tal caso. andando del pari l'interesso con l'vtile, sistà al manifesto guadagno, che si trahe da colui, che muore in beneficio del Principe, che ha fatto il monte, imperoche io non intendo collocartra i modi d'hauere danari, hauerli con danno. L'accrescere il peculio della vendita d'vffici, & di titoli non s'ha da cercare in conto alcuno per diuersi rispetti, douendosi pur lasciare aperto. alcun beneficio a meriti. Et se alcun dicesse, che dunque s'ha a fare nelle urgenti necessità dello stato? Rispondo, che questo, è fuor della presente trattatione. Son bene altri modi, onde le gitimamente si possono cauare per publico beneficio denati, tra quali alcun si marauiglierà, che io non metta l'industria, che possono fare i Principi per la copia, che han dell'oro, della cultura, & de traffichi;a che rispondo, che l'vna non è uti le, & l'altra non è honesta; & l'una, & l'altra facendose a sine di solo guadagno, indegna della fortuna del principato. Parlando Tacito di Tiberio, prima cheegli diuenisse così maluagio, come uerso il fine del suo principato diuenne, uolendo, da questa cola lodarlo dice, Panci per Italiam Casaris agri. 4. Et.

Cultura qualelodata, a Principi.

Miberio, grima, huono,, & por maluagio,

4. Et la ragione è in pronto; perche se tu godi le castella, e le 4 nel pti. deh 4 Città, i laghi, i siumi, gli esferciti, l'ubbidienza, & l'adoratione di tutti: ragionenole è che tu lasci alcuna cosa godere a tuoi cittadini, oltre che vieni a prinarti di tutti que diritti, egabelle, che dal non essere tuoi que poderi conseguiresti, eccetto se per ester paesi grandi non si possono ridurre a cultura senza la borsa, epossanza del Principe; nel qual caso può, e deue il coltura quale Principe ridotti, che l'habbia a conueneuol coltura darli a li- lodate a Prenuello,o in altro modo; purche la cura di ciò passi tostamente al fuddito, & non al Signore. Il traffico se è indegno del gentilhuomo intendo per lo più ne gli stati regij, può da se ciascuno ageuolmente conchiudere quato disconuenga al Principe. Onde fu da Q. Claudio Tribuno della plebe vinta quella legge in Roma, che niuno Senatore, o il quale fosse stato padre Traffico viene di Senatore potesse tener naue di maggior portata, che di trecento anfore, parendo che questa douesse bastare per condurreifrutti de campi, questus omnis patris indecorus visus est . 5. 5 Liu nel fine Et nondimeno per gliessetti, chene seguono, è ben degna del lib. 31.

Grani cuta de cura, o trassico da Principe l'impacciarsi degrani. I quali es- gna de Principe fendo ene tempi di pace, & di guerra dell'importanza, che fo- Pino: porta il pregio, che il Principe vi si occupi. Il quale se ne ha tal copia, che sicuro per se, ne possa dar a vicini; si vedrà tosto forger vn fonte innanzi, onde zampilli l'oro; potendo lecitamente sul grano del vassallo por impositione tale per conto del le estrationi; che col beneficio di chi lo chiede, gliene peruenga non disprezzabil guadagno. Ma di tutte le rendite, gabelle, o tributi, che altri si ponga sor nome, niuno è più copioso, ne più honoreuole, ne più giusto della parsimonia; con la quale gl'antichinella lor pouertà hebbero animo di fare cose maggiori, che senza l'aiuto d'essa non secero i successori nel colmo delle loro smisurate ricchezze, talche parlando Tacito del Campidoglio fatto in Roma da Tarquinio Prisco dice, che Campidoglio gittò i fondamenti. spe magis suture magnitudinis, quam quo me- da chi fondadice ad hoc populo Romano res sufficerent. 6. Et del medesimo 6 li.19.c.175.5. Campidoglio parlando foggiugne, che fu poi dedicato da Oratio Puluillo la seconda vola Consolo con quella magnificenza, che potè poi essere adornato più tosto, che maggiormente accresciuto dall'immense ricchezze del popolo Romano. Et tutto ciò procedena, perche csendo continen-Romani conti ti, & parchi nelle cose prinate, potenano abbondantemente nenti. riuscirclarghi, & magnifichi nelle publiche. Hauendo dunque come buoni, e saui cittadini conosciuto la vita dell'huo-

cinquanta forti de lapori.

7 Pli. li. 8.c. 51. li.10.c.50.li. 8. C. 57.

Callina impa ttata forle elle re la gallina al tile. Colta leggi co tra di effa.

. . .

8 Dione lis : Tacito lib.2.

Ingordigia del le doti quanto sia dannosa

Doti modeste delli arrichi.

mo esser di poche cose contenta, & che non dee alcuno straboc cheuolmente per sodisfar a gli appetiti della gola spendere il iuo, molte leggi, e molti divicti fecero per raffrenare gli fmoderatigusti del palato. Et perche la ghiottornia hauea trouato in Porco hauer sul porco ben cinquanta sorti di sapori, su per leggi de Consoli vietato (poi che cotali cose, volendone tutti, erano montate in pretij smisurati) che non douessero alle cene venire abdomina, glandia, testiculi, vulue, sincypita verrina. 7. Caio Fannio Strabone Consolo XI. anni auanti alla terza guerra Punica no permise, che di vecelli venisse a tauola altro che la gallina, & quella non fosse ingrassata, o come si dice in Napoli impastata che questo sorse dinota quel, che i Latini dicono altile. Marco Emilio Scauro, che fu cinquantatre anni confolo dopò lui vietò i ghiri; si come altri haucan vietato le conchiglie, o qualunque vecello di lontan paese. Hanno ancora i buoni legislatori hauuto riguardo, che si rispiarmi circa il vestire, & su per questo fatta la legge vestiaria, per la quale su l'anno 769. di Roma, essendo Consoli Sisenna Statilio Tauro, & L. Libone vietato, che nessuno portasse vesti di seta. 8. Et nel medesimo tempo fu per la medefima legge prohibito, che per lo feruigio della Tauolasi vsassero vasi d'oro massiccio; nel che donettero sorse hauer consideratione a ilauori egregi, & alle manifatture di gran valuta, che vi si faccuano, non essendo da biasimare per altro l'accumular oro, & argento in vassellamenti di tauola, per potersi prestamente conuertire in moneta. Ma niuna cosa è più dannosa alla Republica quanto l'ingordigia delle doti, imperoche, o imponeriscon le case, o quel che forse è peggio, le sanalla republica. ciulle non potendosi maritare, sono costrette sarsi religiose per forza, & non per volontà. Dourebbono dunque i Principi moderar le doti, & ridurle a pochissima somma, poi che certa cosa è delle antiche nobili Romane le doti essere state scarsisfime, perche volendo P. Scipione tornare di Spagna per mari tare vna figliuola, che haueua, la Republica, che non volcna in quelli bisogni prinarsi di si gran Capitano prese ella la cu ra di maritarghela, & dotolla 400. scudi d'oro. Così interpretano coloro, che a questa materia delle monete han postomano, quello che i latini dissero quaranta milla aris. Et notò Valerio Massimo per cosa degna da esser notata nel proposito, che noi habbiamo, che Tatia figliuola di Ceso ne sosse stata stimata per hauer portato vna gran dote in casa del marito hauendogli portato cento ducati d'oro. Ma Megalia per essersi maritata con cinque mila hauersene acquistato il co-

gnome

gnome di dotata.9. Et ben che io sappia con la mutatione de tepiesser queste doti maranigliosamente andate crescendo; questo punto è quel che si biasima, che non dec yn Principe lasciar trascorrere questo error tanto innanzi; essendo il medesimo au uenuto dopò l'antiquità Romana a tepi nostri, ne' quali da trecento anni in qua han fatto accrescimento tanto notabile, che se Dante rinascelle, gli sarebbe paruta modestia, & parsimonia le doti de suoi singolarissima quella dell'età sua, della quale nondimeno come tempi. huomo sdegnato contra di essa, così scrisse.

N on faceua nascendo ancor paura La figlia al padre, che'l tempo . e la dote Nonfuggian quinci, e quindi la misura.

ció che dunque si toglie alla gola, alle pompe, alle immoderate spese delle doti, tutto è vtile della Republ. & per consequente del Principe; il quale è proposto al gouerno di essa: percioche si come stando grassa la pecora, tutto torna a vtile del pastore, cosi del bene stare de sudditi, sempre risulta abeneficio del Principe. Il quale hauendo mantenuto con l'amor della parsimonia abbondante il patrimonio de popoli, può nelle occorrenze necessarie, trattandosi del commune beneficio, ricorrere nell'erario particolare di ciascuno. Gran felicità è stata quella oro chessi sade tempi nostri; hauendo potuto cauare, & cauando tutta via he, dall'Indie," l'oro, che si trahe dall'Indie; Se bene alcuni huomini scientia ti, & non imperiti delle cose del mondo stimmo per materia, chericeua sottile disputatione; sel'oro, il quale è in tanta copia cresciuto, sia stato pin divtile, che di danno alla Republ. Christiana. A che potendosi per hora rispondere, che l'oro non è mai per se cattiuo, se malamenten non è vsato; soggiugnerò ben questo; che dec esser pensiero di coloro, a quali queste caue dell'oro appartengono; che non ne lascian communicare con altri imperoche Giosefat Re de Giudei richiesto da Ocozia Re d Ifraele, che concedesse, che nell'armata, che egli mandaua in Ophir per conto dell'oro, vi potesse andar della sua gente, nol oro che trahe permise. 9. & certa cosa è, che questi Re di Giudea, come da osse. hauea ancor fatto il Re Salomone, teneuano armata a posta in 2 de Re. Asiongaber porto del mar Rosso per conto di questo oro. 10. 10 rel 2. c. lui. il quale era si fino, che quindi alcuni stimano esser cognomina to l'oro obrizo, come volesse dire ophirizo, se ben a me no è nas costo, esserli da altri altra derivatione assegnata, 11. ma questa ri Plli. 13.0.3 è ancora maggior felicità, che non copiendosi il corso di quella

Disc. Ammir.

3

nauigatione tra l'andare, & tornare, se non a capo di tre anni. 12. nella nostra tra il partir di Siuiglia, e'Iritorno non visi po-12 Glof. dell'-Ant. Ciud. li. 3. e 2 c. 175. nei ne più che pochi mesi. 3.de Re 6,100

> Più operare il Principe con l'essempio, she con la pena.

## DISCORSO

PPORTVNAMENTE segue al passato discorso il mostrare quanto più operi il Principe con l'essempio, che con la pena. imperoche o parsimonia, o altra virtù, che egli brami di introdurrene popoli suoi, più opera con l'essempio suo so-

lo, che con tutte le leggi. & pene del mondo come si sa noto con l'essempio di Vespasiano, ilquale è chiamato da Tacito principal autore di quel modo parco di vinere, che a tem-

pi suoi fu introdotto; soggiugnendo quelle parole veramente molto belle, obsequium inde in principem, & amulandi amor validior, quam pana ex legibus, & metus. Quindi nacque

il desio, di compiacere al Principe; & l'amore dell'imitare più efficace, che non è la pena, e il timore, che nasce dalle leggi.

1. Sentenza non solo bella, ma verissima; & della quale si veggono tutto di sicurissime pruoue. Talche pare, che si possa fare certa conclusione, quali vedete i Principi, tali per lo più

potersi affermare d'essere i sudditi, & cosi in contrario; il' che si vide assai manisesto nel principato dell'iniquo Vitellio, che

ghiotto & scia tutti i Capitani si posero a banchettare, & a fare stranizzi, si come vedeano fare l'Imperatore loro; onde fu formata quell'altra fentenza non diffimile alla poco dianci allegata. Legati:

ir bunique ex, moribus. Imperatorum seueritatem amulantur, vel! alib. 18, 2, 156; tempestiuis conviuis gaudent. 2. Plutarco ilquale scrivendo le

vite altrui insegna a Principi, & a noi come habbiamo a viuere, ci fa quasi vno specchio vede chiarissima, questa verità con l'essempio de sudditi di Dionisso. I quali vedendo il loro Prin-

cipe volto, a gli, studi delle lettere, si eran tutti dati a imparar: dottrina, & filosofia. Et scriue che si vedea tutta la corte poluerosa per la moltitudine di coloro, i quali vi dissegnanano le

mella vitadi figure di geometria. 3. Fu chi fece vn discorso; come i peccatide i popoli nascono da i Principi, fondatosi sopra l'essempio

riferito,

Mclpafiano Imp.parco nel VIUCIC,

2 lib, 3,6,40.

Vitellio, Imp. lacquatora.

Diane.

riferito da Liuio di Timasiteo, il quale sededo nel sommo magistrato de Lipartani, non permise, che gli ambasciadori Roma ni, i quali portanano certi doni ad Apolitine, fostero oltraggiati; anzi accarezzandogli empiè glianimi della moltitudine di religione: la qual moltitudine dice egli semper ferme regenti, est similis. 5. Io posto allegare Braccio Martelli Vescouo di Lec- 5 Listisce 120 ce, poiche al sicuro non era maggior huomo dilui Timasiteo.

Braccio Martelli vescouo
costui trouato in quella città il Clero molto scapestrato, senza
di Leccebuon metterne mai pur vno in prigione; anzi costumando dire, che prelato. per ester quelle prigioni alquanto cattiue, que' preti non vi volenano stare; come se l'andar prigione fosse vn'opera, che volentieri si facesse; in pochi anni con la immagine purissima, & immaculata, della sua vita a tal il condusse, che indubitatamen teogni seuero huomo se ne sarebbe potuto contentare. Onde possono conoscere i superiori, quanto vada in loro del pari il peso, che hanno le spalle, & l'honore, che portan sopra del capo, poiche oltre il male, & il bene, che essi si facciano, sono ancor cagione di tutto il bene, & di tutto il male, che fanno gli inferiori. Il che mosse Platonea compiacer Dionisso d'andar a star nella sua corte in Siracusa; sperando che col guarir Dionisio, harebbe in vn medefimo tempo venuto a medicar tutta la Sicilia; la quale insieme col suo Re era inferma non di febri, o di catarri, ma di vbbriachezza, di lasciuia, & d'altre infermità d'animo. 6. Io ho sentito diread alcuni; quando vanno certi se splut.in Dies coli corrotti: che di ciò sia cagione la maluagità de tempi, la ne. qual opinione nel luogo sopradetto vien tocca dal nostro medelimo Tacito; quando hauendo attribuito la mutatione del-· la prodigalità alla parfimonia a Vespassano; soggiugne, se pure in tutte le cose non è per anuentura quasi vn certo cerchio, che si come con le vicende de tempi; cost anche i costumi si mutino. Il che da questo sopratutto appare esser falso: che nel medesimo tempo, che i costumi de Romani eran buoni, pessimi eran quelli de Re Asiatici: onde Perseo cerca d'Assassinare Eumene. 7. Il quale non altro mantenne in vita, che l'esser credu- 7 Liu. li. 42. c. toper morto. Et alcuni anni prima gli Etoli vecisero Nabide Nabide veciso tiranno di Lacedemonia. 8. La qual morte come che tornasse da gli Etoli. commoda a Romani; nondimeno non solo essi s'astennero di c. 425. queste sceleratezza, ma il leggono lettere de due Scipioni Asiatico, & Affricano, iquali biasimano quel fatto de gli Etoli. 9. So- 2 Liu. lib. 37. no dunque i Principi, & non i temporali cagione depeccatis che commettono i popoli. Delle buone leggi, che sieno rilippo Rè di vscite suora a tempi nostri, è stata quella del Rè di Spagna spagna sa la H circa

tra l'abulo de

Lenino difpone la plebe co l'essempio de

grandi.

Bella legge co: circa il leuar via la moltitudine de titoli, come di sopra si disse, ma bellissimo su il proemio di essa legge: che ancorche il Read essa non douesse esser sottoposto, egli restringendo i suoi titoli, volle in vn certo modo efferui compreso: sapendo sopratutto quanto faccia l'essempio del Principe, con che si confa molto quello, che dice Liuio. Correua l'anno della Città 544. & eran Consoli M. Claudio Marcello, & M. Valerio Leuino, quali uede do l'Imperio Romano per la guerra d'Anibale condotto in estrema necessità di denari, secero vn decreto; che la plebe Romana pensasse a trouar i remieri, e gli stipendi di essi per conto delle galere, la qual cosa su sentita tanto agramente, che non su alcun dubbio, che se la plebe si fosse incontrata ad hauer capo si sarebbe abbutinata; detto con tutto ciò a viso aperto, e'n su gli occhi de Senatori, che non le cra restato il siato per le continue fpese fatte in quella guerra; & che il Senato poteua a suo piacimento incrudelire contra di lei, che quel che non haueuano da pagare, non era possibile, che pagassero, già le cose eran ridotte in termine, che non sapeua, che partito pigliarsi. Trouandosi le cose in rale stato, il Consolo Leuino scce un breue ragionamento a padri, dicendo loro, che si volcua alcun carico imporre a gli inferiori, quello conueniua, che si ponesse prima sopra le proprie spalle per farli piu ageuolmente vbbidire. E per questo confortana; che i Senatori douesseto esser quelli, i quali con l'essempio loro muouessero gli altri ad aiutare la Republica, onde ritenutosi ciascun de nobili un'anello per vno, & certe poche orure per le donne, & figliuoli, & per conto de gli Dii, tutto il resto dell'oro, & dell'argento, che si trouassero in casa coniato, onon coniato, recassero in publico; ne di ciò apparisse altro partito di quello, che in vece allor si diccua, perche ciascuno volontariamente porgesse alla patria quell' aiuto, che più gli paresse opportuno. Cosa maranigliosa è a dire. Racconta Liuio: chene i triumuiri a riceuere, ne gli ferinania notar ne i libri publici erano sufficienti l'oro, & l'argento, che fu portato, facendo dopo i Senatoria gara quegli dell'ordine equestre, dopo i Caualieri la plebe a prestare l'operaloro. ita fine edicto, fine cobortatione magistratus, net remige in supplementum, nec st pendio Respub. equit. 9. in tal modo senza bandi, & senza conforti de magistrati, ne di remieri, ne di stipendio hebbe la Republica di bisogno per supplire a quello, che mancaua. Cesare, a cui queste arti non erano incognite, su ancor egli il primo nelle guerre Francesi a mandar via il suo cauallo, & poi quelli degli altri, accioche agguaglia-

9. Tib. 26. C. 287.

to il pericolo di ciascuno toglicise la speranza del fuggire. Qua- Qual sarà il Re, salesarano li dunque desidera il Re, che sieno i sudditi, tal uada formando i sudditi. se stesso; che in breue uedrà molti esser diuenuti simili a lui. Ne quel che tocca dir a prinati, condanni egli i tempi, o i costumi delle persone; i quali è in mano sua di migliorare; che in questo modo direbbe inauedutamente mal di se stesso, chen'è cagione. Et molto peggio è ancor quello, quando i Principi non contenti di non dar buoni essempi, anzi con la mala uita, che të gono,dandoli mali;aggiungono ancora conforti, preghiere, & prezzoa diuentar cattiui, come fece Nerone quando condusse in scena tanti nobili Romani poueri. Onde in luogo di no pec care, dana denari, perche peccatsero, la qual mercede quado vie ne da chi può comandate, ha forza, & vigor di necessità. 22.

22.11.14.6.100

Esser cosa scelarata ricuoprir i nostri disegni sotto il zelo della religione.

#### DISCORSO X.



Ome le donne brutte, quanto più cercano lisciarsi più paion brutte, & quanto di più ricchi, & nobili vestimenri vanno adorne, tanto più fanno apparire la loro laidezza maggiore. così a me pare, che sa-

cia il vitio, che quanto più procuri diparere uirtù, tanto più scuopia, & faccia rilucere chiara la sua maluagità. Il sotto zelo di che si scorge elser male, quando l'adulatione vuol farsi uedere douest euoper libertà, o quando il biasimo vuol dar ad intender, che sia lo fegni. de, tanto più è cosa biasimenole, quando vogliamo colorire i nostri disegni col pennello della religione; dal che si vede, che Christo Nostro Signore biasimò, & hebbe tanto in odio gli ippocriti. Ne si penerebbe molto a trouare col discorso, onde na sca la grandezza di questo male, così facendo. Ottone desidera l'imperio, ecco il primo male, che brama quello d'altri: non può occupare il regno, se non si mostra amico, & affettionato di Galba, ecco il tradimento: per più accendere gli animi de solda ti mostra, che gli Dij dier segno manifesto con notabile tempesta, che l'adotione, che Galba faceua di Pisone, non era da loro approuata. 1. Ecco il sacrilego, co'quali mezzi forsenon abborriti da nostri s'occupa quel d'altri, s'ingannano gli huomini, 1, lib.17, c. 100.

£, lib. 3, car. 41.

s'empiono gli stati di guerre, & si schernisce M. Domenedio: Afili chiamano i Greci que' tempi, oue alcun rifuggendo non potea esser preso.i quali moltiplicati in numero grande, & empiendosi ogni di della tchiuma di serui suggitiui, di falliti, & di sospetti d'homicidio, il pensar di toccarli era vn voler metter sossopra il popolo geloso in custodir questi sciagurati, come fossero le cerimonie degli Dij . Essendo dunque necessario di dar forma a questi disordini, fur mandati ambasciadori à Roma; per l'opera de quali tolti via quelli, che questi priuilegi s'hauieno vsurpato, esaminate le scritture, & le antiquità de gli altri, moderata cotanta licenza, & preso altri compensi, fu fintamente ricordato loro. nespecie religionis in ambitionem delaberentur. 2. Che sotto titolo di religione non cadessero in ambitione, imperoche mostrando le scritture delle antiquità di detti Asili, veniuano a mostrare i meriti, che s'haucano acquistato col popol Romano, o pur innanzia Romani con gli antichi Re Macedoni, o Persiani. Riprende Tacito questo fatto in vn altro luogo, oue parlando d'vna ribellione d'Inghilterra, fra le altre cagioni ne allega questa, che essendoui vn tempio confacrato a Claudio; i facerdoti a ciò eletti specie religionis om-3. lib.14.c.103 nes fortunas effundebant. 3. Sotto lo scudo della religione malmenauano tutte le ricchezze de i prouinciali. Ho addotto questi luoghi di Tacito per mostrare quanto sconuenga a noi Christiani il tener cotali modi; poi che da gentili idolatri è tenuta per opera biasimeuole, & per questo ammonitone i Greci da Romani perguardarsi di non cadere in simil bruttura.

> Onde è che nelle dignità alcuni riescano da più, & alcuni da meno di quel che s'hauea opinione de casi loro.

### ISCORSOXI.

ER cagione di certe cattinità, che erano state commesse da Caio Sillano Proconsolo dell'Asia era Cornelio Dolabella stato d'opinione in Senato, che si douesse metter vna legge, per la quale si disponesse: che niuno huomo vituperoso douesse andar al gouerno delle prouincie. Et questo giudicio l'hauesse a fare il Principe; percioche se le leggi castigano i delitti, quanto meoilg

glio tornerà alle pronincie, & quanto più mansuetamentesi procederà con tali persone; se si prouederà, che non si pecchi: Di contrario parere su Tiberio, ancorche di Sillano sapesse esservero tutto quel che si diceua; manon esser bene sar giudicio della fama, essendosi trouati molti, i quali nelle prouincie erano riusciti diuersamente di quel che si speraua, o temeuà di loro. Alcuni con la grandezza de carichi eccitarti alle cose maggiori, altri raffreddarsi, excitari quesdam ad meliora magnitudine recum, labescere alios. I. Più volte mi è venuto I Tacito li 867 in pensiero: onde ciò possa auuenire, che nella dignità alcuni 6.42.lib.18. riescano da più, & alcuni da meno di quel ches hauca opinione de casiloro; del più si vede in Vespasiano. Omnium ante se principum in melius mutatus; del meno in Galba. maior pri- Galba riesce uato visus, dum priuatus suit, & omnium consensu capax impe-minor Principe dell'opinio ri, nist imperasset. 2. Col primo de quali a tempi nostri si po-ne: trebbe pareggiar Pio IIII. ilquale auanzò l'opinione, e col 2 lib.17.6, 136. secondo Clemente VII. di cui si può dire, che per consentimento di tutti fu stimato capace del Pontesicato; se egli non fosse stato Pontesice: Per scior bene questo dubbio, secondo la mia stima, è da ricorrere a quella capacità, di che si è parlato, intendendosi meglio certe cose con alcune imagini, e somiglianze, che non per se stesse. Poniamo dunque due vasi, comparatione: vno mezzano, e pieno d'alcun licore, vn'altro grande, & pres- de vasi piccolii & grandi. so che voto. Il pieno diciamo esse quell huomo, ilquale è constituito in fortuna eguale alla sua sufficienza; verbi gratia per lasciarmi intender meglio, alcuno è capo d'una parte d'vn essercito, il qual ossicio sa sar benissimo, come dieca di se Asca Ascanio delle nio della Cornia, perche è peso proportionato al valore, esaper suo, & come disse Tacito di Pappeo Sabino. par negoriis, neque supra erat. 3. Et Liuio di L. Quintio creato Dittatore 311.5 cat. 66. disse, che egli hebbe animo pari alla potestà. 4. Ma veramen- ato dittatore. te se egli hauesse tutto il carico insieme non sarebbe per le suc 4 lib.4, car. 70 s. spalle. Gli huomini, i quali veggono costui portar, come volgarmente si dice, cosi ben la sua lancia : subito fanno tra loro argomento, che si porta ben in quel grado, così si porterebbe ottimamente nel maggiore non fi auueggendo che efsendo il suo vaso pieno di tutto quel licore, di che può esser capace, se piu vi sene mettesse, si rouescerebbe, & spargerebbessi per terra. Tal fu Galba. Il quale mentre fu priuato, portandosibene ne carichi, che gli eran commessi, diede apparenza fosseda più veramente, che egli non era. I vasi grandi presioche voti, o almeno non interamente pieni fono huomini di

grani

gran valore, & digrande ingegno, i quali non!hanno gradi, ne ricchezze, ne autorità conueniente alla sufficienza loro. A costoro spesso non è posto mente da gli huomini, & per ciò non se ne tiene gran conto,o essi stessi non vsando tutta quella diligenza, che si couerrebbe nelle cose che fanno, nelle quali come disproportionate alla lor virtù non pongono amore, non vengono a dar molta espettatione de casiloro; o con dire, o far talhora alcuna cosa fuor dello stato, & conditione in che si trouano, son le più volte tenuti per pazzi, & per fantastichi; doue se so. fopragiunti dalla grandezza della fortuna, la qual empia il lor vaso; inaspettatamente vengono a scuoprir nell'opere, & ne cocetti tuta quella grandezza, & maestà, che dalla bassezza della loro fortuna era stata tenuta oppressa. Di questa conditione marauiglioso essempio fu quello di Cola di Renzo, ilquale hauendo l'animo vasto, & pieno di concetti Romani, & costuman do per questo di dir sempre cose grandi, & che se egli si fosse abbattuto a nascer ne tempi de Romani, sarebbe stato vn grand'huomo; & che quando che sia potrebbe succeder cosa, che non ostante la cattiua conditione de tempi, egli assetterebbe lo scom pigliato stato di Roma; molti surono, come racconta la sua isto ria, i quali si rideuano di cotesti suoi cicalamenti, & riputauanlo per huomo leggiero, & vícito fuor del suo sentimento. Il che non fecer già, quando fattoli egli Tribuno di Roma, & preso in se la somma delle cose diuenne tremendo, e reuerendo à ciascu. no; se bene inebriato in processo di tempo dalla dolcezza della fortuna hauesse mutato natura, & costumi. Vespasiano di cui dicemo, non hauendo vsato tutta quella diligenza, che si conueniua in tener nette le strade, come gli era stato commesso, me ritò da Caio, che gli fosse fatto empier il lembo della toga

Sola di Renzo fatto tribuno di Roma.

Vespasiano Imper. dorme nelle musiche di Nerone tò da Caio, che gli fosse fatto empier il lembo della tog di fango, & di bruttura. Et l'hebbe a far male quando dormendo, o partendosi dalle musiche di Nerone cadde nella sua disgratia. Di che non è da marauigliare, non essendo egli nato a simili ciancie, ricercando il suo vaso quell'ampia cura, & pensiero di gouernar l'Imperio del mondo, come poi fece.

Che cosa è stata cagione delle rouine degli edifici antichi di Roma.

#### DISCORSO XII.



Ep 100, essendo Imperador Tiberio, ottenne dal Senato, che potesse rifare, & ornare la basilica di Paolo, la qual doueua esser ridotta in cat tiuo stato; il che auuenne l'anno della Città di Roma 775. 1. Questa basilica, ouero il portico 1 lib. 3. car. 42;

di essa arse 35. anni innazi l'anno 740. come rac conta Dione; & arfe in modo che essendo il fuoco penetrato infino al tempio di Veste, fu la maggior sacerdotessa costretta saluar le cose sacre in palazzo Et soggiugne Dione, che se ben Emi lio la rifece in parole, cioè che vi fi spese il nome suo come parë. te di colui, che l'hauea prima edificata, veramente fu rifatta da Augusto, & dagli amici di Lepido. 2. Racconta Dione quando questo portico su condotto a sine,& che Emilio Lepido Paolo fu quello, che a sue spese gli diè copimeto l'anno di Roma 720. 3. & da Plinio tra le cose magnifiche di Roma vie chiamata mi 3 lib. 49. rabile questa basilica per le colonne frigie.4.delle quali era ador nata; ma questo a noi no importa; se non che nello spatio di 35. anni conuenne due volte esser rifatta. Oue di questo rifacimento della basilica di Paolo si ragiona: leggesi, che Tiberio prese a lo Emilio. rifare il teatro di Pompeo,il quale per vu incendio auuenuto a caso,era stato abbruciato, & senza volersi adornare dell'altrui piume,come volgarmente si dice,permise che cōtinuasse a chia marfi il teatro di Pompeo, forfe per fare un paralello con Augu fto che fenza porui il fuo nome hauca rifatta la bafilica d'Emilio. Questo teatro fatto a somiglianza del teatro di Mitilene, ma maggiore, & più bello. 5. capace di quaranta mila persone. 6. & tadi Pompeo, magnifico per i marauigliosi ornamenti, che in esso erano. 7. fu 6. Plin. 11b. 36. edificato da Pompeo l'anno 699 della città nel fuo fecondo cō- 7 gii. lib. 7 e 3. folato.8. Et come in Tacito si vede per l'incendio patito su biso gno rifarlo 76.anni dopo;ne passarono al sicuro treta anni, che essendo di nuono stato abbruciato su risatto da Claudio, come ap.21. narra Suetonio Tranquillo.9. & San Girolamo dice, che egli ar se di nuouo nel millesimo anno della Città. Se queste cose so ve re come sono: perche dunque andiamo cercado, chi habbia disfatto le antiquità di Roma in tante centinaia d'anni, se in coss

8 Dione li. 39. 9 In Claudio.

Augusto rifa i tempi.

gul c. 30. 11 Tac.lib. 15. car.112. 12 Tac, lib. 2. rifa le mura di 🕦 Il medelmo di Velp.c.8. 16 Dione d'Adrian. sepolero di Po Antonio Pio Piramidi d'Egitto.

18 Sparziano di lui-Alessandro se nero rifà mol te cofe. 19 Elio lãprid. di lui.

20 Iui. Tacito Imp.rifa molte cafe

ar vopico di lui.

breui spatij di tempo la basilica di Paolo, e il teatro di Pompeo tante volte rouinarono, Sarà maggior fatica a me di scriuerli, che altrui di leggerli; se io andrò aggiugnendo alcuni altri essempi per prouar questa verità, ma è bene conuincer gli ostina. ti, eliberar gli innocenti dalle calunnie con queste pruoue. Augusto rifa in Roma i tempi o per vecchiezza caduti, o per fuoto Trang d'Au co consumati. 10. Tiberio oltre il teatro già detto fa il medesmo d'altri tempii dedicati poi da lui a Libero, a Libera, & a Cerere. 11. oltre esserli abbrucciato in suo tempo il ginnasio. 12. Caligola rifà le mura cadute di Siracufa, & rifà ancor egli tem-Caligola Imp: pij degli Dij . 13. Vespasino trouando la città guasta dalle rouine riedifica il Campidoglio abbrucciato, & concede a chi 13 Trang.c.21. vuol murare i terreni voti, non v'essendo il padrone. 14. Sotto l'imperio di Tito suo figliuolo vno incendio, che durò per tre nodi Titio, c. di fece danni grandissimi in Roma, ne da lui si lasciò opera. e diligenza alcuna addietro per prouedere al danno accaduto. 15. Niuna cosa è durabile lungo tempo contra la forza de gli Adriano rifa il anni. Adriano rifà il sepolero già abbattuto di Pompeo. 16. An tonio Pio risarcisce quello d'Adriano, e'l Greco stadio abbruciato rimette in pie, & restaura l'ansiteatro, il ponte sublicio, il 17 Giul. Ca. di faro, il porto di Gaeta, di Terracina, & altre cose molte. 17. Bene è merauiglia, che le Piramidi d'Egitto per tante centinaia d'anni stieno inuiolate contra l'orgoglio deglianni, & del tempo; ma che fu in Roma che non che in centinaia, ma in decine d'anni non hauesse bisogno di restauramento, non per lor debo lezza, ma perche doue è frequenza d'huomini, è anche frequent za di molti, di grandi, & d'impensati auuenimenti, & ruine? Quanto furono poco durabili in Trasteuere le porte di Scuero? 18. & che cosa degli antichi Principi non restaurò Alessandro Seuero? il quale conoscendo il bisogno del teatro, del circo, dell'anfiteatro, & dell'erario vi volse tutte gabelle, che si cauano da ruffiani, da meretrici, & da altra fimil canaglia. 19.Rifece ancora questo buon Principe quasi tutti i pontifatti da Traiano. 20. l'Imp. Tacito parente del nostro Tacito, il quale preso l'imperio l'anno 278 del Signore per ristorare i danni del del Campidoglio non v'assegnò tutte le priuate possessioni el e egli hauca in Mauritania? 21. Senza alcun dubbio par che datante autorità si possa conchiudere, che le muraglie, e gli edifici per grandi, & gagliardi che sieno o per suoco, o per altri accidentia lungo andare rouinano; se non è chi li procuri, & ne prenda pensiero, onde non è da far marauiglia, se mancati poi gli Imp.in Roma; i quali soleuano riparare a queste rouine, elle rouinassero assatto. Ma che San Gregorio, & gli altri Ponte Gregorio Papasi sici non hauessero rotto, & disperio l'antiquità di Roma, per tichità di Roquesta altra via si fa ancor manifesto, il che non fo, perche qua- ma. do l'hauester fatto, hauessero mal fatto, ma perche nol fecero, e a chi è punto perito della notitia delle cose antiche, non istimo ester necessario mostrare, che infino a Costantino i Christiani fotsono tenuti bastissimi, anzi furon continuamete afflit ti e tormentati da Gentili, ne si fa punto credibile, che hauessero hauuto animo di manomettere i tempij de gentili hauendo i poueretti a pensare ad altro, che a questo; poiche Diocletiano, il qual prefe l'Imperio l'anno 288. di Christo, che mosse l'undecima guerra atrocissima contra il nome Christiano, in una notte del Natale del Signore fece abbruciare nel tempio venti mila Christiani. 22. pernon parlar d'altri. Ma certa cosa è, co- 22. Nicef. Ii. 71. me che Constatino hauesse preto il battesimo, e diuenuto Chri cap. 6. Magno stiano, e hau esse essaltato il Christianesmo in Cielo, aperte le imp. no abbat-Chiese, tolte le persecutioni, e coceduti priuilegi, e fauori a Chri Gentili. stiani, che egli non abbattè i tempi de gentili, hauendo lasciato libero, che ciascun credesse quel che più gli piacesse, il che dimo stra tanto chiaro Eusebio che non riceue alcuna disputa. 23. Et 23. lib. 2. ca. 593. sei fe in Fenicia nella città di Costantia surono gittate a terra le contantino. statue de gli Dij, il medesimo Eusebio dice chiaramente, che il fecero volontariamente da se stessi i popoli, che haueano inco minciato ad hauer cognitione della for falute, come conosciuteleuane, & di niuno momento. 24. Non s'ha dunque a crede 24. lib.4 c.39. re che quel che uon facea l'Imp.il facessero i Papi, i quali & per elser all'hora sottoposti alla loro potenza, & per tanti benefici riceuuti da Constantino, non harebbon tenrato d'andar cotra gli ordini suoi. Ne morto che su egli l'anno 340, su facile il metter mano alle cose de gentili; de qualisi scopersero fautori-Giuliano, & Valente Imperadori: il quale le già sopite uanità Giuliano, e Val dell'idolatria lasciò risorgere, permettendo, che si sacrificasse a leie Imp. risor Gione, a Dionisio, a Cerere, & altri Dij. Costui morì l'anno ina. del Signore 381. dopo il quale certiffima cosa è, sei uolte la città di Roma essere stata presa, & saccheggiata, da Alarico l'anno 413. da Genserico nel 57. da Odoacro nel 79. da Teodorico resacchegiata. nel 93.da Bellifario nel 543. & da Totila nel 55. ne quali tempi: conviene pure, che molto hauesse patito Roma non solo per gli assalti & danni de nimici, ma per le miserie, per la pouertà, & impotenza di riparar a danni riceuuti, che si traggon dietro le guerre, come da se modesimo può andar considerando ciafeuno, senza addurne altre autorità, & essempi. Non ueggo dū-

que

que perche da chi che sia si debba dar questo carico a S. Grego. rio, attribuendo a lui la rouina delle antiche imagini di Roma, oue come habbiamo dimostrato, tante prinate & publiche sciagure eran succedute. Et ricordar si dee ciascuno, quando i barbari Gotti, & Longobardi niuno danno hauessero mai ha uuto in animo di fare in Roma, le rouine delle statue molte uolte più da difensori, che da gli oppugnatori esser procedute; mëtre o per serrar il passo al nimico, o per tenerlo dalle mura lontano si viene a valersi del loro aiuto; come sece Sabino assalito in Campidoglio da Vitelliani, il quale reuulsas vendique statuas 26. Tac.lib.19. decoramaiorum in ipso aditu vice muri obiecit. 26. Ma che lagrime di crocodilo (come si suol dire) & che lusinghe sarebbono state quelle di Gregorio; se rouinando egli l'imagini degli antichi, & gli ornamenti di Roma; stesse poi a piagnere, che negli infelici tempi suoi, mancato il Senato, & il pop. & ardendo 27. Itomila 18. Roma nota, mancato gli huomini si nedessero con le spessa rui ne andar cadendo ancor gli edifici di Roma? 27. Ma sia argomento certissimo, & fortissimo, che i Papi non haurebbon mes fo mano a tempi de gli Dij il uedere, che Bonifaccio Papa dopo Gregorio ottiene da Foca Imp. che possa dedicare il Panteond'Agrippa cioè il tempio consecrato a tutti gli Dij in honore di Maria Vergine & di tutti i martiri di Dio. 28. Il che auuenne intorno gli anni del Signore 607. Ma cinquanta anni dopo chi venne a sgombrar di Roma le antiquità di bronzo, & l'alvitaliano Pa- tre cose belle che v'eran restate altri che Costante Imperadore ! A cui vsci incontro Vitaliano Pontesice, se ben presto ne pagò la debita pena, hauendo massimamente tolto via i tegoli di brō zo, che copriuano il Panteo già donato come dicemmo a Bodelle cose log. nifacio da Foca. 29. Io non ho voluto qui raccorre le inonda-

Panteon de a grippa quando dedicato alla Vergine.

Campidoglio'

abbrucciato.

car. 175.

in Ezec.

29. Annonio li bro 4.c.4.

pa.

29. Pao. Diac. a Gregorio Pa-Pa.

Foca Imp. con tionidel Teuere, dal quale in diuersi tempi ha Roma riceuuto cede il Panteo infinite rouine. Et parendomi che ciò che intorno questa mate ria si è detto, sia a bastanza mostrare che ingiustamente Grego rio vien riprefo, aggiugnerò fol questo, esser cattino vézzo d'al cuni moderni scrittori per disetto alcuna uolta d'uno o di due menbuoni Pontefici, o perche in alcuna età i costumi de 1 religiosi sieno trasandati, biasimare; o forse quelche è peggio schernire tutta la Christiana religione, & anche da questi terminiuscendo, con ignorante, non che empia lingua parlar di quelle cose, di che non hanno cognitione, di che non sanno i principii, di che non veggono i fini, con danno dell'anime loro, & di que'cattiuelli, i quali non sapendo come ucramentele cose si stieno, & porgendo sede a quello che trouano scrit-

tQ,

to, come ciechi seguendo la guida de ciechi, vanno a cadere in vn mar d'errori, senza potersi piu solleuare; questo anche aggiu gnerò, che fu vecchio costume degentili, tutti i mali, che succedeuano dopò l'auenimento di Christo nel mondo d'imputarli a Christiani, come con mirabil gentilezza disse Tertuliano scri uendo cotra di loro. Si Tiberius ascendit in menia, si Nilus non ascen dit in arua, si celum stetit, si terra mouit, si fames, silues, statim Christianos ad leonem. Visse Tertuliano a tempi di Seuero, & di Caracal la;& se ben ogn'altra sciagura era imputata a Christiani, non già era loro imputato il rouinar le fabriche di Roma.

> Che non s'ingannano punto coloro, i quali co'grande procedono con humiltà.

# ISCORSO

Acfarinate hauendo fatto di molti romori nell'Affrica per le cose prosperamente succeduteli, venne a tanto ardire co'Romani, che mandò ambasciado ri a Tiberio ricercandolo, che si contentasse di dar a

lui, & al suo effercito alcun ricetto nell'Affrica; al- Di che si Met trimenti, che egli non rimarrebbe giamai di molestarlo con la Tacfarinate, guerra. Dice Tacito, che non mai Cesare, & per conto suo, ne del popol Romano sentì dispreggio, che più lo cuocesse; quanto, che un ladrone, e fuggitiuo trattasse seco a guisa digiu sto nimico. Non alias magis sua populique contumetia. Rom. indoluisse Cesarem ferunt, quam quod desertor, & predo bostium more ageret. 1. Euui chi fa vn discorso, nel quale vuol prouare, che ingannafi molte volte gl'huomini credendo con l'humiltà vincere la superbia, & danne l'esempio de Romani, i qua li essendosi portati humilmente co'Latini, li fecero montare m maggior arroganza. E ancora che noi non siamo per contraporci al parer di costui giudicandolo esser uero: non è però vero, che i Romani non tenessero il lor grado co'Latini, ma co me huomini prudenti a Sanniti, i quali venero a dolersi de Lati ni fecero una risposta dubbia. perchè incresceua loro dire, che i Latini non erano in potestà di essi Romani, e volendoli costrignere dubitauano di non alienarli da loro. ma fa bene per pro uar la nostra intentione, quel che segue nel testo di Liuio. Che Difc. Ammir. L. Annio

L. Annio da Sezza diuenuto arrogante per questa credeza, che falsamente si era conceputa nell'animo, che i Romani non per prudenza, ma per conoscersi impotenti a oppolirsi, hauesser

3.lib, 8,c. 136.

fatto le cose che egli diceua; ardi di chieder a Romani, che per l'auuenire si douesse crear de i due consoli vno di Roma, el'al-Romani per tro del Latio La qual cosa empiè di tanto sdegno T. Manlio co no con latini. solo de Romani, chegiurò quando tanta pazzia fosse entrata nel capo de senatori di consentire a questo; che egli sarebbe ve nuto in senato, & di sua mano harebbe ucciso qualunque hauesse in quel luogo ueduto esser Latino. 3. da che si può ue. dere, quanto errore prendano coloro, i quali per cotali mezzi cercano impetrar da grandi le lor dimande, co'quali con humil tà & non con arroganza bisogna procedere. Di ciò il medesimo Liuio ci ammaestra altrone, con vn'essempio notabilissimo de gli Etoli. i quali indottifia chieder le pace da Romani, mëtre s'apparecchianano a mostrare le antiche confederationi, che con essi haucano hauuto, eli meriti uerso il popol Romano; L. Valerio Flacco mostrò loro; che non facesser forza in quelle cose, che da loro stessi altre volte erano state violate, ma che haurebbon riceuuto ben giouamento dal confessar le lor colpe, & dal volger tutto il lor ragionamento alle preghiere. confe Bionemiis culpa magis profuturam, & totam in preces orationem 4. lib. 36.c. 318, persam. 4. Et segue, che non nella lor causa, ma nella clemen-

za del popol Romano la speranza della lor salute era riposta, & che egli portandosi essi supplicheuolmente, & appresso il cofolo, & in Romanel senato li fauorirebbe. Non ubbidiron co. storo al consiglio di Flacco, ma quasi rimprouerando i benefici fatti a Romani, offesero gli orecchi di ciascuno con l'insolenza del pariare. & done facea lor bisogno di misericordia, commosserol'ira, & l'odio. Talche su lor comandato, che in quel giorno sgombrasser di Roma; & fra quindici di tutta Italia; & fu fatto loro intendere, che senza licenza del lor Capitano ar-Toscani impe dissero di mandar loro più ambasciadori, sarebbon trattati da erano graria con l'humiltà, nimici . ma che si può dir più chiaro del fatto de Tusculani, de quali hauendo errato, & voltosi alle preghiere dice Liuio.

s.liu.li.9.c.148 Plus itaque misericordia ad pæra ueniam impetrandam quam caust ad crimen purgandum valuit. 5. Non pensi alcuno da libro alcuno poter intender meglio le cose di stato, che da libri degli storiai; percioche essi son quelli; che non in speculationi, ma in satto,e come si dice in pecunia numerata vi dano i precetti, che oc corrono ogni dì smaltiti de gouerni de Regni,& delle Rep. delle paci, delle guerre, delle confederationi, & di tutti i maneggipu-

gi publici. Et quando io moltiplico in essempio nol so per altro. se non per mostrare la verstà, & vniformità di questa dottrina. come intendo all'esempio de gli Etoli aggiugner quello de Rodiani. I quali parlando nel senato Romano al contrario de gli Etoli, cercarono di commouere i senatori più facedo forza nel la magnaminità de Romani, che in altro onde finito quel parlamento, il sauio autore innanzi ogn'altra cosa dice. Apta magni tudini Romana oratio visa est. 6. Dirà alcuno che noi non siamo a 6.1ib.37.c.460] tempi de Romani, e per conseguente non abbattendoci ad huo mini della magnaminità loro, potrebbe nnocerci l'humiltà, come nocque a Varrone scuoprendo molto la perdita riceuuta a fa iusuperbite Canne a gli ambasciadori de Capouani. 7. luogo più proprio a 7. lib. 3. de bel; fondare l'intentione d'alcuno, che quello che viene da lui alle-cin, 6,206,69 gato. Come fecero anche i mandati da Pompeo a Tolomeo. 8. A che rispondo e dico, che colui il quale s'humilia, per lo più fa sempre bene, percioche o è meno potente, come gli Etoli, & i Rodiani, e torna a lui commodo hauer vsato quel I humiltà, o è più potente; ma per alcun sinistro riceunto si ritruona in qual che pericolo, & in tal caso se mai risorgerà non a lui; il quale hà vsato l'humiltà, ma colui, il quale è montato in arroganza ne viene il danno, come auuenne à Latini, e a Capouani, che ancor essi a somigliauza de Latini cercarono, che dei due consoli

sene creasse vno Capoano. Eadunque securo consiglio proceder co'suoi maggiori con humiltà, si come non è punto inutile auuertimento con huomini

vani, e superbi proceder più cautamente: poi che o ti nuocono mutandosi con la fortuna, o sicuramente non tigiouano non si prendendo cura de tuoi mali.

Il fine del Terzo Libro.

# DE' DISCORSI SCIPIONE

AMMIRATO.

Sopra Cornelio Tacito.

# LIBRO IV.

Che i Principi a quel che fanno i lor seruidori, amici, parenti, & ministri non meno che a lor medesimi debbono hauer cura.

#### DISCORSO I.

R A le cose laudeuoli, che notò Tacitò di Tibe rio, prima che egli di buono, o almeno di prudente principe in cattino, e scelerato si mutasse, fu che la casa sua in quanto il fatto de serui era modestissima; modesta servitia. 1. perche sapeua egli molto bene, non solo come huomo

1.lib.4 C.44.

Galba ripreso per conto de fnoi ferui.

esfercitato negli affari della Republica,& ne maneggi del mondo, di che danno sieno ad vn Principe le sceleratezze de serni -Non fu Galba in quanto a se cattino principe, ma i maluaggi serui, & liberi suoi, non solo gli secero poco honore, ma furono delle cagioni principali, che concorsero a torgli l'Imperio, & la persona. Iam afferebant cuncta venalia (dice egli) præpotentes liberis. I Liberti più potenti, & più fauoriti portauano attorno da vendere, & dignità, & magistrati, & ciò ch'altri sapeua desiderare. Seruorum manus subitis auide, & tamquam apud senem festinantes. I servir menauano le mani come quelli, che vedeano, che il vecchio lor fignore non era per viner molto. Eademque noue aule mala eque gravia, non eque exz. 113.17c.128. eusata. 2. paragona la corte di Galba con quella di Nerone, & dice, che i mali dell'vna, & dell'altra corte erano egualmenre graui, ma non già egualmente scusati; notisi ben questo, & la ragio-

ela ragione è, percio che quanto più Galba era reputato fauto, de Ottorie per & buon principe, & veramente era in sè tale, tanto meno era de prender estgno di scusa, che i serui suoi quel facessero, che faceuan quegli di Nerone il piu scelerato di tutti i principi, che fossero mai statinel mondo; onde è cosa notabile quello, che gli vien rimprouerato da Ottone. Sono sette mesi, dice egli, che Nerone morì, & già ha più rubbato Icelo, (era costui liberto di Galba) che i Policleti, i Vatini, & gli Egij. (aggiugni tù) in tanti anni non acquistarono. 3. Non dico Ottone, il qual era nimico di Galba; ma Tacito istesso di sua bocca parlando, & raccontando i mali della corte di Vitellio in questa stessa forma ragiona. Nondum quartus a victoriamensis, libertus Vitellij Asiaticus Poli- 4. lib. 18.0.2603 cletos, Patrobios, & vetera o diorum nomina aquabat . 4. Fecondo, & ricco campo d'essempi è questo, che noi corriamo, ne ci conuerrà per altri autori andar vagando, essendone copiofissimo il nostro; il qual hauendo hauuto per moglie vna figliuola d'Agricola, il quale fu vno de valorofi capitani, & de buoni huomini, che hauesse hauuto l'età sua, di questo suo suocero, il qual si truouaua al gouerno d'Inghilterra così ragiona : Conoscendo egli quali fossero gli animi de prouinciali, & haue do apparato con l'esperienza d'altri, che si sa poco profitto con l'arme quando s'attende a profeguir oltre con l'ingiurie, deliberò mozzar le cagioni delle guerre, incominciando da se. & da suoi, e la prima cosa che egli facesse, raffrenò la casa sua, che a molti non è meno difficile, che regger la prouincia, victando a liberti, e a serui che ne in publici affari, ne in priuati d'altris'in- s.nella vita d' tromettessero. 5. due cose sono da notare nelle parole di Tacito, l'vna è, che con acconciar la casa di chi gouerna si toglie le cagion delle guerre: l'altra è che non è minor fatica regger la casa propria, che la prouincia. la seconda per parlare de tempi nostri si verificò in Paolo Quarto, il quale santissimo, & innocentissimo da se pensando, che tali fossero i suoi nipoti, qualiegliera, tardis'accorse de peccatiloro, & se ben egli non fu parcoa darne lor castigo, non potè rimediare al male, che era succeduto. Et che le sceleratezze de serui, & de ministri fieno cagion delle guerre, non dico de Capitani ambitiofi, & ribellanti da suoi principi, come si è mostrato, che molte volte a ciò rifuggono per vn colore, ma delle pouere prouin- Frarel de Pal. cie stracche dal duro peso della tirannide, apparue chiaro nella la me sa ribel. persona d'Antonio Felice fratello di Pallante, & liberto di Clau 6,11.20.0.5, del dio, chiamatoda Gioseffo Claudio Felice. 6. il quale man. l'antiq tud. li. dato al gouerno di Giudea trattò tanto male quella prouin- Indi. Disc. Ammir.

Agricola luo buoni ellem-

Paolo Quarta

car. 83. 84, lib. 21.C. 119.

o.Tar. lib. 123 cia, che diede gran principio alla sua ribellione. 7. Io sento sperso lodare alcuni ministri, che sono vtili a principi, perche han trouato modi d'accrescere il peculio regio; & non s'auueggono gl'infelici signori, che guadagnano a oncie, & perdono a libre, non si ricordando esser meglio tosar la pecora, che scorticarla. Druso hauca imposto a popoli di Frisia vn piccol tributo coueniente allo stato di quella provincia, & questo era di cuoia di buoi per seruigio della militia, senza diuisar di che grandezza, Olenio fa ribel & sodezza esti si fossero. Olenio mandato a regger que popoli scelse cuoia di Vri. Questi son certi animali poco meno de gli

lar la Frifia.

2 lib.4.c.56.

Elefanti; alla qual misura volcua, che fossero le cuoia de buoi tassate per conto del tributo. la quale cosa, non che malageuo Perche firibel. le, ma impossibile a quella prouincia, su cagione della ribellione de Frisii. 8. La scelta de soldati chiamata da Romani il deletto, era cosa di natura sua graue, hor s'haucua a far questo deletto appresso de Bataui; il quale dice Tacito fecer grauissimo l'auaritia, & la lusturia de ministri, imperoche essi eleggeuano i vecchi, & impotenti, accioche col denaro s'haucssero a ricomprare; dall'altro canto, oue vedeuano de giouanetti formosi, si come sene truouan molti nella loro fanciullezza suelti. tosto eran messi nelle liste per sodisfare alle dishoneste lor voglie; il che mosse a ribellare i Bataui, & insiememente tutta la slibizo.e.181. Germania. 9. Non basta dunque dire io sono innocente, se tu lasci rubare a ministri, a gli amici, al fratello, alla sorella, o a nipoti. In che coloro più ageuolmente errano i quali son più buo-

Cicerone am monifce Quin 10.Epift.1. lib.1.

Moglie non qonein weust agli vilici.

ni, dandosi a credere dalla sua natura, & da suoi costumi, che cosi fatti sien gli altri; si come disse nel proposito, che habbiamo alle mani Cicerone scriuendo a Quinto suo fratello; al qual to suo fratello ricorda, come nel gouerno della provincia; che egli reggeua, co'ministri, con gli amici, & co'serui si douesse gouernare. 10. Si disputò in senato a tempo di Tiberio; sei gouernatori delle pronincie doneuano condur le mogli con esso loro a gouerni, e ancor che questo partito non fosse vinto, cioè che elle non si menassero; non è che Seuero Cecinna non mostri le dissicoltà, che nascono in tali gouerni dalla compagnia delle mogli, chiamando il sesso delle donne non solo debole, & non atto alle satiche; ma se punto li si allenta il freno crudele, ambitioso, desideroso di signoreggiare, & doppo altre sue molte buone qualità, foggiunge non mai fu accusato alcuno d hauer rubbato la prouincia, che gran parte de i furti non fosse stata impu-\*Agost gerche tata allemogli. 11. Guardinsi dunque i principi così secolari, come ecclesiastici intorno; & se Santo Agostino per vn rispet-

11 lib. 3. c. 36. non habita co la foreila

to non

ro non volle la sorella appresso; non perche la pratica della sorella potesse recar sospetto, ma le donne delle sorelle. 12. così ve scou Calis per vn'altro bisogna tenerle lontane, perche essendo auare non mente. ti dieno carico di consentire alla loro rapacità. Et se i principi Togliono ester diligenti in punir quelli, che tolgon loro la roba. veggono da per se stessi di che penà sieno degni coloro, che li rubban l'honore.

Quanto si debba andar destro in riuerir altrische la persona del Principe ancorche congiantissimo suo.

# I S-C O R S O II.

Già beati i Capitani Romani; disse Corbulone, qua do in sul meglio delle sue speraze di farla bene co'ni mici, riceuerte lettere di Claudio Imperadore, con le quali gli comandana, che ritirasse le sue genti di 1.116.12.078 quà dal Reno. r. Così possiamo noi chiamar selici coloro, i qua li s'abbattono a nascere in tempo d'una bene instituita Republica,o sotto vn moderato, e sauio principe. percioche se sanno bene, sono rimunerati; se errano per ignoranza sono tolleratisse non san ben, ne male, sono lasciati stare: e se pur errano, son castigati in modo, che non tornano a errare: che è parte di minor infelicità. Sotto i cattiui principi nuoce egualmete cosi l'es Mali sotto i ser ruuido, come adulatore. La uirtù, e la sussicienza sono sco- pi gli pericolosi.la semplicità è interpretata astutia, e la liberalità è corruttela. la nobiltà, e le ricchezze fono aguati certiffimi del la morte. E quel che è peggio di tutte le cose è, che stando ambiguo, e fospeso ciascuno del continuo in tutto quel,che ei fa; no è certo, se le attioni sue son giudicate degne di lode, o di biasimo,o almeno di scusa, e di perdono. Era uenuto il principio del nuouo anno, e come si costuma di far nella nostra religione, che si prega Iddio per la salute de nostri principi, così all'hora facen dosi da pontesici, e da sacerdoti le preghiere a gli Dij per la salute di Tiberio, vi aggiusero i nomi di Nerone, & di Druso, i quali oltrre effer del fangue suo nascedo di Germanico, il qual Ger manico nacque di Drufo suo fratello, gli crano anche successo rinell'Imperio, e finalmente eran quelli, in chis'hauca a conseruare tutto l'honore, e grandezza della casa sua. Ammirabile fù lo

poti.

Tiberio si sde si ho si lo sdegno, che di ciò prese Tiberio, veggendo due giouanetti nori fatti a ni. esser pareggiati alla vecchiezza di lui, onde chiamati a se i pontefici, li dimandò, se questo haucan fatto spinti da preghiere, o da minaccie d'Agrippina; & non contento di questo, ne parlò in senato, mostrando a senatori, che con intempestini honori

2.1ib.4.c.46.

non s'haueuano a insuperbire gl'animi leggieri de i giouani. 2. O che harebbe egli fatto; se fossero stati dishonorati? Veduto alla propria madre, da cui si può dire, che hauesse riceuuto l'Im perio, deliberarsi dal senato honori grandissimi, co'medesimi saui pretesti di parole, di che su eccellentissimo artesice, con fortò ciascheduno, che si douessero moderare gli honori delle donne; perche il medesimo harebbe satto nelle cose alla perfona sua appartenenti. 3. Sdegnossi altroue, che in una certa inscrittione il nome della madre fosse stato messo auantial suo. 4. Altre nolte nededo Macrone suo Capitano della guar

3. lib. 1, c. 41. 4.lib.3.c.41.

Quello che di

ce a Macrone di Caligola.

5. lib. 5. c. 67.

497.

-12

6.liu.lib. 53.c.

dia strignersi molto in amicitia con Caligola fratelli de'già det ri Drutio, e Nerone in gergo gli rinfacciò; come abbandonando egli il sole occidente, si era tutto uolto a uagheggiare il sole oriente. 5. Ne per hauer allegato io solo Tiberio, creda chi che sia, questo non esser difetto generale de principi, potendosi per ciascuno uedere nell'historie della Republica Romana come Filippo si sentiua tal'hora osseso in vedere il codazi zo, che faceuano i Macedoni al suo figliuolo Demetrio, sdegna dosi che essendo egli viuo, già si facesse vn'altra corte. 6. Et pur fu di quella famiglia, la quale meno inasprì nel suo sangue di tutti gli altri successorid'Alessandro. Potrebbonsi allegare de gli essempi de gli altri principi in questa materia, ma-

chi da questi non diuerrà cauto, non diuerrebbeanche con altri. E se tal uolta non scorgerà alcuno di cotali risentimenti ne principi nostri, non è però, che essi come a fuoco lento non cuocan dentro lo sdegno di vedersi preposto il fratello, il figliuolo, o il nipote. Il quale sdegno, qual beneficio, o utilità possa a lungo andare apportare a pri-

nari:ciascuno di mediocre giudicio il può stimaz da iestesso.

Chi serne un Principe, ciò che fadi bueno donerlo astribuire alla virtù, e fortuna del Juo Principe.

## DISCORSO III.



Maggror opera, che altri non crede, dare il frutto delle sue fatiche ad altri. Et se vn Ca pitano perde imputarlo a colpa di se stesso, se vince attribuirlo alla uirtà, ò fortuna del suo Principe. Di che non habbiamo però punto a marauigliarci, poi che volendo i Principi es-

ser adorati a guisa di Dij, bisogna con essoloro procedere come con Dio. dal quale certa cosa è, che vega in noi ogni nostro bene essendo nostro solo la colpa, & il peccato. Questa opera cosi grande sece Germanico, hauendo in Germania riceuuto Phonore della vna gran uittoria de nemici; imperoche hauendo egli posto in-vittoria al suo prencipe. fieme vn gran monte d'arme a modo di trofeo, e quello dedica to a Marte, a Gioue, & a Augusto; ni mise sopra una superba in scritione, attribuendo il frutto della uittoria all'essercito di Tiberio, fenza nominarni per pensiero se stesso. Tacito discorrendo onde porena nascer questo non hauer detto nulla di se; soggiunge, metu inuidid an ratus conscientiam facti satis esse. I. 1,116.2.c.192 o per tema dell'inuidia, o pago della sua conscienza douendofiben sapere come il fatto era ito: Dirà forse alcuno. Questo è un modo d'infegnar ad adulare : rifpondo, che io amerei gli huomini modesti, e non adulatori poiche Germanico nipotedi Tiberio, e suo figliuolo addottino, e già dichiarato successore nell'Imperio, Principe sauissimo, ediscreto, quanto altri fosse mai stato. vedeua, che bitognaua far così, & a pena gli bastò. Ma perche ciascun vegga da per se stesso, che que sto è un buon ricordo, e che non si fauella a caso, metterò innanzi a gli occhi di ciascuno l'essempio di Silio, il quale hauen- silio sidegna do per sette anni gouernato un grandissimo esfercito in Ger-Tiberio per mania, venne in odio al medesimo Tiberio, o almeno se altra buissi. cagione gliene haueua dato prima; l'accrebbe; perche spesso fiera uantato, che egli folo haucua mantenuto il fuo effercito a vbbidienza, done tutti gli altri si erano abbottinati, & che Tiberio l'haurebbe fatta male, se alle sue legioni fosse venuto vo-

merito rebatur. 2. Non potea Tiberio star sotto a queste paro. le, parendo che fosse abbattuta la sua fortuna; poiche il tutto ve niua attribuito alla virtù del capitano, perche dato orecchio à gli accusatori di Silio, la cosa andò in modo che vedendo Silio doue sarebbe ita a parar la causa, da se medesimo si tolse la vi-

Antonio Primo. poco grato per troppo milantarfi. 3. lib.zo.c.195

odio ad Alcísā 4. Plutar.nella vita di Alessan dro. Cario perche vccifo. Mitridate perche ucciso da Artaserse. s. Plutar nella vita d'Artafercaro ad Augufto. 6.Dione li. 54. Agricola cede

lor capitani, poiche se bene essi non possono far l'huo

ta. Ne peraltro fuanì la potentia d'Antonio Primo che per lo troppo milantarsi delle cose fatte da lui Nimius commemorandis, qua meruisset. 3. Questi essempi dourebbono bastare; ma perche altri non resta persuaso alla prima, arrogerò questa esfere Clito perchein stata la cagione della morte di Clito; quando rotta la pacienza hebbe ardimento di dire ad Alessandro, che egli haucua la uita per estere stato aintato dell'arme de Macedoni. 4. Questo tol sela uita al Cario, che tagliato la uena della gamba a Ciro; & questo a Mitridate, da cui il medesimo Ciro fu veciso; poi che desiderando Artaserse, che questo pregio d'hauer atterrato il fratello, fosse di lui solo, e non d'altri, non potca sofferire di vedersi spogliato di quella gloria, della quale altri si uestina. s. All'incontro questo fece grande Agrippa appresso ad Au-Agrippaperche gusto, imperoche essendo egli valorosissimo, e gran capitano, volentieri, e larghissimamente quel che era di se, e le fatiche, e la gloria concedeua al suo Principe. 6. E uolendo Tacia luoi maggio to dar vna grādissima lode al suo suocero Agricola, dice di lus nunquam in Juam famam gestis exultauit, ad auctorem, & ducem d'Agr. c,223 pout minister, fortunam reserchat. 7. non mai egliper le cose fatte da lui cercò la sua gloria; ma come ministro ciò, che gli riusciua di prospero, attribuiua al suo maggiore e al suo capitano. e con tutto ciò non gli era colui suo Signore. Et se vogliamo giu dicar con occhio libero da nostriassetti; non hanno i Principi tutti i torti del mondo a voler questo riconoscimento da i

> commodità di mostrare il suo valore. Oltre esser cosa ordinaria, che quel che fa l'essercito , si attribuisca al Capitano, & quelche fa il capitano,s'imputi al prin cipe. Lato Othe-

mo valoroso, posson bene, adoperandolo, darli

ne,co

gloriam in se trabente, tanquam, & ipse felix bello, O suis ducibus, suisque exercitibus. Remp.auxisset.

8. lib. 17. car-141,6.

Che

Che anche sotto vn Principe cattino si possa dinenir grande e honorato.

# DISCORSO IV.

N Firenze chi ha osseruato bene l'historie di quella Città questo harà trouato esser vero, che alcuni sono stati grati sotto i Principi e sotto la Republ. alcuni sotto i Principi, & non sotto la Republica; alcuni sotto la Republ. & non a fotto i Principi, alcuni ne della Repub. ne de

Principi esfersi contentati. E per questo è necessario conchiudere; che come son biasimenoli gli vltimi, a quali niuno stato attaglia, cosi sieno laudeuoli i primi, quali con l'accomodare i costumi loro a gli stati, ne quali si trouano, solcando vn mar placido, e tranquillo si conducono in porto senza naufragio. Coloro poi, i quali ancorche sotto tiranni maluagi e crudeli hanno virtuosamente viuendo operato in modo, che l'altrui maluagità non habbia potuto nuocer loro, costoro veramente tra i più saui del mondo possono essere annouerati. Tacito parlando di M. Lepido. huomo di autorità, & di sapienza gran M. Lepido visde, il quale non ostante che viuesse sotto Tiberio tiranno crudelissimo, visse morì honoratamente, mostra di dubitare,

se grande sotto Tiberio. se questo beneficio viene negli huomini dall'inclinatione, che habbia loro il Principe, quasi, come da cosa fatale, o pur dal cosiglio loro, mettendosi a caminare per vna via vota d'ambitione, e di pericolo posta in mezzo d'vna zotica alterezza, e d'vna fozza seruitù. 1. ma egli medesimo altroue confessa senza du 1116.4.car. 476 bitarne punto, di ciò esser cagione il modo, che altri tiene della vita, come fece Agricola suocero suo, il quale non prouocandosi con rabbiosa e vana ostentatione sama d'huom libero, na sotto Domè e per conseguente la morte, con la moderatione, & pruden-tiano im za sua mitigaua l'iraconda, e crudel natura di Domitiano; peratore iraco anzi con illustre, e memorabil sentenza soggiugne. Sappiano coloro, i quali vanno l'altrui sceleratezze notando, poter anche sotto i cattiui Principi trouarsi de gli huomini grandi, & che la modestia; se ella è accompagnata da vna certa industria e vigor d'animo, a cotanta lode s'inalza, a quanta altri precipi tosamente, ma senza alcun frutto ambitiosa morte procaccian dosi, si fosse alzato giammai. 2, Non sia dunque chi dica. Se z in Agr. cari

io mi fossi trouato a cotali tempi io harei fatto e detto, che a co floro si potrebbe rispondere, quel, che Temistocle rispose al Serifio, il quale dicendoli, che la gloria, che Temistocle s'hauea ac-

quistata, era stata per conto della patria, nella quale era nato gli disse. Serifio no è dubio che l'essere io nato Ateniese, mi habbia Risposta sauia di Temistocle. giouato, ma renditi pur certo; che quando io fussi stato Serifio,

mitt.car .195.

non sarei stato oscuro; & tu quando sussi nato in Atene, non sa-Plutin Te- resti per ciò diuentato huomo illustre. 3. Non può, ne dee negar si, che come in mari tempestosi non si corrano maggiori rischi, sotto vn Principe reo, che sotto vn buono, ma come quanto so no i pericoli maggiori, tanto è maggior la gloria che se ne trae; cosi temperisi col più della gloria il più del pericolo, & dietro la scorta di M. Lepido ingegnisi ciascuno di poter diuentar chiaro etiandio sotto i Principi cattiui. imperoche per quessa via troue rà parimente esser caminato L. Pisone. Il quale non mai di sua volontà piegando a voti seruili, se pur la necessità ve lo strigneua, con faujezza li andaua moderando. 4. Queste orme cal-4 Tacitolib.s. cò Elio Lamia, e Cocceio Nerua; auuenga che costui qual cagion sel mouesse, non costretto dal Principe, anzi strettamente Cocceio Ner. dissuasone da lui, si togliesse volontariamente col digiuno la vi ta. 5. Lungo questi vestigi andò oltre lietamente infino al noua tatreesimo anno della sua età L. Volusio, essendo passato, quel Lucio volu- che è di maggior marauiglia dopò Tiberio per gli infelici regni di Caligola, e di Claudio all'infelicissimo di Nerone senza rice-6 lib.13, carte uer offesa da niuno di loro.6. Ma pche meno sieno gli huomini de tempinostriscusati, non essendo cobattuti da tiranni, che in verità non ve ne sono, ne la Christiana religione il consente, no è però che data la qualità de secoli, & de gli stati si trouin molti da paragonarea Lepido, ad Agricola, a Pilone, a Lamia, a

5 lui car. 61.6.

Nerua, & a Volusio.

De Banditi.

## DISCORSO V.

20 O crederei, che fosse vno fra gli altri disetti, che corrono a tempi nostri il fatto de banditi; ciò è i ladronecci, gli vccidimenti, & l'altre sceleratezze, che essi commettono nella campagna; se io non vedessi, che i Romanistessi ne con la potenza, ne colbuon gouerno loro si seppero sempre reggere in gui-

sa, che

sa, che non fossero per alcun tempo sottoposti a medesimi mali. L'anno 294 della Città, 4500, tra banditi e scrui hebbero tatuano in Roto ardire, che ragunatifi fotto vn Erdonio Sabino occuparono ma, di notte il Campidoglio di Roma, e cercando di far effetti mag giori, furono oppressi: ma non senza la morte del consolo Romano P. Valerio Publicola. I. L'anno 620. vno schiauo Soriano te 47. detto Euno rotti i ceppi con vna gran moltitudine di schiatti in Euno Sociano Sicilia pose insieme vn giusto essercito; & dopò lui vn'altro; il capo de schiati di abbotinati. cui nome fu Cleone raccoltine insieme settantamila fecero più volte guerra, e combatterono con gli esferciti Romani; e non potendo esfer vinti da pretori a questo fine mandati, su bisogno commetter l'impresa al consolo C. Fuluio. 2. Trenta tre anni 2 Floro lib. 56 dopò essendosi commossa vn'altra guerra in Sicilia pure da serui, fu vinta per opera del consolo M. Aquilio. 3. Come fanno ferui. talora i periodi de morbi del corpo, iui a trenta altri anni se ne commosse in Campagna vna di gladiatori; la quale non hebbe prima altro principio, che disettantaquattro di questa razza. I quali sotto Criso e Spartaco crescinti a gran numero vintero spartaco e sua in battaglia Claudio Pulcro legato, eP. Vorenopretore. Et se ben poi il pretore Q. Ario vecise Crilo con venti mila di loro, nondimeno Spartaco trattò male in vna battaglia il consolo C. Lentulo; e peggio fece in vn'altra a L. Gellio e al pretore già detto Q. Ario. Non si ristrinsero dentro questi termini le vittorie di Spartaco; il quale in vn'altra giornata afflisse fieramente l'effercito Romano sotto il proconsolo C. Cessio, e il pretore Cn. Manlio; ne prima a si siera guerra si potè dar sine; che l'anno 984, nel quale M. Crasso affatto li confisse. 4. Non 481010, de bel. dissimile a questa pochi anni dopò su suscitata la guerra de cor spatienel lib. sali, perche come la terra; così il mare, eli scoglissentissico le percosse di così fatta pestilentia. Et se bene P. Seruilio valoco: famente si fosse con esso loro portato; nondimeno essendo stata la vittoria sanguinosa, su necessario eleggere alla soma di tanto peso la persona di Gn. Pompeo. 5. A tempo di Tiberio stiono de bel. Imperadore Tacfarinate Numidia poco meglio che seruo, non per. Plutain P5 contento di rubare, e di correr l'Affrica come lua. montò in Elestib.92. tanto orgoglio, come di sopra dicemmo. 6. che minacciò l'Im perator Romano, che di continuo il tormenterebbe, se egli non gl'assegnaua paesi, oue ricouerarsi col suo essercito. No 7 Tacita lib. 22 non gl'assegnaua paesi, oue ricouerarsi col suo essercito de la carria della carria della carria de la carria della carri fu questo giuoco d'vna state ò d'vn verno; ma commeiato l'an-caretta l no 770. non fu finito infino al 777. A tempi di Claudio, Trosobore fattosi in Cilicia capo ancor esso di ladroni, non solo se pode ladroni. fece vedere ne monti e ne luoghi forti, ma calato nel piano,

6 lib. 3.cap 23.

Negli Imperi, che habbino fectioni.

uenne gran de

Marcone.

Marco di Sciarra.

9 Plut.in pom pee car, 8 4.

e alla marina. fu il tormento de terrazzani, de coltiuatori. de mercatanti, e de marinari: ne Curtio Seuero li potè frenare con la sua caualleria; ne il Re Antioco p adron del paese l'haurebbe con aperte forze potuto arrivare; se con lusinghe, e con ingani non gl'havesse prima divisi; & vcciso finalmente Troso-8 lib. 12. carte bore con alcuni pochi de principali, non hauesse riparato al re sto con la clemenza. 8. Possiamo dunque veramente dire; che si come i corpi humani generano bachi, ele case, oue si abita producono topi, e dalle immoditie nascono alcune sorti di vermi; così ne gli stati, e ne gli imperi ò piccoli, ò mediocri ò gran ò grandi ò pic di, che ellino si sieno; torza è che tanto o quanto si veggano sor coli ; foiza è gentalora di questa importationi ger talora di queste imperfetioni, secondo più o meno si por. gualche imper gono delle occasioni che sieno atte a produrle, imperoche alla guerra de corfalidiede grande alimento la lunga guerra, che erà durata tra i Romani, e il Re Mitridate. la guerra mescolata diserui, e di banditi nebbeluogo dalle gare, e seditioni tribunitie, l'altre che furono seruili nacquero dalla quantità gran de deserni, i quali riconosciute selor forze, e fatto sabbricare Tacfarinate di spade, e pili, e lancie dalla loro catene surono vinti la maggior parte più con la fame, che col ferro. Tacfarinate diuenne gra de per la distanza di Roma, per vaghezza di preda; perche non imperito dell'arte militare, quelche auuenir ne douesser volea preporre vn glorioso rischio ad vna infingarda e pouera quiete; come il medesimo in gran parte si potrebbe dire di Trosobore. Non ci marauigliamo dunque; se a nostritempi Marcone, aggiu gnendo all'ingiuria il dispregio si fece in Calauria cognominare Re; come si legge nella già detta guerra de corsali, che sece Atemio pastore: il quale vestiua di porpora, hauea lo scetto d' argento, e a guisa di Recingeua con benda la fronte. ne meno ci marauigliamo, che Marco di Sciarra non curando de Pa pi,ne del maggior Re de Christiani affligga quasi a vicenda hor l'Abruzzi, e hor lo stato della Chiesa; e che con tamburi, e ban diere spiegate quasi non più ladrone, ma capitano cerchi con honorato colore, di adombrar le sue colpe; perche anche i corsali con le naui dorate, con le vele di seta, e co i remi ador ni d'argento procurauano di ricoprire l'ignobile condition lo ro, e la viltà del missiere, che haucano alle mani. 2. è ben necessario, che si pensi a rimedi, e i trouati infino a quest'hora, ò rinouati dall'ardente carità, e sollicitudine del presente Pontefice son veramente degni della prudenza de gli autori loro il ridur le grascie ne'luoghi murati, non permettere che in campagna si cuoca pane, non si venda poluere ne piombo, non

bo, non vi sieno calzoni, non maliscalchi, si lieuino le uele e i remidalle barche, si corra all'armeal suono della campana, sieno assegnate le taglie a gli ucciditori de malfattori, perdono a loro medesimi e rimunerationi vecidendo i loro compagni, di che non è rimedio più utile, non si habbia pratica con essi, e altririguardi bellissimi. Ma perche per auuentura non sarà fuor di proposito veder, se ve ne fosser de gli altri, io andrò circa il co batterliaccennando que'precetti, i quali furono tenuti da gli antichi, non v'aggiuguendo altro del mio, che andarli insieme tutti in questo luogo ragunando. E innanzi a tutte l'altre cose, non è alcun dubbio, la fomma di questo affare consister quasi tutta nella eletione della persona, a cui cotal carico s'habbia a commettere poi che non bastando i pretori, si uede che i Romani ricorrono a consoli, & per la guerra de corsali essi crea ro no il maggior capitano, che hauessero in quel tempo, come fu Pompeo. l'autorità assegnatali fu ampissima, & quale innanzi Autorità di Pompeo cona lui non era stata mai data ad altro capitano Romano, come tra i Corsali., quella, che non hauendo appello si destendeua non solo in ma re,ma in tutti luoghi di terta ferma, che per trentacinque miglia s'appressassero al mare, con potestà di eleggere quindici suoi luogotenenti con la medesima autorità, che a lui cra stata conceduta; e che potesse metter mano sul dinaro publico a fuo piacimento senza hauerne a dar conto. Fatte queste prouifioni dal Senato, non dissomiglianti, delle quali in gran parte sonostate fatte a tempi nostri, il pensiero di Pompeo su questo, a guisa di cacciatore procurare di ristringer la fiera in poco pae se: & perche abbondaua di soldati e di capitani, messe che hebbe le poste in tutti i seni, & ridotti del mare mediteranco, egli si diede a dar la caccia a corsali: i quali-rifuggiti in Cilicia, quiui da lui fur superati. ma perche i nostri banditi ci molestano in terra ferma, e per ciò i danni, che riceuiamo da essi hanno più somiglianza con quelli di Tacfarinate, io parlerò dell'arti tenute da Tiberio, & da Bleso suo capitano contra Bleso Capita-dilui, le quali sur queste. Commise l'Imp. a Bleso, che inui-no di Tiberio, sua arte cotro tandogli altri a posar l'arme con promessa di perdono, tutto il Fuoruscita suosforzo mettesse ad hauer alle mani Tacfarinate; nel qual modo molti fur riceuntisenza castigo. Fosse ad alcuno parrà indegnità l'hauer in vn certo modo a pattuir con questi ribaldi; ma oltre che questo non è pattuire a fatto, perche si proseriscono le conditioni, e non si accettano, quando pur cosi fosse, ricordo esser vsficio da sauio saper ne gli urgenti bisogni inghiottir francamente l'amarissimo calice dell'indegnita. Contra

Bleso divise in tre parti il suo effercito

Contra il capo non si potendo tenere il modo di Pompeo, perehe i Principi non danno mai tanta autorità assoluta, ne tanta potenza vnita, fi incominciò a guerreggiare con le medesime arti tenute da lui, il quale dividendosi interuppe, e hor da vn luogo, e hor da vn'altro assalendo i Romani; anche Bleso diui se in tre parti il suo essercito, e vna datane al figliuolo, vn'altra a Cornelio Scipione, e vn'altra tenuta per se, aspramente incominciò a strignere i fuorusciti, hor da fianchi, hor dauanti, & hor dalle spalle serocemente battendoli, nel qual modo ne vccise gran numero. E con tutto ciò non bastando a spegnerli, diuise le sue tre bande in altre parti minori, la cura delle quali commise a centurioni d'esperimentato ualore, e sopraggiunto il uerno (bisogna considerar diligentemente queste particelle) non andò altrimentea suernar ne'soliti alloggiamenti; ma fatti de forti in diuerfi luoghi al proposito, per mezzo di huomini pratichi del paese, non lasciaua per breue spatio di tempo pren der fiato al nimico. Questo ci insegni, quanto importi l'hauer a far co'banditi. questo capitano hauendo preso il fratello di Tacsarniate, & lui lasciato talmente in piede, che iui a non mol to tempo rinouò la guerra più gagliarda, che mai, meritò con tutto ciò dall'Imp.quel che non si fa hoggi, gli honori trionfali:ilquale di più permise, che dalle legioni secondo l'uso antico 10.11.3.car. 42. fosse salutato Imperadore. 10. Risorto Tacfarinate più tremedo, che prima, fu di nuono preso per partito da P. Dolabella cui toccò il carico dell'impresa non grani, nec uno incursu consectandum hostem uagum. 11. ma eletto per saccomanni Mori elettisfimi, diuider poi il suo essercito in quattro parti, & egli finalmente fu quelli, che coltoli a dormire, e più tosto con ingan-

Quanto impor ti l'hauer a far con banditi.

11.lib, 4. carte

48.

Banditi lor guerra perico-

ni, che con giusta battaglia li diede la stretta. Quando io penso, onde nasca tanta difficoltà, che queste male piante non si possono sbarbare, mi si parano innanzi tante cagioni, che non è marauiglia, se ne seguono gli effetti, che noi veggiamo; perche combattendo con disperati, i quattro non uagliono contra uno, onde conviene esser loro di gran lunga superiore di gente; perche sono auezzi alla fatica piu di qual si voglia altro, ancor che soldato pratichissimo de nostri tempi, onde camminano, & caualcano fortemente, perche tollerano la fame, e il freddo, il caldo, il fonno, e il modo del dormire più che possa far corpo humano, onde le fuggono, non si possono arrivare, se l'hauete del pari, vi sono superiori, se uoi patite disagi, essi son franchi. Hanno più vbbidienza perche il commune pericolo li fa tali. E non essendo per lo più altri, che vn sol capo, non sentono i

tono i trauagli delle precedenze, ne le gare de capitani, che il più delle volte impediscono i grandi affari, non portano rispetto a ministri, ne a communità, onde i negozi si habbiano a ritardare, perche ogni cosa fanno con uiolenza. Non bisogna dunque ingannarsi col fatto loro; perche se l'auantaggio non è notabile,non solo non se ne può sperare vittoria, ma si porta rischio di riceuerne danno, e uergona. Ci pareua strano alcun tempo fa; che Alfonso Piccolomini non si potesse corre alla rete; e nondi lomini, meno le cose succedute altroue ci hanno mostrato; che non fu piccola lode hauerlo finalmente alle mani; poi che al Gran Duca di Toscana per hauerlo, conuenne mandarui il suo Generale soldato effercitato nelle guerre di Fiandra con molti buoni foldati,e capitaniide quali feriti,e morti alcuni, vi restò anche fe rito il Generale medesimo. Crederei dunque, poiche questa è opera di tanta qualità, che sia bene l'andar veggendo, qual per lo più a tempi nostri pnò esser la causa di questo male; e da che venga, che vn paese ne sia più infetto, che vn altro; perche conosciuti i mali, più ageuolmente, come i medici fanno, vi si applicano irimedi, Ne prenderemo punto errore, se diremo in gran parte i banditi hauer principio dall'otio; percioche gli huomini occupati meno peccano de i non occupati; onde chi volesse hauer poco numero di simil gete nel suo paese, sarebbe il por mira, che nel suo regno no stieno huomini otiosi. L'otio micidali, fa due forte d'huomini, mendici, e ladroni. il debole, e'l pufillanimo si gitta a quella meschinità dell'andar accattando, il gagliardo; e robusto per leggier cagione salta alla campagna. Per ciò tra le opere de Principi, gloriose sono state sempre tenute le tagliate de monti per acconciar le strade, i diseccamenti delle paludi per purificar l'aria, le fabriche delle muraglie grandi, ò profane ò facre, poiche oltre la cagione, perche elle si fanno, si togliel'otio padre de mendici, e de ladri, due mali grandissimi de gli stati. One son parti, e fationi, ini conuiene, che seguano del continuo brighe, e vecidimenti. Et si è trouato chi per ragione di stato habbia detto esfer bene cotali fationi dissimolarle, perche è un arte nascosta à regger i popoli feroci, i quali riconoscendo le lor forze si ribellerebbono a loro Signori ogni uolta, che fossero uniti, di che non si può dire, ne pensare più scelerata sentenza, imperoche son questa gente cagion d'ogni male, ne haurà mai il suo stato quieto, chi non pensa sbarbarle. E io mi stupisco perche i Principi non vi prendano tal'hora più gagliardi rimedi, perche facendo pur in virga ferrea quel che vogliono, quando così mette loro Difc, Ammir.

conto di farlo, in questo come alloppiati lasciano andar l'acqua alla china, appena aprendo gli occhi, quando sentendo pre dar il paese, e vecider i poueri sudditi, e suergognar le fanciulle, e mettersi sotto i piedi la religione, non sono quasi più a tempo di ripararui. Sarebbe forse degno di metterin confideratione, che non leggermente, ne per ogni fallo si corresse a dar bando a chi che sia; onde io sono più volte caduto in pensiero, che in Toscana non alligni questa peste per molti riguardi, che si han no a debitori, i quali non possono esser presi in luogo sacro, non in lor casa essendo gli usci serrati, non tutte l'hore del giorno, non in alcuni giorni di ferie, non ne palazzi publici; e finalme; te niun cittadino può esser satto prigione, se prima non è tocco. Ne delitti criminali come in Venetia si fa gran distintione de casi pensati a non pensati, cosi stimerei, che si hauesse a far gran distintione tra le cagioni, che han prodotto gli eccessi, non essendo per auuentura da procedere cosi contra uno, il quale habbia ucciso vin altro per rubarlo, come con colui, il quale ciò faccia per non esser rubato. Per la qual cosa a coloro i quali non uolontari spargeuano il sangue, concedendo le saa. l'afilo Nucre leggi antiche de Giudei. 2. Che doueua far io, dice Oreste, mio padre m'ingenerò, la tua figliuola mi partorì. or non douea io più tosto porger aiuto a chi fu cagione, che io nascessi, che a coleila quale mi nutri? 12. Sono cagioni de fuorusciti le fortezze de siti, come sono selue soltissime, montagne aspre, e luoghi scocesi, e dirupati; onde tutto che spesso nel regno s'annidino di questi ladroni, in Terra d'Otranto nondimeno io no so esseruene statigiammai, ne in Terra di Bari, ma si bene in Abbruzzi e in Calauria; il che fa che maggior diligenza s'habbia a porre in vn luogo, che in vn altro: il medesimo auuiene in pacse di confini, perche passando scambieuolmente l'un bandito di qua, el'altro di la; presto uien quel di mezzo a riempiersi di tristi; i quali priuati de loro beni, non penan molto a gittarsia uiuere di quel d'altri; nel qual caso se i Principi preponen do a loro interessi?amor della giustitia, non curassero, doue che sia, che il maluagio pagasse la pena del suo fallo, pur che nel modo, che si potesse, fosse punito, senza alcun dubbio la copia de tristisarebbe di gran lunga minore. ma ancor questo è stato recato a ragione di stato, che vn Principe i banditi d'un altro Principe fauorisca, arte tenute da i uecchi Re Aragonessi contra la Chiefa, che fece finalmente loro il mal prò. Io fon

> diparère, che in gran parte i fuorusciti di questi tempi habbiano hauuto non dico principio, perche v'erano ancor prima,

Mic, 35.

12. Euripide. Siti fortinutri. Scono banditi,

Rimedio conera banditi.

ma accrescimento dalla fame grande, che è stata in questi due anni in Italia: alla quale i Principi buoni cercano di ripararè per carità; i prudenti per la conservatione dello stato, i desiderosi d'honore per gloria, e i malitiosi, & auari per non perder i frutti, che peruengon loro dalla vita degli huomini. Bisogna Pocchio a mol dunque hauer l'occhio a molte cose, & quando si viene a rime- re cose. di, guardar diligentemente, che non sieno più agri de mali istessi; onde quando vogliamo smorbar il mondo debanditi, vegnamo con le pene e i supplici, che si minacciano a quelli, che hanno hauuto pratica con esso loro, a moltiplicarli; che altro è hauer hauuto intendimento con banditi per esser a parte della preda, per far vendetta de loro nimici, o per minacciare alcu no e farsi temere; & altro è hauer talora dato loro alcuna cosa perche non abbrucino le tue biade, ò non vecidano le tue bestie, ò non ti facciano altro danno, perche per lo più sappiamo, che niuno dona volentieri il suo. Et se molte volte non si danno le cose piccole per amor di Dio, non si ha à credere, che si dien le grandi per amor di questa canaglia, se la tema non costrignesse altruia farla. Ne douer è; che del fallo, che tu Principe commetti in hauer lasciato crescere il numero de ladroni: io priuato fostenga due pene; l vna da loro che contra mia volontà fui costretto a pascerli, e l'altra da te per hauerli pasciuti. Gli alloggiamenti ò violenze de foldati non vogliono effer tali; che a colui, il quale ha dar loro ricetto, e spesso da mangiare, paiano vn zucchero l'ingiurie riceuute da banditi. Vn malmi par che sia quasi irremediabile nel fatto di questa gente; il che è che essendo essi Italiani, e non forestieri, e per questo di lingua, d'habito, e disembianze similia noi, quando veggono di farla male, non hanno a far altro, che a mutarsi il nome, e capitano in Roma, ò in Napoli acconciarsi a star per seruidore con altri. iquali (campati i soprastanti pericoli, sanno ben a tempì e a luoghi rimettersi insieme. E per ciò parrà forse meno stra no quel, che si disse di sopra, che sopratutto è necessario di spegnere il capo, e porta il pregio di perdonar a molti per hauerne vn solo; anzi quando per hauer il capo in mano, si desse entrata ferma fin che viuesse l'vcciditore, non sarebbe fuor di pro posito. ma a questo crederei, che si potesse porgere ottimo rimedio, se imitando i dogmi ecclesiastici, i quali imitare nelle Dogmi eccles cose del secolo è consiglio viilissimo, si prendesser ordine, che non si riceuesseniuna persona forestiera in vna Città, la qual non hauesse fede de magistrati del suo pacse, la qual i cherici dimissoria, e i soldati chiamano passaporto. Solo vna cosa ag-

giugnerò

giugnerò e porrò fine a questo discorso; che molto couien guar dare, che i partiti, che si pigliano intorno i banditi, non sieno vn guenti da rogna; i quali, quando il corpo non è purgato di dentro, la leuano ben via, ma torna subito, & onde l'vsficio di buon medico è ordinar in modo, che ella non piu germogli.

Perche à gli hucmini grandi gli honori negati agginngan riputatione.

#### DISCORSO VI.

tue coronate d'alloro nella Città, dopò i quali mandato a que

Honori negat i a grandi aggiñ ger riputatio-



Raffrenare le correrie, e i tumulti di Tacfarina te in Affrica erano uno dopo l'altro stati man dati più capitani in quella prouincia. I quali effendo tuttauia Tacfarinate in piede, & continuando tutti a dire, che la guerra era finita, haueano finalmentre tre di essi ottenuto tre sta-

P.Dolabella di che richiede Ti berio

gouerno P. Dolabella ancora che egli non hauesse hauuto la legione, che haucano hauuto gli altri, valorosamente, & con espe dita industria pose fine a quella guerra, e vecise anche Tacfarinate nondimeno chiedendo gli honori trionfali a Tiberio non. l'ottenne. Il che fece Tiberio: dice Tacito, per non scemar la glo ria di Bleso, ilquale innanzia lui era stato a quel gouerno, & era figliuolo d'yna forella di Seiano tanto suo fauorito, & soggiugne. Sed neque Blefus illustrior, & buic negatus bonor gloriam intendit. 1.ma per tutto ciò ne Bleso su per questo piu illustre, & a costui l'honor negato accrebbe riputatione. Elio Lamia, di cui di sopra si parlò, su a tempi di Tiberio per nobiltà di sangue, e per altre sue buone qualità Senatore di molta stima: il quale hauuto in gouerno la Soria, e non mai mandatoui, ottenne la prefettura di Roma. Certa cosa è, dice il medesimo autore, che il non esferli conceduto d'andar al gouerno gli recò honore. Et non permissa prouincia dignationem addiderat. 2. Volendo io ritrouar la cagione, onde ciò auuenga, ho finalmente stimato non da altro procedere; se non perche il popolo, ilquale è spettatore delle attioni de Principi, & del continuo sa i suoi

discorsi, & mette gli huomini al paragone, trouando, che il meriteuole non èriconosciuto, va inuestigando, se ciò può auuenire da alcuna sua colpa, & non vela ritrouando, con-

chiude

1 lib.4.car.48

Elio Lamia.

2 lib.5.c.63t6.

chiude ciò nascer dal disetto del Principe; & in tanto va facendo maggiore, e più viuo il merito di colui. Al che forse hebbe ri guardo Catone il maggiore, quando disse, che egli amaua più Catone censoche le gentiandasser cercando di lui, perche non gli fosse posta rio non si cura la statua, che perche gli sosse stata posta . 3. Non si dourebbon de sue statue. dunque turbar tanto le pérsone; quando non conseguiscon gli apohonori;poi che non conseguendoli è gloria;anzi vi sono stati di coloro, i quali potendoli conseguire, non han voluto conseguir li, come fece Mecenate, il quale contentandosi dell'ordine eque Mecenate non stre trapassò l'autorità degli huomini trionfali, consolari, co-cura d'ester se stui su imitato da Salustio Crispo: che ancoregli non essendo natore. più che caualiere andò auantia i primi della Città, quamquam prompto ad capessendos honores adien. 4. benche hauesse agenole e 4 lib. 3. c. 35 pronta la strada a prender gli honori. Dall'acorto, è giudicio so scrittor nostro vien questo modo di fare chiamato ambitione a roucício, & considera ciò nella persona di Mella fratello Mella padre di di Galleone, & di Seneca, & padre di Lucano poeta. Il qual Lucano de effer Mella si astenne de gli honori per ambitionem praposteram ve eques senatore. Romanus consularibus potentia aquaretur. 5. acciò che non essentia di consularibus potentia aquaretur. 5. acciò che non essentia di consularibus di consularib ceuuto da noi, in quanto vaglia a por freno a non procurare con tanta fatica quelle dignità; che in poter nostro non è di co: feguire, perciò che gli huomini buoni essendo vsati a biasimare infino all'affertata pouertà, non che altro ragioneuol. mente biasimeranno anche l'affettato dispregio dell'honoranze maggiori, insieme con la simolata

continenza de gradi mediocri, & a colorogli honori negati aggiungeranno riputatione, i quali essendone giudicati meriteuoli pinon (18) per loro colpa, o am-abitione a ro-

uescio,

ma per vera maluagità de Principi non l'hauranno con- ranno ranno con-

> fegui-

Difc. Ammir.

Che si deo procurar di sapere, qual sia la natura the second de Principi , ede popoli : All contractions of the contraction of the contract

#### none Did S.C O Ris On VH. and rabin

VITE le nationi da tre sorti di genti son gouer nate, o da popolo, o da ottimati, o da vn Princi-pe; qualunque di costoro gouerni, necessaria co sa è sapere qual sia la natura, & i costumi di colui, il qual ti gouerna. Dunque si come gouerna do il popolo, ò i nobili, conuiene intendere i lo-

ro modi, & costumi e coloro erano chiamati saui, & intendenti de tempi che correuano, a quali era noto, in che guisa s'hauesse a regger con costoro; cosi girata la potenza a vin solo; qual sia la natura e i fini e i pensieri di costui s'ha da inuestigare i hac conquiri tradique in rem fuerit. 1. La prima volta, che nella mia gioual nezza io presi a leggere la rettorica d'Aristotele, mi marauigliai non intendendo la sottigliezza, e la prudenza di quel-mirabil silosofo, che hauesse a fare con la rettorica il conoscere, qual sia la natura de vecchi, qual de giouani, qual de ricchi, qual de potenti, esimili, le qualine libri dell'arte oratoria di Cicerone non mi pareua hauer veduto, fin che venendo con gli anni il diritto conoscimento, ma'accorsi, con prosondo giudicio hauer egli queste cose prima voluto mandar innanzi, non si potendo ancorche con qualunque vehemeza e adornezza di dire, muouer chi che sia se ci sono ignote quali son quelle cose, che sono atte a rendercelo grato. La mira dell'huomo ciuile non altroue ha teso l'arco del suo pensiero, ò per schifar danno, o per procacciarsi vtile à honore à p proueder alle cose sue publiche, cosi di pace, come di guerra, che a colni il quale gonerna, ò fia popolo, o fia Principe, ò sieno ottimati. E dunque sopra tutte le cose da cercare, qualidi costoro sieno i costumi per poterlia quello tirare che tu stimi essere il commune beneficio, ò buono stato della Republica. E come non meriterebbe nome di buono agricolto re colui, il quale ancorche sapesse il tempo di seminar le biade, edi porregli vliui, ele viti, e di potarle, e propaginarle, non però sappia qual sia la natura della terra, che egli lanora, e se più vna cosa ella ama, che vn'altra; così è indegno del nome di buon politico colui, il quale di questa arte di conoscere i costu-1. 1. 1

mi de Principi sia ignorante; che Principe si chiamera non solo il Re,ma il popolo, o gli ottimati, che quell'imperio gouerneranno. Plutarco, il qual fu quel sommo filosofo e istorico, che ciascun sà, & il quale ciò che scrisse, parue che fosse scritto di ma no delle gratie, sopra tutti i libriche egli scrisse, bellissimo, utilissimo, e prudentissimo libro è la sua politica, nella quale dopò la prima base posta da lui, che è l'intentione dell'huomo politi. co; la qual meritamente vuol egli, che sia non ambitione non vtile, non trastullo ma honestissimo sine di publico bene, tosto dice esser necessario nolgersi a conoscere i costumi de cittadini. & per ciò impiega molte parole a mostrar qual sia la natura de gli Ateniesi, pronti all'ira, & i medesimi piegheuoli alla misericordia più frettolosi al sospetto, che patienti con l'indugio ad esset fatti capaci del nero, e altre loro proprietà. dice de Cara cattagines, e taginesi esser rozzi, maninconici, ubbidienti a magistrati, a sud lor natura, ditinoiosi, verso i pericoli infigardi), e quando sono accesi d'ira bestiali, e crudeli. Et tutto ciò dice egli; perche il non conoscer coloro, co'qualiti conuien viuere spesso è cagione, che ti uengan falliti i pensieri, che sopra di loro haueui fondato. il che non meno auuiene nella Città, che nell'amicitia dei Re. Onde io ho sempre stimato, non per altro gli storici andar per i libri spargendo i costumi depopoli, per farneaudertiti i lettori, perchesapendoli, sappiano parimente come nelle paci, o nelle guerre con esso lor gouernarsi. Dice Liuio de Francesi. che sono iracondi. 2. Et poco poi dediti alla religione. 3. E al troue li chiama impatienti del caldo, in altro luogo, che le prime lor battaglie son più che di huomini, l'ultime esser meno, che di donne. 4. Cefare li giudica mobili in pigliar i configli. 5. temerarii, come quelli, che intese le cose, l'hanno per tali. 6. fie. 6. lib. 7. c. 96. ri in pigliar le guerre, ma in sostener le fatiche, e le calamità d'animo effeminato. 7. Dice Tacito de Greci, che son pronti al 7. lib. 3. c. 37. le cose nuoue, e marauigliose. 8. & che grandemente si rallegra no delle antiquità. 9. Eda Liuio sono chiamati più ualenti di lingua, che di fatti. 10. il medesimo autore mostra, che gli 9.lib.18.0.145. Spagnuoli sono inquieti, e desiderosi di cose nuoue. 11. Di 10.lib.8.c. 42. ceche i Numidi sono sopra tutti gli altri barbari straboccheuolialla luísuria. 12. Appresso di lui i Rodiani; d'alcuni popoli parlando, dissero, che il popolo de gli Ateniesi è ueloce, e 12. li b. 29. cetà lopra le sue forze ardito a prender l'imprese; che i Lacedemoni indugiano, e appena etiandio in quelle cose, in che si considano: pongon mano; affermarono, che il paese dell'Asia partoriua in: gegni uani, e che di essi stessi Rodiani il parlar era gonfio, sti-

Costumi di mo lte nationi. 2.lib. 5.c.9 . 3. lib. 35.c.416.

4.lib.10. c.177. 5. lib. 4.c. 42.

r; nella pri. a Tito. 14 lib. 18. car. 15 lib. 19. car. 163. 16 lib. 20. car. 17 lib. 21.car. 19 lib. 17. car. 129.

20 Tui c. 141. 21 lib. 12. car. 82.6. 22 lib. 5. c. 64.

24 lib. 28.carte 319. 25 lib. 2. c. 23.

196-

28 li.8.c. 143. 130. 30 lib. 19 carte 160. 33 lib. 16. carte

180. 131. 36 Date in varij luoghi:

3.4c

ri lib. 45. car. mando di soprastare all'altre Città. 12. San Paolo chianio quelli di Creta sempre bugiardi, cattiue bestie, & panciuti; i quali cosi prima erano stati chiamati da Epimenide. 13. Dice Tacito de Germani, e de Francesi, che hanno i corpi molto sottoposto à infermarsi. 14. cancor egli li chiama impatienti del caldo. De lazigi, che sono solo buoni a cauallo. 15. che i Germanifirallegrano della guerra. 16. de Giudei dice molte cole, ma che sono costantissiminella sede. 17. Che i parti non son punto auezzia tollerare l'ingiurie 18. Che gli Egitij 18 lib. 5. c.65. hanno una prouincia dissicile a entrarui, abbondantissima di vettouaglie, per religione, & per lasciuia disunita, leggiera, e la quale ne a leggi, ne a magistrati vbidisce. 19. Che la uirtù de Sarmati è quasi fuor di se stessi, niuna natione tanto dappoca alle zusse pedestri, doue a cauallo t'incontrano, appena si truoua intoppo che faccia lor resistenza 20. de barbari in generale; che non fanno fortificarsi. 21. che hanno l'indugio per cosa 23 lib. 19. carie seruile, l'esseguire presto per opera reale. 22. che nella sor sede non è da farsi molto fondamento. 23. il che su ancor detto da Liuio. 24. Disse parlando de i Reingenerale, che il douere è loro cosa insolità, non che lecose basse. 25. che sono presti a temere; ma se riede la sicurezza più da piaceri, che dal-26 lib. 20. carre la religione si lasciano vincere. 26. Disse Liuio per venir ad Italia: che i Liguri erano duri nell'arme 27. che i Lucani, mu-27 lib. 27.carte tauano la fede con la fortuna. 28. de Romani disse Tacito, 29 lib.17. carte che ne l'intera seruitù potcuano patire, ne l'intera libertà. 29. che la plebe Romana era schernitrice. 30. chiamò Roma uaga di ragionamenti. 31. feconda in generare inimicitie. 32. de-31 lib.13. e. 87. siderosa di discordie. 33. sagace in spiar gli odi. 34. pronta a porger orecchi, e credere tutte le nouelle, quando son cattiue. 35. Parliamo delle cose presenti; dal Guicciardino su im 34 lib. 10.carte putata a Bolognesi la magniloquenza, & attribuì a Castigliani aslib.17.cane la magnanimità. Forse su chi per isdegno poetando chiamò i Genouesi, huomini peruersi. I Sanesi vani. I Fiorentini auari, inuidiosi, e superbi. 36. Vno scrittore d'historie di cui non truouo il nome, chiamò i Napoletani baldanzosi. Altri scherzando mostrò, che i Venetiani nella lor lealtà talor uagillasse-

37 Boc. no. 2. ro. 37. Matteo Villani allegandone Isidoro, disse; che i Greciper natura sono lieni, i Romani graui, gli Affricani astuti, e malitiosi, e gli Italiani feroci, e d'agro ingegno. poi alla lua Toscana ristriguendosi, mostrò, che i Sanesi sono riputati lieui per natura, gli Pisani astuti, e malitiosi; gli Perugini feroci, e d'agro configlio : gli Fiorentini tardi-gradi grani, e concitati, e cosi per natura gli Romagnuoli hanno corta la fede. 38. Hora quanto importi il conoscer questi co- 38 lib. 10. cap. stumi di popoli, e per conseguente delle tali prouincie di tali popoli; ne darò vn'essempio molto atto a sar considerare, quanto sia grande l'importanza della cosa, di cui trattiamo. Et questo è, che fra gli arcani dell'Imperio, diremo hoggi per vn configlio profondissimo distato, lasciato da Augusto a posteri Imperadori su auuertito; che non-fosse lecito a niuno Senatore; ne a niuno caualiere illustre Romano tenza licenza Egitto regno de i Celari di poter entrar nell'Egitto. Et questo su perche e lue qualità. qualunque quella provincia occupasse, che si può dir che sia il serraglio della terra, & del mare, ancorche con leggiere presidio contra grandissimi esserciti non costrignesse l'Italia a perirsi di fame. 39. Il che su ancor cagione, che doue a gouerni 39.11b. 2.c.26 dell'altre prouincie si soleano mandar Senatori; a questa si man dassero cavalieri Romani; i qualiessendo di minor autorità, che i Senatori, men di loro si potea temere. Chi non uede, che consiglio di tutto questo configlio d'Augusto nasce dal conoscere cosi ben Augusto. la grassezza del pacse, come la leggerezza de ceruelli de gli Egi. tii ? i quali costumi e qualità se conosciuto non hauesse, non haurebbe potuto lasciar questo consiglio a suoi successori, come fece. Passo più oltre, perche ciascun vegga, quanto importi faper i costumi delle nationi. I Turchi uolendo far alcuni patti co'Venetiani haucano fatto scriuer quelle capitulationi in lingua latina. Il che peruenuto a notitia d'Andrea Gritti, il qual Andrea Gritti fu poi creato Doge di Venetia: subito aunisò i suoi, che faces-ni, sero opera, che quelle capitulationi fossero scritte in lin. gua Turchesca essendo costume, e legge de Turchi di non esser tenuti offeruar quelle cofe, che in altra lingua, che nella loro fof sero scritte. 40. Il conoscer la natura de Principi è cosa mol- 40 Bebo lib. 40 dell'itto. to difficile, perche il gioielliere non può apparar l'arte sua, se venet.c.60.
non uede, hà tuttauia per le mani di molte gioie, e i Principi
cognoscere la non che molti non se ne possano hauere: ma sono molti fossi, natura de Prin e molte mura, e molti draghi più che negli orti dell'Esperide a cipi. penetrare e a conoscerne pur vno. La qual dissicoltà è così esposta a gli occhi di tutti, che non ha bisogno di molta prona. I Principi ricuoprono le loro imperfettioni con lo splendore delle ricchezze, e fanno come coloro, i quali con molti odori soani, e potenti spengono presto il setor d'alcuna carogna, che sia loro arrivata nel naso: onde è malagenole il conoscer l'imperfettioni, e il sentir la puzza delle loro ree opere. Chi non ha sottiluista spesso confonde il Principe col principato,

Persco in due cose grande.

guerra, o per le buone leggi del regno, o per lo valor d'alcun Ca pitano, o d'altro ministro succedono molte cose landenoli, nelle quali il principe non ha parte alcuna. E ancor da considerare, che il principe per far alcune opere degne di lode, non per questo segue, che sieno principi buoni. Di che due principi vn Grecoeun Romano faranno amplissima fede. Perseo Re di Macedonia in due cose grandi, e honeste hebbe animo ueramente reale, ne doni che facea alle Città, e nel culto degli Iddii, e nondimeno nel resto su di cosi strauagante ceruello, che qua le egli si fosse, ne egli stesso, ne altri sel potea leggiermente dare ad intendere. Costui non parlana a gli amici e domestici suoi;a cui appena conoscea, facea buona, e lietissima cera. A persone grandi, e che per tali si riputatiano facca doni fanciulleschi, comedicoseda mangiare, e da giocare; altri che non pur se l'aspet tauano arrichiua, onde alcuni stimauano, che egli sempliceme te scherzasse, altri che senza dubbio sentisse dello scemo. 41. Di che magnificenza mancarono le muraglie fatte da Claudio, e quale eloquenza non apparue ne gli scritti suoi ? e dall'altro canto qual più smemorato Principe, e dappoco, e quel che è peggio qualpiù crudele, e scelerato potè trouarsi di lui ? Leggasene l'autor nostro, nel quale se bene non è tutto l'intero suo principato, se ne uede nondimeno tanto che basta. Fanno dunque queste cose malageuole il conoscere qual sia la natura, e i costumi de Principi. Con tutto ciò a me non rincrescerà mettere alcuni breui capi, per i quali quasi per alcuni segnali si possa poco più, poco meno andar, divisando qual sia la lor natura, imitando in ciò i medici, i quali come che gli occulti humori, che son dentro il corpo humano non possan uedere, penetrano nella conoscenza di essi per lo battimento de possi, per l'urine, e per glieffetti, chea quel malore si veghon fare. Mal giudicio dunque si può sar di quel Principe, di cui del continuo son biasimatii ministri. Ne colui è molto da lodare il quale a vn solo ministro tutte le sue cose commette. Peroche se vn sol basta a gouernar il principato, perche non è questa cura del Principe? non s'accorge egli, che da se stesso s'accusa in tal caso per infingardo, o per ignorante? Et se di molti ha bisogno, perche ad vn solo tante cure si commettono? il quale se ti vien meno, rimania piede, se insuperbitce, hai satica maggior che non credi, ad abbassarlo. Vuoi conoscere il Principe, vedi che gente ha appresso; & se tu di, che molte uolte anche i Principi cattiui tengono de seruitori buoni, vedi come li rimunera perche mol te volte

41. liu.lib. 41. car. 521. Claudio Imp. magnifico nel le muraglie,& eloquente.

te volte è vtile a Principi l'opera de cattiui; ma costoro con l'vti le, e non con gli honori si hanno a ricompensare. E vero, che talora conuienea Principi proceder diuerfamente, ma se tu osser ni, che vn Principe spesso va variando, & che egli non tiene vna battuta eguale nelle sue attioni, tenete pure che sia debole, che non fallerete di nulla; perche i Principi saui sono costanti, e tuttele lor cose sono tagliate a vna misura; sanno dalungi doue hã no a capitare, e non vanno a tentoni brancolando il vero. Nelle Città sono due sorti di genti plebe; & nobiltà; la plebe bisogna tenerla lieta con l'abbondanza, e in timore con la giustitia; la no biltà si spigne innanzi con lo sprone de gli honori, & si corregge col freno della vergogna. Se coloro non temono, e costoro non si vergognan; se coloro patono di fame, e costoro non hau ranno adito al·lor Principe, si può sicuramente dire, che la cosa non va bene; perche non può, ne dee contrastare il Principe con la natura delle cose, anzi è bene secondarla, e destreggiarla, se no si sa male. Disse vn sauio, che è cattiuo segno della Città, che ha Medici mal se molti medici, perche mostra, che gli huomini vi sieno ebbri, e gno che in vna golofi. E io dico, che non è buon fegno, che vn Principe ogni dì molti. squarti, ò impicchi, non perche non sia bene impiccare i tristi; squartar ogni ma perche è male non prouedere auantitempo con le buone di non è buon leggi che non vi sieno de tristi si potrebbon dir molte cose, ma segno. è bene con questi spiragli lasciar, che altri da se le vada specolan do, che ne trouerà molte, e migliori.

Eser imprudente, e insiememente scelerata opera punir gli scrittori. 11. 112. 4. 13 . 1 1 1 1 1

12,112 201 1 7.11 DISCORSO VIII.

111. . .

· ic. , Six

R A le scelerate cose, che si leggono di Tiberio vna
è, che Cremutio Cordo viene accusato perche ne do hitorico p gli annali, che egli scriueua di Roma hauea lodato che accusato. M. Bruto, & hauea detto che C. Cassio era stato P. vltimo de Romani. Egli difendendosi allegaua, che

Tito Liuio per hauer lodato Pompeo; onde da Augusto Liuio rehisma roda Augusto era appellato Pompeiano: non ne acquisto danno alcuno; Pompeiano. & che così parimente nominò per huomini grandi Scipione, Afranio, ilgià detto Cassio e Bruto. Allegana, che il me-

Asnio Pollice desimo hauca fatto negli scrittisuoi Asinio Pollione; & che da! Messala Coruino Cassio su chiamato sempre suo Imperadore, i quali Afinio, e Messale vissero poi grandi, e honorati senza alcun pregiudicio. Diceua, che hauendo Cicerone Messo in Cielo Catone, Cesare non ne sece altro risentimento, che rispon-

Celare fostiene de molti.

le maldicente dergli per le consonanze, come se sossiero auanti a vn tribunale; loggiugnendo, che si leggeuano l'epistole d'Antonio, le concioni di Bruto, e i versi di Bibaculo, e di Catullo pieni tutti di bialimi de Cesari senza essere stati vietati da Giulio , & da Augusto. Il che secero dice egli non meno moderatamente, che prudentemente . Namque spreta exolescunt; si irascare adgnita videntur. 1. dice che certo non si può dir cosa più vera; perche: le cose di che non si tien conto da se medesime se ne vanno in dimenticanza se tu t'adiri par che ogn'huom s'accorga, che tu v'habbi riconosciuto dentro i tuoi falli. la somma di questa accusa fu, che Cremutio vedendo doue la cosa era per riuscire;

> con la famesi tolse la vita; & su data sentenza, che gli Edili sa cessero abbrucciar i suoi libri, i quali nodimeno di nascosto era

t libro 4. carte 49.b.

chi li conseruana, & leggenali, e già si vede, che il detto Cremu žin Augustico tio come istorico è allegato da Suctonio. 2. Tacito cauando da questo vn vtilissimo ammaestramento soggiugne, e dice. Onde io non posso se non ridermi della balordaggine di coloro, i qualistimano con la presente potenza poter spegnere la memo ria de seguenti secoli; perche in contrario puniti, che sono gli ingegni, surge l'autorità: ne altro gli stranieri Re, ò qual altro tenne questi modi di crudeltà secero, che accrescer à gli scrittori gloria, ea se stessi vergogna. Io m'accorgo che di simile cose non vorrebbe Tacito che si tenesse conto; mostrado, che con tenerne si fa peggio; onde parlando altroue di certi ver Fabritio Veien si fatti da Fabritio Veientone contra Senatori, e Sacerdoti, ditone scrittore ce che i libri, che cotali biasimi conteneuano, furono satti ab-

maledico.

206.

bruciare, ma ricercati diligentemente, e letti mentre con pericolo si procurauano, tosto che si hebbe licenza d'hauerli si po-3 lib. 14. carte sero in oblio. 3. Io simo secondo il mio auniso, che questa materia riceua distintione, e che per la sua importanza sia degnodi disputarne, & di spenderui alquanto di tempo. Dico dunque, che segliscrittori parlano contra la religione e contra ibuoni costumi, non par chesia da dubitar punto, che i libri si debbanoleuar via. Onde in vano si lamentano alcuni, che da ministri della nostra religione sieno alcuni scrittori stati censurati; poiche si legge, che i Lacedemoni vietarono; che nella lor Città si leggessero i libri d'Achriloco poeta: non istimando

per tan.

per tanta honesta quella lettura, quanto si conuenisse, & amaro no più tosto di non nuocere a costumi, che di giouare a gli inge gni. 4. Hanno ancora alcuni accusato i nostri; perche tolto via 4. Val, lib. 9.6.3 i nomi de veri scrittori, habbiano i loro scritti sotto altri nomi fatto publicare. Il che fecero anche i Lacedemoni non offesi dal la cofa buona, che il maluagio scrittore hauca detto, ma stiman do che la bōtà della cofa fotto il nome dello scrittore non buono douesse scemar molto di pregio. 5. parlare ancora in detrattione de principi,o de prinati per vaghezza di maldire, come fe ce Veientone; in vero come è cosa detestabile, così degna di punitione, & beneauuennea colui, che gli fu interdetta l'acqua, & il fuoco; & se Antistio era strozzato, non gli si faceuano tutti itorti del mondo. 6. sebene quando l'ingiuria è fatta al principe, condonando le offese proprie, & non quelle del terzo tor na in molta lode di lui, il perdono; come Tiberio fece con C.Cominio. 7. ma vietarea gli scrittori dell'historie il biasimar 7.116,4,car. 49. l'opere cattiue de principi, e de priuati, io non istimo menorea opera, che fosse il vietar loro di lodar di costoro le buone opere. Et ben disse Tacito, il quale delle cose del mondo, & dell'arte sua seppe quel, che si potesse saper altri, che è proprio vfficio di coloro, che scriuono annali far mentione delle cose ho neste, e vergognose; perchele virtù non si tacciano, & perche demaluagi fatti, o detti sene tema l'infamia, che si lascia a po steri.8. per questo non so quanto si debbano ammetter le accu- 8.1i.3.car. 41. fe di coloro, i quali attribuiscono al Guicc. arroganza per hauer parlato liberamente contra i principi de tempi suoi. 9. ne me Bu. Leo. no per questo conto chi biasima il Giouio se per altro egli non Giouio a tordicesse il falso, ancor che parlasse de difetti della persona d'alcu, no. 10. Et forse non da buone ragioni è mosso Gio. della Ca-ro, Michelagn. sa a biasimar colui, che in raccontar detto, o fatto d'alcuno sel metta a descriuere. Vn bel vecchio diritto che portana la zazzera 11. hauendo quel gran profatore detto, che Biondello era 11. nel galapiccoletto della persona, leggiadro molto, & più polito ch'yna mosca, con sua zusta in capo, con vna zazzerina bionda, & per. punto senza vn capel torto hauerui. 12. Perche essendo l'histo-12. Boe gioco, ria cosa che lei somigli narratione di cose grandi o piccole satte 100 L.S. in tempi, & luoghi da huomini; come di mano in mano conuic con simig'i. ne dimostrare i tempi, quado quelle cose seguirono, cosi è necessario descriuere tal'hora i luoghi, e tal'hora dimostrare le minute particolarità, & qualità degli huomini per hauer di quella co. 13. nel fin del sa seguita piena contezza. Onde noi vediamo dell'autor no- salib. fro non solo i ritratti di Tiberio, 13. di Galba. 14. d'Ottone. 15. 15. li. 13. 6. 153.

edi Vi-

17 lib. 3. C. 41. 18 lib. 5. c. 65. 19 lib. 1.c. 14. 20 lib.2.c.17. 21 lib. 12.c.83. 22 lib.2.car. 2 ? 23 lib.4.c.47.

16 lib. 19. can. e di Vitellio. 16. che furono Imperadori, ma di molti altri, dice che Mamerco fu il vitupero de suoi antichi . 17. chiama L. VItellio essempio di suergognata adulatione. 18. Romano Ispone pouero non conosciuto, e inquieto 19. Flauio guercio.20. Giulio Peligno poltrone, e brutto. 21. Gn. Pisone violento, e non acconcio a vbidire. 22. Cassio Seuero di vilissima origine, di vita maluagia, e valente di lingua. 23. e mille altri di questa fatta. Ma che maggior pruoua, che per ciò gli scrittori non debbano essere puniti, non ripresi, non raffrenati, anzi confortatia farlo; se que libri, i quali sopra tutte le cose vere contengono l'istoria della christiana verità, nulla occultano de pec: cati de più fedeli, e affetionati di Christo; chiamando la Maddalena peccatrice, Matteo publicano, Tommaso incredulo, mi delle perso Paolo persecutore, & Pietro rinegatore del suo Maestro, & al-

Euangelisti no raciono i biali

vofe.

22 lib. 14. car. taa.

tri per viltà fuggirsi da lui ne suoi pericoli. Parmi dunque, come io dissi nel principio, essere scelerata cosa punir gli scrittori, e insiememente essere opera piena d'imprudenza; e tanto maggiormente, quanto non essendo noi ne tempi de Romani, che erano Signori del mondo, possiamo ester certi, che quel che si dubita di scriuere in Italia non si temerà di scriuere in Germània; equel che non ardiranno di scriuere i Germani, non sarà Scrittori quan taciuto da Francesi, & cosi da gli Spagnuoli, e da altre nationi, do hanno à 14- nelle quali sono lingue e scrittori. Non negherò mai, che alcune cose non si possano, & debban tal volta tacere: si come noi nascondiamo delle parti del corpo, quelle che più vergognose fono stimate, e conuenendo di parlarne per altro modo, che per lo proprio le nominiamo, el'autornostro cene da vn essempio bellissimo, quando per non offendere i loro maggiori non vuol nominar coloro, i quali per compiacere a Nerone, entrarono con esso lui nella scena 22 auuertendo che i miseri hebbero alcuna scusa, poiche la sceleratezza fu del Principe, il qualè con denari li indusse a commettere quella indegnità, che piu to sto douea darli perche non la commettessero. Oltre che la mercede, quando vien da colui, che ha in man la potenza ha forza di necessità. Ne Plutarco autore pieno di tanta dottrina e cogni tione di cose, quanto egli su , nega il potersi alcuna cosa tacere per riuerenza della natura humana. La qual cosa consistendo nella libertà e prudenza dello scrittore, dall'altrui autorità non lidee essere circonscritta. ma parrebbe forse, che io parlassi molto in fauore de gli scrittori, se io aggiugnessi, chea molti non èparuto graue, che de lor maggiori si sia detto il vero, ancorche in lor biasimo; poi che in qualunque modo l'esser da grandi

grandiscrittori mentionato, reca gloria. Onde Vincenzo Acciatuoli nobile Fiorentino, e non imperito delle buone lettere che foleua difolea dire, che haurebbe riputato a grande honore della sua fa-remiglia un uerso di Dante, ancorche quel suo, di cui si sosse fatta memoria, fosse stato messo nella più profonda bolgia dell'in ferno; lapendo per altro, che l'esser messo dalle fanole de poeti in inferno,o in Paradiso all'anime de suoi predecessori ne pena ne gioia haurebbe recato. Ma lasciato star questo da parte, perche i Principi non s'ingegnano di viuere in modo, che non dia lor noia, che di esti il vero si scriua? Ese il sentire i lor ninuci lo dare, par che sia scemamento deloro honori per che non si recano anzi a gloria d'hauei li vinti? Ese temono, che i sudditi alnome di coloro destandosi noue cose non tentino; perche no si studiano di far l'Imperio loro in guisa amabile, che etiandio posta in loro eletione, in eterno altra Signoria non bramino della presente?

Esser buon costume, che i Principi negozino per mezzo dememoriali.

# DISCORSO.IX.



ORIS quippe tum erat; quanquam prasentem scripto 1116.4. car.50. adire. 1. quanto sia antico costume trattando co' Principi, di trattare per mezzo di memoriali, da questo luogo si può vedere, che non ostante la samiliarità grande, che Seiano hauea con Tiberio, na cosa.

nondimeno hauendo a negotiar seco, negotia con memoriale. Alcuni han creduto, che questo derivasse dalla superbia de Principi, come fe l'hauer a negotiar a bocca, fosse scemamento della lor grandezza, e vna spetie di troppa familiarità co' sud diti, come faceua Pallante, il quale per non accomunar la voce, co' liberti fuoi comandaua loro con cenni, e con la mano, ò fe più coses'haueano a dire, con iscrittura. 2. Altri han credu- 90.6. to che ciò sia nato dall'ignoranza de Principi, i quali non essen do sufficienti a rispondere all'improviso alle domande, che lor si fanno, habbiano ritrouato questa inuentione di rispondere in iscritto. delle quali imputationi ingiustamente sono accusati,facendosi innanzi più cagioni, onde ragioneuolmente son mossi à cio fare, fra le quali vna è; che non essendo bene, che

dalla presenza del principe, in quanto sia possibile, alcun si par ta mal contento, ogni volta che chiede loro il memoriale, no li ributtando, ne alcuna cosa delle domandate negando, par che t lasci loro vna certa speranza d'hauer in tutto o in parte a conse guire quel, che ricercano. Appresso essendo molte delle petitioni, che si fanno, dubbie, no apparendo a prima uista, se elle sono giuste o ingiuste, ottimo partito è di considerarle e di consultar le; il che non si può fare senza il memoriale, non essendo di douere, che il principe habbia poi a mutarfi con carico d'imprude za o di leggerezza. Similmente tu domandi verbi gratia al principe licenza di portar arme, & egli te la concede, non uedi tu, che portando l'arme, e trouandoti i ministria ciò deputati, a quali non è nota la uolontà del principe, che per la prima cosa; che faranno, ti metterano in prigione, fin che fia notoloro, che: cosi il principe si sia contentato. Parimente essendo moltinelle lor domande indiscreti, e importuni, è pur bene, che visibilmente apparisca, come sono da principi, quasi da censori de co-Gran Duca Co stumi, castigati con le parole, come il Gran Duca Cosimo a Pie tro Ernandez, che li domandaua licenza, lettere di fauore, e dinari, risponde, vuol troppe cose? Ea vn getil huomo, che li chie deua l'ufficio del Bargello, sa questo rescritto. Alla persona si conuerrebbe, ma non già alla famiglia. E a Pier Saluiati per la licenza dell'arme disse, per esser giouanetto assai, che di questo era beneda domandarne prima suo padre. E bene dunque il negotiare per via di memoriali, oltre, che reca anche vtile al sup plicante, il quale con migliore ordine espone la sua domada in iscritto, che molte volte non farebbe con parole. Et essendo gli huomini variabili, è pur bene, che di quella cosa, che vna volta

simo quel che dicea Pietro Ernandez.

E a pier Saluia

Che le Battaglie di notte si debbon fuggire.

# DISCORSO X.

Estempio e co la pericolosa.



t'hanno promesso, se ne uegga scrittura.

On o gli essempi cosa pericolosa, imperoche ancorche molte nolte i casi sieno i medesimi, non sono però medefimi i luoghi, i tempi, e le persone, in che essi auuengono, ma quando l'essempio vien congiunto col precetto, e uedere quel precetto

vniforme in coloro, i quali scriuono di quella professione, non è dubè dubbio, che se ne può cauar regola, e darla sicuramente altrui per ammaestramento. Dice il nostro Tacito quando parla della ribellione de Traci, doue su Capitano Poppeo Sabino; che aunicinati gli alloggiamenti al nemico, e lasciati nelle prime trincee quegli altri Traci, i quali si erano conseruati nella sede del popol Romano; fu permesso loro il far ciò che volessero in scorrimenti, e in ruberie, pur che innanzi sera ciascun si trouas se negli alloggiamenti, e la notte attendessero a far diligentissima guardia. dum populatio lucem intra sisteretur, noctemque in castris tutam, & vigilem capescerent. 1. dal qual luogo si vede, 1 lib.4ic.52. che cotali scorrerie di notte sono chiaramente vietate. Anto-Antonio prinio Primo fra le ragioni, che dà a tuoi soldati di non volere as-mononio asfaltar Cremona di notte; dice questo. Che quando pur le porte di Cremona fossero aperte, non si dourebbe vn essercito met tersi ad entrarui, se prima non si facea la scoperta, e di giorno. Non si pateant porta, nisi explorato, nisi diù intrandum. 2. ma ve- 21jb.191c.1664 diamo quel, che dice Liuio: percioche quando noi congiungeremo le ationi dell'antica Repub.con quelle de gli Imperadori, faremo a guisa di quelli valenti huomini, i quali accordano Pla tone con Aristotile, il che dimostra l'uniformità e sicurezza del la dottrina. Anibale essendosi finalmente incontrato in vn Ca pitano da poter cozzar con lui, e conoscendo d'esser con le sue arti inuestito, e perciò procurando con ogni industria di farealcun bel tratto; dice Liuio, che Q. Fabio massimo ilqua- mo schisa la le aborriua le battaglle notturne tenne gli suoi dentro le trincee, ab nocturno vique abhorrens certamine. 3. Auanti a lui 3 lib.23.6,230 molti anni del medesimo parer su Postumio Tiburto Capitano di molto valore, hauendo comandato a legati suoi, che non combattesser di notte. Nec ante lucem mouere iubet manum, inter nocturnos tumultus moderatu difficilem. 4. Cesare ci 4 lib. car. 74. da due ammaestramenti, che si debban suggire le battaglie di ce alle batta; notte, l'vno in persona di Petreio, e d'Afranio Capitani di glie. Pompeo, el'altro in persona di Curione Capitano suo la pri- curione sugge ma volta si disputò nel consiglio di guerra circa il prender un le battaglie di passo, il quale a chi prima l'occupaua, era di gran giouamento. Et essendo alcuni di opinione, che vi si andasse di notte, altri s'op posero, allegando fra le altre ragioni, che le battaglie di notte si doueano suggire, nocturnaque prelia esse vitanda. 5. e 5 lib. 1. de belli dassene in quel luogo la ragione, perche nelle guerre ciui- ci car. 1504 li il soldato sbigottito cede piu al timore, che alla religione, la luce arreca seco molto di vergogna negli occhi di ciascuno; molta venirne dalla presenza de tribuni, e de cen-Difc, Ammir, turioni

turioni, dalle quali cose si sogliono i soldati raffrenare e mantenersi in ufficio. Similmente essendo Curione cofortato a tor nar di notte in certi alloggiamenti, dubitando fi dell'abbottinamento o ribellione de proprisoldati, risponde a questa parte; che coloro, i quali ciò perfuadeuano, li faccuano per hauer mag gior licentia, & opportunità di far male; impero che queste cose si tengono a freno con la vergogna, e col timore: al che la notte

Battaglia di 12.

7 Liu.li.25,nel fine. Gran Duca Co fimo prende il forte di Camo Jia di notte. 3 Adri.li.zo. c. 378.

Cartaginesi scoperti non voglion com. 9 Iui. lib. 21.c. 200.

ell. 2. iui. c. 167 è molto contraria. quibus rebus nox maxime aduersari est. 6. Per tutte le quali autorità incominciando da Fabio l'anno 537. di Roma infino a Poppeo Sabino, chefu l'anno 779 fi uede e da notte biasima, esso Poppeo, e da Antonio Primo, e da Afranio, e da Petrejo, e da Curione, e da Q. Fabio Massimo, oltre da Cesare, da Liujo, e da Tacito, che ne scriuono le battaglie di notte esser biasimate, e douersi per questo suggire. Dirà alcuno dunque coloro, i quali han cercato le battaglie di notte, fallarono, e fra essi Anibale ? anzirispondo, secero ottimamente; imperoche tutti coloro, iquali han cercato le battaglie di notte, l'hanno con lor vantaggio cercate; eper questo da colui contra cui son procurate si debbon fuggire. E la pruoua che fece L. Marzio in Ispagna contra due alloggiamenti de Cartaginesi in una notte; i qualitutti due prese con vecision grande de nimici, su marauigliosa. 7. Elasciando tanti altri essempi antichi e moderni, l'insignorirsi del forte di Camolia di notte aperse al Gran Duca Cosimo il camino al principato di Siena. 8. ma che con uantag. gio si cerchino le battaglie di notte, che altrimenti non haurebbonsi a cercare, bellissimo, luogo è quello di Linio; quando i Cartaginesi vennero con l'armata di notte per prendere il porto di Lilibeo, ma hauendo i Romani ciò presentito per opera di Hierone Re di Siracusa, e i Cartaginesi accortissi, che non ha ueano a far con gente sproueduta, mutarono pensiero e aspet battere di not- taron o la luce del giorno quod rem haud fore cum imparatis cernebant, osque ad lucem portu se abstinuerunt. 8. Il nostro autore accennò per altro gli incommodi delle battaglie notturne con l'essempio de Germani. I quali hauendo caldi dal nino, e da gra dissimi fuochi che faceano, preso a combattere co'Romani tirando doue era buio, i colpi loro erano vani. ipsorum tela per tenebras vana. e all'incontro essendo eglino in luogo rilucenti, eran coltidi mira. Romani conspicuam barbarorum aciem, & siquis audacia aut insignibus effulgens ad ictum destinabant. ibarbari di ciò accortisi spinsero il suoco, e qui tronarono nuoui errori, non sapendo ne schifare, ne ferire, neque declinandi, reque seriendi pronidentia; e spesso da i peggiori cran uccist imi-

i migliori. & ignauerum sape telis fortissimi cadere. vo. Cesare parla 10 11 20.6.114. do dei nuoui modi di guerreggiare trouati nelle guerre ciuili tra lui e Pompeo; dice; che I Pòpeiani accortifi da i fuochi; che i Cesariani faceano le guardie alle trincee, mandauano'chetatuente di notte ad assalirli, escaricando tutti gli archi addosso alla moltitudine, tostamete a i loro si ritirauano. delle quali cose, dice egli, essendo i nostri ammaestrati. questi rimedi trouarono, che altroue facessero i fuochi; e altroue le guardie. 11. Non è da lasciare yn essempio del medesimo Pompeo, poi che ne nasce vn'altro ammaestramento per le battaglie notturne, il quale è, che hauendo egli raggiunto Mitridate all' Eufrate di notte. e non volendo per i pericoli della notte combatter seco, fu da suoi medesimi confortato a far il contrario non perche l'intendimento suo non fosse buono, ma perche lucendo la luna, la quale staua per andar sotto, conosceuano, che andauano co va taggio atro lar i nimici percioche distededosi l'ombre de Ro mani lunghissime contra i barbari, non poteano i soldati di Mi tridate veder la distanza de Romani; & lanciando i dardi contra l'ombre, credendo di ferire ne corpi, consumauano in vano le forze loro. A che è molto simile quello che Tacito disse, de Flauiani, che hauedo la luna alle spalle, la qual rendeua l'ombre de caualli, e degli huomini maggiori, i colpi de nimici cadeua. no in fallo: doue i Vitelliani ferendo in loro il lume dauanti, era no quasi da parte occulta colti di misura. 12. Son dunque per 12 Tacito 186; questi, e per altri rispetti da fuggir le battaglie di notte, quando non sono stati cercati i vantaggi dal lato di chile fa.

Delle Spie, & degli accufatori.

### DISCORSO XI

O M E chi vuol lodare il prodigo li da nome di liberale, & chi vuol dar biasimo al liberale li da nome di prodigo; così chi vuole ricuoprire la spie accusa. ilchiama accusatore, & chi vuol detrarre all'ac- tore, cusatore cerca di vituperarlo cognominandolo

spia . Bisogna dunque per couoscer bene chi è spia , & chi accusatore, dimostrarli in guisa, che ciascuno senza scambiar l'yn per l'altro, li possa ottimamente conoscere; perciò che cono-

scerà l'accusatore essere huomo ottimo, & la spia sceleratissimo: & liberassi insiememente di quel pericolo, il quale non è piccolo di riputar colui, che è ottimo per scelerato, ò coluii che è scelerato per ottimo. La spia ètale. Era in Roma vn caualiere illustre, il cui nome fu Titio Sabino; il quale ancor che fusfe morto Germanico, di cui era stato amicissimo, attendea come fanno gli huomini da bene a continuar l'amicitia di quella casa, visitando la móglie, honorando i figliuoli, ne in publico, ne in priuato lasciando adietro officio alcuno di osseruanza; on de noioso, & graue a cattiui era con somme lodi celebrato da buoni. Erano parimente in Roma quattro Senatori de grandi, i quali erano stati pretori, & ardendo di voglia di passare al consolato, il qual non si potea hauere senza il fauor di Seiano, Latinio Latia ne il fauor di Sciano potea ottenersi senza alcuna sceleratezza; re a la spia à Sabino. si posero in cuore di far la spia à Sabino. Latinio Latiare dung; vno de i quattro, il quale hauca seco alcuna conoscenza, ristrignendosi più dell'ordinario seco, comincia a lodarlo della sua costanza, parlando del morto Germanico honoratamente, e della sua moglie Agripina, mostrando hauer compassione. Il misero Sabino parendoli hauer trouato vn'huomo, con cui potersi sfogare piagnendo; & querelandosi con lui, gli parla del. la crudeltà, della superbia, e dei disegni di Seiano, e dall'ira; & dal dolor trasportato, ne de i biasimi di Tiberio s'astiene; col quale sfogamento come obligati insieme per vn segreto di tanta importanza fecer sembianti d'una stretta amicitia. Quindi andaua Sabino tutto di a trouar Latiare in casa, comu nicando seco le doglienze suc, come con huomo confidentissimo. perche vedendo Latiare molto hauer conseguito del suo intendimento, ne altro mancarli che i testimoni, conuenne coi tre altri Senatori, che si mettessero fra il tetto, e il palco del luogo, oue folcuan ragionare, e ponendo gli orecchi a certifessi stessero a vdire i ragionamenti di Sabino, & di quanto egli dicesse approuasiero l'accusa di Laziare. Il quale trouato Sabino; condottolo a casa, e per farlo cantar bene, tiratolo sù con mirabili artifici essendo la spia, & le pruone acconcie tra l'accu Allo 4.car. 56. farlo, e farlo il principe strangolare si pose poca dimora. 1. Vedesi da quel che si è detto, che l'animo di questa spia non su ne carità del Principe, ne amor del giusto, ma il desiderio del ben suo, ciò è d'hauere il consolato. Non su egli andato a trouar da. Sabino, e per questo costretto per saluezza sua a riferir al Principe quel, che tacendo, & risapedosi gli harebbe potuto arrecar danno, ma con gli astuti modi suoi facendo l'amico, e il compassi

fioneuole.

fioneuole cauò gli occulti sensi di bocca a Sabino; che altrimen te non haurebbe communicato. Vedesi parimente a quanta indegnità si mettono quattro Senatori, incominciando per hono rarsi del supremo honore del consolato a commettere vna cosa disonoratissima; tale è dunque la spia. Vediamo hora qual è l'ac cusatore; ilquale ci vien dimostrato da Platone, voledo che noi Platone che di accusiamo non solo i peccati de gli amici, e domestici nostri, ce delli accusa ma di noi medesimi;accio che essendo le nostre colpe palesi, ne conseguiamo le pene, che a quelle s'appartengono, e in questo modo diuegnamo sani. Eà questo sine vuole, che cì seruiamo dell'arte oratoria: acciò che se di battiture siamo degni siamo battuti; se di catene, legati; se d'esilio, sbandeggiati; se di morte vecisi. 2. E altrouedice; colui è certo degno di honore 2 nel gorgia. 62 ilquale non fà ingiuria a niuno: ma chiè cagione che ne altri ciò faccia, doppio honore, anzi molto più gli si conuiene; per cioche colui a vno, costui a molti huomini s'assomiglia, facendo a Principi palese l'ingiuria de gli altri. 3. & altroue dice. leggi c. 540, Noi ci macchieremmo, se consapeuoli dell'altrus sceleratezze cistessimo cheti, & non facessimo opera, che colui, e noi insiememente col giudicio ci purgassimo. 4. Innanzi a Platone So- 4 nell'Eutifre: lone legislatore de gli Ateniesi non solo sece egli questa legge, che ciascuno potesse accusare chi che sia dell'ingiuria, che hauesse fatta ad vn'altro; ma domandato qual susse quella Città, doue sicuramente, & con felicità si potesse viuere, rispose esfer quella, doue colui che non è stato offeso accusa e perseguita l'oltraggio fatto ad vn'altro come riceuuto nella persona pro pria. 5. Et Christo vero legislatore institui, & ordinò l'accu- s Plut. in sole sa, quando trouato il fratello insanabile, comandò, che il suo chritto Nostro peccato si palesasse alla Chiesa. 6. è cosa buona dunque anzi signor ordina ottima l'accusa, e per conseguente l'accusatore, poi che non 6 Matth.18, ad altro fine si muoue, che per l'vtilità, & beneficio de peccanti; oltre che v'è anche l'vtile e'l beneficio publico della Cit- Effempidi mol tà, essendo necessario per la quiete di ciascuno, che si punisca- spie. no i falli, & che i buoni non sieno rubati, non manomessi, ò in altro modo ingiuriati dalla rapacità, audacia, e sceleratezza de cattiui. Onde vediamo che i Romani instituirono nella loro Repub.l'accuse. & su chi scrisse che quanto le accuse sono vtili alle Repub.tanto sono perniciose le calunnie. Tutta la fatica dunque sta essendo vtile l'accusa, e dannosa la spia ouero calunnia a non permettere che la spia comparisca in publico col mantello dell'accusatore; al qual male volendo rimediarel'autor nostro, meglio che tutti gli altri Istorici del mondo. Difc. Ammir.

ci dimostrala differenza, che è fra di loro, il qual dice, che effendo C. Sillano proconsolo dell'Asia stato accuiato da socii delle repetunde, cioè de furti commessi nella pronincia; la qual sipuò veramente dire accusa, essendo cosa giusta, che i tocij; che sono statiaggrauati, cerchino d'essere rifatti de danni patiti; Mamerco Scauro consolare Giunio Oro pretore, e Brutedio Negro Eile l'accusarono, (& queste è spia) del crimine del-· la disprezzata maestà, de quali Mamerco specialmente allegan do gli antichi essempi (ecco come cerca di ricoprirsi) diceua, che in tal modo L. Cotra da Scipione Affricano, Sergio Galba da Catone Censorio, & P.Rutilio da M. Scauro essere stati accui fati. Ma l'autor nostro, il quale vuole scuoprire la solenne ribalderia di questo tristo, soggiugne. In vero Scipione, e Catone di cotali cose prendeuan vendetra; o pure il suo bisanolo Scauro di cotali cose hebbe pensiero; il quale il presente Mamerco vi-16. s. car. 41. tupero de suoi maggiori con la brutta opera suergognaua. 7. Che diremo dunque di cotalispie, staremo forse à dubitar di dire, che sien la rouina e la schiuma del mondo; poi che questo Mamerco statogià Cosolo, è chiamato il vitupero de suoi mag giori? Certo che nò, vedendo non hauer altro fine, che il danno del Compagno, el'vtilloro, o almeno di scaricar ilor pe-8 lib.5 car. 60. ricoli sopra alcuno altro, in subsidium sui. 8. osi lasciauano infettare a guisa d'vna peste dalla sceleratezza de gli altri. In somma essi son chiamati genia d'huomini trouata per publico dan no, e con le pene non mai a bastanza rassenata, la qual nondimeno da' cattiui Principi è fauorita co'premij.9. Io confesso di tener questi secoli per felici; per estere in vero poco infetti di questa maluagità; quando considero, che poste le spie addosso a Nerone figliuol di Germanico, non che da altri i sospiri suoi era no dalla moglie palesati alla madre, edalla suocera rapportati a Sciano suo adultero, ne dal proprio suo fratello Druso altro, che male per la competenza del principato riceuea. Questo infelice giouane non d'animo torbido, ma ben subito, e collerico, come auuiene de grandi, quando si veggono offesi, il peg-

no lui car 54. Crudeltà di Ti berio verfo i pepati.

9 lib 4.048, b.

pi più brutta, più infame, epiù crudele di quella, che contra la persona di Druso pur teste nominato su fatta La cui Tiberio huomo di tanta esperienza, estato si valoroso soldato, e collocato nell'altezza dell'imperio, hauendo anche a lui posto le spie:

gio che riceuea da suoi mali, era; che rapportato quel, che egli dicea piu per sdegno e per impeto, che per maluagità d'animo, non gli era data commodità di difendersi . neque Neroni defendere dabatur. 9. Mache cosa si può leggere, o vdire in que tem-

spie attorno, hauca tollerato; che si leggessero poi in publico le querele ei pianti, quasi i taciti mormorij di questo meschino. ridotti in giornali da coloro, che stauano ad ascoltarlo, chi cre derebbe, che scriuendo costoro ogni cosa, scriuesse anche il cen turione, come opera egregia i crudelissimi sgridi, che egli li facea; quando morendoli tra le battiture l'infelice Druso di same alle mani, indarno li dimandaua gli estremi alimenti della uita? e poter l'auolo vdir leggere, e patir che in publico cotali cose si palesassero? 10. In questa vna sol cosa sia lodata la scelera- rodiciorar, 561 tà anima di questo rabbioso mostro di crudeltà; che stanco talhora d'incrudelire contra gli accusati, si mettea a riprender for ze con ueder punitigli accusatori. 11. ne Laziare scampò il frutto delle sue accuse. 12. ne Mamerco a tempo e a luogo se 13.116,5. e. 591 la passò impunita. 13. ne Seiano nutritore delle spie ricolse 13 Iunc. 94. da i sanguinosi campi della sua crudeltà altro che spine velenose, e pugnenti, che trapassarono il cuore a se, e tutta la casa sua. 14. Certa cosa è essendo in processo di tempo venuto a noia questo fatto delle spie, a ciascuno essere stato tolto uia il proceder per uia de delatori, che con questo vocabolo sono chiamate le spie quasi uoglia dire riferito, e rapportatori. Talche come che l'inquisitione, contra Christiani sosse in quegli antichi tempi oltre ogni imaginatione stata crudele, su
ceda per via di nondimeno tolto via l'esseguir contra loro per questi mezzi. quindi è che ricercato Cipriano il Santo da Paterno proconso- S. Cipriano nelo a palesare i complici della fede Christiana, animosamente ria complici, spose. Bene hauete con le uostre leggi deliberato, che non si riceuano rapportatori, non faranno dunque i Sacerdoti, che voi mi domandate, da me palesati; trouateueli da uoi, che cosi hauete stabilito, che niuno venga a osferirsi 13. Ma lasciate a die-nella uita di tro queste inuettiue contra le spie; 10 non sono per tutto ciò lui. d'opinione, che s'habbia ad hauer tanto timore di questa infamia, non essendo vera, che a guisa di caualli, che adombrano, mentre fuggiamo da vn lato vn male, che non è nulla, caggiamo in vna rouina dall'altro, che è molto. Et se io non dando congiure dealtrui segno d'animo torbido, son richiesto di congiura, perche uersi palesare. debbo con micidiale silentio vecidere il Principe, o con gosfa pietà de glialtrui mali, o per vano sospetto di non meritato bia simo prinar i mici figlinoli della robba, & della nita, e macchiar il mio sangue, di meritato, e certissimo disonore? Non so noio uenuto per fine di mio vtile con finte lufinghe a cauarti dal petto i velenosi segreti del tuo cuore, ma tu temerariamete sei corso a intorbidare la placidezza nella mia quiete, e debbo

Sitall E.

con tanto pericolo tacerlo? Questo dunque sia utile ammae. strameto del nostro discorso, conosciuta la brutezza della spia, fuggirla come la peste, e con diligenza guardarsi; che poco, o molto di si vituperosa macchia non uada fregiato chiunque ha nome di gentilhuomo, o per tale brama effer riputato; ma fe l'altrui pazzia a tal ti sospigne; che senza pericolo tuo; o della persona del Principe, non s'habbia a tener cheto il segreto com municato, deui communicarlo sicuramente, e arditamente co' magistrati; e no a guisa d'huom dappoco farsi scrupolo di quel 17 Sal. 13. 252 che non dee farsi; accioche non si dica di noi quel che disse il Salmo, hebber paura doue non era cagion di temere. 17. Quello che alcuni han detto, che si dee vecider colui che alcuna simil cosa t'habbia detto, è stolto partito, perche tu fai quel che non deui, e non sei del tutto libero del pericolo. La cautela vsata da Filippo Strozzi il vecchio con Prinziualle della Stufa di dirglisio l'andrò a riferire a magistrati, non è ancor ella senza rischio di colui, che la dice, perche sapendo colui, a cui è detta, che vi ua la uita, cercherà, se potrà piu tosto di perder la patria per colpa d'homicidio, che di ribellione, hauendo maggiore spe ranza di ricuperarla. Ne meno approuo, che antiuedendo done alcuno habbia a riuscire, gli si mozzi il ragionamento; non essendo in questo tutta quell'intera sicurezza, che tu ti dai a cre dere. oltre che come non dei andare spiando gli altrui segreti, cosi non sò quanto sia bene essendo per poco venuto a notitia de mali, che posson succedere, tenerli occulti, anzi io riccuo am miratione, che essendo il Guicciardino Dottor di legge, e quel fauio huomo che egli è, riprenda il Marchese di Pescara d'hauer allettato il Morone con tata dupplicità, e con tante fraudi, come sono le sue parole, a far pratiche seco per hauer occasione di manifestarlo, e farsi grande de peccati d'altri procurati 18 lib, 16, carte con le lusinghe, e con le artisue. 18. imperoche chi bene leggel'istoriasua, il Morone andò a trouare il Marchese, & non il Marchese il Morone. 19. Et poiche il Morone a tal pericolo hauca condotto il Marchese, che occultando quello, di che non potea piu dire, di non effer consapeuole, oltre la colpa del tradimento, si mettea a rischio della vita, era necessario hauer tanto in mano del Morone. e co talaccortezza, che palesan do all'Impigli fosse creduto. essendo stata opera imprudentisfima uolersi obligar Cesare di quello, che non potea prouare, einsiememente piena di molta gelosia, e di molta tenerezza, che un capitano, il quale hauca l'arme in mano, e di tal ua-

lor qual era il Marchele entrasse a parlar seco in tempi talidi

ribellione

Filippo Sttoz. zi accusa Prin ciualle della Rufa.

Marchefe di Pescara atorto accusato dal Guiciardino.

456.

39 Iui.c. 455.

Morone accufat o dal Mar. chese di pesca-12,

ribellione di soldati, e di regni sopra cose fondate in aria. Pottendo ben saper ciascuno, doue non apparissono testimoni, che così valil sì è il nò d'uno, come d'un'altro, ne sarebbe cosa nuo ua, che etiandio coloro, i quali sono inquisitori di cosi satti salli si trouino poco dopò intinti nel fallo, e di esso sallo inquisti e castigati; come auuenne a Fenio Ruso, di cui su detto, che gli inquisiti non poteano tollerare, che egli sosse complice e inquisi-

20 Tacita libj

tore.20.bilogna dunque pregar Iddio,o ch'vno non venga a met
tertifin cotali rifchi, of tertifin cotali rifchi rifchi, of terti

Il fine del quarto Libro.

terne vscire.



170. DISCOR

IPIONE

DEA MMIRATO.

Sopra Cornelio Tacito.

LIBRO QVINTO.

Alcuni vtili auuertimenti à coloro i quali hanno prattica co'Principi.

### DISCORSO PRIMO.

ī li.5.nelprin-

On vuole scherzar co'Principi, ne motteggiarli, quando bene mostrassero di ridere: perche serbano eterna memoria di cotali mot teggiamenti. 1. & quando vien loro commo dità di farti del male, non tela perdonano; come fece Tiberio di Fusio. 2. & come si co-

cipio.

2 li.5.car.60. 3 lib, 15. C. 120.

4 lib.1.car.34.

5 Iui car.3.

Adulationi o. diate spesso da gli Adulati.

Carlo V. Imp.

8 Guice.

nobbe di Nerone verso di Vetustino. 3. Non cercare d'intender da loro quel, che essi non voglion dire, che s'adiran teco, come il medesimo Tiberio sece con Asinio Gallo. & con Lucio Aruncio. 4. onde è necessario fare alcuna volta uista di non intendere. 5. Non èpunto utile il dir male de Principi, perche si mette la uita; ma molti si recano anche a scherno l'essere adulati : ondea capo d'hauerti satto scorgere per huom vile, & cattino, in luogo di fauore, & di gratia haurai ricenuto dall'adulato Principe icorno, & uergogna; perche Tiberio riprende agramente i Senatori, i qualil'hauean chiamato Si-6 lib.2.car. 30. gnore, & che haucan detto le sue diuine occupationi. 6 Rimet ti volentieri nelle lor mani, & non voler pattuire con esso lo-7 lib.2.car. 42. ro, che se Tiberio non potè patir questo da Tacfarinate. 7. & l'Imp. Carlo V. hebbe caro, che il Duca di Milano renuntiafse il saluo condotto, che gli hauea fatto, rimettendosi del tutto nell'arbitrio suo. 8: considera quel che conuiene sare a te priuato

privato feruidore, o fuddito fuo. Habbi gli occhi in effi foli,& non ti intramettere tra suoi parenti, facendo l'affettionato del fratello, o del figlinolo, che è tanta la gelosia del regnare, che temono dell'ombra propria, & ilgià tante volte replicato Tiberio sis sdegna, che si preghino li Dij per la salute d'altri, ancor che suoi nipoti, che di lui stesso. 9. Benche tu habbi la lor 91ib.4.6.46. dimestichezza: se tu hai a trattar di cosa che importi, supplicaliper memoriali, mostrandoti come vno de glialtri del popolo; poi che Sciano il qual era vn'altro. Tiberio negotia seco per mezzo di suppliche. 10. Se ti fanno del male, sta cheto 10 lib.4.c. 50. poi che Vizia meschina su strangolata per hauer pianto la mor vizia strango. te del figliuolo. 11. Se hauete cose che piaccian loro non aspet lara. tate, chi visien chieste; perche Valerio Asiatico morì per la nel fine. bellezza, & magnificenza de gli orti fuoi, de quali era venuta voglia a Messalina. 12. e il pouero Nabot per non dare la sua principio. vigna fu lapidato. 13. Ringratiateli sempre, & come hoggi si Nabor lapidadice baciatelor le mani, & la veste, il che sia fine d'ogni ragio- 13 lib.3, de Re namento che hauete con essi, se ben non hauete cagione di rin. 6.12. gratiarli, che vel infegna Seneca con l'essempio suo, che fu il piu sauio huomo di quell'età, & facea questo con Nerone stato suo discepolo .. 14. Quanto più grandissiere, più vi conuiene andar destri, perche co' Principi portano più pericoli i grandi, che i piccoli. 15. le molte ricchezze costrinseno P. Anteio a dar 15 11.14 e. 108. fi la morte. 16. la fama del valor militare fece vecidere Ofto-16 li. 16 c.124. rio Scapola. 17. da rara & singolar virtù sua, & non altro condusse al macello Tracea. 18. onde disse altroue il nostro Ta- 18 Iui, c. 129. cito, che ne tempi di Nerone la dappocagine fu interpretata per tapienza: 19. Non rimprouerate a Principii seruigi fatti, an de Agric. zi mostrate ciò che hauete fatto di buono, esser auuenuto dalla grandezza, & felicità loro, che altrimenti sete spacciati, come auuenne a Silio . 20. Fuggite l'inuidia tornando da gouerni 2011.4:0.46.47 con gran codazzi, che questo nacquea Pisone . 21. & sapendosene guardare giouò ad Agricolà: il quale tornando dal go Agricola loda-uerno d'Inghilterra giunse in Roma di notte (222, come sece to di modessia Pompeo per suggir l'invidia con el Gesti suoi cittadini a Non 22 nella vita di Pompeo per fuggir l'inuidia con glistessi suoi cittadini.23. Non lui habbiate liurce più ricche, o d'egual pompa a quelle del Princi 23 Plut. di lui pe, che Domitiano non potè iostener questo nel genero del fratello.24. & Salomone diffe; non apparir gloriofo alla presenza 24 Trang, neldel Re.25. & Non vi milantate di vostra nobiltà nella loro pre-la vita di lui. fenza; che Caligola imbestialito grida, vn sol Signor sia, vn sol Re 26. Non comparite in parte alcuna alla presenza del Princi- 26 Trang. nel-pe, che siate più gagliardo di lui, che questo è vn minacciarlo. la vita di lui-

s7 lofel

Xerse perche sdegnato con Pitio di Lidia. 28 Erodoto li, 7.car.174.

Onde Marso gouernator di Soria ad Agrippa, e à que tanti Reche erano andati in vn cocchio ad incontrarlo fece intendere. che ciascuno se ne andasse a casa sua. 27. Non mostrate d'hauer cara più la vita vostra, & de vostri figliuoli, che quella del Re, che douete sapere il male scherzo, che sece Xerse a Pitio di Lidia, per hauerlo pregato che de i cinque figliuoli, che hauea, vn solo fosse esente di non andare alla guerra. 28. Molti altri auuer timenti si potrebbon dare intorno questa materia, ma chi pondera ben questi, imparando ad esser diligete ragguardatore della natura altiera de Principi, n'andrà trouando de gli altri da se medesimo. Ne dica alcuno, che perche i nostri Principi Neroni, & Domitiani non sieno, e a gli altri che habbiam raccontati no fomiglino, questi riguardi non sieno necessarii, perciò che se per alcun de i falli già detti non sarai fatto morire, viui pur sicuro, cheamato, & tenuto caro non ne sarai; senza che coloro, i quali con iscarpe di ferro son vsi a caminare, al sicuro senza esse più leggermente correranno. Et discretissimo sarà riputato colui, il quale incomincia a esser discreto per tempo.

Da huomini stimati cattiui esser suor d'opinione osciti talhor a buon consigli.

# DISCORSO II.

1 lib. 3.dif. 11.

Confeglio buo no poterfi dar da cattiui huo mini, I A si è altroue discorso, che tal è riuscito miglio re, & tal peggior Principe di quel che s'hauea opinione de casi loro. 1. perche non è opera di perduta speraza, che quando che sia da vn'huomo riputato maluagio possa venire vn buon co siglio; comé apparue in Giunio Rustico, ilquale

bide

eletto da Tiberio a scriuer gli atti del Senato, suor della credenza di ciascuno su vdito vn di consigliare, che i Senatori andasse ro adagio a sententiare nella causa d'Agrippina, e di Nerone; ma che dessero tempo al vecchio Principe di potersi pentire, il che empiè ciascuno di marauiglia, che dalla bocca di colui potessero essero vicite simili parole, dicendo Tacito. Neque enimante specie constantia dederat. 2. Vn simil caso è raccotato da Liuio no tabile veramente in questa materia. Et questo su, che disputado nel consiglio degli Achei, se si douea prender l'armi contra Na-

2 lib.5, CAT. 58

bide tiranno de Lacedemoni ouer no, Filippo Re di Macedo-na si secendo, che gli libererebbe da questo pen-moni. fiero, folo che gli Achei li mandassero tanti soldati che bastasfero al presidio di Oreo, di Calcide, & di Corinto; accioche sicuro il Redi non riceuer danno alle spalle, arditamente potesse far la guerra a Lacedemoni S'accorsero gli Achei, che questa carità del Re procedea per imbarazzarli nella guerra coi Romani; onde Ciclade lor pretore senza entrare in altre dispu te disse, che a gli Achei no era lecito trattar d'altro, che di quello, perche i ui erano ragunati, & vinto il decreto, che la guerra fi rompesse con Nabide, licentiò il consiglio, che con valore, & libertà hauca tenuto. Soggiugne Liuio di Ciclade; inter assentatores regios ante eam diem babieus. 3. riputato insino a quel 3 lib.31.c.369. giorno per vno degli adulatori del Re,tal che non par che s'hab bia mai niuno a disperar d'altri, ne di se stesso per maluagio, ò leggiero huomo che sia stato, & per tal riputato, che non possa quando che sia con parola, ò fatto honorato scancellar la ma la opinione che s'haueua di lui; si come niuno ha da darsi a credere, chegli basti hauer dato buono odore di se, se per l'auuenire non si ingegna di tenere i medesimi costumi; per la qual cosa non è da leggere senza marauiglia quel, che di Vitellio su scritto, che hauendo secondo l'antica virtù gouernato le prouincie, tornato a Roma, sì straboccheuolmente, o per paura o per altro si diede a piaggiar gli Imperadori, che rimase appo i posteri per essempio di sfacciatissima adulatione, & cedendo le prime cose all'vitime venne l'infame vecchiaia a guastar del tutto i beni della virtuosa giouentii. 4. si come il contrario 4 Tacit. lib. 52 apparue in Caio Valerio Flacco, il quale essendo stato per non Gato, valerio dir altro, poco honorato giouane & per ciò dal fratello L. e da dineia buono. gli altri congiunti, & parenti suoi poco amato, creato che su Flamine dal Pont. Max. P. Licinio diuenne specchio di virtù, & meritò in Senato per la fantità della vita, & de costumi suoi d'ot tener quello, che per altro non haurebbe ottenuto. 5. Poco 5 liu lib. 27. allotanandomi da questa materia soggiungo, che si come da huomo no buono si può sperar cosa buona, per gli essempi, che sissono allegati; cosi a vno, che habbia contra te errato, non s'ha mai a chiuder la strada, che a penitenza ritornando, non possa con nuouo seruigio ricomprar, o tor via il fallo primieramente commesso. Per questo hauendo Q. Fabio chiamato il como quel che figlio per veder quel, che di Classio Altinio d'Arpino s'haucua consultad'un' a fare: il quale essendosi prima ribellato da Romani, proferiua di dar loro p tradimēto Arpi, doue la maggior parte inclinaua

che a guisa di suggitiuo douesse battuto che susse farsi morire. affin che dopo i traditori de Falisci, & di Pirro fosse il terzo essempio, come con si fatta gente s'hauesse a trattare; il sauio & prudente Fabio configliò, che si douea anche lasciare essembio à posteri, se mai fossero, impazzati, come eglino all'antica società douessero ritornare perche se era lecito, che le genti si potessero alienar da Romani, & non si facea lecito, che potessero a lor ritornare, non rimanea dubbio, che abbandonati i Romani da Socij loro, in breue tutta Italia si sarebbe congionta co'Cartagi 6 lib.24.6.255. nesi.6. Quindi si può vedere perchealtri non sia sempre presto all'ira, e alla crudchtà, che tanto maggiormente habbiamo a disporci ad esser talhora pictosi con coloro i quali hauendoci fatto disseruigi, ci han fatto ancor de ieruigi, come deliberarono di far i Romani verso i Ceriti, che li domandauan perdono. I qua Ceriti impetră li fur mossi non tanto dalla causa presente, quanto dal vecchio 7 lib.7. c. 225. merito: vt maleficii quam beneficii potius immemores effent . 7. affine che appariscono meno ricordeuoli dell'ingiurie che de benefici. Questi sono di quelli auuertimenti, co'quali si serue a Dio, c al mondo. Et vedesi che non solo i governi degli stati non sono lontani da quelli di Dio ma li van secondando e imitando, come si è potuto vedere; onde ben disse il dotto, & Sato Vescono Agostino, che tal credi hauer talhora offeso come nimico, che col tempo ti potrai rauuedere d'hauer offeso il fratello.

S. Agostino.

perdonc da i Romani.

Quanto sia cosa leggiera fondarsi sopra i fauori del popolo.

#### DISCORSO III.

Populo sopra i subi feuori no douerfi fonda.

V A s 1 tutti gli storici han dimostrato, quato sia da far poco fondameto sopra il fauore del popolo,fra quali no ha voluto il nostro lasciar ancor egli di darci questo ammaestrameto co l'es sempio d'Agrippina, & di Nerone. Simul populus effigies Agrippina, & Neronis gerens circunsistit cu-

ria. 1. ilquale co tutte queste dimostrationi, no impedì, che iui a 1 lib. 5. car. 58. non lungo tempo l'vno.2. & l'altro non capitassero male.3. Ap parue la medesima sua incostanza, & leggerezza nel fine di Gal 2 Iui car. 69. 3 Dion.lib.58 ba, a cui i suoi gridi, ela suiscerata affettione non recò alcun 6.808 4

gioua-

giouamento. 4. anzi si portò in guisa poco dopo con Ottone, 4 Tac. 13b. 17. che pareua vn'altro popolo. 5. simili cose fece nel fine di Vi- 5 Iunear 133. tellio cercando, che fossero strangolati, e vecisi i nimici suoi.6. Et la ragione di ciò è, che egli non ha ne suoi consigli alcuna ser mezza, e come ama hor vno, cosi amerebbe ancor poco dopo vn'altro, se la fortuna si cambiasse. Onde su detto, che quelle adulationi, che facea per Vitellio, l'harebbe anche fatte, hauendo capo, per Vespasiano. 7. Potrebbe alcun dire esser vero, che i fanori del popolo suddito, come ne casi nostri sieno anzi dannofi, che gioueuoli; ma non feguir il medefimo del popolo libero, il qual hauendo con la uolontà congiunto le forze, terrà fe de con coloro che ama; il che non è vero vsando quella predesima inconstanza il libero che sa il suddito, come si vide nel popolo di Roma suiscerato nell'amor di M Manlio, e nondimeno condannato egli ad esser gettato dal sasso Tarpeo, & gettatone, non fu chi li porgesse aiuto. 8. Non è dunque da porre al- 8 Liu. lib. 6. 6. cuna speranza nell'affettion del popolo: stimo bene, che faccian 120. male coloro, i quali nulla curan di lui, imperoche come il procacciarsi l'amor de soldati per vie non buone, è cosa poco conueneuole, ma non disdirsi con buone arti di guadagnarseli. 9. cosi non è se non pensiero d'huomo honorato il procurar d'acquistarfila gratia de suoi cittadini a fini honesti con mezzino biasimeuoli, e Tacito disse altroue parlando del Senato, & del popolo: nunquam obscura nomina. 10. Ma parliamo con mag. 10.11.18,c.150 gior fondamento, perche i fauori del popoli sono cosa leggiera, e da non farui fondamento, e diciamo cosi; ò il pop. è libero, ò non èlibero; se non èlibero, tu fai contra il gouerno dello stato, e contra la natura delle cose, perche douendoti fonda dar nel Principe, ti fondi nel popolo, nel quale come chi si fonda per gli essempi già detti rouina, così non rouina già chi si fon da nel Principe; il che apparuenella persona di Cotta Messali- cotta Messali no, il quale hauendo detto, che se Lepido e Arunzio sarebbo- no quel che di no stati difesi dal Senato, egli dal suo Tiberiuolo sarebbe difeso, beriuolo. tronò con l'esperienza non esser la sua speranza stata fallace. 11. Essi ancor detto di sopra, che l'huom ciuile dee perset-11 lib.5.0.59. tamente conoscere, quali sieno i costumi de Principi. 12. i 12 lib.4 dis. 8. quali volendo che a se, & non a popoli s'habbia la mira, dispiace loro, non che ne gli altri, ma ne proprij figlinoli scorger natura popolare, displicere regnantibus ciuilia filiorum ingenia. 13. Tacito diligentissimo riguardatore di queste differenze, e sollecito a infegnarle a gli studiosi di lui, dimostra l'ignoranza d'al cunifquali per non uenire alle distintioni de tempi, e de luo-

9 lib.17.c.136.

13 lib.z.c.z9. ]

Modanei e lo ghi fanno de gli errori per sè e per altri, come dice de Modanei ne. fi, i quali offerendo arme e denari, aggrauauano le cure de Senatori oppressi dal timore. appellabania; partes conscriptos in-14. li,18.0.253 tempestino honore. 14. è dunque maniscita imprudenza te: ner conto d'una cosa, quando si dee tener d'un'altra massimamente fondandoui sopra tutte le tue speranze. Se il popolo è libero, o la Rep. è in mano di pochi, o di più; se in mano di pochi seguita il medesimo effetto, che nel principato; poiche il medesimo Tacito (senza parlar noi de gli scrittori politici) disse, la potenza de pochi assomigliarsi allo stato regio; paucorum

15 li. 5. 6.66.b. dominatio regia libidini proprior est. 15. & se la Rep. è popolare affatto dico, che con quelle arti, che tu cerchi guadagnar il popolo, con quelle medesime arti ti sarà tolto di mano, se si trouerà vno che ne sappia quanto ne sai tu. Et tu che ciò sia vero; non si può dire ne imaginar cosa, che quadri più delle parole di M. Menenio, & di L. Publio tribuni della plebe, i quali volti con tutto il loro animo a trouar modi d'opprimere la surgen te congiura di Manlio gia sopradetto in occupar la Repubidisfer finalmente tra loro, che non bisognana assaltar Manlio cogiunto con la plebe già fatta di sua fatione, ma più secura cosa essere di assalirlo per mezzo, & co l'aiuto di essa plebe, accioche egli aggrauato dalle proprie forze rouinasse, considerando che 16 liu, li, 6.car, niuna cosa era meno popolare che il regno. 16. ne men belle e vtili parole son quelle che seguono, alle quali può ricorrere il lettore. Con le medesime arti spiccò Catone la plebe da Catife come spicca lina persuadendo il Senato a guadagnarsela con quelli utili, co' la plebe di Ca quali volcua egli acquistarla. 17. Ne precetto si può dar meglio, quando si vuol rimediare a vno inconueniente, il

120: Catone Vtice

telina. 6 Plut. pol.c, idi,

quale sia sorto in vno stato per la molta potenza, e autorità d'alcuno, che di mozzarli quelli mezzi,e instromenti, per i quali egli a quella autorità perueniua; imperoche il configliare, che quando gli inconuenienti son fatti gran di sia meglio temporeggiarli, che vrtarli,non è sempre

partito sicuro.

Che i Principi maluagi sono pure assai basteuolmente puniti dalla loro conscienza.

# I S C O R S

quanto trahendo i lor falli da più alte cagioni principio, co più

VER o che i Principi rossono sar quel chevogliono senza ester puniti, poi che sono sciolti dalle leggi. r.e Iddio non ha dato loro fopraca. Ariftolib. 1 po alcuno nondimeno neadeffi operando ma le maneano iloro supplici, tanto maggiori di quelli de prinati, quanto sono meno visibili, e

acute punture trafiggono, o con piu velenose vnghie squarciano il misero animo loso; come da una lettera scritta da Tiberio al Senato si fa palese. il principio della quale era di questo te- conscientia,

nore. Che scriuerò io a voi padri conscritti, o in chemodo vi scriuerò, o qual cosa affatto io non scriuerò in questo tempo? Gli Dij, le Dee del Cielo a peggiore stratio mi conducano di quel che tuttaula mi ueg 30 condurre, se io il sò:in guisa, soggiu gne Tacito, le fue feeleratezze & enormità gli fi erano conuertite in pena. Ne in vano quel santissimo filosofo era solito dire; che se si potesse so suela re le menti de tiranni, vi si vedrebbono le percosse, e gli squarciamenti: poiche in quel modo che i corpi dalle battiture; con l'animo dalla crudeltà, dalla libidine, e da mali configli vien lacerato. 2. Quel sauissimo filosofo e Plato che dice di ne, il quale con fimile sentimento, ma con parole alquanto di- Princi pi toime uerse uien di questo pouero tiranno a dir il medesimo, chiama consciencia. dolo seruo, adulatore delle voglie di sceleratissimi huomini, no 2 lib. 5. c. 59,60 i mai de suoi appetiti contento, e il quale per questo di molte co se del continuo bisognoso apparirebbe, à chi potesse penetrar dentro nei piu riposti segreti dell'animo suo; anzi di perpetuo timore sbigottito, e di continua sollecitudine e assanno tormen 3 nel 9. della tato si scorgerebbe. 3. Non uadano dunque altieri, e superbi i Rep. nel mez; principi diquesta loro impunità, ne noi prinatia Principi questa lor licenza inuidiamo: i quali abbagliati da questa buccia, che vediamo di fuori, che sono le ricchezze, gli honori, la copia de diletti, e la potenza, non possiamo uedere quel, che è di dentro, i sospetti, le paure, e la mala compagnia che saloro del continuo la conscienza de propri peccati, ma perche co-

me i pericoli quanto son piu vicini, tanto piu ci spauentano,

Difc, Ammir,

raci dalla fua

che non fanno quelli degli antichi, è bene vedere quel che dice

Alfonfo II. Redi Napo >>

vno de nostri scrittori; se la riuerenza delle cose antiche non ci sbigottisce, da non essere stimato inferiore di Tacito. Il quale scrittore, perche importa molto il riferire l'istesse sue parole. d'Alfonso Secondo il Re di Napoli ragionando, così dice. Cerli tormento è, che Alfonso'tormentato dalla conscienza propria, non conscienza, trouando ne notte ne giorno requie nell'animo, & rappresen-, tandoglisi nel sonno l'ombre di quei Signori morti, e'l popolo , per pigliare supplicio di lui tumultuosamente concitarsi, con-" ferito quel che hauea deliberato solamente con la Reina sua re matrigna, nevoluto a prieghi suoi communicarlo, ne col fratello ne col figliuolo, ne soprastare pur due, o tre giorni soli per finire l'anno intero del suo regno; si parti con quattro galee , sottili cariche di molte robe pretiose, dimostrando nel partire tanto spauento che pareua fosse già circondato da Francesi, e

voltandosi paurosamente a ognistrepito, come temendo, che gli fussino congiurati contro il Cielo, e gli elementi si suggi a Mazari terra in Sicilia statagli prima donata da Ferdinando Ali.z.an.1495. Redi Spagna. 4. Tali sono le parole del Guicc. le quali mi è pia-

> ciuto di trasportare in questo luogo di peso; perche fra gli altri rispetti veggano i Principi, che se non all'hora, quando fanno i

Necone Impe. la fuz conscien

mali; sentono que'timori eque' spaueuti nell'animo, li sentono beneo quando sono soppraggiunti dalla cattiua fortuna, o quando l'animo riposato dal commouimeto del fresco misfat normetato dai to, ha spatio di riconoscere la grandezza del fallo commesso; co me auueniua a Nerone, quando dopò hauer fatto morire Agrippina sua madre, stando per lo restante della notte hor im mobile, e hor per la paura spesso leuandos, parea che aspettasse la luce apportatrice della sua rouina. Ne perche passato questo tempo firitrouassero di coloro, che l'adulassero, e ringratias fero Iddio dello scampato pericolo, peroche uolea che si credesse, che la madre hauea mandato gente per vecider lui, lo fcelerato spirito suo trouaua riposo; imperoche non come de gli huomini, cosi le forme de luoghi mutandosi, gli si raggiraua per la mente il tristo aspetto di quel mare, e di que'liti; & eran di coloro, i quali credeuano per i circonuicini colli sentirsi fuoni di trombe, e dal sepolcro vscir fuori lamenteuoli pian-5 lib 24. c. 92. ti dell'yccifa madre. 5. la somiglianza delle cose mitira contra mia voglia raccontare quell'altra sceleratezza di Erode Re di Giudei, quando vecise Marianne sua moglie. Il quale

senza fune e senza sueglia, non citato ananti religiosa o secola-

repotestà, ma raunedutosi da se medesimo del gran male, che Erode Re di hauca fatto, non trouando tra la notte, e'l giorno vna sola ho- 1210 dalla con ra diquiete, quasi rabbioso diuenuto chiamaua la morte Ma- scientia. rianne; dal qual tormento afflitto, e pensando di consolarsi tra i conuiti e tra le feste, poco poi s'accorgeua senza l'amata moglie esfergli i procurati piaceri di maggior duolo, & di maggior pianto cagione. In fine quasi di ceruello vscito, essendo la mensa apparecchiata, comandaua a serui, e a ministri suoi, che andassero per la Regina, la quale non venendo la mattina, tornaua a comandar loro, che in ogni modo facesser opera, che tornasse la sera. 6. O lunghe dimore, e tediosi indugi misero 6 Giosef. della Herode, che saran questi. Marianne dalla tua crudeltà vecisa l'antiq. giace fredda nella sepoltura; & quella, che tu viepiu del propriolume de gli occhi tuoi amasti, è hor pasto di vermi. Fu in vero verso te ella alquanto superba, & orgogliosa; ma a quale vil serua non prestò ardire giouane bellezza? alla sua pudici. tia, alla grandezza dell'animo, & alla nobiltà di tanti Re, onde ella era discesa; douea la tua ferità alcuna cosa concedere; & se le haueui veciso il fratello, i parenti, & tolto alla sua famiglia il Regno, e il Ponteficato, non douea parerti strano, che ella da tante punture trafitta fosse talhora verso temen piaceuole di quel che hauresti voluto. Ecco hor l'hai vecisa, & pur sol leciti i suoi ritorni, per pena o scelerato non da altri datati, che da te stesso. Hor chi haurebbe creduto a questo paragone; che risuscitando di morte i poueri baroni da Alfonso vecisi, no nella città reale, ma posti a sedere pro tribunali dentro l'istessa fortezza di Castelnuono a suoi occhi veggenti, & co' propri orecchi sentendolsi, il giudichino indegno della corona reale. il priuino del regno; & quel che a priuati condannati si concede, appena sia conceduto a lui spatio di sar i suoi fasci per andar via. V'è peggio di questo Alfonso; non sono risuscitati i baroni da te vecisi: i quali fatti di cheto da te morire senza sacramento di Chiesa, di mano de tuoi carnefici, tra lo squallore delle prigioni, o facesti in mar gittare, o dar mangiarea tuoi cani; ma tu misero t'hai data la sentenza da te medesimo, paren doti di veder viui quei, che erano morti, & doue essendo pur tu stato guerriero, piu d'vna volta comparisti ardito tra il sangue, e trale battaglie; qual tema ti è entrata hora nel cuore : che dentro il Castelnuouo di Napoli temi i Franzesi, i quali non han pur finito d'entrare dentro le mura di Roma? e hauen doti il popolo per la dignità del nome reale ancora in veneratione, non vedi, che ditua mano t'hai fatto lo scudiscio & la

sferza, con che imaginandolti tu, & flagellando ti effi ti caecian via? Va pur à Mazari donatati dal Re di Spagna; che il dono è stato legitimo; poi che egli in cambio possederà il regno. di cui tu eri Signore; e i tuoi figlinoli & nipoti saranno seruidi lui & de fuoi, di cui eran già fratelli e compagni. Colma & empi pur le quattro galere delle tue rapine, e delle tue crudeltà, che tene scuso, poi che questa è tutta quella heredità, che di si ricco, enobil regno tisi peruiene. Imparate tirannia temere, che non sono questi sogni ne vancimaginationi. Son cose a vostro ammaestramento state registrate nella memoria de secoli da vn scrittongreco, da vn latino, e da vn I oscano. Sono anuenimenti veri, e non fauole poetiche succedute nelle persone di due Imp Romani, d'un Redi Giudea e d'yn Redi Napoli; de cui milerabili, e infelici fuccessi le volete esser digiuni, studiateui di menar vita conforme a Principi, e non a tiranni.

Del'antica religione humanamente parlandone.

### DISCORSO

alib scap 62.

R A i piu belli e prudenti discorsi, che faccia Cor nelio Tacito i. bellissimo e prudetissimo par à me, che sia quello del fatto, cioè se le cose de mortali son gouernate dal fato, & da vna immurabil necessità, o pur a caso, & hauedo detto l'opinion di coloro, i quali negauano la pro-

uideza de gli Dii che vedeano molti buoni in cotinue miferic, e molti scelerati în somme felicità esser posti, passa în contrario a dire il parer di coloro, i quali accettanano il fato senza opporsi alla libertà del nostro arbitrio. Et quel che molto co la dottrina di noi Christiani si conforma soggiugne. No beni o mali douer fi chiamar quelli che il volgo fiima, ma molti i quali d'aunerfità fi eggono afflitti, esser beati; miserissimi esser molti nel mez zo delle loro infinite ricchezze: se coloro l'aucrsa fortuna costà temēre rollerano, e coste ro delle loro psperità malamete si sernono Il che prima in gran parte fu detto da Platone, quado dif Bight tono fe fe. H by no auomo pehe è temperato & giufto effer telice o gra de,o robulto,o piccolo,o debole,o pouero,ò ricco che egli fi lia; & l'Igiusto huomo, beche piu ricco si sosse di Mida esser misero, & inselice. 2. Al qual discorso di Tacito, & di Pla-

leg, car, 516.

tone;

tone, & a similaltri di gentili scrittori quand'io m'abbato; mal sostegno il parer di coloro, i quali per veder i Romani esser gentili, li han riputati non che altro per pocoosseruanti della Ripreso che riloro religione; come par che voglia prouar alcuno, mostrando miperinteligio che i Romani se ne seruissero per i loro bisogni, interpretando la, tirandola, e accomodandola secondo merteua lor commodo,e in vn certo modo insegnandoci, che il medesimo douessimo far noi. Il che per apparir meglio è necessario, che io adduca le sue parole. Le quali indiritte a Principi Christiani, e parlando della religione son tali. 3. E debbano tutte le cose che 3 libri, cap. 123 nascono in fauor di quella, come che le giudicassero fasse, fauo- » rirlee accrescerle. Et tanto piu lo debbono fare quanto piu » prudenti sono, e quanto piu conoscitori delle cose naturali. " Et perche questo modo è siato osseruato da gli huomini saui, ne è nata la openione de miracoli; che si celebrano nelle reli- » gioni etiamdio falle, perche i prudenti li aumentano da qua- » lunque principio essi nascono. Et quel che segue, la qual sua opinione & modo di parlare forse piu da huomo sagace, eastuto, che da religioso, o morale, i cui costumi semplici, e schietti debbono esser lontani da ogni fraude, ne altro che frau de è il dar a intender vna cosa per vn'altra, parendomi non solo falsi, perche i Romani ciò non fecero, ma esser vn seme, onde negli animi di non intendenti possano spuntar cattiui rampolli di religione, è stato mio pensiero in questa mia opera d'an dar mostrando cotali fondamenti non esser veri. Et per questoscriuendo egli, che i Romani interpretauano gli auspici secondo la necessità, e con la prudenza mostrauano di osseruar la religione, quando forzati non l'osseruauano, mi opposi in vno de precedenti discorsi a tal sua opinione, mostrando come i Romaniaccommodauano se stessi alla religione, e non la religione a se stessi. 4. & volendo con questa occasione del fatto oppormegli di nuouo nel capo già addotto, doue egli parla della religione de Romani, ho giudicato a proposito di discorrere in questo luogo così alla grossa, che cosa sia religione, per mostrar questo almeno; che se i Romani s'ingannarono in essa, il che non può negar, questo non però fecero credendo ingannar se stessi, o con animo d'ingannar altri. Che cosa sia re Dico dunque religione non esser altro, che scienza delle co. se diuine; come chi domandato che sosse sissica, risponderebbe essere scienza delle cose naturali. Scienza delle cose dinine èil tener per fermo, che Dio si truoni; il sapere quanto l'humano intelletto può andar insù, che cosa sia Dio; come Difc. Ammir. M

& libit. difc.2.

si debba adorare, come pregare, &c. Etalscienza o credenzal che celeste superiorità sopra tutte le cose create si truoui, è talmente commune al Christiano, al Giudeo al Maumettano, e al l'Idolatra; se non che costoro fanno più Dij; che certa cosa è gli Ateniesi hauer discacciato Diagora per hauer hauuto ardimen to di scriuere, che egli non sapea se Dij si ritrouassero, & se pur erano, che cosa fossero. Questo scienza, o parte di essa, o i principij di esta iono cosi naturali all'huomo, come è naturale all'huomo effer capace di ragione; anzi come è naturale all'huomo hauer fame, & lete; onde si può dire, che sia nata con l'huomo, essendo cosa impossibile, che riuolgendo gli occhi al Cielo (onde la natura ci diede il corpo più atto a riguardarlo, che a glialtrianimali) subito non si desti in noi vna credenza; che alcun grande architetto sia stato sformatore di machina non folo cosi bella, ma cosi marauigliosa, e cosi stupenda. Dalla construttione della qual machina come si ha a congetturare, che sia potentissimo, grandissimo e sapientissimo; così dal ve dere con quanto ordine non folo conserui il Cielo, ma da gli in flussi del Cielo gouerni le cose di quà giù, è impossibile che non sia subitamente giudicato non solo per buono; ma per vna. fomma, eccelfa, einenarrabile bontà. E passando di mano in mano d'vna in altra cognitione, impossibil cosa è, che credendolo buono, gl'habbiano a piacer l'opere maluage; e credendolo potentissimo, stimare, che l'habbia a lasciare senza castigo. E che vedendo noi tutto di molte ree opere di tiranni e di potenti di questo mondo non esser punite di qua, anzi molti di continuo prosperare, & essere stati in somma felicità, il non eredere, che altroue sisserbi questo giudicio, onde quasi in tutti i popoli si ritruoua essere stata opinione non solo che Diosi truoui, ma che si ritruouino ancor luoghi, oue l'opere buone o ree di qua giù non rimunerate o non castigate si rimunerino osi castighino. Si come in tutti i popoli èstata opinione, che Dio si truoni, ne si è dubitato della sua bontà, e della sua potenza; e sarebbe secondo io stimo, fuor della natura dell'huomo il credere, che Dio non si truoui; cosi molti hanno errato intorno al credere, che cosa sia Dio; conciosia che si truotti chi habbia creduto esfer il sole, e chi il suoco. Talete disse; Dio esser la mente del mondo; Anassimandro esser le stelle; Democrito l'anima del mondo, e altri altre cose. Et come chi comincia ad allontanarsi dallito, quanto più oltre và, più se ne allontana, cosi furono ancor di coloro, nel che peccò l'antica gentilità, e fra gli altri i Romani stessi, i qual credettero non vno,

Dio trouarli greduto da tur si i popoli.

Quel che fusse da malti prefoni errore. ma molti esfer gli Dij,i quali questa machina gouernassero; come che stimassero con tutto ciò uno fra tanti ritrouarsene, il quale toffe di tutti gli altri maggiore, e quafi capo e principe de gli altri, e costui sosse Gioue, chiamato per ciò padre de gli huo Gioue chiamato per ciò padre de gli huo padre de gli mini, edegli Dij. In tanta diuersità di opinioni restarono per huomini, e de lo più saldi certi fondamenti generali cosi della bontà e poten-gli Dij. za di Dio, come della prouidenza delle cose di qua giù, dell'immortalità dell'anima, della libertà dell'arbitrio, de premie delle pene eterne, ancor che alcuni pochi ancor in questo distentiffero. Onde chi attentamete etiamdio col natural giudicio ac compagnato solo dalla cognitione dell'istoria impiegherà l'animo nella consideratione di queste cose (imperoche noi Chri stiani sappiamo come elle si stieno, ne in ciò habbiamo bisogno d'altri discorsi ) verrà ad vna cognitione verissima & certissima; la religione ne suoi principii non essere stata più che vna, laquale dalla creatione del modo per speciale beneficio di Dio creato che fu l'huomo, s'apprese, & abbarbicò ne'petti di mortali, di che oltre alle cose dette fan fede i libri de poeti gentili, non diffentendo da gli scrittori sacri ne'diluui, ne'giganti, nelle lor guerre e in altre cose pur molte; la qual religione in altre co se alterata non è però mai thata trasfigurata in modo, che non si potessero da chi ha buona uista, riconoscere i suoi primi linea menti. Il che si può dire essere il medesimo auuenuto, anzi per la sua conformità è gran proua di questo, dopo l'auuenimento di Christo, che essendo quasi tutto il mondo fatto Christiano, sono nondimeno andate sorgendo molte heresie d'intorno la natura, & essenza di Christo, e d'intorno la dottrina sua, consentendo nondimeno tutti e conuenendo in vno etiamdio il Maumettano circa la bontà, sapienza, & miracoli di esso Christo. Tal che per tornar a quel che di sopra si dicea, tolto uia l'adoratione de gli Dij: la quale per adorar non vn solo e vero Iddio, ma più Dij sotto nome d'Idoli è chiamata da noi co greco nocabolo idolatria, e tolti via alcuni altri riti e differenze; si vede nell'altre cose la cattina e fassa religione de Gentili dalla buona e vera de Giudei non molto allontanarsi. Et chi osserua gli ordini introdotti in Roma da Numa Pompilio, & ha primie ramente letto l'istitutioni di Mose, uedrà in quelli tanta conformità, che se non su inuentione del dianolo emolo nell'essere adorato Dio; disficil cosa è il non confessare, che gran parte delle sue cerimonie hauesse tolto da Giudei. Fra l'altre cose che rimasero intatte nella diuersità delle religioni, per lo più rimasero intatte le leggi naturali, onde così appo il Gentile, co-

meappo il Giudeo, e'l Christiano è vietato l'homicidio, is mescolarsi carnalmente con la madre, o con le figliuole, il rubare. o in altro modo il nuocer altrui. E se le leggi morali abominarono ancor elle la bugia, la religione cosa più nobile di qualunque altra legge, come dono di Dio, non si ha punto a dubitare, che tutte queste cose come detestabili non biasimi, & non condanni talche niuno si èposto a far legge, che non habbia molto ben prima considerato d'accomodarsi con la natura e e con Dio, essendo prima stato nella natura de gli huomini ne campi & nelle grotte quado non eran fatte le città, la credenza di Dio, che non furono le ragunanze ciuili, per conto delle quali sono state fatte le leggi; perche non altrimente sarebbe il dire. douersi la religione accomodare al uiuer ciuile, che chi dicesse le stagioni dell'anno douersi accomodar alle persone, enon le persone alle stagioni. E se altrimente si uedrà in alcun tempo es serc stato fatto o interpretato, rendasi pur certo ciascuno, che dentro vi sia forza o inganno. Cambise innamorato della sorel la, e procurando d'honestare questo suo amore con la volontà de gli Dij, o di non farlo almeno apparir scelerato, come cosa fatta contra la uolontà de gli Dij, fece domandar a suoi saui, se si trouaua legge che dispensasse l'hauersi a mescolar con le sorel le. I giudici regij vedendosi morti, se diceuano non trouarsi legge in fauore del Re; il qual sapeuano esser guasto dell'amordella sorella; come che non volessero dire vna manifesta bestene mia considerato l'animo, con che la dissero, ne dissero vn'altra poco minore; affermando esfer vero, chenon si trouaua legge, che tal congiungimento consentisse; ma trouar bene i Re di Persia non esser sottoposti alle leggi; onde uenne il costume di tor per moglie le sorelle. Il qual essempio passato in vso, su auidamente abbracciato da tutti i successori d'Alessandro Magno, in Egitto. Di queste interpretationi come che rarissime, & singolari, vna se ne vede hoggi appoi Turchi; i quali hauendo gli abbracciamenti maschiltnon meno che noi Christiani perdetestabili, han trouato senza alterar la legge vna interpreta. tione alor modo; dicendo che delle cose acquistate in guerra, ciascun può disporre a suo modo; onde par loro trastullan. dosi con fanciulli acquistati per ragion di guerra, non far contra la legge: Non fècer questo i Romani nell'antica Rep. i quali sea lor voglie & desideri vollero sodisfare, secerlo senza interpretare a rouescio i uoleri de gli Dij, & quando il fecero quella sceleratezza comisero, che noi Christiani lasciandoci cadere in simili errori, commettiamo; e come cosa scelerata non s'ha a re:

care.

Religione in ... nanzi alla ciuil.

care ad essembio & addurla per ammaestramento a chi legge, e tanto più il far questo è biasimeuole, quanto si fa co la bugia. Et che falso sia ciò che costui dice in questo caso de Romani. che essi si seruissero della lor religione a lor modo, & altroue l'habbiam detto,& quando cene verrà di nuouo occasione, ci in gegneremo di dimostrarlo, accioche non apparendo esser uero quel, che de i Romani si dice, non differenti in questo dalla nostra religione, e da i nostri costumi, si guardi ciascun Principe di questi artifici, e liberi l'animo da cotali malitie, tenendo per fermo, che si come la nostra religione non ha bisogno per essere ac cresciuta delle nostre fassità, così a niuno è per lungo tempo di molto giouamento la bugia: laquale da Romani huomini altic ri e magnanimi per fallo seruile fu riputata.

Quanta tristezza apportino a sudditi gli indegni parentade de'loro Principi.

### DISCORSO VI.

HI dicesse, che i Principi quando suon buoni, Principi buoni sono a guisa di Dij mortali a lor sudditi, no fal esser quasi Dij lerebbono di gra luga, venedoci da loro gli vti li egli honori, che sono quelle due cose le quali sono tenute in tanto pregio da mortali. Sono questo per lo più i Principiamati da sudditi, e

quello che è il padre al figliuolo, il marito alla moglie, e il maestro al discepolo, è il Signore al suddito. Onde accortamente quel poeta accoppiò la carità del Signore con l'amor della don. na. E quindi è, che etiandio coloro, i quali non hanno forse cagion d'amare, fingono come in cosa verisimile d'amare, mostra do i sudditi di non poter uiuer senza la presenza de loro Princi pi. per la qual cosa essendosi Tiberio ritirato a Capri, i Senatori. con ispesse preghiere domandauano, che egli e Seiano si lasciasser vedere. i. Quello scelerato di Nerone disse medesimo dice se i Tativo lib, 45. za essergli detto da altri, che se ne tornaua in Roma parendoli di vedere i mesti volti de cittadini, vdir le segrete querele, che egli fosse per entrare in sì lungo camino, di cui ne pur le breui lontananze si tollerauano, auezzi contra i casi di fortuna

2 libits, e. 2541 di ricrearsi con l'aspetto del Principe. 2. Ho satto questo poco di prologhetto contra il mio costume; perche tenendo per fermo i Principi d'esser per lo più amati da loro sudditi; sappiano per conseguente, che come i sudditi si rallegrano di. lor vittorie, di lor grandezza, e di lor bontà: così oltre modo s'affliggono non solo delle loro perdite, di lor colpe, e sceleratezze, ma etiandio d'ogni cosa, oue sia lo scemamento della loro ri putatione. E fra le altre loro opere vna è, che suole arrecare grade scontentamento a sudditi, & questa è, quando esti fanno parentadiindegni, come auuenne in Roma, quando Giulia figliuola di Druso, il qual Druso su figliuolo dell'Imp. Tiberio, si maritò in Rubellio Blando, il cui auolo vscito di Tigoli eran molti, che sel ricordauano Caualiere Romano, però Tacito hauendo raccontato alcune suenture e calamità de Romani di ce, che essendo la città per cotante morti funesta, fu parte di do

Giulia figliola di Drufo moglie di Rubele lio blando.

denupsit in domum Rubelly Blandi: cuius auum Tiburtem equi-3 lies car. 63, b. tem Romanum plerique meminerant. 3. Questa Giulia era già stata moglie di Nerone figlinolo di Germanico, & come quel matrimonio fuall'hora lieto a Romani, cosi essendone allincontro in quel tempo succeduto vn'altro indegnissimo, maritandosi col figliuolo di Claudio vna figliuola di Seiano, furono quelle nozzepoco gratamente riceuute; aduersis animis acceptum. 4. Noi non uediamo per mancamento dell'istoria di Tacito

lore il matrimonio già detto. Tot luctibus funesta ciuitate pars maroris fuit : quod Iulia Drust filia quondam Neronis vxor,

4 lib.3. car, 35.

Liuia moglie di Seiano.

lo sponsalitio che seguì tra Seiano istesso, e Liuia sorella di Germanico; ma innanzi tratto ne accennò egli il giudicio fuo confiderando la sconueneu olezza della cosa, che vna donna, a cui Augusto su zio, suocero Tiberio, e hauea di Druso hauuto sigliuoli, macchiasse se medesima, i passati, e successori suoi, con-5 lib. 4. car. 44. giugnendosi con vn terrazzano di Bolsena. 5. Et veramente

@ lib, 3.ca.34.

in qualunque persona la disaguaglianza de parentadi è stata co sa odiosa, come si legge di Quirinio con Lepida. 6. Ma alcuno potrebbe dirmi, queste cose non solo esser succedute a tempo di Tiberio, ma di Augusto; ilquale su quel sauio Principe, che a ciascuno è manifesto, dando la sua figliuola Giulia per moglie a M. Agrippa huomo valoroso ueramete, e compagno delle sue vittorie, ma come disse l'autor nostro ignobilem loco.

Agrippa gene-to d'Augusto.

7 lib, 1.car.1.

7.& tale, che quella bestia di Caligola per non confessare d'esser fuo nipote, folea dire, Agrippina fua madre non d'Agrippa esse restata figliuola, ma nata d'incesto; che Augusto hauca commesso con la sua figliuola Giulia. 8. A questo si risponde, che

8 Suet. in Caligola cap,23,

done

done le maggiori cagioni corrono il campo, conuiene che dien luogo le minori. Non era Augusto così assodato nell'Imperio, come fu Tibério suo filiastro, ne Seiano, ne il figliuol di Seiano, ne Rubellio Blando cran di quel merito, che Agrippa; ne Roma in quel torbido stato si ritrouaua, che quando segui il Mecenate che matrimonio d'Agrippa si ritrouò. Oltre che Augusto à ciò sa-confeglio da remolto da altre cagioni, e in particolare prudentemente ne fu ad Augusto, configliato da Mecenate. il quale breuemente gli mostrò, che egli hauea in guifa inalzato Agrippa per le occorrenze, che di mano in mano s'erano fatte innanzi, che era necessario ò pren derlo per suo genero, ò veciderlo. 9. anzi è attribuito a fortez- 9. Dione libi za inghiottir l'indegnità del parentado per la conseruatione 54.c.686. dello stato, onde a gran ragione è ripreso il Re Federigo dal Federigo Re Duca di Milano, che col negar il mattimonio richiestoli da Pa di Napoli da pa Alessandro d'una figliuola del Re con un figliuol di lui, haz chi e ripreso. uesse done si trattana della salute del tutto in consideratione l'indegnità, non sapendo sforzar se medesimo ad anteporre la conservatione dello stato alla propria volontà. 10. ne è dub- 10. Guielib. 43 bio alcuno tra le cagioni de mutamenti de glissati esser messa carte. 99. ann. da Aristotile la inosseruanza de matrimoni, come auuenne ad Archelao. 11. Et se Carlo primo non hauesse rifiutato il paren 11.11b. 5. c. 102 tado di Niccola III. non haurebbe per auuentura perduto la della polit, Sicilia. 12. tal che non è da riprendere Alfonso da Este primogenito in quel tempo del Duca di Ferrara, se con piegarsi a 12 Gio. villi. prender per moglie Lucretia Borgia pose in sicuro lo stato suo, Alsonso da Eil quale per l'insatiabile cupidità del Duca Valentino era in se cede al ma manifesto pericolo. 13. Come dunque non dee vn principe senza grande e instante necessità far matrimoni indegni, così dee prontamente vbbidire a quella, quando maggior cosa si auuentura, che la reputatione; perche la riputatione col mantenimento dello stato si racquista,

> ma perduto lo stato. è vana ogni fatica,che s'impicghi per ricuperarla.

trimonio pcr non rouinare. 13. Guic.lib. 5. nel fin dell'an no 1401.

Che i Principi saui non dourebbono volere il somme delle cose,che spesso se ne riceue danno e vergogna.

### DISCORSO VII.

Lentulo Gelu lico e suo ardi se co Tiberio.



AR cosa marauigliosa a Cornelio Tacito; che Lentulo Getulico: il quale era Capitano alla guerra in Germania, hauesse scritto a Tiberio, che egli non era per riceuere il successore per al tro, che p vn testimonio della sua morte, e che p questo fermassero in fra di loro come, vn pat-

to; che l'Imp. si cotentasse d'esser padrone d'altra cosa, pur che egli non fosse rimosso da quel gouerno. Soggiugne poi Tacito, che questa cosa come che paresse incredibile su creduta p vera, imperò che solo Getulico la capò di tutti gli amici, che hebbe Seiano, & mantennesi insino al fine con molta gratia. 1. & veramente se molte cose fu Tiberio stimato per accorto, & prudente Principe, in questa par che meriti d'essere stimato per pru dentissimo, e accortissimo, non potendo i Principi far cosa peg giore, che mettere altri in necessità. E se Tacito discorrendo co me egli suol fare con poche parole; par che imputi questa pacie za di Tiberio al conoscersi, che egli era odiato, che si ritrouaua esser molto vecchio, & che sapea le cose sue mantenersi più per riputatione che per forza; dico che essendo quasi impossibile, che qual si voglia Principe non si abbata ad hauere i medesimi o altri si fatti mancamenti (e qual Principe non sarà meno potente di Tiberio?) è necessario che talhora sofferiscano ancor essi delle cose per non mettere in compromesso lo stato, e la vita. E se vsficio di sauio Principe è di tranguggiare con sorte petto l'amaro calice dell'indegnità per vietare maggiori pericoli, come nel precedente discorso si è dimostrato; quanto maggiormente quando altri posto in sua libertà è pregato e supplicato ha da procurare di sodisfare ad alcune domande de po-. poli, e compiacer loro cortesemente, e non volere ostinatamen te il sommo di tutte le cose per non hauer a ceder poi con mag giorescorno a quelle, che con sommo honore e riputationesi farebbono prima potute concedere. Di che ottimo testimonio potè

1 lib, 5, ca. 64.

potè rendere Roboan Re de Giudei, che per le sue rozze paro-Roboan Re de le perdè la maggior parte del regno; ma parliamo de casi no ceder con puo stri. I poneri Sanesi essendo trattati pessimamente dagli Spaanuoli, & quelli per poterli tuttauia peggiormente trattare, met tendo innanzi all'Imperadore, che vi si douesse fare una fortez za supplicarono piu volte l'Imp. che contentadosi dell'antica prontezza, e affettion loro verso l'Imperio non li piacesse grauare di questo tegno d'inconfidenza la patria loro, la quale gra tia non hauendo con sorte alcuna d'humiltà potuto impetrar giamai, furono tirati per i capelli a liberarfi dal giogo de gli Spagnuoli, rouinado la fortezza, cacciandone quel prefidio, & tenendosi contra lor natura a parte Francese. la qual città come che dall'armi imperiali fosse stata riacquistata, la cosa andò nodimeno in modo che fenza profitto alcuno di Cefare, come volle la diuina maestà, quello stato peruenne in poter di chi me nogli Spagnuoli haurebbono forse desiderato Quasi nel mede fimo tempo il Duca Ottauio servidore, e genero dell'Imperadore, hauendo con pacienza tollerato la morte del padre, e sof perche i mbel ferto dino hauer hauuto il titolo, che desideraua sopra Parma, la dall'Impera e Piacenza supplicò humilmente l'Impedinon esser molestato in Parma, della qual gratia perduta la speranza d'hauerne aco seguire gli effetti, su ancor egli, si come secer i Sanesi costretto a gittarfialla protettione di Francia, dal qual partito accresciute alla parte Cefarea di molte difficoltà, & dato fotpetto, che Cefa re non volesse con questi modi farsi Signor d'Italia, finalmente non le ne acquistò altro, se non che dopò molte spesee pericoli fu anche al Duca restituita Piacenza; non che gli suste turbata la possessione di Parma. E verissimo quel che volgarmente si di ce, che chi vuol tutte le cose, spesso non ne conseguisce niuna. Esauio e selice può chiamarsi colui, ilquale sa por termine a suoi desideri, e freno alla felicità della fortuna. Onde non huma na, ma dinina opera mi par quella di Scipione, il quale hauendo proposto i capitoli della pace al Re Antioco, essendo anche il Re in buono stato, i medetimi li offeri, dopò che era stata data a quel Re una terribil rotta. Quas pares paribus ferebamus condi tiones, eastern nune vittores viet sferimus. 2. Fecel'Imp. Carlo prigione Francesco Redi Francia, e sopra i patri e modi di liberarlo furon tenute diverse consulte; & non macò chi propones di scipione Af fe la parte della magnanimità. & della clemenza, ma mentre fi ficano co Aupresta orecchio all'vtile, e vuolsi cauare dalla benignità della aliuliagicare fortuna vn frutto maggior di quel, che potea darti, no se ne tras 456 + fealtro, che moltiplicatione di noie, accrescimenti d'odij, guer

Seleuco biasi-Demetrio.

re immortali, e quel che importò più che ciascun'altra cosa, vn impedimento, e oppositione mirabile a non far progresso alcuno contra l'arme d'infideli. Chi legge l'historie de Greci vedrà, che dall'hauer Seleuco oltre il suo primo honorato proponimò d'hauere mento trattato men cortesemente Demetrio fatto suo prigione, che non si conucniua no gliene risultò molto beneficio, ma ben molto carico, e molta vergogna di non hauer saputo vsar il dono della fortuna; la quale con quella vittoria era venuta a porgerli in mano vna occasione bellissima di gloria. Il contrario auuenne a Filippo Maria Duca di Milano, il quale con hauer saputo cortesemente liberare Alfonso Re d'Aragona, oltre si grande e illustre riputatione, s'acquistò vn'amico, il quale senza alcun dubbio gli si mostrò poi, in ogni suo auuenimeto, protissimo sempre a por per lui lo stato e la vita. Doni dunque chi può donare, e chi non può, facciasi liberale di quel, che no può vendere; come fece Tiberio, che col non cimentare le forze, e autorità sua contro Getulico, si liberò di mille pericoli; & conferuossi amico con honor suo, concedendogli picco la parte delle sue cose quello, che nimico gli harebbe potuto apportare l'estrema perdita, e rouina del tutto. Suggelliamo questo discorso con vn'essempio marauiglioso, & da tener mol to ben a mente in questa materia. Il Duca Mauritio tenendosi offeso dall'Imperatore, che non liberasse Filippo Langrauio di Assia, per cui gli hauca dato parola, che nol terrebbe in perpetua carcere, dopò che più volte instantemente pregato da lui vi de, che Cesare non era per acconsentire a suoi desideri, onde ne rimanea in mal concetto de principi di Germania, e mal so. disfatto nella propria conscienza sua, tal che volle più volte costituirsi prigione della moglie di Filippo, finche egli fosse liberato; pensò con alta, e memorabil vendetta scancellar l'ingiuria, che riceuea dal parergli d'hauer quasi menato al macello vn'amico, & parente suo. Et preso il tempo opportuno, che Cesare si ritrouaua con poche genti a Spruch, ilquale confidaua che con hauer posta buona guardia alla Chiusa non potesse da chi che sia estere assaltato, hauendo con mirabil disigenza messo insiemedi molte genti, & con infinito valore assalito la Chiufa, preftissimamente constrinse quella guardia a fuggirsi; & andando dietro con ardore incredibile a lieti principii di sì gran fortuna, seguitaua per cogliere l'Imperat. sproueduto in Spruch, ilqualeda si grade calamità abbattuto, & quasi perdu to d'animo conuenne fuggendo saluarsi con la sua corte a Vil-37 Adr.lib.9.c. laco. 3. hauendo intanto trionfato Mauritio in Spruch de pro

ca di Sassonia perche fi fde. gna con l'1mperatore.

Mauritio Du-

158.

pi argenti della sua tauola, e potutosi dar vanto d'hauer messo terrorea yn Principe, il quale senza dubbio veruno da Carlo Magno in qua non hauea hauuto maggiore o forse parti in tut ta la Christianità. Imparino dunque i Principi a moderar le lor voglie, rendendosi securi di non essere affatto liberi di quella ne cessità, alla quale essi molti sanno star sottoposti. Anzi essi in tanto peggior conditione de priuati si trouano, in quato caden do da maggior altezza che i prinati non fanno, vien la lor cadu ta ad esser piu grane, & di pericolo molto maggiore. Et ricordinsi quel che da alcuno sauio su scritto, che la maestà de'Re con più difficoltà dall'alto al mezzo si conduce, che non dal mezzo al precipitio rouina.3.

3 Liu. lib. 3 7 C21.457.

Quanto ne gli affari del mondo importi il folo in nome d'vn Principe.

#### DISCORSO VIL



O n è dubbio veruno, che gli stati si mantengo no co vere forze, ma molte volte si è vedutova ler più vn'oncia di riputatione, che mille libre d'oro, e per conseguente piu operare il nome il nome solo d'vn Principe, che molte centinaia d'huomini de Principi quanto impor armati in tua difesa; perche quelle genti perdu fi.

te che l'habbi in vna volta non puoi rifarle più; ma la opinione che vn Principe habbia la tua protettione, mantiene gli amici tuoi in fede, spauenta i nimici, che liberamente non ti molestino,e come acqua forgente ti nutrifce di perpetua credenza, che ne tuoi bisogni non habbia a mancarti. Onde uenedo in Roma fegreti messaggi da parte d'alcuni baroni potenti de Parti, due cose domandauano a Tiberio, che si contentasse di dar loro Fraate figliuolo di Fraate, con nome che uenisse madato dalui, Fraate figliuo & non altro, nomine tantum, auctore opus, vt spoote Casaris, vt genus di Pattia ppies Arfacis ripam apud Euphratis cerneretur. 1. Cheè dunque quello so Tiberio. che dice Liuio, che essendosi i Sedicini congiunti co'Campani, per valersi contra i Sanniti lor nimici, i Campani portarono in lor diffesa piu nome che forza? Campani magis nomen in auxiliu Si Nome di Cam dicinorum quam vires ad prasidium attulerunt. z. per la qualeaut. pariavano a Se torità mosso alcuno, vuol prouare no esser partito prudete far 2 lib.17.6.128

anu-

amicitia con vn Principe, il qual habbia piu opinione che forze, dico che ciò sta bene, quando contra il suo nimico ti uali del nome d'un Principe, il quale sia inferiore di forze del tuo ni mico, come erano i Campani, i quali per confermatione di ciò furono poi vinti da Sanniti; ma quando il Principe, che ti fauorisce è superiore di forze al tuo nemico, chiara cosa è che il nome solo basterà a difenderti, potendo colui esser certo, che pi-Lucchefi ficu. gliando contra di te, la piglierebbe contra colui, il quale ha darifetto la pro to nome che voglia difenderti. Per la qual cosa i Luchesi sono più sicuri in Italia sotto la protettione del Re di Spagna, che se

hauessero dieci mila soldati pagati senza la protettione del Re.

terrion del Re di Spagna.

Reputation Cosi diceuano gli Vbij a Cesare; che la riputatione del nome portar molto.

3 lib. 4. de bel. gal, car.45.

Romano era tale, che infino a gli vltimi confini di Germania si stimauano poteresser sicuri col credito, e amicitia del popol Romano. 3. Et se il Re di Francia nella lega co'Fiorentini fosse venuto di buone gambe, il suo nome contra la Chiesa e il Redi Napoli haurebbegiouato senza venire all'effetto delle forze. Ânzi il nome, e la riputatione è per se stessa molte volte efficace a far grande operationi, ancorche l'opinione sia maggior delle forze, per la qual cosa il prudentissimo Capitano Suetonio Paulino fra l'altre ragioni, che faceano in beneficio d'Ottone, tien conto, che della parte sua era il Senato, & popol Romano, soggiugnendo, nunquam obscura nomi-4 Tacito liers, na, & si aliquando obumbrentur. 4. non mai oscuri nomi tutto che alcuna uolta s'intenebrassero, e del medesimo Ottone su detto, che le lontane prouincie seguitauano le sue insegne non

cat, 150.

molti conforti Tito Appio Flauiano ad abbracciar le parti di Vespasiano, non perche egli hauesse gran satto bisogno dell'industria di Flauiano, ma perche essendo Tito stato Confolo; alle parti, che all'hora andauan forgendo, quel nome di persona stata in cotal magistrato, daua non piccola riputatione. Sed vi consulare nomen surgentibus tum maxime partibus honesta specie prætenderetur. 5. Ma che andiamo per così antichi essempi vagando, se nelle guerre ciuili di Francia suc-

per conto di fattioni, sed erat grande momentum in nomine urbis, & pratextu senatus. 5. E Cornelio Fusco spigne con

3 li. 19. C. 163.

Ammiraglio di Fraza fi fer ne del nome del Principe di Conde .

facesse del Principe di Condè l'Ammiraglio, che Cornelio si facesse di Flauiano, sapendo quell'astutissimo huomo, quanto alla fomma delle cose importasse l'unirsi egli con un Principe del langue. Per questo come che in molte espeditioni si spiacesse il nome di Condè, nondimeno come dice l'Adriani, il pe-

cedute a nostri tempi; il medesimo si può dire in verità che

Beil gouerno era quasi tutto in mano dell'Ammiraglio. 6. 611.27. 0.678. Eben vero che questo nome conuiene che non crolli;ne s'ha a far come fanno hoggi, per vscir di casi bellici, molti principi con le lettere di fauore, che no ostante che vi si veggia il lor sog gello, & la fottoscrittione di lor pugno, quelle lettere non sono Arte de Princi d'alcuna efficacia; perche i principi che si conoscono l'un l'al- pi nello seriue tro, sapendo quelle esser mendicate, e fatte piu in cerimonia, e re & nel nego per complimento, come volgarmente si dice, che per altro non fanno di quel nome piu conto che si conuenga, che così non sarebbono quado sapessero, che quel principe dicesse da douero; e quando dica da douero se n'auueggono, essendo tra loro riti,e costumi che s'intendon bene l'uno con l'altro, quindi auuie ne, che le persone pratiche de gli affari delle corti, quando cercano d'esser fauoriti con l'autorità del nome d'alcun principe, procurano che sieno raccomandati in letteredi negoci, o che heno raccomandati da i loro ambasciadori risedenti appresso quel principe, del quale hanno dibisogno. Ma auuiene alcune volte; che desiderando vn principe per propria inclinatione di beneficare alcuno, vorrebbe, che quella periona gli fosse raccomandata da altri o per vscir d'alcuno obligo, che hauesse con quel principe, o per obligarselo per l'auuenire, e in questi casi pigliando artatamente le lettere di cerimonie per lettere di negoci, sono cagione, che spesso ne di cotali lettere sieno pronti tutti i principi a compiacer ogni persona potendo inauucdutamente obligatifi ad altri per cosa, che non apporta loro alcun commodo. Leggesi nel Guicciardini, che volendo i Venetiani liberar il Marchese di Mantoa lor prigione a istanza di Baia- Baiazet Princi ni liberar il Marchese di Ivantoa foi prigione di cutto intercede per zet principe di Turchi, mostrarono per riportar alcun frutto intercede per il Marchese di Mantoa; tifice: in mano del quale douca per aggiunta esser custo dito il fi gliuol del Marchese, affin-che egli non facesse alcun mouimeto contra de Venetiani. 8. Sottilissimi, & esquisiti sono gli artifici 1 lib. 9. c 2413 ches'vsano nelle corti; Sapendo tal'hora alcuni principi, hauer verbigratia il Pontefice animo di far vn Cardinale, si mettono con feruore grande a spendere il lor nome in raccomandar quella persona, perche possano dire d'essere concorsi ò stati autori della grandezza di colui, ma questa arte quando è conosciuta, non fa a tempo e a luogo altro effetto, se non che d'esser retribuita con simil vanità d'artificii. Et è anche tal'ho. ra auuenuto, che vn principe habbia dato nome di voler fauorire, vna persona, per metterlo in disfidenza di quel principe, che il fauorisce, come fanno in casi di guerra i capitani, Disc. Ammir.

quando ardendo il paese inimico lasciano intatti i poderi de ca pitani nimici, per metterli in diffidenza del lor Re, o della lor Rep. Da queste fraudi, che vsano i principi, ammaestrati mol. te volte i pessimi seruidori, si pongono a spender contra la volontà de signori i lor nomi in prò,o in danno delle persone com pessimo essempio, potendosi appellare non men ladri, che farebbon togliendo altrui robe. denari, e altre cose contra la volontà del possessore. Ne men colui è piu commendabile, ilqualeiniscusar le sceleratezze da se commesse, si serue del nome del principe, come fece Suillio addossando a comandamenti di Claudio le molte accuse che egli hauea fatto in pregiuditio di molti, nihil ex his sponze susceptu, sed principi paruisse defendebat.

7 lib. 13.0,94.b Parti quel che domandino a Tiberion

7. Non domandauano dunque i Parti poco, benche domandassero che si potesser seruire del nome solo de Romani. Il qual nome essendo potente a far danno, e vtile; dourebbono i principi considerare molto bene, come lo spendono; affine checon tante arti spendendolo, non facciano come i falsatori delle monete, i quali conseruando il conio, el'apparenza dell'ariento o dell'oro, che va di fuori, quel di dentro è tutto rameo alchimia. Che dunque ho da fare dirà alcun Signore; se vn viene à me per vna lettera di fauore, debbo io negarli due righe di lettere, e vna soscrittione di mia mano? rispondo, o tu intendi di voler fauorir colui, come tu li prometti o nò; Se intendi di fauorirlo, la cosa sta bene; e io ci ti conforto a farlo, essendo i Signori grandi e i principi quasi Iddija gli altri huomini. Se tui non intendi di voler ciò fare, tu fai vna delle due cose sicuramente, o inganui colui per cui scriui, sapendo, che egli non otterrà, o colui a cui scrini, se aunenendo, che egli faccia il sernitio, tu profupponga di non douergli hauer obligo, perche quel:la cosa non t'importaua, perche non doueui chicdergliela. oltre che non istà bene grauar altrui per conto de tuoi famigliari: diquelle cose, delle quali eglino per commodo de loro sernidori han di bisogno. To mi sono abbattuto a leggere un rescrit to del Gran Duca Cosimo ad vn che gli domandaua una lette-Gran Duca Co ra di fauoread vn Cardinale per conseguir vn beneficio. la sona ma del qual rescritto, perche non mi souuengon le parole a ptito era; che hauendo i Cardinali de loro seruidori da rimunerare, non erabene costrignerli a rimunerare un'altro; perche-Ammoniti i fi questo era torre il pane a que'poueretti, che il seruiuano. Non: corrano dunque i principi per fuggire il nome di discortesi a: precipitarsi nell'ingiustitia rendendosi certi, che in niuna cosa piu si scuopre il senno d'yn principe, che in saper quali son quelle

Rescritto del 4mo.

gnori a sapere ben spender il lornome.

quelle cose, che s'hanno a concedere, e quali quelle, che s'hanno a negare; & se eglino sono tanto dilicati, (e in vero ragioneuolmente) che altri non falsi le loro monete, guardinsi di non falsar da loro stessi i lor nomi.

> I Barbari muouersi all'imprese con impeto; i Romani con pacienza.

### DISCORSO IX.



N tre modi insegnano gli storici, narrando i fat Historici insegnano in use ti come sono succeduti in prima semplicemen modi, te; appresso narrandoli con la lode, e col biasimoje alcune volte traendo alcune conclusion i dalle cose che narrano seza lodarle o biasimar le.nel primo modo s'impara, perche da i molti

uenimenti che si veggono nascere delle cose, il lettore va da sè considerando quel che debba farsi, o non farsi, e di questo è quasi contenuta tutta la massa e corpo dell'historia; quando lo scrittore loda o biasima, libera di questa fatica chi legge; e con la lode l'infiamma alla virtù, e col biasimo cerca ritrarlo dal vitio; ma quando egli traele coclusioni dalle cose, quasi mezzo tra il filetio e la lode douer biasimo, vi desta la mete a ritrouar da voi uersi all'impre quel, che egli senza esprimerlo giudica degno di lode, o di biasi- se con impe.o. mo. si come quando Tacito dice, che i barbari han l'indugio per cosa seruile, e riputar per opera regia il far tosto. Barbaris cuncta tio seruilis, statim exequi regium videiur. I.il che dice anche altroue 1 lib. 5.c.64.b chegli impeti de barbari feroci, con l'indugio languiscono. Bar- 2 lib. 12. c. 77. barorum impetus acres contatione languescere. 2. E perche par chein vn certo modo a barbari sieno opposti i Romani, che non son barbari; bisogna andar osseruando, che dice de Romani. perche Con patientia su fe farà vn'altro assunto de Romani in contrario, è segno che vo mani alle cose. glia lodar l'indugio ouer la patienza, e biasimar la fretta. E auuenga che come altre volte si è detto, i Romani da vn tempo a vn'altro molto si fosser cangiati, vedesi nondimeno, che cer- 3. lib, 1. dist. to. te virtù l'andarono conseruando sempre. 3.e nell'historie istes, in quetto, se di Tacito molto sicuramente si può vedere la patienza loro, non furiosi, non minaccianti, non promettentisi le marauiglie, ma serbando a mostrar piu tosto in fatti, che in parole quel che di Tracia, potean fare, & perciò a Rescupori Re di Tracia, il quale ha uea commes-

de humanamē

Tiberio rispo: commesso delle sceleratezze, su dolcemente risposto da Tibereal Redi Tra rio, che se egli non s'era portato con inganno, haurebbe satto bene à mostrar la sua innocenza; ma ne egli ne il senato poter di ciò diliberare, se non vdisser la causa, in somma. molliter re-

4 lib. 2.car. 57 5 lib.4. car.52.

scriptum. 6. altroue mitibus responsis. 5. & altroue cum mandatis non immitibus. 6 Egli ambasciadori de Partise ben non ri-

# 5.Car. 113 .

Alib. 15.7.lib. portano quel che desiderano, sono nondimeno donati e presentati. Irriti remittuntur, cum donis tamen. 7. Et in tanto ne temps della Repub fu hauuta in pregio questa virtù della patienza, e questo non brauare; che son ripresi gli Ateniesi, come quelli,

Ateniesi guerreggiano contra Filippo co le parole. & liu.lib. 3-1.c;

che faceuano la guerra contra Filippo con le lettere, e con le pa role, con le quali solo son valenti. Athenienses quidem literis, verbisque, quibus solis valent, bellum aduersus Philippum gerebant.

Democrito E-.010F

nel fine.

8. Et è celebrata la solenne serocia di Democrito Etolo; ilquatolo braua a le a T. Quintio, che gli domandaua, che gli mostrasse il decreto col quale gli Etoli hauean deliberato di chiamar Antiocho rispose altamente; che glielo mostrerebbe in Italia, quando

9lib 36.0:437.

gli Etoli ini si fossero accampati. Onde fu l'infelice il giuoco, e il trastullo di vincitori, quando su satto prigione. 9. Specchinsi all'incontro gli huomini saui, i capitani valorosi, e i principi gra di in Scipione: il quale con l'animo altiero per la gran confiden za delle sue virtu, nel rispondere alle sospese ambascierie per ta te varietà de casi accaduti in Ispagna, non se gli vedea vscir vna parola seroce di bocca, apparendo in tutte le cose che egli dice-

ro-lib.25. cart. 2.81

de.

ua, maesta, e sede. Vt nullum ferox verbum excideret. 10. IROdiani popoli tanto inferiori alla virtù de Romani, quanto eglino a tutti gli altri di virtù furono superiori, ardirono di mandar a dir a Romani, che se non si rimaneuano di guerreggiar co Perseo, come haueano il medesimo mandato a dir a Perseo, vi prenderebbono essi quel compenso, che a lor sosse paruto opportuno; cosa dice Liuio da non potersi leggere, ne vdire senza ídegno, etiandio quando egli quelle cose scriueua, e nondime-

Riomania patig no la Romani senza minacciare si stetter cheti, ne lasciarona di far presentia gli ambasciadori, che cotali brauure haucani rt lib. 44. car. fatto. 1 1... Assaliti i medesimi Romani nel mezo delle tempeste: d'Anibale dall'arme de Galli, e molte migliaia di loro effendostati tagliati a pezzi col Consolo istesso, ancorche da giustissi-

5554-

ma ira fossero stimolati a vendicarsi, contennero nodimeno lo sdegno, serbando il castigo a miglior tempo. Galliam, quam-12 11.25.C.2326. quam stimulabat iusta ira omitti eo anno placuit. 12. Parmi cosa degna da esser considerata, che quando i Giudei si mettono a.

confederarsi co' Romani, per la fama che haueuano vdito delle

Giudei confiderano la parientiade Romani.

preclare

preclare opere fatte da loro molto vanno tra esse virtu conside 13 15 Mach. \$1 rando la patienza de Romani. Et possederunt omnem locum consi- il suo - ercho lio suo, & patientia. 13. Ne Cesare si vergogna di chiamar patiente. patientissimol'esercito suo. 14. patiente in soffrir fame. 15. cui e 204. patiente in soffrir sete. 16. patiente in soffrir biasimo di co- 15 11.7.601 dardia. 17. patiente in soffrir il dispregio de nemici. 18. Fu- 11 ha cebel. rono i Romani tanto patienti, che parlando Luio della mutata fortuna de Cartaginesi, non disse maggiori essere state le teia 31 car. 81. gure, e calamità loro di quelle de Romani, ma ben che non furono con egual virtù di quel, che i Romani haucan fatto, da ef- 20 licz, 6,216. si tollerate.nequaquam pari ad patiendum en roborcac Roman fu ffeut. 19. anzi dicendo chiaramente altroue, di gran lunga le suentu re de Romani essere state di quelle de Cartagineti piu spesse e maggiori, nedouersi in conto alcuno mettere in comparatione luggingne eccetto, che furono con minor animo tofferte ni se quoi ininore animo lata sunt. 20. quella per lopiù è maggior virtù, doue s'impiega maggior fatica: il volerti tosto vendicare è atto naturale, e tanto ordinario in cialcuno, che i bambini offesi corrono a dara padri e alle madri, dalle quali sono allenatis & delle donne si dice la feminile impotenza, perchenon possono patir l'ingiuria, & è recato in volgar prouerbio, che i can botoli si vogliono tosto vendicare Il soffrir l'indugio che corre dal la riceunta ingiuria al vedicarsi, o a punir l'altru ingiustitia, che in questo modo intendiamo in tal luogo la vendetta e non altri mente, è atto non folo da huomo fortissimo; perche si pate con la virtù dell'animo quello, che non sostiene la conditione della natura humana; ma etiadio da molto faujo & molto prudete; perche per la fretta del vendicarti tu non corrompi il frutto del la vendetta,o per me' dire non mozzi il corio della giustitia; il qual benche lento & con tardo moto, ma con moderata temperanza al fuo fin fi conduce. E maggior virtù dunque, che altri non può stimare la patienza, laquale se pertale quale ella è, farà da noi riputata, essendo parte della sortezza, non giudicheremo per cosa seruile l'indugio, poi che il soffrir per publica causa lo scemamento della riputatione infino ad vn certo tempo è atto virtuoso, come in alcuno de passati discorsi si è accennato.21.

21 li.r.dift, 33 nel fine,

Che non à tutti le medesime cose stan bene.

### DISCORSO X.

z lib. s.c. 67.

O I habbiamo tutto di in boccasil tal fece le fali cose, e il tal le cotali, e non ci auuediamo, che come disse Aruntio; no a tutti le medesime co se sono honoreuoli.non eadem omnibus decora. 1. il che perche meglio sia inteso, bisogna riferir l'historia. Tra alcuni senatori Romani era sta-

Aruntio, e îna magnanimità.

Lucio Vetere lua magnanimità.

to acculato L'Aruntio, p cose attineti cotra la persona del prin cipe, e perche Gn. Domitio, e Vrbio Marso compagni, imputati con lui nel medefimo fallo s'aiutauano il meglio che poteano; gli amici perfuadeuano ad Arūtio, che il medefimo douesse far ancor egli, cercado il piu che potesse di menar la causa in lungo. Egli magnanimamëte rispose; che non a tutti le medesime cose: erano honoreuoli, e che egli era già vecchio, e di niuna cosa più s'hauea a pentire, che d'hauer tra gli scherni e i pericoli sofferito vna trauagliata vecchiezza; lungo tempo à Seiano, hora a Macrone, e sempre ad alcuno de grandi esfere stato odioso, non già per sua colpa, ma per non poter patire le loro sceleratezze; Insomma quasi indoninando i futuri mali, clesse da se medesimo a torsi la vita. Il medesimo quasi racconta altroue di L. Vetere; il quale costretto à morire; ammonito da gli amici, che d'vna gran parte de suoi beni lasciasse herede Cesare, per poter del re sto proueder a nipoti, nol volle fare; perche con questo vitimoatto seruile non macchiasse la vita, che per innanzi hauca 2.ll. 16.6. 123. menato presso che libera. 2. quasi volesse dire, tenga altri questi modi, quanto a lui piace, a me non conuiene nel chiudere de miei giorni vscir di quella strada, che nel resto della mia Trasca rifiura Vita ho tenuto. Cosi sece ancor Trasca, a cui hauendo Rusti-Pauitto del tri buno della ple co Aruleno promesso che come Tribuno della plebe si opporrebbe al partito, che di lui si facesse; rispose lui esser già vec-3.ini. car, 126. Chio, e il continuato ordine della sua vita per tanti anni, non do Juersi lasciare. 3 Questo a chi ben mira è vna via d'andar ristrignendo molto la forza de gli esfempi mostrando che perche ve rosta, che la maggior parte de gli huomini adulino i principi, che cerchino piu la grandezza delle ricchezze, che de i veri honori, che superbamente comandino, quando la sortuna spira

lar pro-

lor prospera, e vilmente altrui seruato, quando l'hanno contra ria; ad huomini d'alto valore, come ad Aruntio, a Vetere, ea Tar lea il caminar per queste orme non istà però bene. Tiberio Imp. il quale abbondò non men di sapere, che di tristezza, vide ben egli ester verissima questa sentenza negli astari del mondo. ene'maneggi della Rep. e sapendo d'essergli imputato d'hauer fentita con poco cordoglio la morte di Germanico, parlando in questo cato egregiamente, e da principe grande, come egli Belle parole di era, dopo hauer detto alcune altre cose sauiamente a questo proposito, soggiunse; che le medesime cose non erano honorenoli a gli huomini nati principi, a vn' Imperadore, al popolo. alle piccole case, ouero alle città. non enim eadem decora princitibus viris, en Imperatori populoque modicis domibus aut ciuitatibus. 4. Come disse Aristotile; che lo star cheto apportaua alle donne + 1ib.3.6 31. b. honorāza,ma no già a gli huomini. 5. Se coloro i quali faglio - 5 Polit. J. 7. 6.3 no al principato conoscessero, quanto diuersamente dourebbo no per vigor di quelta regola caminare di quel, che prima cami nauano, essendo prinati, farebbono forse men numero d'errori diquelche fanno; a cheli dourebbepure spronare quel detro Bel detto di veramente reale di Luigi XII. Re di Francia, il quale contor- Re di Francia. tato da suoi a vendicarsi dell'ingiurie che egli haueua riceuuto, mentre era stato Duca d'Orliens, quel che non disse forse mai principe alcuno Romano, Greco, o barbaro rispose. Non conuiene al Redi Francia far le uendette del Duca d'Orliens; non s'allontana dal nostro proposito quel detto grade d'Alessandro. E io farci la talcosa se io fosse Parmenione. 6. Et l'altiera Elettra sa l'ui, nella vi alla mansueta Crisotemi sua sorella; la quale l'ammoniua a por tarsi piu piaceuolmente con coloro, i quali eran già padroni. A toralitu dice ella, questo a costumi miei non si conuiene. 7. Ma non 7 Sofocle nele folo a vn principe non è honoreuole quel, che al prinato per la differenza della coditione, che è tra l'yno e l'altro; ma non è anche honorenole quel che ad vn'altro principe era degno di lode, per la differenza de costum , e del valore, che è tra l'uno, e l'al virellio sà imi tro. Sapea Vitellio come colui; il quale hauca sempre praticato tare i già Prin co'principi, che gli Imperadori eran lodati, quando si portauano alcuna volta popolarmente non folo co'grandi della città, ma etiandio con l'infima plebe, fanoreggiando nel teatro o nel circo iloro rumori;e se non l'hauca veduto egli queste cose, l'ha uea sentite essere state comendate in Augusto, il quale riputaua per cosa ciuile mescolarsi co'diletti del volgo. 8. cominciò 3 lib. scat. 115 dunque ancor egli a far le medesime cose. Le quali dice Tacito, sono grate veramente al popolo, quando da virtù nascono; ma

9 lib. 18 c. 160.

Detto di Temi itocle.

ro Plut. nella Polit. erano riputate per dishonoreuoli e vili in Vitelio per memoria della passata sua vita. 9. Come a vitiosi non conuengono le cofe de virtuofi, cosi ne a piccoli conuengono ne stan bene le cofe de gradi. Onde Temistocle disse bene in passando per lo cam po degli huomini morti a quel suo amico. Pronediti di coteste smaniglie, e collane perche tu non sei Temistocle. 10. ma si dee anuertire, che piccolo non è il pouero appetto il ricco e grande, se egli è eccellente per alcuna virtù perche non s'hanno a maranigliare i grandi se quel che essi sarebbono, si sdegnerebbe di farvn piccolo; imperoche la virtù non si misura col braccio della ricchezza. In contrario, se alcun dicesse poter ancor egli non of feruar la fede, poi che i principi non l'osseruano; rispondo, che per piu ragioni questo non dee farsi; primo perche qualunque grandezza e potenza humana non può esferci giamai sussicien te scusa a alleggerire il male, che noi facciamo, appresso perche non hauendo noi come i principi cotante fughe, quante essi hã no di ragione di stato, e d'altro, non possiamo seruirci degli essempi loro; oltre essere in dispari stato, nel quale le comparationi non vagliono: terzo perche non hauendo noi cotanti ricoprimenti, quanti essi hanno, è necessario, che cerchiamo di ualerci nell'humiltà della nostra conditione de gli ornamenti della virtù, e della botà, come essi s'adornano di quelli della poten za,e della fortuna:quarto perche delle cose mal fatte da priuati se ne riceue la pena de principi, a quali sono sottoposti, ma i prin cipi non essendo a niuno qua giù sottoposti, da niuno possono esser puniti; per la qual cosa su mala scusa quella di quel corsale, quando disse ad Alessandro, che egli era chiamato pirata, e ladro perche facea il mestiere con poche fuste; done Alessandro era stimato vn gran Principe, perche rubaua altrui con molte-

Prinati no poterti fentare co l'affempio de Principi.

Il fine del quinto Libro.

galee armate.conchiudiamo dunque esser uero, che non a tutti

le medesime cose stan bene.

# DISCORSI

## SCIPIONE

AMMIRATO

# Sopra Cornelio Tacito.

LIBRO XI.

Che vn Principe dee esser cauto con coloro, i quali sotto spetie di lode opprimono i loro amici.

#### DISCORSO PRIMO.

Vella è fina adulatione la quale comparisce nella presenza del Principe con la masche ra della libertà. Hauena Tiberio vietato, che L. Ennio caualier Romano fosse compreso tra i rei per hauer fatto fondere una sua statua, che egli hauea d'argento della persona. del Principe in communal uso; quando Ateio Ateio Capito-

Capitone fotto spetie dilibertà gli si oppose dicendo; non douer i Principi tor a padri l'autorità del deliberare, ne cotanto misfatto douer lasciar andar impunito. siasi egli pur lento nel fuo dolore, l'ingiuric della Rep. non douer altrui condonare. 1. 1 Tac. li. 3. cat. Non era costui vn solenne ribaldo? In questo modo finissima è quella calunnia, la quale si ricuopre col manto della lode; di che fece vn'altro uituperoso ritratto il nostro Tacito nella perfona di Vitellio. Il quale, consultando seco Claudio Imper. & valerio Asiati con alcun'altro, fe Valerio Asiatico huomo valoroso, & stato co huomo uadue volte Confolo, sopra l'accusa fattagli contro, douca liberarsi,piangendo egli,& rammemorata l'antica amicitia, che ha uea hauuto con esso lui; & come insieme haucan già lungo

princ.

tempo corteggiato la madre dell'Imp. & poi trascorsi i benesicid'Asiatico verso la Rep. & come si era portato nella sua vitima militia in Inghilterra, & qualunque altra cosa tocca più atta a commuouer la misericordia, finalmente gli per mise l'arbitrio libero della morte. 2. Or non fu questo il dono del Ciclo pe? Quanto debbono dunque star i Principi con gli occhi aperti contra si fatti insidiatori. A tempi nostri vedendo vn di questi huomini, che vn Principe hauca voglia di tirar innanzi vn fuo seruidore; incominciò grandemente a lodarglielo, ma gliene andaua insiememente dipingnendo per huomo di tato buona, e semplice natura, che nol giudicaua atto a seruigi della Lodatori fred corte. Alcuni lodano, ma lodano tanto freddamente, che ti di vituperano nuocon più, che se ardentemente ti vituperassero; percioche in quel modo mostrerebbono d'esserti nimici, & scemerebbono per ciò forse di fede appresso il Principe, doue in questo par che ti sieno amici, ma (come dicea il Filosofo Fattorino) non trouare in te cosa da poterti con ragion lodare. 3. Altri assassinandoti segretamente, ti lodano in palese, perche con men cautela resti ingannato; come sece Fabio Valente uerso Manlio Valen te. quo incautior deciperetur palam laudatam. 4. Apelle lasciato da Antigono per vno de tutori del Re Filippo di Macedonia

> fuo nipote fu huomo molto astuto, & volendo a quelli del Peloponeio dar un gouernatore a suo modo; nel qual gouerno si

> a Filippo, mostrado, che vn'huomo come Taurione douea sem

pre essere appresso la persona del Re in campo. Il che finito che

3 Gellio li. 19. c.3.

altrui.

4 Tacito li.17. cal . 149.

Apelle lodado trouaua allhora Taurione incominciò grandemente a lodarlo nuoce à Taurione.

detto.

5 lib.4.nel fin.

car. 231.b.

Polibio e suo ha Polibio di raccontare, soggiugne. Per insidiare alla fama, & commodidelle persone, è stato trouato un nuouo modo di calunnia non biasimando, ma lodando. il qual vitio nato nelle corti de Principi, è in guisa ito crescendo, che par che a que' luoghi, come a sue certe proprie sedi si ricorra. 5. fra le cagioni che fi allegano, perche Agricola fusse accusato sono queste. Il Principe è nimico della virtù, la gloria dell'accusato, è vna pessima generatione de nimici che lo lodauano. ac pessi-6 Tacito Agr. mumimmicorum genus laudantes. 6. ne dica vn Principe, che in questo no si tratta di suo danno; che gra danno è della fama,& della riputatione de potenti, quando dalla maluagità de ministri si lasciano ingannare; ne apporta utile alcuno al Re contra il suo intendimento, in uece di beneficio esser riuscito a vn suo buon seruidore dannoso, o con danno di lui essersi dell'opera di quel buon famigliare prinato. Ma quel tanto e co gran ragione lodato Re Alfonso di Napoli il uecchio, non fu già mica égli tardo, ò trascurato in cognoscere queste assutie: il qual vedendo spesso, che vn caualiere con somme lodi hauca vn suo mortal nunico preso a lodargli; più volte hebbe a dire ad alcuni suoi cosideti, state a vedere, che costui vuol ordir qualche tra nello contra il suo nimico ne punto in ciò restò ingannato, co ciosia cosa che passati sei mesi, che del continuo per acquistarsi fede, hauca questo ordine tenuto; subito incominciò à sputar quel veleno, il quale con tanto artificio, hauca infino a quell'ho ra saputo occultare.7.

e fac. d'Alf.L.

Dell'officio del Censore.

#### DISCORSO



Vero, che noi habbiamo leggi, per le quali il ladro il micidiale, e il falsatore vegon puniti, ma non habbiamo già legge, che castighi i poposi, i lasclui,i pigri,& altri si fatti vitij, i quali nuocendo altrui co l'essempio, e nulla a le stessi gio uando parturifcono à lugo andare costumi sor

didi, vili, dannofi, e da no volerli in vna buona Rep. Gli antichi Romani, tutto che ottimamente comprendessero, gran differenza effer dal ladro al pomposo, no per questo stimarono, che del tutto douesse andar il poposo impunito, main quel modo che al ladro, si come a huomo maluagio imposer pena di corpo cosi al poposo, come a vano eleggiere imposer pena di vergogna.E si come quelli dal pretore,ò da altri ufficiali veniua ca stigato, cost costui hauea per correggitore delle sue colpe il Cen sore. Quando questo sosse in Roma introdotto, quando il iuo víficio durafle, come fosse ito crescendo, di quante, & quali cose egli fosse conoscitore; qual frenogli si fosse poi imposto per mo derare cotanta potenza non è mio pensiero per ora di andare inuestigando; bastandoci raccontare di quali cose appartenenti a costumi egli trattaua, per mostrare anco che noi che siamo Christiani, quato in questo siamo disfereti da loro; c per vedere, se alcun Principe eccitato da questi essempi volesse metter mano a raffrenare la lorda e scostumata uita, che tegono moltide nostri tempi almeno con la vergogna. Et non è da dubitar punto dall'Imp. Claudio, come da Censore esser ripresa la lascinia stumi di Rode gli ipettatori de giuochi teatrali. E munia Censoria, psurpans 111, 21, cat. f1theatra

r i bro II. car.71.

theatralem populi lasciniam seueris edittis increpuit. 1. Raffrend la crudeltà de creditori vietandoli di prestare denari a figliuo-

18.C.335.

3 lui.c.6.22.

II.I.

Flaminio per-

yal,lib.z. cap.4.

li di famiglia per renderli alla morte de padri. Senitiam creditorum cohercuit, ne in morte parentum pecunias filijs familiarum senori darent. Certa cosa è, il coltiuar male i suoi poderi esse-2 Plinio lib. re stato riputato per opera vituperosa da Censori. 2. si come castigauan coloro di pena di vergogna, i quali più spazzauano, che arauano. 3. Liuio Druso capitano il quale hauea trionfato, fu notato da essi per hauer hauuto in vassellamenti d'ariento 4 lib. 35. cap. il valore di cinquanta scudi. 4. Et in vero benissimo disse a que sto proposito Valerio: che gioua esser tuori valoroso, se si viue male in casa? Onde L. Antonio su rimosso dal numero de Sena tori, quel che hoggi propriamente diremo tolto il capello ad yn Card per hauer ripudiata la moglie, la quale hauea tolta fan ciulla senza hauerlo consultato con alcuno de gli amici suoi. Il medesimo fece Portio Catone a L. Flamminio, perche hauenche privato do a punire vn malfattore nella testa, attese il tempo deputato dai serato. Durento puni. dell'amica sua, a cui venne questa voglia di veder come i rei anto per golofo. dauano a giustitia. M. Antonio e L. Flacco non surono più pietosi con Duronio per i peccati della gola. 5. Liuio formato dal la natura a scriuer le cose de Romani con quella maestà, che a cotanta grandezza si conueniua, dice, che mancando a Censori per la pouertà dell'erario d'attender ad aitro per quell'anno. volsero tutto l'animo a reggere i costumi de gli huomini, e a ca stigar i vitij nati nella guerra in quel modo, che i corpi infermi ne lunghi mali vanno altri mali generando da se medesimi. Et trouato, che nella rotta di Canne alcuni crano conuenuti d'abbandonar l'Italia, e altri che credendo con vna finta ritornata ne gli alloggiamenti d'Anibale essersi sciolti dal giurameto, no v'haueano più voluto ritornare; a tutti costoro tolsero i caualli, e rimossi dalle lor tribu li posero per debitori in perpetuo ne libri del comune. Riucdute parimente con diligenza le listre de giouani, tutti coloro, i quali per quattro anni non haucano mi litato senza poterallegar giuste vacanze della militia, ò infermità, che furono al numero di due mila. rimosfero dalle lor tribu, e poserli per debitori ne libri publici, con l'aggiunta d'vn decreto del Senato, che tutti i notati da Censori militassero a piede, e mandati in Sicilia per fornir le reliquie di quella rotta, non s'intendesse giamai il loro stipendio fornito, fin che il nimico non fosse stato cacciato d'Italia. 6. Non che i fatti e l'opere brutte, ma le parole men che conueneuoli furono cassigate da Censori. E Vespasiano Imp.e Censorea vn giouanetto, che

6 lib.24, car. 216.

che licapitò innanzi profumato ringratiandolo della prefettura, che da lui hauca ottenuto, con mal viso gli disse. Quanto me glio mi saresti saputo d'aglio, e riuocò la patente che gli hauea fatta. 7. Hor chi non giudicherebbe strano, e quasi intollerabi 7 sueti di Iudi le un Principe facro a giorni nostri, il quale sgridasse Sacerdote ò Prelato che nelle vesti, ò nelle viuande, ò nelle sue camere vsas se profumi? non considerando, che a quel buon Imperadore no Christiano parue ciò biasimeuole in vn soldato, ma torniamo. a Tacito, il quale di tempi più maluagi parlando tato maggior marauiglia farà che cotali costumi di censurare in gran parte si fossero mantenuti; egli di Tiberio raccontando, dice, che si co Tiberio priva me hauea souenuto al bisogno d'alcuni nobili poueri innocen- molti del Sena ti, così hauea egli rimosso dal Senato, ò fatto opera che da se stes si volentieri se ne partissero Vibidio Varrone, Mario Nepote, Appio Appiano, Cornelio Sulla, & Q. Vitellio, perche haucuano la roba loro, 8. Ma noi non folamente non puniamo i dissipa 1116.2,624 tori de loro beni, come son giocatori, pasteggiatori, e simili, ma quel che è peggio ie ne vanno impuniti gliadulteri, gli viurari, & altri commettitori di sceleratezze. Onde gran ragione hauca da marauigliarfi il Cardinale Bonromeo singularissimo ornamento della Chiefa di Dio tra tanti mancameti dell'età nostra; che noi Christiani in molte opere morali, ci lasciassimo porre il pie innanzi da Gentili.

Che nessuno Principe deepatire, che s'introduca nuoua religione nel suo stato.

### DISCORSO III.

LV AN TO i Romani fossero diligenti, che la soro religione da nuoue sette, non fosse cotaminata, più loro essempi ne rendono testimoniaza; procurado quado ella era trasandata, di ridur. la ne i termini suoi, de quali andremo adduce Religion nuo doalcuni, affine, che tato più si guardino i Prin patir da Prin-

cipi Christiani a no far, che nuoua religione sia itrodotta ne gli dipistati loro. E a ciò daremo principio co Claudio; Il quale essendo Imple Cesore grademete biasima la pigritia de tepi suoi d'esser poco diligeti nel fatto della religione, mettedo in oblio le buone y sanze, e costumi de gli antichi, e permettendo che forestiere religioni

religioni s'introducessero nella Città, & qui a externa superstitiones inualescant. 1. in tempo di Tiberio si trattò in Senato di cacciar della città la religione, che v'era introdotta de gli Egitij e de Giudei, Actum de sacris Aegytijs, Iudaicisque pellendis.

2. & furono tanto seucri, che ne confinarono quattro mila di quelli, che eran gagliardi in Sardigna fotto nome di mandarli contra banditi; ma in vero perche se pur per la cattiua aria vi fosser morti tutto ciò si sarebbe recato a guadagno. a gli altri fu fatto intendere, che fra tăti di fossero sgombrati da tutta Italia, se non deliberauano d'abiurare. Quel che Nerone sece an-

a li.13.e,126.5 che contra i nostri Christiani, ne Tacito il lascia di dire. 3. e da nostri scrittori piu ampiamere vien dimostrato. Ne solo gli Imperadori tenner questo costume, che fu anche osseruato dell'an tica Rep.non meno in ciò rigida, che si fossero gli Imperadori a non ammettere nuoue religioni nella Città. Onde l'anno 227. di Roma essendo Consoli A. Cornelio Costo, e T. Quintio Peno la seconda volta, essendo venuto a notitia di coloro, i quali eranopropostial gouerno, che forestiere religioni erano in Roma introdotte, e che nuoui riti si teneuano, e che in tutte le contradee Chiese di Roma peregrini e insoliti sacrifici si faceuano per impetrar gratia da gli Dij? fu commesso a gli Edili che riguar dassero, che niuni altri Dij, che i Romani, ne in modo altro. che nel modo Romano siadorassero. ne qui nisi Romani Di, neu

4 Liu.li.4.c.75 quo alio more, quam patrio colcrentur. 4. Più di dugento anni dopò, essendo già Anibale in Italia, marauigliosamente s'empiè Roma distranieri vsi di religione, si fattamente dice Liuio; che ouero altri huomini, ouero altri Dij in vn momento parea che in Roma fossero diuentati; ne di nascosto o pur dentro le case prinate erano i Romani riti sprezzati; ma nel soro e nel Cam pidoglio si vedeano le schiere delle donne sacrificare, e pregar gli Dij fuor del costume Romano. In somma venute queste no uità a gli orecchi de magistrati, ripresi gli Edili, e i Trium viri criminali, che queste cose non prohibissero, e volendoui dar riparo, & non potendo, fu finalmente data commessione a M. E. milio pretor di Roma, che liberasse il popolo da coteste religioni. Il quale mandò vn bando, che chiùnque tenesse libri, vaticinij, orationi, o arte di sacrificare scritta, douesse fra tati gior ni presentarla in poter suo avietando, che niuno fosse cotanto ardito, che in publico, e sacro luogo con nouello e forestier rito sacrificasse. 5. Men di trenta anni dopò l'anno 568. se mai fur commesse sceleratezze sotto pretesto di religione, grauissime se ne scopersero sotto questo nome allhora in Roma, e

5 31.25. C.257. an. 54%.

in Italia. di che preso cura il consolo Postumio Albino, e con mirabil prudenza da lui publicate castigate, & oppresse, a noi la sciò memorabile essempio, come in simili casi hauessimo a gouernarci, neloscrittore co le parole restò d'auuertirci; che niu na cosa è più atta a sciorre la religione, che doue esterni riti di religione lon riceunti. 6. della qual diligenza de Romani non è 6 libro 3 5. car. da far marauiglia, essendo loro per leggi delle dodici tauole nic tato d'hauer Dij separati, ò nuoui, ò forestieri, se per publico configlio non fosiero stati riceuuti, ne quelli poter prinatamen re adorare. Separatim nemo habessit Deos, ne ve nouos, sed nec aduenas, nist publice ascitos prinatim colunto. 7. Vedesi dunque 7. Cic. 121 22. delle leggi. manifestamente da questi luoghi quanto i Romani abboristero, che in Roma s'introducessero nuoue religioni. Di che se si cercasse la ragione, niuna altra se ne può in verità produrre; se non che essendo la religione cosa diuina, a qualunque humano rispetto dee esser preposta. Et perche mutandosi religione, ven gono offesi gli Dij, per questo il mutar religione è victato. Mecenate in quel sauio ragionamento, nel quale consiglia Au. Mecenate chegusto, come si debba portare nel gouerno di Roma, quando Augusto. viene a parlar de gli Dij, cosi fauella. Gli Dij, ò Augusto sem-,, pre e in ogni luogo in tal guisa adorerai, qual è della nostra pa-,, tria il costume, e in tal maniera li farai da gli altri adorare. Gli " autori di forestiere religioni castiga seueramente, si per conto,, de gli Dij, i quali chi disprezza, qual cosa humana non di sprez-,, zerà egli ? e si perche coloro, i quali nuoue deità introducono,,, molti spingono a seruirsi di straniere leggi, onde nascono congiure, ragunanze, e conciliaboli, cose che non si confanno pun-,, to col principato d'vn solo: 8. A me gioua credere, che la se- 8 Dione il 52. conda ragione addotta da Mecenate venga più tosto in cense- c.543quentia della prima; che perche ella sia una seconda causa, perche s'habbiano le nuoue religioni a vietare: imperoche se questo è nociuo al gouerno d'vn solo; che cosa dunque spinse la Rep a cosi seueramente nietarle, che era gouerno di molti? ma uolendo egli confortar quel Principe alla conservatione della propria religione, ve lo volletanto maggiormente inducere quanto mostraua esserui dentro anche il suo particolare interesse, ma se alcun Dicesse. Danque ne il Turco ha da permettere, che s'induca nuoua religione nel suo stato; onde per questo discorso si conchiuderebbe, che il Turco non hada patire di farsi Christiano, rispondo, che io scriuo a Christiani enon a Turchi, i quali quando illuminati da Dio hauessero a venire al Turchi, & lose la religione christiana, s'accorgerebbono, che da falsa religione fassa interpres-

parten-

partendosi a vera sarebbono peruenuti; onde non militerebbe in loro il precetto, che nuoua religione no fi habbia a introdur re, douendosi sempre presupporre; che quella nuoua voglia dir falsa e non buona religione ne altrimente interuerrebbe a loro che a Romani interuenne; i quali stati duri per centinaia d'anni a non riceuere in virtù delle lor leggi nuoua religione, qual era la Christiana, falsa simandola; finalmente per cotate pruoue vera trouatala, e dalla forza delle ragioni costretti, e dal fauor di Dio aiutati, disprezzati i falsi lor Dij, d'abbracciar yn so lo, e vero Iddio in tre persone distinto presero per partito. Ese si dicesse de gli heretici, a questo replico, che se essi volessero bene andar vedendo quel, che credettero molti de lor padri, o al piu quasi tutti gli auoli, ò bisauoli loro, alla cattolica Federitornando, non nuoua religione abbraccierebbero, ma la nuoua da essi con mal consiglio abbracciata rifiutando, all'antica ritornerebbero.

> Se si può sperare, che a tempi nostri si vegga vn essercito ben disciplinato.

#### DISCORSOIIII.

Metello riordinala militia. 1 Val.lib.2,c.2

Corbulone riordina la mili tia.

3 lib,11, c, 72.

Olti Capitani Romani si abbatterono a esferciti mal disciplinati, i quali con la seucrità loro ridussero presto a sanità, come Scipione in Ispagna, Metello in Africa, Cotta in Sicilia, & altri in altri luoghi ritrouarono. 1. & si come per istar co le cose nostre da Corbulone

fur ritrouate le legioni in Germania; le quali fatte inabili alla fa tica, e all'opere militari non sapeano far altro che rubare, & da lui sur ridotte in breue all'antico costume. Legiones operum, & la boris ignaras populationibus letantes ueterem ad morem reduxit. 2. On de è da vedere; se a essempio di costoro noi potessimo sperare di vedere vn giorno a tepi nostri vno essercito ben disciplinato, ma sarà forse prima ben da vedere, che fanno costoro per disci plinare vno essercito indisciplinato. E il primo ordine di Corbulone su. Ne quis agmine decederet. Che niuno si partisse dall'ordinanza. Nec pugnam ni si iussus iniret. che no combattesse se non gli era comandato. Stationes, vigilia, diuturna, nosturnaque munia in armis

armis agitabantur, voleua che le guardie, le sentinelle, tutte l'occorrenze militari di giorno, e di notte si facessero con l'arme in dosso. Feruntque militem, quia vallum non accin-Eus, atque alium, quia pugione tantum accinctus, foderet morte punitos. & furon da lui fatti morir due; vno perche nel cauar la trincea era fenza spada, e l'altro perche era col pugnal folo. Io dubito, che farei lapidato da foldati, se vdissero quel che scriuo de casi loro, prosupponendo di più, che i Romani non hauendo guastatori, seruiuano per guastato: ri i soldati stessi. Scipione in arrivare in Ispagna in vn sol scipione Affecto bando comandò, che ciò, che era in quell'effercito per ca- la milina, gion di diletto, fosse tolto via, talche oltre numero grandissimo di riuendugli, e viuandieri furono mandate via due mila bagasce. Metello oltre hauer fatto il medesimo, vietò che si vendesse nel campo cosa cotta; non volle che nel marciare i soldati si seruissero di loro serui, ò dibestie; ma tutto quello che apparteneua a arme, e mangiamento sel portassero fulle loro spalle; e sopratutto mutando spesso alloggiamenti, quelli facea trincerare, come hauesse sempre Giugurta a fianchi. Cotta per non dir de gli altri soldati, a vn parente suo per non essersi portato bene, dopò hauerlo fatto ben frustare, gli tolse il cauallo, e secelo militare a piede. Parrà che cotante cose, che noi andiamo accozzando, ci tolgano la speranza d'hauer a ueder a di nostri vn essercito ben disciplinato, massimamente se noteremo quel, che viene scritto di Corbulone, il quale quando passò in Soria, hauendo trouato i medefimi, ò forse maggiori disordini di quelli, che hauea trouati in Germania, hebbe maggior fatica in rimediare all'infingardia de soldati, che non a raffrenar la perfidia de nimici. Plus molis aduersus ignauiam militum, quam contra persidiam hostium erat. 3. Questi soldati ancorche fussero veterani non haucano mai fatto guardia, ne sentinella alcuna; il parlar di trincerarsi era vdir raccontare miracoli; in somma senza morioni, e senza corazze politi, e procaccianti hauean fornito la militia per le Castella: il che sia ricordato per coloro, i quali per essere stati lungo tempo in guernigione, stimano di meritare il nome di soldati. Questo buon Capita- Cotta flordina no e per riparare à disordini, licentiati i uccchi, e infermi, la militia, e fatte nuoue scelte, tenne l'essercito in campo sotto le tende in un verno cosi crudele, che se non si spianaua il ghiaccio, non si poteano distendere i padiglioni, e a molti per la uiolen-Difc. Ammir,

a lib.13.c.28?

Tacito li.18. €ar.146.b. liu.l. 21.C. 198. 5 lib.3 5.C.416. 145.b. 146.b. 3 lib. 17. carte 139. b. 274.

guardie cadder morti, e ad vn che portaua vn fastello di legne gli si intissichiron le mani, talche in volerlo posare a terra se ne venner con esso il fastello mozze dalle braccia. Egli leggiermen te vestito, e col capo scoperto nel marciare, nelle fatiche era innanzia gli occhi di tutti, lodando i valorofi, confortando i deboli, e facendosi veder per essempio a ciascuno; ma in guisa seue ro, che l'abbandonar l'insegne si puniua col capo; il che su cagio ne, che pochissimi si partissero da quell'essercito, appetto a quelche auueniua doue il perdono era facile; ma che riparo si piglierà doue il Capitano non conosce i soldati, ne i soldati il Capita no, ne i soldati infra di loro si conoscono? 4. imperoche non co noscendosi, che fede può hauer l'uno nell'altro? 5. che partito si piglicrà, oue il soldato non fa conto di lode, ò di biasimo? neque 6 Tac. 1. 5. car. bon: intellectus, neque mali cura. 6. non riputando honor la uitto-7 lib. 18. carte ria, ne vergogna la fuga. neque in uittoria decus, neque in fuga flagitium.7.0ue auanti al pericolo son brani, nel menar le mani uili, ante discrimen feroce: 3111 periculo pauidi. 8. con gli amici crudcli, co 9 Liulib. 26, c. nimici poltroni. 9. e tate altre corruttele, le quali massimamete accaggiono nel corrottissimo secolo nostro intorno l'arte della guerra; non è dubbio alcuno, che la difficoltà sarebbe grande: nondimeno quando io confidero quel, che può far la virtù d'vn homo, quando fa da donero, & quando fa di cuore, io non ho perduto affatto la speranza, che non possa riuscir anche a noi quel, che a prima uista par impossibile, non che difficile di poter fare. Et estrana cosa considerare, che a Cosa di Renzo appena notaio riesca di farsi Tribuno di Roma, di metter mano a Baroni del pacíe, destar Italia addormentata al suono della sua virtu, e quasi lampo ucnuto dal Cielo empier gli animi di ciascuno di stupore, e di marauiglia del ualor suo. Chi ha perduto questa speranza, distraggasi per breue spatio di tempoda ogni altro obbietto, e fissi alquanto la mente in questa singo: lare, e rara notitia, che a tempi nostri habbiamo del nuono modo già a noi non che ignoto, ma quali non imaginato; trouerà di essa esserne stato ritrouatore vn marinaro Genouese; la fua diuina mente, la fua pacienza, la grandezza dell'animo fuo quasi incomprensibile da intelletto humano haver a finesi gran cofa condotta. Chi fu Sforza da Cutignola, come nacque egli, che ricchezze, che appoggi, che parentele hebbe egli? e nondimeno con la sola industria dell'arme aperse al figlinolo la strada di tarsi. Duca di Milano; & benche spenta quella

Colom be Ge mouele.

Morza da Cuti goola.

quella grandezza, non sono però i suoi successori a tempil nostriin guisa spogliati di ricchezze, e di riputatione, che tra per dignità sacree profane, tra le principali samiglie d'Italia non sieno riguardati. ma entriamo per la via de vitij, e delle sceleratezze, non è opera da fare stupire altrui; che vn fraticello di Sassonia Martino Luddero, ò Lutero che si sia chiamato ribelli alla sede Apostolica quasi tutta la Germania, e di mano in mano infetti l'Inghilterra, la Dania, la Noruegia, & quelche è peggio la Francia, e quasi che a fatica lasci intatta per diuina misericordia altro che la Spagna; el'Italia? Dirò cosa forse da altri non stimata degna d'esser in tal proposito rammentata; ma considerabilissima, e nonpunto disprezzabile a chibenla vorrà ponderare. Marco di Sciarra non ha per molti anni trauagliato lostato della Chie famoso ladrosa, el'Abruzzi, caltre prouincie del regno? non ha eglinon ne e sua suga. solo corso le strade, ma taglieggiato i popoli, entrato nelle terre e Città murate, saccheggiatele, vecisoui i Vescoui, mena tone delle genti prigioni, non parlando di quelle, che ha voluto a suo piacimento scannare? e quando vn Papa adoperandoui tutto il suo sforzo congiunto con le forze del maggior Re de Christiani, ha da douero voluto hauerlo alle mani, non ha egli sano e saluo, e con molte genti, e per quel che sipuò stimare non pouero, trouato legni da passare il mare, esaluatosi in Schiauonia? e quinditrassugato non viue egli hoggi di esfercitando honorati gradi e carichi di militia, e spirando la medesima ferocia, e autorità più tosto a somiglianza di comandatore, che di comandato? Possiamo dunque securissmamente credere, sperare, che possa a tempi nostri sorger huomo, che rimetra in piè gli scompigliati ordini dell'antica militia. di che sene vide alquanto di spiraglio nella persona di Giouanni de Medici, ilquale ancor che nato gentilhuomo, e non Principe, potè constituire vna banda di sol. Medici introdati, i quali per la morte sua cognominati poi le bande nere, bande mere, furono per alquanto spatio di tempo senza alcun dubbio l'ornamento della militia Italiana. Che potrà dunque far vn Principe, quando non per boria, ne per fini vani, ma per gloria di Dio, edella religione Christiana si metterà a forma vn essercito ben armato, ben ammaestrato, non stratiato, pagato a suoi tempi, da lui procurato come figliuoli da padre, e nel quale sia tolleranza di fatiche, vbidienza a superiori, carità verso i suoi, desidero d'honesta gloria camore non di sfrenata

.,.

11

licenza

licenza;ma di honorata liberta? per confeguir la qual cosa qual Principe in Italia si mettesse à considerare quel, che sece in venticinque anni che visse Filippo Re di Macedonia forse minor Principe, ò almeno non disproportionato rispetto alla Grecia, a quel che si fosse verbigratia vn Duca di Milano, ò vn Redi Napoli in Italia; il qual Filippo lasciò al suo figliuolo opportuni tà di vincer in poco più di cinque anni tutto l'Oriente, e di fondar vna monarchia non mai stata simile innanzi à lui, non si diffiderà di poter ancor egli, ò al più il figliuolo di lui far progressi tali, che n'habbia a restare marauigliato il mondo; ma per che habbiamo noi a disperarci d'hauer vn di a veder questa riuscita; se di tre opere belliche le maggiori, che sieno succedute nel mondo, vna è auuenuta al tempo de padri, ò auoli nostri non minore, ò pari, ma senza alcun dubbio maggior del l'altre duc: tal che ragioneuolmente par che si possa sperare, che si desti, rinouelli vn di, come in vn caso particolare, cosi in generale questa disciplina, che cotanto andiamo cercando. Le tre opere stupende in mestier di guerra sono la ritirata dei le altre samo- dieci mila Greci di Persia; la passata di Claudio Nerone Romano al Collega; onde vscì la vittoria, che s'ottenne d'Asdrubale; l'assalto de gli Suizzeri fatto contra Francesi, e Tedeschi a Nouara.

tre fopratutte

. Estimato questo vltimo fatto da me maggiore, come atto volontario e non forzato, quali furono quelli de Greci, e de i Romani; più fiero di quello de Greci, perche assalta, e non si ritira; più magnanimo di quel de Romani, perche va ad affaltare il nimico scopertamente, e non con fraude; più felice di quel de Greci, perche in pari numero ne caggion meno, ene vecidono più; più animoso di quel de Romani, perche huomini d'una sola natione, inseriore di numero, senza caualleria, e senza arriglieria vincono due nationi, oue è maggior gente, oue son caualli, artiglierie, e sono ne i propri alloggiomenti. Chiara cosa è, di tregiornate nauali succedute nel mondo, l'una de Greci con Perfiani più di due mila anni sono; l'altra d'Augusto contra Antonio, che surono Roma ni contra Romani già sono passati 1600, anni, e l'altra de rempi nostrid'Italiani, e Spagnuoli contra Turchi, questa essere stara la maggiore, e la più gloriosa; perche nella prima preualfe grandemente non folo il vantaggio che haucano i Greci dell'arte marinaresca a Persiani; ma anche il valore corporale e dell'animo, nel quale i Greci erano superiori a Persiani

Perfiani, come che notabilmente fosser da loro auanzati di numero. Encla seconda l'esfersi sul cominciare del fatto d'arme fuggito M. Antonio dietro Cleopatra agenolò grandemente la vittoria d'Augusto. Nella nostra si combatte con pari forze, e con pari animo non si potendo con verità allegare viltà e codar dia alcuna dal lato de Turchi, de quali combattendo morirono con l'arme in mano intorno trenta mila, ne meno d'otto mila mero ne lla guerra de nostri. Ne Lucciali si partì della battaglia, se no quando chia ramente apparue la vittoria esser de Christiani, hauendo nel vo lersi ritirare tagliato a pezzi, come valoroso Italiano, che egli era, la capitana di Malta, e meritato tanto col suo Principe, che l'anno seguente hebbe egli la carica di General di mare. Non è dunque credibile, che in tempi, ne quali sono succedute opere si fatte, 'non possa sorgere vn'huomo di tal valore, che possa rimet ter in piè gli antichi ordini militari.

Che in Roma nel dar i magistrati s'hauea ordinariamente riguardo all'età.

#### DISCORSO V.

Ns Ino all'anno 523. della edificatione di Ro ma, nel quale Corbilio ripudiò la moglie, non furono in Roma ationi, ò cautele in materie di doti 1. Imperoche essedo gli huomini, ele do 1 A Cellib. si ne buone, no haueua ancor la necessità mostra (2). to, che cosi conueniua di fare. No furono pari-

mete in Roma leggi intorno l'età de magistrati infino all'anno 575.2.imperocheno dadosi i magistrati se no a meritenoli, ne hauedo l'ambitione fatto i progressi, che dopò fece, no accadeua metter dinieti, perche altri no peruenisse al magistrato. Hora Età considera, chiunque dicesse, che in Roma nel dar i magistrati non s'hauca tajir Romanel riguardo all'età, farebbe duc errori, l'vno che tepo fu, che si heb dar gli, vnei, be riguardo all'età; l'altro che no è bene no hauer riguardo all'e tà; pche minori pericoli si corrono i vietar in genere, che la mag gior parte de gli huomini infino a tati anni no fia ammessa a tali magistrati, che il tener in particolare rimosso dal gouerno del la Rep.vn che no habbia l'età; conciosia che essendo sempre di gran lunga maggior il numero de gli huomini meno valeti, che Difc, Ammir,

de più valenti, in luogo d'vn valente, che tu con questa segge non ammettial gouerno, chiudi l'entrata a mille, che nol meritando metterebbono in rouina la Rep. Ma come Iddio, & la natura sua ministra in crear vn'huomo d'alto valore escono de termini ordinari, che tengono nelle creationi degli altri huomini; cosi può e dee vn Principe, il quale è ancor egli ministro di Dio, imitar in questo la sua diuina maestà, e vscir ancor egli delle leggi, & de gli ordini suoi dispensando, che il giouane valoroso,non aspetrando l'età statuita dalle leggi, sia ammesso al' magistrato. Ma quanto stia bene, che ordinariamente la legge parli contra i giouani, veggasene quel che disse Salamone. Misera quella terra, oue colui, il qual regna sia fanciullo. 3. & altroue. Non dar potestà & Imperio al giouane: e Platone non senza cagione da molti chiamato l'antico Moise, disse esser necessario che i vecchi comandino, e i giouani vbidiscano 4. Che Cornino di 23. anni fosse stato ammesso al consolato è vnico essempio di 210. consoli, che l'andarono innanzi, oltre che bifogna veder la cagione perche fu creato Consolo; & se vogliamo trapassare all'età di Scipione, e di Pompeo, il numero è di gran lunga maggiore; per che dunque non argomentiamo in contrario, che i Romani hebber riguardo all'età; poi che in tan te centinaia di Consoli s'annouerano questi pochi riceunti à Augusto sono gran maestrati essendo giouani? Non è niuno, che parli più in fa uor de giouani, con l'occasione di tirar innanzi Ottauio, come to fa cose gra. fa Cicerone, le cui parole mi piace in questo luogo d'addurre; siperche non ostante quel che dicesi vede, che i Romani hebber riguardo all'età, & si perche ancor io son di opinione, che in vna eccellente virtù non s'habbia hauer riguardo all'età, le " parole sue dunque son tali. Quando nelle leggi annali i nostri " antichi statuirono vna matura età al Consolato, su perche heb-" ber paura della temerità della giouanezza. ma C. Cesare infin " da fanciullo ci mostrò, che dalla sua eccellente, e gran virtù non

nome de Otta nio.G:ouanet -

3 Eccl. 10.

4 2. de rep.

Confole.

Coruino de 23. anni cicato,

Arggi annali." douea aspettarsi il corso de gli anni, ne i nostri antichi hebber " leggi annali, le quali dopò molti anni ci furon messe innazi dal-" l'ambitione, perche fosser grandi di domanda fra gli egnali, in " tal gui a souente auuenne, che vn grande impeto di giouenetta virtù fosse prima spento che hauesse potuto recar gionamento " alla Rep. Ma appresso gli antichi i Rulli, i Decij, i Coruini, & " molti altri, e in più fresca memoria, il maggior Scipione, &

T.Flamminio creati consoli assai giouani, operarono cose tali, 2, che poterono accrescer l'Imperio, & illustrare il nome del popol Romano, che dico io Il Macedone Alessandro hauendo da

gioua-

gioua incominciato a far cose grandissime, no morì nel 33.anno della sua età; la qual età di dieci anni meno secondo le nostre leggi, che la consolare? Onde si può far giudicio esser più veloce il corso della virtù, che ren è quello dess'età. s. Così dice il valente oratore a proposito della sua materia, nella quale m'occorre dire, che quando alcuno si mette a scriuere i Romani fecero, ò differo bilogna molto bene aquertire, in che tempo ciò feciono, ò dissono, e se intorno a quelle cose variaro no co'i tempi, ò se pur vi si mantennero sempre salai, perche vi si possono pigliare errori grandissimi; cosi si dee intendere Tacito, quado parlando dello spettacolo de' gladiatori dice ancor egli il medesimo. Appo gliantichi (son le sue parole) ciò era stato premio di virtù, e a ciascun cittadino pur che con honorati mezzi vi si conducesse, era lecito domandar il magistrato, slibare, ac e in vero ne l'età vi si distingueua. 6. e quel che segue. Ma fatte che furono le leggi, e prefissi i termini a domandar gli honori, il che auuenne nell'anno di Roma 575. nel quale T. Giunio Tribuno della plebe, fu il primo a preporre le leggi annali, onde la sua famiglia su cognominata de gli Annali; vedesi così in Cic.nel preallegato luogo ne tempi della Rep. come nel nostro autore spessissime uolte in tempo del principato, che gli Imperadori stessi desiderando, che i figliuoli innanzial tempo statuito peruenissero al consolato, e a gli altri gradi della Rep. si domandano al Senato per gratia. Tiberio domandò per Nerone vno de figliuoli Germanico, che cinque anni innanzi alle leggi potesse domandar la questura. 7. da Claudio sollecitossi 7 lib.car. 35. la toga urrile a Nerone per rendersi abile al gouerno della Rep. traea gli hono e acconsentì all'adulatione del Senato, che essendo eglidi 20. il Nerone aus ti l'età.

anni potesse prendere il consolato, e in tanto essendo eletto esfercitasse il proconsolare imperio fuor della

Città, & desseglisi titolo di Principe della giouentù. 8. e al troue Annio genero di Cor-

bulone, ma non ancor d'età Senatoria fu fatto legato della quinta

legione. 9. e altri luoghi infiniti. Non è dunque vero che i

Romani

nel

chieder gli honori non hauesser riguardo all'età.

5 Nel fine dela la s. Filip.

8 lib, rr.c.81.b

/ 9 lib. 13.c. 1247

Che

Che vna Città per diuentar grande è necessario, che abbracci i forastieri.

#### DISCORSO VI.

Claudio Imp. fmemorato,& cloquente.



N'c o r che Claudio fosse quello smemoraro Principe, che ciascun sà, nondimeno come si di ce a tempi nostri di coloro, i quali parlando be ne operano scioccamente, che habbiano il ceruello nella lingua, così di lui si può sicuramete: dire il-medesimo, che elegantissimamente parlando, e da mentecatto operando, no nel capo,

THE WAR

s Suer nella vi

ma nella lingna hauesse riposto il ceruello, disse per questo Augusto di lui scriuendo a Liuia sua moglie, e anola di esso Claudio queste notabili parole. Possa io morire la mia Liuia, se non istupisco, che vedendo arringare il tuo Tiberio, m'habbia potuto piacere. 1. Onde non è da far marauiglia, se Tacito sacendoli? fare vn'oratione circa il riceuer in Senato alcuni de primi della: Gallia, eccellentissimamente il fa discorrere contro il parer di coloro, che non volcuano che si riceucsfero. Mostra dunque: Claudio la Città di Roma in questo modo esser venuta in quell la grandezza, in che ella era montata, no folo col riccuere i Giu: lij d'Alba,i Coruncani di Camerio, e i Porzij di Tusculo, ma co: Phanere aperta la strada di pernenire a gli honori Romani a To: scani, a Lucani, e à tutta Italia insieme; e finalmente essersi diste fainfino all'alpi, affine, che no hor vno, ihor altro alla spicciolata ma le terre, & le nationi intere crescesser nel nome Romano; Et come essa non si era pentita d'hauer riceuuto i Balbidi Spagna, & altri principali della Gallia Narbonenie: i cui posteri no cedeuan punto d'amore verso la lor patria a gli altri antichis Romani: così non douersi hora chiuder l'entrata a Galli; i. quali mescolatisi già per costumi, per arti, e per parentadi con: gli altri cittadini, esser meglio che recassero le lor ricchezze in Roma, che non tenerle separate. 2. E dunque necessario ad vna: Città, che desidera farsi grande di riccuer i forestieri; non come dice alcuno. 3. rouinando le Città vicine, che questo none fi pnò far se non una volta, quando quella Città comincia a sorgere, come fece Roma con le rouine d'Alba, che facendolo, quando è cresciuta, tirerebbe, come si dice in Firenze a suoi colombia.

2 lib.11, c. 78

a lib. 2. cap. 4.

colombi; ma col riccuere i forestieri dell'altre città in piu modi. Crescono le città o sien capi di regni, o di Rep. se saranno da far ni traffichi, e mercantie, come ha fatto Venetia, non ostante che non ammetta i forestieri a gli honori della sua Repub.percioche costoro vison tiratiper Pytile, & se non vi fanno stan. za perpetua, ciò non da noia, bastando che la città, se non que'medesimi habbia sempre i suoi forestieri. Crescono per ciud per qua conto d'arti, e distudi; onde certa cosa è in Parigi esser numeronotabile di scolari si fatto che quei Remolte volte in melti importanti bisogni se ne sono seruiti; la religione può far crescere molto una città, anzi Delfo diuenne tale non hauendo animo di far vna città, per lo mirabil concorfo de forestieri, i quali veninano a quella deuotione. 4. Abbondano di fore- 4 Giutt. lib. 24. flieri le città di passaggio, essendo poste in luogo. onde gli huomini necessariamente per condursi in duersi paesi, habbiano a passare. Ordinariamente crescono le città capi di Regni e di Rep.per conto de igiudicij, traendo a se le appellagioni di tutte le cause ciuili, o in criminali diquesto stato. Crescono Forestieri qua quando tu ammetti forestieri a gli honori, come già sece, e Roma. hoggi fa Roma; anzi con marauigliofo e quasi vnico estempio, il capo & i membri principali di quella stupenda non meno Rep. che principato per lo più, anzi quasi sempre sono più forestieri, che Romani. Ma a me piace di mostrare come crescono le città regie, & come particolarmente è cresciuta Napo lisperche con l'essempio di lei, possa chi n'harà voglia tentare d'alzarfia quella grandezza; esfendo cosa vtile, che in Italia sieno alcuni principi forti per opporfi se il bisogno ne auttenisse, al la potenza d'Oltramontani, & de Turchi. Napoli non dico, che Napoli come dinenta grade. sia diuenuta grande per hauer in se abbracciata tutta la nobiltà del regno, che ciò non recherei a guadagno, perche farebbe tor d'un luogo, e metter ad un'altro, ma perche ha di mano in ma no riceuuto tutto il fiore della nobiltà Francese, & Spagnuola. I quali fatti non meno cittadini, che sieno gli stessi Napoletani, han reso in processo di tempo quella città non solo abitatissima, ma illustre. Dirà alcuno; duque harò io a desiderare, che la mia patria sia hor da Spagnuoli, e hor da Francesi occupata, perche si riempia ? tolga Iddio, che io habbia questi pensieri ma in quel modo, che hanno alcuni infegnato, come da vn male s'habbia a cauar vn bene, cost habbianto ancor noi a canar profitto da questo essempio, poseia che ancor che sia male ciapporta utile col tempo; il che è, che il principe non dico forestiere, ma del tuo paese, habbia a seruirsi nella sua corte

in vn medesimo tempo, tirerà nella città tutte le rendite de suoi cortigiani, si pronederà d'un presidio gagliardo contra le

fe ditioni de propri vassalli, se ne venisse il caso; haurà parte o intelligenza in quelle città, onde escono quelli cortigiani per mez zo dell'operaloro, che a vn principe può per molti accidenti arrecar vtilità, & faià la sua città grande, che è il fine del presente nostro discorso, perche possa opporsi all'impeto de nimici. E ben vero, che tutto ciò non basta, se egli non si guarda di cader in quelli errori, ne quali caggiono gli huomini spenserati. I quali tanno alcune cose, perche le trouan fatte, & non vedendo il fine perche son fatte, non le fanno interamente in quel modo, che vorrebbono esser fatte. onde in vn luogo d'utile o t'apportan danno, o non ti sono d'alcun giouamento. E dichia rata questa cosa dal nostro Tacito tanto apertamente, che non Vetorani mandatia Taranto si può meglio palpar con la mano, parlando di certi Veterani, con mal ordii quali furono mandati in Anzio, e in Taranto; de quali dice, che per esfere stati mandati in que'luoghi, non per ciò ripararono alla dishabitation di que'luoghi, di che soggiugne la ragio. ne:imperoche non attendendo a menar mogli, e a procrear figliuoli; lasciauano le case orbe de successori: e mostra questo prudente scrittore, che non l'intendean già in quel modo gli an tichi: i quali mandauano le legioni intere alla colonia co i lor tribuni, e co'centurioni per creare con egual consentimento, e carità vna noua Rep.c non per far una ragunanza sciocca, e po 5 lib. 14.6.101. co durabile, & non vna colonia. 5. Deedunque vn principe hauer i suoi cortigiani forestieri, & far opera, che essi tolgan do ne del paese, con ordine, che ogni nouello principe camini per l'orme del padre, che così facendo s'anuedranno in processo di anni d'hauer ripiena la lor città d'huomini, e di ricchezze. Ne dica alcuno, che si toglie al cittadino quell'vtile, che il principe da al forestiere; perche nelle corti si mette piu del suo; che non si guadagna. Et poi tu togli i tuoi cittadini da vn me-

> stier migliore per occuparli in vn peggiore. I quali se son da te principe ne i lor ciuili affari adoperati, non togliendo loro i natiilor commodi, e honori, non hanno a ramaricarii se non sono ammessi negli honori, e ne carichi delle corti; oltre che per vendere le lor cose a miglior pregio, & per appigionar le lor case, & per molti altri rispetti traggono ancor esti utilità, e benefici non piccioli da foresticri, come ne tempi innanzi a noi i Romani mostraron più volte; i quali non così tosto cacciauan la corte di Roma, per disdegni nati tra loro, che parcua lor mil

> > leanni

le anni di richiamaruela:essendosi accorti, che non hauendo a chi vendere le lor ricolte, si moriuan poueri nell'abbondanza delle loro ricchezze Le città regie riceuono ancora alcuna am Feudi villi ad pliatione per conto de i feudi: i quali per non esser eterni nelle Giuà, famiglie, o perche elle si spengono, o perche il zio non succede al nipote oper conto di rebellione, & d'altri misfatti, o per altre cagioni si dà adito a poter riceuer de forestieri. Onde oltre la no biltà Francese, & Spagnuola, come di sopra dicemmo, quasi è concorso in Napoli di tutte le più chiare stirpi d'Italia; le quali hanno marauigliosamente quella città accresciuta. Et sorse chi andasse più sottilmente in ciò discorrendo, trouerebbe dell'altre cagioni, perche le città si potessero accrescere; fauorendo i matrimoni, disfauorendo coloro, i quali non impediti da religione non tolgon moglie, cocedendo immunità a forestieri, offerendo commodità a quelli, i quali sono oppressati da tiranni. especialmente da Turchi, e assicurandoli di trouar pronto, & fedele ricetto nella città che tu disegni, che habbiamo ad habitare.

> Che ciascuno dee preparar l'animo al maggior bene, e peggior male, che in questa vita possa incontrargli.

#### DISCORSO VII.



ER vno de migliori configli, che si possa dare a principe o a priuato huomo, stimo io, che sia l'accomodar l'animo a qualunque accidente o prospero, o disauueturato, che possa auuenirgli imperoche chi questo farà, certa cosa è; che ne giorrà fuor di modo nei felici auuenimeti, ne

fuor di modo si darà in preda al dolore, e alla disperatione p gl'înfelici, anzi hauedo hauuto tepo di fermar l'animo a gli vni, e a gli altri;co forte petto si farà innazi all'vna, & all'altra fortuna, e co parole, o co cenni, o co breui o pur lunghe opere lascerà im pressi nelle meti delle persone argometi chiari e indubitati del la sua virtù. All'incôtro qual metecattaggine è quella, che alcu ni sopraggiunti dalla mannaia, o dal capestro, che hanno alla gola, appena riconoscano lo scambiamento della fortuna; co-

- me fece Messalina, la quale non prima s'accorse dello stato. in che ella si trouaua, che si vide venire addosso chi la doueua. i lib. 11. nel ammazzare. Tunc primam fortunam suam introspexit. 1. all'hora e non prima riconobbe in che stato si ritrouaua. Per questa cagione bellissimo ricordo è quello di Trasea al questore; quando chiamatolo ad essere spettatore della sua morte, gli dif se. Stà giouane a vedere, & cessino gli Dij questo augurio, non

2 116, 16, nel 5 dimeno in tali tempi ti serabbattuto a nascere, che ti conuiene fermar l'animo con essempi di costanza. 2. Si come non è sem pre nostra virtù il conseguire i grandissimi honori, così sempre non è nostra colpa il patir fini indegnissimi della preterita vita. Et essendo cotali auuenimenti ineuitabili; ma ben euitabile Vignominia, che va dietro a fozzi fini degli huomini, per cagione della loro viltà, è ben trouarsi acconcio a patirli con grandezza Cesate honesto d'animo. Onde se ben Valerio volle adulare a successori di Cesa re; non però hebbe tutti i torti del mondo quando parlando della morte di Giulio Cesare, e mostrando, che egli in su quel-

Lel morire.

3 lib, 4. C. 4.

l'atto hebbe auuedimento a morire con dignità, disse. In questa guifa non gli huomini muoiono; ma gli Dij immortali a lor feg gi ritornano.3. Ne vltimamente si portò il Re Carlo II. quando anonciatali la morte diffe, che volentieri la prendena ricordandosi in quel di hauer Christo voluto patir per noi. 4. Et con 4 Collenus gentilezza fu detto di Polisena.

lib.s.

Polisena hone flamente vuol morire. l'ocuba.

Ella morendo, nondimen gran cura Honestamente di cader si prese. 5.

5 Eurip. nel. D'una cosa mi marauiglierei grandemente, come haucido Nerone pensato tal'hora, che potea pur vn di auuenire, che egli fosse privato dell'Imperio, perche shauca procacciato arte da viuer con quella, quando poi venne il caso d'esser giudicato nimico del popol Romano, fosse venuto a far quelli compianti delle sue sciagure, che ci sece; mi marauiglierei dico di questo, le egli non sosse stato Nerone. Ne sò, come alcuni, i quali non sissatiano di esaltare alle stelle la sagacità del Duca Valentino, nonarrossiscano, poi che vantandosi eglidi hauer a tuttigli accidentipensato, che nella morte del padre gli poteano soprauenire, a quello che più importaua non penfasse; cioè che în quel tempo che il padre moriua, si potesse egli trouare infer mo, come si ritrouo. 5. mail dir vna bella, o sconcia parola in su que punti estremi forse rilieua poco; l'vtile di questo ammaestramento consiste tutto, perche pensando il principe, che puo esser un di non che prinato del regno, ma veciso miferabilmente, o quel che è peggio, fatto prigione, & per lunga

ctà

Duca Valentino tiranno.

età costretto a menar vita infelicissima, tenga modo di viuer ta le, che almeno non possan dir giamai le persone, che egli a gran ragione patisca quella rouina, & eglistesso non aggiunga a suoi danni il rimordimento della propria conscienza, laquale notte, & giorno tacitamente nel cuor fauellandoli, li dica Serpente ve lenoso, & crudele è pur venuto il tempo, che condegno a tuoi fallidall'altezza del solio reale caduto ti viui misero, & infelice in questa prigione. Et che tu disprezzatore de gli huomini, & di Dio porti, se ben tardi, la pena delle tue sceleratezze. Conviene a te corrompitore dell'altrui pudicitia, a te schernitore de buoni configli a te viurpatore dell'altrui ragioni, a te perturbatore della commune quiete; che in odio dell'humana generatione trouandoti godendo appena della chiara luce del Sole, a guifa d'aspido ri coui solitario, & freddo nel ghiado, & nelle tenebre di questa tana. Tu a cui abbondonauano i cibi, le morbidezze, & gli odori, già gusti, già palpi, già respiri esche amare, riposi du ri, magione fetida, & puzzolete. Tu fiera rapace, a cui le ricchez ze da Dio con larga mano largite non bastauano; & per questo le cose dalla natura all'vniuersalità del genere humano concedute per te solo voleui, priuando i poueretti de pesci de fiumi, delle fiere de boschi, & degli vccelli dell'aria, misero non che del l'vso ma della vista de fiumi, & de boschi, & dell'aria istessa priua to, come be cogli l'acerba ricolta del doloroso seme, che tu spar gesti. Hor non habbiamo noi a credere; che se non tutti, alme-ca di Milano no alcuno di questi pensieri si girasse per la mente dell'infelice muore prigio-Duca Lodouico il Moro; quando dopò hauer tolto il regno al ne in Locces, nipote, & come fu anche creduto, la vita, dopò hauer souuertito per la sua inquietitudine gli stati d'Italia, & ripieno la patria, e il proprio paese di miserie, & di calamità, fu rinchiuso nella pri gione di Locces; doue non che d'altro prinato della facoltà di potere scriuere, essendo in quella per dieci anni miserabilmente vissuto, in quella più miserabilmente chiuse la spictata tragedia de gli infelici anni suoi. E bene anche antiueder molte volte no folo i mali, ma i beni, che possono auuenirci; essendo io d'opinione, che se i Christiani si sossero potuto imaginare la vittoria della giornata nauale cosi grande, e marauigliosa, come ella fu, prenidate i essi ne haurebbono riportato maggiori commodi, & vtilità commodi delche no fecero. La ragion vorrebbe, che ciascuna persona, la qua uale. le ad alcuna dignità peruiene, dalla quale ad alcuna fomma, & maggior possa peruenire, tantosto si metta a considerare tutto quello che farebbe, se a quella somma dignità pernenisse come fece Calisto Terzo il quale auati che fosse Papa pmise per voto

a Dio,

8 lib.2,c.20. b

Mezio Pompo

9 Suet.in Do-

miz,cap.9.

2 Dio che tosto che egli ne hauesse il podere, prederebbe l'arme contra i Turchi, & così fece. Et nondimeno vediamo tuttauia. che nell'entrar de sommi honori molti vi giungono in modo. che a ogn'altra cola pare che habbiano pelato prima, che a quel la. Ne gioua dire effer opera ambitiofa l'hauer questi pensieri, poiche l'hauer l'animo ingombrato di concetti eroici in ogni auuenimento non è mai cosa dannosa. Purche no s'incorra nel le imputationi date a L. Silano, il quale auanti tempo andaua di stribuedo a suoi liberti gli vsfici di rationali, di proposti alle sup 6 lib. 16.6.123. pliche, & disegretari. 6. nel che hauca fallato prima Torquato 7 li.15.e.114.b Sillano suo zio. 7. e pur che altri non istimi per concetti eroici il pensare d'hauer mai tanta moneta, con che ricoprir la via Ap pia, come facea Libone. 8. Cose sciocche, vane, e miserabili se si hanno a chiamar per lor nome, piu tosto che magnanime. Ne Mezio Pompoliano mostrò gran satto più senno di costoro, quando facea in tauolette disegnar le prouincie del mondo. 9: imperoche gli huomini faui hanno ad hauer questi pensieri per publica caula, e non per priuati commodi. Edebbon più tollo rendersi degni, che mostrarsi cupidi del principato; e non far in modo, che scoperto il lor animo, generaro timore della lor seue rità in ciascuno, se con piu diritto nome non vogliamo dire bestialità, habbiano a concitarsi contra il ciclo egli elementi, noni che le persone. Che se bene non è contrasto d'alcun vigore con tra il voler di Dio; nondimeno gli huomini comunali, che non riguardano tanto in sù, non a oppositione che venga da Dio. ma al tuo matto e furioso ceruello il non hauer conseguito i su

Il fine del Vndecimo Libro.

premi honori imputano:

# DE' DISCORSI

# IPIONE

AMMIRATO

Sopra Cornelio Tacito.

#### LIBRO XII.

Della ragione di Stato.

#### DISCORSO PRIMO.

E L famoso consiglio, che si fa tra quei tre potentissimi liberti di Claudio Imperadore, Pal-Agrippine pre lante, Calisto, e Narcisso di darli moglie; olde de Claudio per tre la fecondità e la giouinezza uiene a Lollia gione di stato. Paulina, & Elia Petina preposta Giulia Agrippinaper ragione di stato. Ne femina expertas

fecunditatis, integra inuenta claritudinem Casarum aliam in domum ferret. 1. perche essendo ella figliuola d'Agrippina; la quale 1 Tae.12.6.76. nascena di Giulia figliuola d'Augusto non trasportatle in altra casa la chiarezza de Cesari. Il qual luogo mi ha spinto a discorrer sopra questa ragione di stato; parendomi (il che potrà Della ragio de leggiermente nascere dalla mia incapacità) che come che tutto di habbiamo in bocca, la tale, e tal cosa farsi per ragion di stato, non bene intendersi quel che ueramente e propria mente con detto tal nome, di ragione di stato, si uoglia di- Di natura, ciuli notare. Et perche appresso i Latini e appresso i Toscanihab le, di guerra. biamo ragion di natura, ragion ciuile, ragion di guerra, e ragion delle genti, sarà forse bene andar vedendo, che cosa sieno queste ragioni per poter meglio discorrere, che cosa sia poi ragione di stato; & se in esse è alcun ordine di maggioranza; come dalla cognition dell'anima vegetativa alla sensitiva, &

dalla sensitiua alla ragioneuole si trapassa. onde filosofando si

٠.

ua facendo vna scala, che prodotta la terra per l'erbe, e l'erbe per le fiere, e le fiere per gli huomini; par che ragioneuolmente si conchiuda, l'huomo per Dio essere stato prodotto. Et non è alcu dubbio, essendo, tutti noi d'vna massa di carne creati, niuna differenza di gradi, o di nobiltà per legge di natura essere tra mortali; & per questo tutti nascer liberi, e tutte le cose dalla natura prodotte a tutti distintamente esser largite. E cosi per cofeguente il congiugnimento del maschio, e della semina, e l'alleuamento de figliuoli, non altronde in noi, che dalle leggi naturali esfer derivato; vedendo che insino gli animali brutti da naturale instinto commossi, ancor essi a carnali congiungimē. ti, e al nutrimento de figliuoli discendono; ma, perche richiama ti gli huomini dalle selue ad artificiate habitationi, e fatte di effi ragunanze nelle città, fu necessario, che per lo mantenimento di cotal comunione, si pigliassero altri stabilimenti; quindi su introdotto, che non in comune si viuesse, ma in particolare, riconoscendo ciascuno il suo; da che tutta la materia delle compere, delle vendite, delle allogagioni, de presti d'altri simili con trattamenti è discesa, per la qual cosa chi ben il tutto andrà confiderando, trouerà in molti capi la natural legge dalla ciuile essere stata ristretta; & chi volesse andar de beni altrui seruedosi, imperoche cosi la natura hauea primieramente ordinato. altro non farebbe, che a sommo studio andarsi procacciando danno e vergogna. non solo dunque la legge ciuile alla naturale derogando, male alcuno non ha commesso; ma colui fallo commetterebbe, che contra così fatta dispositione ardisse alzar ciglio, o far parola. Con tutto ciò essendo tra i popoli di diuerse città e nationi nate per diuerse cagioni molte uarie discordie e contese; le quali da ciuili magistrati non poteano acquetarsi,non volendo l'un pari all'altro ubbidire, quindi nacquer susseguentemente leguerre, e con esse guerre quella, che su chiamata ragion di guerra, la quale non solo alle naturali leggi opponendosi, come la ciuile hauea fatto, ma anche all'istessa ragion ciuile contrafacendo, occupò quel che altri legitimamente s'haueua acquistato, & co la ragion della spada a se l'appropriò, e in tal modo suo diuenne; che niuno sarà mai di si peruerfo giudicio, che quello non chiami in ogni modo legitimo acquisto. Ma perche da diuersi auuenimenti che accaggiono fi icuoprono sempre diuersi rimedi, e compensi, e accadendo che tra i popoli discordi o nel mezzo, o nel principio, oinel fine della guerra alcuna conuentione,o accordo possa nascere, & è bisogno mandar su, e giù persone, che di dette conuentioni

mentioni trattassero, che son chiamate da Tacito belli commertia. 2. conuennero quasi infin dal principio tutti i popoli, che a lista 1134. non ostante qual si voglia odio e rancore, che fosse tra loro, inuiolabili fossero quelle persone, che chiamati Ambasciadori dall'vn popolo all'altro per trattar fimili accordi fosser mandati. la qual ragione correggente la ragion di guerra, ragion del le genti è stata chiamata,& di essa alcuna cosa si dirà, oue noi ra gioneremo degli Ambasciadori.3. Vedesi dunque & la natural ragione dalla ciuile, e la ciuile dalla militare, & la militare dalla ragion delle genti esfere in vn certo modo stata corretta. Il che in tal modo si dee intendere, che non scapestratamente, ma con alcuni frenil, e ritegni l'yna all'altra & non altrimenti s'intenda esser sottoposta. Talche per la ciuile non in tutte le cose alla naturale, ne per la militare in tutte le cose alla ciuile, ne per la ragion delle genti in tutte le cose all'altre ragioni s'intenda esser derogato; ma habbia finalmente ciascuna di queste leggi i fuoi termini, ouer confini, fuor de quali non le sia lecito andar Ragion di stavagando. Dichiarate queste quartro ragioni, bisogna uedere, to che cosa fa. che cosa è ragione di stato; & se ella, come la ciuile è una cosa, che destrugga verbigratia i i parte la naturale, e in parte sia destrutta dalla ragion di guerra, o pur non habbia sopracapo alcuno, & che cosa finalmente ella si sia. Et se vogliamo dirittamente giudicare non sarà mai ragione di stato, che ella alcuna cosa non destrugga; come nell'essempio da noi di sopra allega to apparisce. Conciosia cosa, che non potendo Claudio per le leggi della patria sua tor la nipote carnale, ciò è la figliuola di fuo fratello Germanico per moglie; contrauenedo alle leggi, ricorra a pigliarla per ragione di stato, affine che il sangue de Cesari non si dilati in altre famiglie; ma perche dal dilatarsi il sangue de Cesari in altre famiglie sarebbe venuta a nascerne la moltitudine di coloro, i quali hauessero alcuna pretensione nel l'imperio; la qual cosa haurebbe turbato il publico riposo; parche questa, che noi chiamiamo ragione di stato, sia vna cosa che riguardi sempre il publico beneficio. Il che ci vie insegnato più chiaramente, in comparatione di questo matrimonio concedu to contra le leggi, da vn matrimonio vietato contra le leggi. Imperoche se noi consideriamo sottilmente perche Tiberio non vuol dar marito ad Agrippina, che gliele chiedeua, & era Agrippina non giusta cosa dargliene, troueremo non per altro egli opporsele, to per ragion se non che sapeua, quanto ex Rep. p teretur. 4. imperoche di stato. vegnendo i figlinoli, ehe sarebbon nati di lei, pronipoti d'Augusto, molto si sarebbe venuto a trauagliar la Repub. per con-

3 lib. s g, difc 44

Disc. Ammir.

gione ordina-Baria

to della moltiplicità de i successori alla speranza dell'imperio. Va dunque la minor ragione sotto la maggiore; ciò è: che non douendo Claudio contra il tenor dell'ordinarie leggi prender la nipote per moglie, la prende per rispetto di maggior ragione, che è il publico beneficio: & douedosi ad Agrippina madre dar marito secondo le leggi, non le si da per lo medesimo publico beneficio, come si è detto, talche par che si possa conchiudere, Ragion di fla Ragione di stato altro non essere che cotrauentione di ragione fer che corra. ordinaria, per rispetto di publico beneficio, ouero per rispetto nentione di 12 di maggiore e piu vniuersal ragione: & se alcun mi dicesse, dunque vna cosa non è mai ragion di stato, se non è contrauentione di legge ordinaria per rispetto di maggiore, e più vniuersale ragione? Rispondo non hauer io senza ragione parlato dell'altre ragioni naturale, ciuile, di guerra, & delle genti, fe non per mostrare che tutte le dispositioni si fanno per alcuna di queste leggi. Et non conuien dire che vn Principe faccia cota alcuna per ragione di stato, se può mostrare che ciò faccia per ragione d'ordinaria giustitia. Imperoche si come coluidimostra possedere vna cosa per ragione di guerra, che non può mostrare di posseder la per compera, o per dote, o per successione, o per altra ragion ciuile; cosi all'hora si dice vna cosa per ragion di stato essere stata fatta, che altra ragione delle già dette non se ne può assegnare. E in tal modo sempre sarà contrauentione di ra gione ordinaria per rispetto di maggiore e più vniuersale ragio ne della qual mia opinion, perche di queste cose leggerà, riman ga a mio lommo potere appagato, io m'ingenerò d'andarla co alcunialtri essempi verificando. Et se alcuno domandasse a Romolo, perche volendo formar vna città come Roma, per vna delle prime opere che egli commette, fa vn ridotto d'huomini tristi, che tanto è il fare vn asilio. 5. ouer come noi diciamo franchigia; in vero non potrebbe egli risponder altro, se no hauer ciò fatto per ragione di stato, contrauenendo alla legge ciuile, che castiga i tristi, per poter far vna città, la quale benche per quel tempo riceuitrice di gente cattiua, instituita poi con buone leggi fosse col tempo atta a smorbar tutti i tristi del mõdo. Et con parimente con qual altra ragione potrà egli difende. re il rapimento delle Sabine, che per desiderio della generatione, della moltiplicatione de gli huomini bene, che in processo di tempo sarebbe stato di maggior beneficio, che non era all'hora di danno il rubar altrui le lor donne. 6. E mose introdusse gli afili, ma per coloro, i quali no volendo, alcuno haueano vecifo. 7 Num. 35.4. Enem. 10. 7. Quel configlio d'Augusto coercendi intra terminos imperij: 8.Co-

Links Ci4.

trauiene:

trauiene al perpetuo costume tenuto da Romani in allargar l'imperio; ma hauendo egli conosciuto i pericoli, che da ciò poteano nascere, si muoue à lasciar a successori suoi in iscritto quel ricordo. Et mandandosi al gouerno delle pronincie senatoris quel che egli dispose d'Egitto, che non viandasseno senatori, ne etiamdio alcun Caualiere Illustre non era altro, che contrauenire agli altri ordini, che al gouerno delle prouincie andassero fenatori.la qual contrauentione nasceua però dal zelo del publico bene, potendo huomini di gra qualità trouandosi in quel gouerno, perturbar lo stato di Roma, & metter sossopra l'imperio. Se io hò in vn certo modo abbozzato questa ragione di stato, resta che io vada cercando di mostrare in qual guisa si possa ridurre a persettione, tal che non habbia difetto, & se le aggiunga tutta quella bellezza, che sia possibil maggiore; affine che non sia ne pulpiti, e nelle scuole, & negli scritti degli huomini dotti cacciata dalla ragunanza delle virtù, come alcuni han fatto; massimamente che dicendosi molte cose farsi a buona guerra; e à mala guerra, s'hà a cercare, che non si dica alcuna cosa esser fatta per maluagia ragione di stato. Et non è alcun dubbio come Camillo dice. sunt & belli sicut pacisiura; che vi sieno anche i diritti della ragione di stato, e i suoi termini, e confini: iquali chi trapassasse, commetterebbe ingiustitia, e mal uagità, & per conseguente più di tiranno, & di carnefice, che di Principe pietoso, e giusto meriterebbehauer nome. come ella dunque à tutte l'altre ragioni da noi prodotte precede; così nonfi ha punto a vergognare, che vna fola, & questa è, la ragion diuina a lei preceda. Onde come venendo in concorfo bene particolare, e bene vniuersale, conuiene che ciascuno porti patientemente per lo ben publico il danno prinato; per la qual cosa è preposta alla ragion ciuile la ragione di stato; così venendo in concorso rispetto di Dio, e d'imperio, che quello è detto religio ne, & questo ragione di stato, conuiene che questa a quella soggiaccia. Et perche è bene parlar con gli essempi, e autorità degliantichi; accioche altri non istimi queste esser nostre inuentioni; dirò con una somiglianza di ragione di guerra a religione, come la ragione di stato con la religione debba accordarsi. Confessando dunque gli Ambasciadori degli Ateniesi a gli Eto li, che il patir da nimici abbrucciamenti di biade, rouinamenti di edifici, prede d'huomini, & di bestiami, se ben eran cose miserabili, non eran però indegne d'esser patite da nimici, impe- Fillippo Re di roche cran di ragione di guerra, solo d'una cosa si doleuano; Macedo nia che Filippo Redi Macedonia, ilquale chiamaua i Romani fore mari barbari,

Det fe Aits.

alteia

stieri e barbari; in guisa hauesse le cose humane con le diuine confuso, vi priore populatione cum infernis Dis, secunda cum su-Liu.lib. 11,6 peris bellum nefarium gefferit. 9. volendo dimostrare, che se bene per ragion di guerra tutte le cose di sopra dette erano lecite, Fede non do non era però lecito ingaggiar battaglia con gli Dij infernali e nera renegar celesti. Qui dunque bisogna fermar il piè; qualunque gran cosa sia lecita alla ragione di stato, il calpestar la religione, anzi il garrir seconon efferle in conto alcun lecito; se ben della perdita del regno, & della vita istessa si trattasse. Il che non è però cosi oscura, che a ciascun de Christiani, & de Giudei, & forse ancor de Turchi non sia per costumi, & per legge assai manisesto, poiche non è lecito per saluezza della vita rinegar in parole la sua fede; esfendo appo noi come heretica stata dannata la opinione degli Elcheseti, i quali volcuano, che per scampo della vita Damalo, e si potesse rinegar la sua sede in parole, purche no si rinegasse col cuore. 10. Hora se a teprincipe è cosi ben palese, che ti connien morire prima che rinegar Christo, & seti couerrà morire, viene per conseguenza la perdita del regno, che dispute sono a tempi nostri sorte sù; che per questa benedetta ragione di stato; s'habbia a mettere in non calere la religione? E in non calere fi mette ogni volta, che per tema di no perder lo stato, tu contrauieni alle leggi della religione, come fecero i Giudei:i quali perciò crocifissero Christo; venient Romani, & tollent regnum nostrum, & gentem. 11. imperoche se essi si moueuaño a fine, e per

Er Go.c.tt. 14 Mar .... 12.

13 Gio. c. 19.

zelo di religione, che accadena tentarlo del tributo ? 12.0 metter terrore a Pilato, che se non punisse Christo, non sarebbe ami co di Cesare? 13. Et perche non per inditioni ma chiaramente apparisca, che i Romani gentili in questo caso furono da più de Giudei, posponedo essi i loro commodialla religione; & perche noi Christiani arrossiamo, se mai saremo da tal pazzia assalti: confiderando che quelli, che no conobbero a si honoreuol distan za quel, che conosciam noi, hebbero tato auuedimento, doue si trattaua di religione, di mettere in abbandono tutti loro interessi, & per ciò rimaga salda e ferma questa propositione, che ve nendo in cocorrenza ragione di stato e religione, sempre la religione debba andar al disopra, ho tolto co' loro essempi a prouarlo. E dalle cose più leggiere incominciando, e dal nostro autore non dipartendoci, certa cola è, che disputandosi, se il Flamine Diale fosse da religione tenuto a non partirsi d'Italia per andar al gouerno delle provincie, di che si hebbe ricorso a Tibe rio come a Pontefice Massimo. 14. Tiberio decretò no poter il Diale and ar algouerno. 15. e in pruoua di ciò addusse l'essempio di L.Mc-

14 Mi.C. 42,b.

L'.Metello Potefice; il quale in simil causa vietò ad Aulo Postumio Flamine Martiale vscir della Città manca in questo tem po l'historia di Liuio; se bene il suo abbreuiatore ne disse due pa role. 16. ma raccontato il caso da Valerio Massimo, e mostran. 16 Floro H.19. do; che Postumio oltre esser Flamine era ancor Consolo, che douea andar con l'essercito in Affrica, dice finalmente, che dal Pontefice Metello, gli fu l'andar prohibito. Et quel, che fa mirabilmente in pro della nostra intetione, soggiugne. E cedè il som mo imperio, ciò, è il consolato alla religione. religionique summum imperium cessit. 17. E non molto dopò nella medesima ma 17 lib. 1/889/8 teria continuando, cosi dice. Tutte le cose stimò sempre la no stra città, che si douesser postporre alla religione, etiamdio in douessi post quelle, oue più volle, che l'honor della suprema maestà riluces- porte alla tell se. Per la qual cosa non dubitarono gli imperij di seruir ad es- gione. sa, allhora credendo dell'humane cose douer hauer in mano il gouerno, quando alla diuina potenza bene e costantemente si fosse seruito. Simil contesa a quella di metello, e di Postumio molti anni dopò accadde tra P. Licinio Potefice Massimo, e Q. Fabio Pittore Flamine Quiriniale, e finalmente vinse la religione, e conuenne, che il Flamine vbidisse a comandamenti del Po tefice. religio ad postremum vicit, & dicto audiens esse Flamen Pontificis iussus. 18. Non sono le cose, che si son dette di poco 18 Lia, lib. 17 vigore; ma perche i Capoani trauagliati da Sanniti vengono co c.458, molte ragioni di stato a confortar i Romani a riceuerli nella lo roamicitia, & eglino per solo zelo della religione, e non per altro tutti gli altri rispetti pospongono; sarà bene esaminar questi capi per soggello di questa materia. E il primo è, che essendo i Capoani per la nobilià della città, e per la grassezza del Contadoloro i primi in Italia dopò i Romani, si farebbe grande aggiunta allo stato de Romani, riceuendoli nella loro amicitia, Campani, & si fortuna prasens mignifice loqui prohibet. non vibis amplitudine, non agri vbertate vlli populo plusquam vobis cedentes, haud parua, ut arbitror, accessio bonis vestris in amicitiam venimus vestram. il secondo punto è, che hauendo i Romani nimistà e guerra con gli Equi, e coi Volsci, popoli i quali erano in mezzo tra quel di Roma e quel di Capoa, facendofi questa ami citia, si trouerebbono que popoli ogni volta che si mouessero non meno battuti dinanzi, che dalle spalle, essendo giusto, che i Capoani quel facessero per i Romani, che i Romani farebbono di presente per i Capoani. Acquis Volcisque aternis hostibus huius vrbis, quandocunque se mouerint, ab tergo erimus, & quod vos pro societate nostra priores feceritis, id nos pro imperio vestro, Difc. Ammir. or glo-

& gloria semper faciemus. Il terzo capo è, che essendo cosa imi possibile, che i popoli già detti in brieue non fosser dalla virtù de Romani soggiugati massimamente essendo aiutati da loro. se ben questo per modestia è taciuto, distenderebbono i Roma ni l'imperio loro infino a confini di Capoa, Subattis ijs gentibus, que inter nos, vique sunt, quod prope diem suturum spondet & virtus, & fortuna vestra, continens imperium vsque ad nos babebitis. Il quarto più importante di tutti si è; che essendo i Capoani in termine che conueniua, che venissero in poter degli amici ò de nimici; deliberassero i Romani, che era meglio, che Capoa e tutto il suo stato fosse de Sanniti ò de Romani. Capuami ergo & Campaniam omnem vestris, an Samnitium viribus accederemalitis, deliberate. Che le cose dette da Capoani non eran false, onde da i Romani fossero state ributtate come piu apparenti, che vere veggasene il giudicio che ne fanno i Romani, i quali considerata la grandezza e la ricchezza di Capoa, il contado fertilissimo, e per la commodità del mare, esser luogo atto a solleuar la carestia di Roma, vedeuano, e conosceuano i commodi grandi, che n'haurebbono riceuuto. Cum confultus Se natus effet; & si magna parti urbs maxima, opulentissimaque Ita. lia, pherrimus ager, marique propinguus ad varietates annona borreum populi Romani videbatur. Che cosa dunque li ritenne? tamen tanta viilitate sides antiquior suit. Fu appo di loro in maggior pregio la fede, dell'vtilità. Onde il Confolo per l'autorità datali dal Senato, rispose loro in questa maniera. Il Senato ò Campani vi giudica degni d'effer aintati; ma in tal modo habbiamo ad esser vostri amici; che la più antica amicitia e società non ne venga offesa. I Sanniti sono congiunti con esso noi per lega; per la qual cosa vi neghiamo contra i Sanniti quelle armi, le quali violerebbono prima gli Dij, che gli huomini. itaque arma deos priusquam homines violatura aduersus Samnites vebis negamus, 19. Qui giace tutta la somma di questo discorso, chenon ostanti quattro ragioni distato, i Romani per non violaregli Dij non vogliono in fauor de Capoani prender l'arme contra i Sanniti. ma perche in ogni tempo apparisca, che non vanno irremunerati coloro, i quali il zelo di Dio all'huma ne cose prepongono, i Capoani vedendo di non poter hauer i Romani per compagni, deliberarono di riceuerli per Signori. Ecostituitisi lor sudditi, e in questo modo stati cagione poter legitimamente i Romani prender l'arme contra i Sanniti, si può con verità dire; questo esfere stato il più propinquo principio, e il più saldo fondamento, per lo quale essi si fossero insignoriti

1911.7.C.129

gnoriti in processo di tempo del resto d'Italia. Ne solo immediatamente alla religione dee cedere la ragione di stato, quali so no stati gli essempi da noi prodotti; ma oue sicuro emanifesto torto si facesse al douere, non si ha tanto di autorità alla ragione di stato a concedere, che ogn'altro pensier postergato, a sua cupidigia s'habbia a gir dietro. Di che notabile essempio fu quello degli Ateniesi, quando vdito da Aristide vera cosa esse Ateniesi tisure; che il configlio di Temistocle sarebbe alla loro Rep. stato vti glio di Temistissimo, ma poco honesto senza starui molto a pensare, subitamente risposero: che essi non curauano, che tal consiglio anche ville. menterisposero; che essi non curauano, che tal consiglio andasse innanzi. 20. Potrebbe alcun dirmi, che questa ragione di 20 Plutin Testato, se noi l'andremo in questa guisa ristrignendo, ella no hau- mit. rà quelli ampi priuilegi, che altri auuifa; e non che all'altre non preceda, ma forse ad alcuna di esferesterà inferiore. Rispondo che i prinilegi fuoi fono in ogni modo amplifilmi, pur che del presente danno che altrui apporta, onde si viene all'ordinaria ragione a derogare, di gran lunga sia maggiore e più vniuersale il beneficio, che se ne spera verbigratia, non dispensano i Roma ni che niuno faccia male perche venga ad habitare in Roma: ma à coloro i quali fossono per alcuna colpa nocenti, danno sicurtà, che possano rifuggire in Roma, il qual non è tal male. che non habbia a cedere al beneficio grande, che si potea sperare dal riempier Roma d'habitatori. Nel configlio di Temisto. cle d'abbracciar tutte le naus de Greci, per far gli Ateniesi Signori del mare, si scorge il maleficio esser maggiore del beneficio; perche per far grade vna Rep della Grecia, quali erano gli Ateniefi, si veniua a far danno a tutte le Rep. de Greci, le quali eran molte. Ma se alcun tratto dalla forza di questo essempio; e dal contrario argomentando, dicesse che gli Imperadori de Imp. de Turchi Turchi fan bene yecidendo i loro fratelli; imperoche co la mor dificar la morte di tre o quattro persone si prouede allo scampo di tante mi. te di fratelli, gliaia d'huomini, i quali morrebbono nelle battaglie, che tra i Principi Ottomani si farebbono; rispondo; che questo non segue, perche in questo modo si offenderebbono non solo le leggi della natura, ma quelle di Dio, che non permettono, che vno fratello vecida l'altro fratello. ma di questo errore è causa l'esfer cosa impossibile; che vn regno con fraude acquistato, ò malamente fondato si possa con buone leggi gouernare. 21. Et ò c,142, tu mi dirai, che quelta non è legge di Turchi, ma vn cattiuo v fo introdotto da quelli, che sono più potenti; e in questo moc'o tu stesso confessi, che questa è vna sceleratezza. o tu dirai esser legge di Turchi, et che per segno di ciò, i loro sacerdoti met-

22 S.Tom. 2,2, q. 10,6,12. tono a carico di conscienza a Signori, se non vecidono i soro? fratelli, & non è luogo piu atto, se cosi mi accetterai, a far cono scere la maluagità della legge Maumettana di questo. In contrario della qual legge non è lecito a noi Christiani tor à Giudei iloro figliuoli per farli Christiani, ancora che il beneficio fosse infinito, imperoche tu priui i padri de lor figliuoli, i quali nascendo sotto la lor podestà, violentemente per qualung; colore non hanno ad esser lor tolti. 22. Dunque per non prender in ciò errore, bisogna non solo por mente, che il beneficio sia grande, quale è il non far morire tante migliaia d'huomini, che veramente è, ma anche vedere quale è quella cosa, beche ti paia piccola, alla quale tu contrauieni. Et perche la religione è cosa maggiore, come habbiam detto, della ragione distato, & fa i conti suoi diuersamente da quelli de gli huomini, e no si dà pro portione dalle cose temporali all'eterne; conuiene, che in tali ac cidenti tu ricorra primieramente alla religione, & vedi se ella ti si oppone; perche in tal caso bisogna accomodar la ragione di stato alla religione, & non la religione alla ragione di stato. Doue la religione non si opponga, dobbiamo etiamdio nostro mal grado ceder molte delle private ragioni al ben publico; come ha da fare il Signore della piccola casetta, perche la sua patria ne diuenga piu bella. Non negherò in alcuni casi opera pie na di carità & di gentilezza essere così ricercando il bisogno, di operare, che volentieri, & non forzato alcuno ad alcune cose discenda, che contra di lui per publico beneficio si fanno; ilqual modo fu tenuto da Romani; i quali ancorche insieme con L. Tarquinio Collatino hauessero discacciato i Re di Roma; non dimeno considerando, che mentre vi rimanea stirpe di quel san

Tarquinio Collatino licentia to di Roma.

23 liu. lib. 2, mel prin.

gue non mai la città sarebbe stata sicura; il Consolo Brutto prie ga il Consolo Tarquinio suo collega, che di sua uo lontà si disponga a liberar la patria da quel sospetto. Hunctu tua voluntate Tarquini remoue metum. 23. seguendo con quelle parole. Ci ricordiamo, il confessiamo, che tu hai cacciato i Re; sa compiuto il tuo beneficio, togli di quì il nome reale; le tue cose non solo ti renderanno i tuoi cittadini, sacendomene io autore; ma se alcuna cosa mancherà, magnificamente l'accresceranno. Partiti amico, sciogli da questa vana paura la città; tale opinione viue ne petti di ciascuno, che non crede potersi di Roma partire il regno, se la famiglia Tarquinia non se ne parte. E finalmente conuenne al Consolo, che se ne partisse; auuertendo però, che quando volentieri non si sosse partito, gli sarebbe in ogni modo conuenuto partir per sorza, perche altri in simili

casi non prendesse puntaglia di non volersi partir volentieri. Concludiamo dunque ragione di stato essere vna contrauentione di ragion ordinaria, per rispetto di maggiore e più vniuersal ragione: o veramente per esser meglio intesi diremo, ragione di stato esser vna cosa opposta al prinilegio; che si come il prinilegio corregge la legge ordinaria in beneficio d'alcuno: onde si può dire il prinilegio esser trapassamento di ragion ciui le in beneficio di particolari; così la ragione di stato corregge la legge ordinaria in beneficio di molti, tal che si potrebbe propriamente chiamare trapassamento di legge ordinaria in bene ficio di molti; verbigratia era in Roma legge, che non si potesse dar certa sorte di vifici a persona, che non hauesse tanti anni; hor Tiberio domanda, che cinque anni innanzi alle leggi si do uesse a Nerone vno de figliuoli di Germanico dar la questura. 24. & viengli conceduto. Questo veramente è vn priuilegio, che 24 Tac. lib. 32 prina la legge del suo vigore, e deroga, e contrauiene e opponsi all'ordinaria dispositione in beneficio del nipote del Principe. Cosiall'incontro per non vscir da gliessempi proposti, a niuno che mal no commette, si dee dar bando della città, anzi a benefattori della patria si dee dar premio: e nondimeno il pouero Tarquinio Collatino benefattore della patria, per vniuerfal be neficio è costretto co la moglie e co'figliuoli a sgombrar di Ro ma. E ben vero, che si come ridotta l'autotità in vn solo, quel so lo si dice rappresentare la persona del publico; così molte cose sono tirate a ragione di stato più per cagione di esso sol Principe, che per ragion publica, trapassando i Principi gli ordini comuni delle leggi per difesa della persona o dell'imperio loro. Ma quando gli offenditori del Principe riceuon castigo senza trapassarsi gli ordini della giustitia, si possono veramente dire d'essere stati castigati più per conto di stato, che per ragione di flato. Non essendo dunq; douere, che alcuno si vaglia dell'impe rio, quando si può far con le leggi. 25. ogni volta che il Principe 25 Iui. 6, 42. co'sospetti e inquisiti contra di lui procede con modi strasordinarij; può quel modo di procedere chiamarsi per ragione di stato, come fece Claudio di Asiatico, il quale su vdito in camera senza dargli l'adito del senato. Neque data senatus copia, intra cubiculum auditur. 26. E che questa ragioneuolmente si possa 26 lib.11. nel chiamare mala ragion di stato, ce lo dimostra Nerone nel prin Mala raio dig cipio del suo tanto lodato imperio, affermando che egli non in stato. tendea di voler esser giudice di tutte le cose, si che chiusi dentro vna cosa gli accusatori e i rei, si desse da pascer alla potenzadi pochi. 27. e Tarquinio superbo assai sufficiente segno 27 15,18,6,17.

28 Liu.lib.t. CAL. 18.

Galba Imp. fa vecider alcuni Senza vdirli.

29 Tac.lib. 17. E.128.b

at Q Cuttio lib.7.c 191. 32 Dione lib. \$ 8,car.806.

33 Liu.lib,4.c, 70.

diè della sua futura tirannide fin das principio, che ei prese il regno, quando lasciato di communicar le bisogne publiche co'se natori, secondo l'antico costume, si mise a gouernar la Rep. co domestici consigli, e la guerra e la pace, e le leghe, e le compagnie da se stesse fece e guastò, come piu li piacque, senza saputa dipopolo o di senato. 28. della qual cosa si debbono i Principi guardare, come de mali horribili e spauentosi, douendosi ricor dare, che a Galba non aggiunse punto di lode, ne di sicurezza l'hauer fatto morire Ciconio Varrone Consolo, e Petronio Turpiliano consolare senza volerli vdire, o dar loro tempo di giustificarsi, quasi non hauesser colpato.29.come costumarono difar alcunibarbari, i quali vecisero i figliuoli per hauer pianto le morti de padri loro. 30. Non niego quando il bisogno, e il douer il richiegga, che non sia lecito al Principe, varcata la so-30 lib, 12.6.83; glia dell'ordinaria ragione far prender di fatto vn colpeuole, e senza processo farlo tagliar a pezzi, se conosce la via ordinaria potergli recar danno, o pericolo indubitato Ne si gran principe è, che alcuna volta non sia costretto ricorrere a questi modi. Cosi Alessandro si assicura di Parmenione. 31. Cosi Tiberio di Seiano. 32. E cosi Arrigo Terzo Re di Francia fece del Duca di Guisa, non potendos in simili casi, e con si fatti huomini ricorrereadaltripartiti, il che fece anche a tempi della Rep. Seruilio Maestro de Caualieri con Sp. Melio. 33. perche possiamo per vn'altro modo dire; ragione di stato esser un prinilegio del Prin cipe, cioè che possa derogare alla ragion commune per rispetto della difesa della persona sua contra gli offenditori di lei, non ostante esfersi detto; che al prinilegio, che riguarda la persona particolare, si oppone la ragione di stato, perche riguarda l'vniuersale: imperoche in questo caso considerandosi la persona del Principe non più come persona particolare, ma come persona publica, si viene per conseguenza a riguardar l'vniuersale. Neè cosa inginsta, che ad vna sola persona cotanti privilegi si concedano; poiche vediamo per naturale instinto e le mani, e le braccia correre a difesa del capo ne curarsi d'esser ferite e tro che per saluezza di quello, con la disesa del quale molte membra del corpo si mantengono uiue, quando be alcun ne perisse;

doue quell'yn solo mancado, couiene chetutte l'altre periscano. Ragioneuolmente dunque può stare, che la ragion di stato sia vn prinilegio del Principe, poi che concedendo i Principi prinilegi a prinati, connencuol cosa è, che a se stessi rappresentanti il publico, molti priuilegi habbiano a concedere. È per che per qual si voglia lato che altri si volga, non dubiti, non al-

tro

tro esser ragione di stato, che cura riguardante ben publico, dal l'istesse parole si fa per se medesimo a ciascun manifesto; imperoche se stato altro non è che dominio, o Signoria, o regno,o imperio, qualunque altro nome gli si piaccia dare; ragione di stato per conseguente altro non sarà che ragione di dominio, di Signoria, di Regno, d'Imperio, o d'altro. Onde fu poi questa per auuentura da Tacito chiamata Arcano d'Imperio, o Arca no di Signoria, cioè certe profonde, c intime, e segrete leggio prinilegi fatti a contemplatione della ficurezza di quell'Imperio, ouer Signoria; si come volle scuoprire la cattiua ragione di stato, quando disse cuntta eius dominationis flagitia. 34. E quei 34 li.14.6. 99.6 luogo a questo non è diffimile, quando parlando d'Aggrippina diste, che nella casa sua non si vedea nulla d'impudico, come in quella di Messalina, eccetto se per ragione di stato; che questo a punto dinotano quelle parole. mbit domi impudicum nisi dominationi expediret. 35. Ne per altro furono intesi i maestri 35 lib. 12 care della dominatione di Vitellio, che per maestri di così fatta ra- 76.6 gione di stato, onde segue a canto a quelle parole l'hauer fatto morir Dolabella. 36. E conciosia che tutte le Signorie si regga36 li.18.0 2553 no a Rep.o fotto principato, sempre auuerrà, chele ragioni di stato essendo buone sieno ragioni di publico bene, e così in contrario, o riguardando ilbene, o il male delle Rep. o dei Rerappresentati il publico Il qual Principe ouer Re in qual modo si dica il publico rappresentare, in tal modo si fa palese, che mancando in vno stato il grano, e ritenendolo i ricchi appo di se per farlo in maggior pregio montare, di che la pouertà perirebbe di fame, il Principe è quello, il quale da publico ben mosso, come periona, in cui il publico di fue prerogative fpogliandofi ha tutti i suoi diritti trasportato, e per conseguente ha in man la po tenza, egli instrumenti di poterlo sare, per ottima ragione di stato, prinando il ricco del grano, che hauca, che è l'apparente ingiustitia, e a quel pregio che egiistima conuenirsi, con che medica l'ingiustitia pagandolo; alla pouertà il distribuisce, si che il publico non ne venga a patire: col qual modo quasi da corrotta e guasta materia sa sorgere e venir sù la bontà, vtilità, bellezza, eperfettione del bene vniuerfale, di cui nelle cose terrene no è cosa di maggior pregio, E che necessario e verissimo sia, che s'habbia sempre in essa ragione di stato a cosiderar il be publico, ne mai a distaccarlo da lei; quindi manisestamente apparisce, che quando possa auuenir caso, che il Principe istesso ancor che giusto elegitimo Principe venga in qualunque immaginabil modo in concorso col bene vniuersale, dee il Princi-

Ottone Imp. non Vuole ef.

pericolo.

87 Iui. c. x 5 2.b

pe cedere al ben publico, e non il publico bene al Principe. Ne di ciò sia alcuno, che si turbi; poi che Ottone Imp. hauendo i porre i suoia soldati suoi prontissimi a morir per lui, non istima per conuencuole prezzo della sua vita l'hauer a esporre a pericoli la virtù

di tanti buoni, e valorosi soldati. An ego tantum Romana pubis, tot egregios exercitus sterni rursus & Reip.eripi patiar? 37. patirò io, che. il fiore della Romana giouentù, e tanti valorofi esserciti sien di nuouo messi al fil delle spade, e tolti alla Rep.? Ne ciò disse egli in parole solamente, ma il pose in effetto, hauedo con grandissi ma quiete e tranquilità d'animo postposta la propria vita al be neficio de suoi. Ma che marauiglia, se il Principe dee cedere al

publico.

Dinina carità publico; se noi vediamo; che la ragion diuina; con la qual dicem cede a 1101 di mo poco auanti, che a patto alcuno non douea la ragione di sta to metterfial pari, cede molte delle sue ragioni al ben publico. Già dicemmo altroue, e ben dicemmo, quato era cosa indegna per conto di guerre e d'altro manometter gli argeti delle Chie-

se. 38. e nondimeno in guisa si dilata per tutto la soprabondan za della diuina carità, che permette non che le lampadi, ei candellieri, e i turiboli, e i voti, ma i calici istessi, ne quali si consacra il Santissimo corpo e sangue del figliuolo di Dio, profanati, che sieno, potersi vendere, e in altri vsi trasfondere per saluezza de popoli. Odia Iddio i furti, e li abomina, e abborisce, e con tutto ciò si contenta, che innazi che morirsi, sia a ciascun lecito poter si tor tanto di quel d'altri che viua. 39. Non vuol che si presti te 2 9. 66.217. ad vsura, e permette a Giudei in compassione dilor durezza,

39 S.Tom.par-

chepossano almeno prestar ad altri popoli, che a lor medesimi. 40. cosi volentieri corre a ceder il suo per questo vniuersal beneficio, di che trattiamo. Per questo si tollerano tra i Cattolici i Giudei, per questo si sofferiscono in Roma le meritrici; per que sto sono stati permessi i censi, e tante altre cose, che chi non riguarda più a dentro, che alla corteccia, spesso ne riceue scandalo,e se neadira. Ma che non mi solleuo io,e a vn tratto non mo stro a Principi, quanto rettamente debbano vsar la misura.che hanno in mano di questo publico bene, poi che su consiglio del la Santissima Trinità, che l'Innocentissimo Agnello di Dio vo Enritto nottro lontariamente portasse sopra la sua persona tutti i salli de pecca.

bene.

re per publico tori per saluezza del genere humano, La qual verità se a me no sarà creduta, credasi allo Spirito santo, dal cui fiato benche per mezo di lingua peccatrice fu pronunciata quella veracissima e nobil sentenza, che era cosa vtile, che vno morisse per tutto il po

4 5,Gio,c.18, polo.41.

Che i Principi in ogni lor fortuna hanno a conseruar la dignità Reale.

### DISCORSO II.

Ssi detto in alcun luogo di questa opera; che non s'ingannan punto coloro, i quali co gradi procedono co humiltà. 1. a che non ci oppor- 1/116.3 dif.133 remolhora dicendo, che i principi in ogni lor fortuna hanno à colernar la dignità Reale;im peroche se ben è verò, che il principe, il qual ha

perduto sia inferiore al vincitore, & per ciò debba procedere col suo maggiore con atti supplicheuoli, si vede nondimeno in esse suppliche vna certa generosità o viltà la qual rende quell'at -to o generoso o vile. Et perche a vincitori risulta maggior gloria dall'hauer vinto Principi piu tosto virtuosi, che vili, quindi è che bramano di veder legni e argometi di virtù in coloro, che hano vinto, o quali ricorrono a loro fauori e auti; di che è bel lo l'essempio che ne vie dato nella persona di Mitridate Re del Mitridate Re ·Bosforo; il quale ricorso nelle cose sue infelici ad Eunone Re de del Bossoro ri gli Adorsi, gli vsò queste parole Eccomi io Mitridate per terra corre ad Euno ne Re de gli & per mare per cotantianni da Romani perseguitato voletieri Adois. a te mi rappresento. Fa quel che ti è in grado della schiattà del » grande Achemene; il che folo non m'han tolto i nimici. Dice » Tacito, che Eunone solleuò il supplichenole Mitridare, comosfo dalla chiarezza dell'huomo, dalla mutation delle cose, & pre ce baud degenere. 2. dalla preghiera generola. Carattaco diciot 2 lib.12.6. tesimo Re de Brittanni peruenuto con la moglie, con la figliuo la, è co fratelli in mano di Claudio, diede nobilissimo spettaco lo al popolo Romano. mentre hauendo tutti gli altri per paura mostrato viltà nel raccomandarsi, solo egli con viso fermo, & con parole generose ottene honorato perdono però ragio nandol'Imp.de casi suoi in senato disse; Non essere stata meno " illustre la vittoria acquistata da Carattaco, che si sossegià stata , quella di Siface fatta da Scipione, o pur quella di Perseo di L., Paolo, o se da altri capitani fosser mai stati mostrati Re vintial, popolo Romano. 3. In questo modo il vincitore è il vinto son degni di lode, come disse Tacito in questo luogo, che mentre Cesare innalzana la sua riputatione, aggiunse gloria al vinto. Tiberio. Ezza

Maraboduo Principe di Germania.

4 lib.z.c. 16.

fu Claudio, ancor egli disse. Che non furono a Romani così tremendi Pirro e Antioco, ne a gli Ateniesi Filippo, quanto a suoi tempi douea riputarsi Maroboduo Principe de Germani. Il quale vien lodato, perche scriuendo a Tiberio, gli scrisse non a guisa di fuggitiuo, o di supplicheuole, ma hauendo riguardo alla passata fortuna. non ut profugus autsuplex sed ex memoria praterita fortuna. 4. Allhora noi sappiamo, che vn'archibuso sia ben carico, quando sparato, ne vdiamo lo scoppio. Cosi lodandosi quelle poche parole, che i Principi in cotali cose han dette non per se stesse, ma perche elle dan segno, che quell'animo, onde elle escono, sia amato di fortezza, & carico & ben fornito d'yna nobile generosità. la quale per esser vn atto molto fingolare, & non trouarfi in tutti, massimamente nelle suenture & nelle miserie, è degno d'esser grandemente commendato. Et che questo sia vero, vediamo in contrario quanto su Prusia Re di biasimata in Prusia Re di Bitinia la vile & sozza seruitudine, che egli mostrò verso il pop. Romano. Questo sciagurato adulatore soleua vscir incontro a i legati de Romani vestito da seruo col capo raso, chiamandosi liberto del popol Romano; & perciò portaua l'habito di quell'ordine. Venuto in Roma si git tò abaciar la soglia della curia, & appellò i Senatori Dij suoi faluadori, & fece poi vn'oratione, dice Liuio non tanto honore uolea gli vditori quanto a se brutta e vituperosa; & disseben

Bitinia adulatore.

5 lib. 45. 6.285 dicitore, perche era anche poco honoreuole a gli vditori. 15. Et

Petleo via vil

che sieno poco honoreuolial vinto e al vincitore cotali- atti di viltà, venne molto bene spiegato da Plutarco nella persona di Perseo, se ben Liuio non fa di ciò mentione Il qual Perseo essen. renevia vii do alla presenza d'Emilio bruttamente gittatosi in terra, cabbracciatoli le ginocchia, segui poi a parlarli con tanta bassezza & viltà d'animo indegna non che di si gran Re ma di qualung; priuatissimo gentilhuomo, che Emilio non potendolo compor tare, ma guardandolo con mal viso, gli vsò queste parole. Perche liberitu la fortuna di colpa, portandoti in modo, che tu ti fai conoscere d hauer meritato queste sciagure, si che tu sei stimato indegno non della presente, ma della passata fortuna? Per che vituperi tu la mia vittoria, & vai sceniando le cose da me fatte, mostrandoti vilissima persona, ne in alcun modo di tanto. valore, che tu possa parere d'essere stato degno nimico contra a Romani?certo che la virtù di coloro che ruinano ha gran parte di riuerenza ancora appresso i nimici; doue la viltà ancor che ella

quell'autore per bocca di Polibio, non tanto honoreuole al

ella sia fortunata, non manca di biasimo appresso i Romani. 6. 6. nella vita de Non senti questo dispiacere Alessandro della vittoria di Poro. Poro grato ad Il qual Poro csiendo d'animo molto piu grande, che non era il Alessandro per corpo; come che egli fosse grande quattro braccia & vn pal- nimità, mo, vinto da Alessandro, & domandato, come egli volca esser trattato, con generose parole rispose, secondo la dignità reale. Et tornato a domandare, se egli oltre acciò volca dire alcuna altra cosa, disse, ogni cosa contenersi in queste parole dignità reale, la qual magnanimità piacque in guisa ad Alessandro, che non solamente lo lasciò Re del paese, che egli hauea prima, ma ancor gli accrebbe l'Imperio.7. lo son di parere; che si come vna 7. 'nella ulta & breue commotion d'animo, mafatta con ardentissimo affetto. Alescar. 37può nel fin della vita impetrar perdono de falli commessi da Dio, cosi poche parole dette con generosità d'animo ne pericoli della morte possano acquistarci memoria honorata appresso de posterile forse così volle l'autor nostro rimedire i biasimi di Vitellio, e non lasciarlo del tutto con ignobil ricordatione ap- vitellio Imperpresso de successori, in raccontando, che gli vicir pur di bocca uolmente nel quelle magnamine parole, quando al Tribuno, che l'andaua as- suo morire. preggiando rispose; nondimeno io sono stato tuo Imperadore. 8. Evero; che il Duca Gio. Federigo di Sassonia perdè l'eletto- Gio. Federico rato, & gran parte del suo dominio per l'innubidienza vsata co ma simile a Po tra Garlo V. manon cadrà giamai dalla memoria de gli huo- ro, & sua maminiquella nobil dimostratione della grandezza & fortezza gnanimità. dell'animo suo, quando fatto prigione da lui, & comparitoli auanti a guifa di nuono Poro, & per grandezza di corpo & d'animo a lui molto somigliante, il richiese, che poiche era suo prigione si ricordasse di trattarlo, come principe d'Imperio; ma dettoli parole seucre, da se medesimo si coprì, e animosamente rispose, che pur troppo bene potea l'Imperador, far di lui quel che li piacesse, poiche era nelle sue mani; più notabile apparue, quando minacciatolo se non rendeua Vittemberga di farlo morire, disse; che non accadeua mettergli paura; perche se ben dalla fortuna era stato condotto in potere di Cesare; non gli era però da lei stato tolto l'animo, che egli hauea libero da tutte le passioni humane. Notabilissima sopra tutto si scorse quando lettagli la sentenza della morte non si cangiò punto nel viso, & sopraggiunte da lui alcune parole veramete eroiche, cofortò il Duca Ernesto di Brasuich a seguitare a giocar a scac. Ernesto Duca chi. 9. Certa cosa è essersi in quel tempo tutto l'essercito di Ce- di Bransuich. tare, & Cefare istesso marauigliato grandemente dell'altezza d'animo di Gio. Federigo, & per questo hauer poi in alcune cose miti-

se mitigaro l'asprezza de capitoli, & lasciatoli maggior entrata ra Faleti ini. di quel che l'haueua assegnato. 10. Habbiano dunque i Princi Principi douer piqueste cose innanzia gli occhi, ricordandosi di mantenere in fi (cofernar la ogni lor fortuna lo stato della real dignità, il che no è altro, che in ogni fortu. confortarliad essere virtuosi: poiche da vaso guasto non può vscir liquore odoroso; purche a guisa di cane arrabbiato non si venga con Edipo a quelle orgogliose parole.

> Non piegherò ben ch'à rio stato addotto, A piedi suoi le supplicheuol braccia, Che'l generoso cor non s'è cangiato. II.

it Furipide nelle Fenisse.

85.5.

Della carestia, & rimedi di esa.

### III.

Rovandoci in vn'anno, nel quale l'Italia è molto dalla fame trauagliata, non farà fuor di proposito, che io vada in questa materia ricogliendo quello, che io stimo hauer trouato di buono, & di vtile in molti autori, se non per rimediareal tutto, almeno in alcuna parte de

molti, mali, ne'quali ci trouiamo; & se non hora, almeno per i futuri secoli possa questo nostro discorso esser a beneficio d'alcuno. Dice Tacito, che à tempi di Claudio la carestia andò tan to innanzi; che in Roma non era da mangiare più che per quin dicigiorni, & sarebbesi mal capitato, se per la benignità degli Dij,& per la modestia della città non si fosse a gli estremi mali fouuenuto. Soggiunse poi sgridando i costumi del suo secolo; che già l'Italia proucdeua all'altre prouincie; ne a suoi tempi ella esser diuenuta sterile; ma questo auuenire perche s'attendeua a coltiuar l'Africa & l'Egitto, e alle naui e alla fortuna del mare la vita del popolo Romano era commessa. 1. Ragiona d'vn' altra carestia a tempi di Vespasiano, ilquale non guardando al le tempeste del mare, madò grano in Roma in gran fretta, oue 211b.20.c.189. non era da mangiare più che per dieci giorni. 2. d'altre carestie si va facendo mentione negli storici, lequali sono state di tal Madiimagiarsi qualità, che le madri sono corse a mangiarsi i propri figlittoli, perche altri no si dia a credere, noi esserene peggiori termini,

che sia mai stato il mondo. Il che non solo accadde a gli Ebrei

2 lib. 12.c. 82.1. 3 .C. 39.

I suoi figliuoli petta fame.

nel

nel regno di Iora. 3. ma dopo la venuta di Christo a tempi di 3 10ses. dell' Bellisario, come lasciò notato Dacio Arciuescouo di Milano. 4. 649.21 laqual fame fu per l'vniuerso modo. Et tempo su in Roma, che 1 Paoso Diace molti della plebe pop potenda a Qualla mossi della plebe potenda a qualla plebe potenda a qualla plebe potenda a qualla plebe potenda a qu molti della plebe non potendo a quella resistere, copertosi il capo, per disperatione si gittauano nel teuere. 5. Il dire per sliu.li.q.c. 96. questo, chealtrisi mangiassero i caualli, e poscia i cuoii & le pelli diessi macere, e cotte, e l'herbe della terra, come auuenne a Regini. 6. resterebbe di gran lunga inferiore a quel che si 6 Diod Sichib, è detto. Per gli effetti cosi terribili, i quali escono dalla same è 14.621.441. commune opinione di tutti, ella con la guerra & con la peste esser le tre sferse, con le quali la diuina giustitia castiga i falli de mortali, come mali, spesso minacciarsi dalla ueracissima bocca. 7. Et per ciò non solo i Giudei, ma gli Idolatri stessi ri- fin.cap.27. corfero in cosi fatto male all'aiuto di Dio ouero de loro Dij, de quali Cerere placata da Tigalensi per l'oracolo, che haueano hauuto dalla Pitia concedette lor gratia, e liberolli dalla fame. 8. 8 Paulne l'arcad, 1.8, c. 318. Ealtra volta i Greci essendo all'oracolo in Delfo per conto di carellia ricorsi, fu loro risposto, che non haucano altro scampo alle loro miserie, se non indur'Eaco a pregar per loro, il quale falito in vn monte e lenate le mani monde in Cielo prego il co mune Iddio, che hauesse pietà della Grecia, & su esaudito. 9. e Iddio indusse sopra quelli di Sammaria abbondanza in luo- cap. 7. 10 Cie. Alexão go di scarsezza per intercessione d'Eliseo. 10. onde sarà pri- ttrom. lib. 6.6. mo rimedio innanzi a tutti gli altri, ricorrere in così fatti tempi, come male mandatoci da Dio, all'aiuto di Dio. Ne è dubbio alcuno il medesimo poter a noi auuenire, & molto più, quando in noi fosse fede sicura di poterlo ottenere. Poi che ne Tacito istesso nega per grande benignità degli Dij a tempi di Claudio essere scampata Roma, che non perisse della fame; percioche oltre che Iddio può in vari modi in momento di tempo moltiplicar il poco; può anche senza far vn miracolo, mandarci tanti legni per mare carichi di frumento mossissi da se stessi a fin di guadagno, può darci tal consiglio o tal patienza e modestia, come l'istesso autore nell'istesso luogo disse de Romani, che non sentiremo il mancamento presente, & senza saperne render la cagione o pur auuedercene ci troueremmo così satolli del poco, come sacciamo del molto. Et questo è quanto all'aiuto, che può venirci, immediatamente o mediatamente da Dio; ma perche lo più si vede, che hauendoci Iddio dato il giudicio, e l'arbitrio, vuol che diessi ci seruiamo senza aspettar sopra natural beneficio; in questa parte mi dissonderò più ampiamente parlando Difc. Ammir.

onel 4. de i Re

parlando de rimedi che può la prouidenza humana trouar con tra la carestia, così auanti che di lei s'habbia timore, come del soprastante mancamento, e in tempo del mancamento istesso. Et se la fame è sorella della guerra; e vn principe dee & può hauer fatte tali prouisioni in tempo di pace, che venendo la guerra non resti disfatto, dourà e potrà similmente hauer fatto tali prouedimenti in tempo dell'abbondanza, che giugnendo la ca restia non gli habbia a far danno. La qual carestia potendo essere ancor antiueduta, tanto più s'ha ad hauer cura di proueder ci, di che habbiamo essempi così appo Gentili come appo Giudei. Trouadosi seritto da Gentilische il parto prodigioso d'vna donna detta Fausta, la quale partorì in vn parto due figliuoli maschi, & due semine poco innanzi il fine d'Augusto, su annuntio certissimo della fame, che venne in tempo di quel 10 Plin.1.7.c.3 principe. 10. Ea tutti è manifesto, il sogno di Faraone delle sette vacche & delle sette spighe interpretato da Giosefo hauer

Fame antiueduta per uari Segni.

BI Genefi, c.41

di manifesta e indubitata morte per conto del caro scampato non che l'Egitto, ma gran parte delle vicine provincie. 11. Et chischernisse queste cose come troppo remote dall'vso de presenti tempi, dico, che l'astrologia arriua a mostrarci gli anni sterili, e abbondanti, e come l'osseruanza delle cose politiche ci insegna; che il Turco fra lo spatio di cento anni si può insignorir d'Italia, se non vi si prouede, ne buono artefice può alcuno appellarsi; il quale nell'arte sua non antiuegga quello, che a quell'arte bisogna. E la presente carestia ci ha mostrato; che chi hauesse fatto ricolta di panichi & di migli, o per l'augenire ne facesse in tal copia, che potesse in tempo supplire al mancameto del grano, essendo queste biade per la lor durabilità quasi eterne; potendosi quello distribuire a corpi nobili, & queste de contadini, non si verrebbe mai a sentir danno notabile di carestia. Il che non su ne tempi antichi, come a persone dotte, na Paniche per nascosto a gli huomini di Marsilia. I quali come Cesare dice conto di Care soleano sar conserua dipanichi per i casi, che poteano soprastarealla loro città, se ben lasciatili molto inuecchiare & gua-32 libi de be'. stare, non ne hauesser cauato quel beneficio, che essi desiderauano. 12. Oltre alle cose dette, e auanti che si tema della carestia, e in tempo che soprastanno i mali di essa; necessario è, cheatal huomo sia raccomandata la cura dell'abbondanza, che ragioneuolmente non se n'habbia a temer sinistro ne pericolo alcuno. onde vediamo tra i primi vifici di Roma a tempi dell'Imperio, esfere stato il presetto dell'abbondanza; percioche e'viene subito dopo i consoli, & dopo il perfetto pretorio,

Marfilia cofer-

Cin.2, Car, 164.

preposto a tutto il resto del senato. 13. Nella qual cosa perche 13 Tac.l. 1.e.2 meglio si vegga di quanto giouameto sia la sola preposta a que sto carico bisogna ricorrere all'antica Rep. & toccar con mano, che in vna carestia, che venne in Roma grandissima, lo scă po manifesto, che la città non perisse di same, su l'essersi trouatadata quella cura a Q Fabio Massimo, di cui Liuìo così ragiona. Il caro della vettouaglia strinse grandemente la città. & sarebbesi venuto ad estrema inopia, si come scrissero coloro, i quali pongono in quell'anno essere stato Edile Fabio Massimo; se la sollecitudine di quell'huomo qual su per molti anni nelle cose belliche; tal non fosse stata in casa nella distributione della vettouaglia, nel preparare, & nel condurre il grano. 14. Ec. 1411/10.0.175. co che siamo venutia i tre rimedi necessari i quali tutti tre han bilogno di l'omma diligenza per conto della carestia, il che è la compera, & la condutura del grano, & la dispensatione del pane, imperoche conuiene comprar presto, condur con cautela, & dispensare con auuedimento mirabile; ma non bil fogna ignorare di che quantità di grano habbiamo bifogno per prouedere alle nostre necessità, ne ingannar il principe con dire, che v'è grano a bastanza, quando se ne patisce disetto, percioche questo fu in Napolila cagione della morte dello Sto. race, & degli altri disordini, che dopò quella morte seguirono. E Plutarco dice che l'essercito di Mitridate si moriua di fa- di Ponto suo me, non sapendo il Re nulla di tanta sciagura; percioche i suoi effercito muore della fame. Capitani, si come quei che l'adulauano, glelo teneuano nascolo. 15. bisogna dunque calcolar bene, & vedere di che quan 15 ne la vita di tità di grano ci fa dibifogno, nel che non veggo, come vsandosi neglistati buoni di dar le portate del grano, si possa prender fallo percioche se a ragguaglio ogni persona vuole vno sta io di pane il mese, chi non discerne, che non accade far altro, che moltiplicar i numeri & le persone; ma par che sia fatale o vniuerfale pecca de gli huomini non venir a certi ripari, se non foprastanno i pericoli; imperoche è pur cota miserabile, che sapendo un pastore, quanto sia il numero delle sue pecore, a vn principe habbia a effer celato, quanto sien le migliaia o i milioni de sudditi, a quali egli comanda; potendo il saper questo, non solo per conto della carestia, ma a infinite altre cose seruire. Et se alcun dicesse; che il calcolo fu buono, ma che il grano è andato fuori; non so se per riparare a vn'error grande, sene faccia vn gradissimo; douendo coloro, i quali a questa cura sono preposti, hauer l'occhio, che non s'estragga, percioche tanto è commetter questo, quanto se yn fattore hauedo vsato diligen--5.00

diligenza esquisitissima a far la ricolta, & rimessola in casa con ogni industria possibile, habbia por lasciato ciò che v'è spalancato per esser preda de ladri. Et se alcun replicasse, non potersi a ciò riparare per l'auidità de gli huomini, i quali sapendo di guadagnare ingordamente, s'espongono a pericoli della morte, rispondo che prende errore notabile ciascuno, ilqualesti. ma a mali grandi potersi con rimedi piccoli souuenire. E però oltre le guardie, & sentinelle da compartire per tutto a vso di guerra, le altro non potrà farsi, bisogna anche ricorrerea quelli instromenti, per opera de quali si medicano i peccati grandissimi, essendo pietosa, & santa crudeltà col castigo di pochi. che sel meritano, riparare alla certa, & manifesta morte di mol Rimedi preli ti, che non han colpa. La carestia succeduta a tempi d'Augusto mostrò, che gli auuertimenti già detti non eran bastanti, & per questo si venne ad altri ripari, essendo stati mandati ottanta miglia fuor di Romani; c tutti i gladiatori, & schiaui venderecci, che si trouauano nella città; à molti ministri de nobili & d'Augusto istesso fu commesso, che andasser via; fur serrati i tribunali de piati ciuili; a Senatori fu permesso, che andasserooue piu lor fosse a grado; a coloro, i quali erano stati consoli, fu data la cura del grano & del pane, vendendone a ciascu. no la sua rata. Augusto nediede del suo a molti, & non bastando, vietò che si facesser banchetti, & conuiti ne giorni natali: come era di costume. Et tutto ciò non ostante, non era notte che non si trouassero appiccati cartelli contra il principe perglistimoli della fame. 16. Ettranquillo dice, che egli mandò: via tutti i forestieri, eccetto i medici e i maestri di scuola, i quali per esfer la maggior parte Greci, veniuano per conseguen-Claudio Imp. te ad esser forestieri. 17. Claudio Imperador propose prenit alla Care. mij non piccolia chi conduceua grano con naui, mettendo a conto suo proprio il danno, che si riceueua per tempeste di ma re, e a chi volea fabricar legni per questa cagione, facea prestare molte commodità. 18. Sopra tutti i principi celebrata è Herode lodato la fama di Herode Re di Giudea per conto d'yna grandissima carestia; la qual venne in quel Regno; percioche a gli altrimali s'aggiunse ancor questo, che egli si trouaua scarsissimo di moneta. Narra dunque Gioseffo, che veggendo egli il bisogno del suo popoli, sece batter tutti i vasselli d'oro & d'argento che si trouaua in casa, etiandio quelli, di che ogni di per lyso necessario si soleua seruire; nel che non hebbe riguar-

> do a lauori di eccellentissimi artefici di somma valuta persouuenire alla pouertà, che periua: de quali fatto moneta,

& com-

Trang. d'Aug c.42. Itia. Don.lib. 55. c. 773. 18 Tranq. di lui cap. 18. per conto di Careltia,

in tempo di

Carellia,

& compratone grano in Egitto, e in Giudea condottolo; díce quell'autore, che con incredibile accuratezza l'andò compartendo fra bisognosi. Et perche vi eran molti, i quali o per infermità o per vecchiezza non poteuan riceuerlo, fece in modo, che fossero a ciascuno somministrati gli alimenti da gente a ciò destinata, prouedendo oltre acció, che gli ignudi fossero riuestiti; & che rimanesse tanto grano, che essendo la ricolta cattiua, si potesse per lo seguente anno abbondeuolmente seminare. 18. Io non sono per tacere niuno de rimedi atti a tollerare la fame, quando ben paressero altri degni d'esser besfati, esfendo meglio abbondar nel molto, che peccar nel poco. In Lidia ne tempi del Re Ati figliuolo del Re Mani venne vna strettezza di grano, che continuò per molti anni; della quale essendo i miscri popoli afflitti suron costretti a pensare quali ri- conto di same, medi contra cotanto male poteano esser gionenoli; & chi vno & chi altro proponendone, niuno ne su trouato men reo; che i giuochi dei tali, delle tessere, & della palla; ne quali giuochi occupati, meno fossero dalla voglia del mangiar tormentati. Fecero dunque in questo modo, che la metà delle genti, che vn dì mangiauano, l'altro giucasse; & quella che quel dì hauea giucato l'altro mangiasse. nel qual modo di cento mila huomini verbigratia a cui s'hauea a dar il pane, non più che a cinquanta mila veniua a darsi. Et con tutto ciò non essendo cotanta diligenza a capo di 18. anni seruita, fu il Re costretto di far di tutti i suoi popoli due parti, all'vna delle quali dato per capo vn suo figliuolo detto Tirrenno, & naui & legnioue im. barcarsi, commise loro, che andassero a procacciarsi lor ventura I quali in Italia capitati, oue gli Vmbri allor habitauano, & castella & città fondate; non piu Vmbri ma per l'auuenire da Tirreno lor principe vollero, che Tirreni cosi i Lidi come detti. gli Vmbri s'appellassero. 19. Ne si marauigli chi che sia, che 19 Erodoto si con l'essempio de i Lidi io metta in consideratione il digiunare; perche oltre non dir cose nuoue a tempinostri per conto della nostra religione, la qualammette al digiuno; non fu an- Digiuni. che e per conto di carestia, e per rispetto di religione incognito a Romani il digiunare. In tempo di fame L. Minutio fe- Minutio fadice digiunare glischiaui. 20. Fu per rispetto di religione cioè per purgare alcuni prodigi instituito primieramente il digiuno Panno 563. della città in honore della Dea Cerere. 21. Et 21 li.46,c.440. vera cosa è, che senza pane si può viuere, pur che s'habbia dell'altre cose. onde io non so perche hauendo noi copia d'olio, di fal, & d'herbaggi non si facciano o in compagnia di po-Difc. Ammir. chillimo

18 lib. 13.dela l'ant.Giad.

Druit.

Ati Re di Lidia che fa per

20 liu.l.4.c.69.

Porcine Carni & altre poter finfalare. 22 lib. 4. c.7.

Butiro atto a fostener la fa-

23 Plin.l. 11.c.

me.

25 lib. . 8. C.14.

zí de belliu. lib 3. car. 188. Sterco de Co-lombi vendu-

28 Diod.1.2.c.

chissimo pane, o di niente di pane viuande d'herbaggi condite con l'olio & col sale, mandando alle comunità ordine & proui sione di simili cose per sostentarsi. Dice Vegetio mostrando, co me gli assediati s'habbiano a prouedere contra la fame. Che non solo le carni porcine, ma qualunque altra carne, che chiusa non può conseruarsi, dee acconciarsi à carne secca. accioche soggiugne egli con l'aiuto della carne il grano possa bastare. 22. Alcuni popoli barbari de tempi nostri portando carne di bue ridotta in poluere in loro sacchetti, & quella ammorbidando con sangue cauato da loro caualli, ci hano insegnato in che mo do si possa per molti giorni tollerare la fame senza compagnia dipane. Tra tanti rimedi presi da gli huomini, vi sono anche di quelli mostratici dalla natura, scriuendo alcuno autore, che il butiro, l'ippace, e'l glicirizzo sono molto atti a sostener la fame & la sete,& che conseruan le forze.23. el'ippace vien tanto commendata con vn'altra herba detta scitace; che afferma gli Sciti con queste due herbe tranquillar la fame & la sete per lo 24 lib 25. ca. s. spatio di dodici giorni. 24. Io ho sentito dire a questi tempi. che spegne molto la fame il riso e il lupino, il quale macerato con l'acqua calda non è ingrato al gusto. 25. Cesareracconta come venuto il suo essercito in gran mancamento di pan di gra no; non ricusauano per cibo l'orzo, nele ciuaie; & che finalmente si sostentarono di radici d'vn'herba chiamata Cara, la quale pesta, metcolata col latte rendeua gran somiglianza di pane; & tal fu la patienza e l'ardir de suoi soldati, che minacciauano d'hauer prima anche à nutrirsi di corteccie d'arbori, che lasciarsi vscir delle mani Pompeo. 26 ciascuno può hauer letto che in Sammaria fu per cibo de gli huomini venduto pa-10 per mangia recchi dinari vn quarto d'un cabo di sterco di colombi. 27. Essi infino a quest'hora parlato della fame, come cosa, la quale procede più dall'ira di Dio, & da cattiui temporali, che da colpa hu mana; come in vero io stimo che sia imperoche molto si sarebbono accozzati tutti i lauoratori d'Italia questo anno ad esser infingardi & no gli altri anni; onde fia nata la carestia, che habbiamo fentita. Non è per questo, che io no sia di parere douersi, oue si tratta di cotal materia, hauer in consideratione l'ordine de contadini, ouer lauoratori; essendo vn de membri principali,i quali costituiscono il bello & nobil corpo della Rep. onde si vede, che gli Egitii, i quali per la loro antiquità, & dottrina furono per gli antichi tempi riputati per i piu faui huomini del mondo, diuisero i lor sudditt in tre ordini in lauoratori, pastori, & artefici. 38.e i Romanine tennere si gran conto, che in dir che

dir che vno era buon lauoratore era sommamente voler lodar vna persona. 26. Leone Imperadore duc artidice esser vtilissi 26. Plin. 1. 18. me in constituire et conservar la Rep. l'agricoltura per nutrir i Agricoltura foldati, & la militia per difendere & protegger gli agricoltori. 30. & altroue disse, che queste due artia tutte l'altre son degne 30.6.11.9. d'esser preposte, vedendoss l'altre tal'hora esser soprabbondanti, & sol queste esser sempre salutari & necessarie. 3 1. Merita per 31. 6.20,2036 questo, che l'agricoltura & per conseguente il pouero contadino sia riguardato, come fondamento sopra ilquale sta appoggiata tutta la macchina grande della Rep. onde da molti sono state satteleggi in fauor loro, tra qualigli Ateniesi vietarono. che si potessero staggire le marre, le vanghe, & gli aratri de lauo ratori; come che da molti fosser ripresi, che vietando a non esser grauatine loro instromentinon vierassero, che non fosser grauati & ritenuti nella persona. 32 Molto più bella & migliore 32 Dion lib. 10 era la legge degli Indiani, i quali confiderado di quanta impor tanza fosse questo ordine d'agricoltori, haucano i popoli o ami ci,o nimici fra loro, che fossero, per stabilissima vianza & legge fermato, che a lauoratori delle terre niuno douesse dar noia, o far ingiuria alcuna; poi che nati per commune & publica vtilità; così a gli amici, come a nimici poteano esser di giouamento.33. I Romani non men saui degli Indiani, & degli Egitij, con siderando, che gli agricoltori oltre i rispetti propri erano anche vn seminario di soldati, molte cose indussero in fauor loro, diiponendo; che in tempo delle loro occupationi non fossero tenuti di comparire a gli vifici. 34. e in tanto riguardarono che 34. Plindib. 182 le lor fatiche non follèro indarno impiegate, che posero pena c.26. del capo a chi di notte bacchiasse o segasse le biade loro. 35. Fa uoriscansi dunque i contadini se non per altro, perche son quel Contadini do. li, che danno mangiare a nobili. Ma se io ho bene col mio auue uersi aiutare. dimento compreso, non è alcun dubbio, tutto il pondo della ca Dispensatione restia sostenersi in gran parte sopra la dispensatione; vedendosi importar mol molte volte soprauanzar il grano, quando per insufficienti mo to nella Caredi tenuti si è lasciato morire numero gradissimo di poueri; nel la qual cosa crederei esser necessario, imitando i carichi milita. ri venir a molti compartimenti, & subdivisioni, e non contento d'esser la città partita in quartieri o sestieri, crearicapi dell'iso le; i quali a guisa di centurioni a loro tribuni vbidendo, habbiano degli habitatori delleloro isole pensiero, i quali e a poueri delle loro isole dieno che fare, & procaccino, che habbiano da mangiare. Il che in due modi potrà farsi, tenendo primieramente da per se stessi secondo los possibiltà que mezzi che sti-

. .. 1

33.iui.l.g. c:8.

man migliori, & piu facili per poter farlo; & poiche a questo più le lor forze non si stendono, ricorrere a capi de quartieri. facendo lor vedere l'vltima, & limitata misura, di che la lor isola ha necessità per potere viuere. I quali douendo o col principe, o con l'ufficio dell'abondanza hauer fatto i loro prouedimenti, somministreranno a capi dell'isole non solo quella quan tità di grano, che loro farà stata dimostrata, ma quegli esserciti & mestieri, ne quali la plebe operandosi non istia otiosa, & renda men graue la liberalità di chi l'aiuta. Et se io non m'inganno, elsendo i bisogni, & le occorrenze de principi infinite, massi mameute di coloro, i quali han marine, & arman legni, & galere pur che per vecchiezza, o per molta fanciullezza, o per istorpiamento altrinon sia del tutto inhabile alla fatica, conuiene per altro che sia molto debole colui o colei, che habbia talim. pedimento; che non si guadagni tanto pane, che possa viuere, nel qual modo e si pronede, chi che sia non annighitisca, & col men danno che sia possibile, alle necessità de poueri si ripari. Et se il principe dirà in questo modo sopra lui rouesciarsi la somma di tutto quello peso; ne io potrò risponder altro, se non che al pastore, ilquale ha haunto il latte, e'l cascio, & la lana, & i parti delle sue pecore, conuiene hauer pensiero delle loro passio ne, & doue la state dalla furia del caldo, & doue il verno da gli immoderati freddi habbiano a ricouerare. Ne ha a patire in co risrede perse- to alcuno, che pur con l'imaginatione possa dirsi, che Herode persecutore di Christo, et vno de più crudeli huomini che fosse nato a suoi tempi, sia riputato miglior principe di lui. E se questo ordine, qual si tiene nella città, tal si terrà in parte in cotado, cioè che i padroni de poderi d'yn piuiere, alla pouertà de lor contadini proueggano; no istimerei essendo la cura in tanti dinifa, che quelle difficoltà hauessero a nascerne, che vediamoesser nate (per hauer dinisa la cura in pochi-minori) à tempi presenti. Ne alle comunità, narrati i loro bisogni, harassi a mancare della douuta souuentione de grani, o de dinari, facendole debitrici di quel che prendono; pur che scampato il so prastante & certo pericolo possano conseruarsi al lor principe: in persone e in hauere non consumate del tutto, non seguendo; mai la morte de i sudditi, e il cosumameto della lor roba senza manifesto, e indubitato danno del signore; Ilquale no ha in mo: do a lasciarsi abbagliare dal picciol danno, o dal molto vtil pre fente: che molto maggior conto non habbia a fare del maggior danno, et del maggiore vtil futuro, oltre doue di vita d'huoministragiona, come ottimamente, et prudetemente costuma! noi

caror di Chiiito.

no i marinari, per nessun conto studio di guadagno, ò tema di perdita vi deurebbe hauer luogo, & quando pure, ò l'imperfettioni humane, ò i cattiui temporali, ò la poca carità, ò gli scelerati consultori, ò qual demonio d'inferno ne sia cagione, che della moriente generatione de suoi stimi, il Principe non douerfi prender cura, faccia quel, che gli è in grado e impoga nuo ui datij, nuoui accatti, balzelli, imposte, donatiui, crociate, pur che in quanto l'humano avuedimento può scorgere, la gente non perisca. Lodinsi con lodi immortali coloro, i quali hanno Duca de Tolca in questo anno condotto grani di Danzica, di che grande obli- na lodato in go si dec hauere al Gran Duca di Toscana, & al pop. Fior. hauen mia. do mostrato a popoli Italiani auuezzi nellesue carestic à non esser souvenuti d'altra parte, che di Leuate, che in ampio, & suf ficientissimo modo possono esser souuenuti di Ponente; benefi cio, del quale non goderono i Romani, & il quale per molti rispetti, che si tira dietro è di notabilissima importanza a tutta Italia. Et per arrogare ancor questo; stimerei per non esser da men de Gentili, cioè d'Augusto: il qual vietò il far conuiti ne' giorni natalitij esser bene, che in cosi fatte occasioni, almeno per metre è per durar la fame, si lieuino l'hosterie, come sur leuate in Firenze l'anno 1528. intededo dell'hosterie, doue ricor rono i cittadini per morbidezza, & non doue ricouerano i forestieri per necessità. Che in case di cortigiane non si facciano ragunate di mangiamenti. Et che il Principe sentirà volentieri, che in tanta miseria de poueri, i ricchi s'astengan delle dilitie; Il qual Principe essendo il primo a dar essempio a gli altri, astenendosi per quel tempo de suoi diporti lascierà libere se sue badite, concedendo a poueri cotadini il pescare, l'vecellare e il cacciare per poter riparare nel miglior modo che possono a lor ec cessiui bisogni. Et forse non sarebbe disconueneuole hauendo riguardo a mali, che in tali tempi accaggiono, che i Principi Sacri promulgasser perdoni, ordinassero processioni, intimasfer digiuni, & comandassero à predicatori discreti, che concionassero a popoli intorno questa materia, confortando i poueri alla patienza, i mediocri all'astinenza, i ricchi alla liberalità, & oltre i conforti diuini dando loro quelli rimedi humani, che più parranno loro opportuni. Et perche ne'mali grandi non bi fogna lasciar intento rimedio alcuno, dal quale si possa sperare alcun giouamento, & certa cosa è, che le persone nobili massimamente, moltosonospronate à far dell'opere virtuofe dallo stimolo dell'honore, & molto raffrenate a commerter la maluagità dalla tema della yergogna, crederei che fosse ytil con-

vtil configlio far duelibri ad eterna memoria del fatto; nell'un de quali fossero scritti i nomi ditutti coloro; i quali ne' tempi della carestia habbiano con le loro facoltà giouato a poueri in qualche laudeuole, & singolar modo: et cosi parimente nell'altro i nomi di coloro fosser notati; i quali tenendo per auaritia il grano nascosto hauesser fatto al mondo palese, quanto sia in loro poca la carità, et quanto dell'oro habbian riputata più vile la vita de gli huomini. I quali no haranno ad hauer questo per male, se L. Minutio offerse all'ira del popolo coloro, i quali occultauano il grano. Se bene sono in parte alcuni stati puniti del la loro miseria; poiche potendo vender il grano edieci lire lo staio, aspettando che montasse più; sono stati costretti venderlo a otto, et sette; nes'indurrebbe cosa fuor de presenti costumi, hauendo la Città di Firenze costumato di sar dipignere, et notar in luoghi publici i nomi di coloro, i quali frodaua le paghe. Il che quanto maggiormente si dourebbe fare in si gran bisogno, a ciascuno è manifesto.

Che il Capitano dee effer eloquente,

#### DISCORSO IIII.

ERRANTE Gonzaga: il quale fu vno de buoni Capi tani de nostri tempi solea dire; chea vn Capitano non conueniua hauer lettere, la qual opinione veggo hoggi seguitata da tanti, che non so se sarà vdito volentieri, chi vorrà prouar il contrario. Dico

vna certa credenza, che i capitani Romani non molto s'intendesser di lettere: E vero è che essi non dessero opera alla Filotodimodella. sofia, anzi che sconuenisse loro di attendere a cotali studi. Ta-" cito parlando d'Agricola suo suocero così dice. E mi ricorda " hauerli sentito dire, che egli da primi anni si diede allo studio , della Filosofia con maggior vehementia, che a Romano, e a Se-" natorenon si conueniua; se dalla prudenza della madre il viuaceanimo suo non fosse stato raffrenato. 1. Catone Maggiore Carneade lice- vedendo che Carneade, il quale era venuto in Roma ambascia dore de gli Ateniesi hauca co la dolcezza delle sue parole quasi incatata tutta la giouentù Romana a seguitar la Filosofia, sece opera col Senato, che cosi egli come i suoi compagni fossero mandati

bene che questa opinione qual ella si sia, dee trar principio da

Agricola loda-

ı Nella uita di tiato di Roma.

mandati fubito via a infegnar lettere a figliuoli de Greci, & che i giouanetti Romani seguitando in ciò le antiche vsanze de lor maggiori attendessero a vbidire à magistratie alle leggi. 2. Da la di lui. queste dinolgate autorità sarà forse nato il biasimo delle lettere tra gli huomini otiosi; Ne mia intentione è di voler per hora discorrere, se a guerrieri conuenga attender alla filosofia; ma èben mio pensiero di mostrare esser non che vtile, ma necessario al soldato, e anche à figliuoli de Principi il dar opera all'eloquenza; sopra che ben che moltissime cose si potrebber dire, io mi contenterò di non molti essempi senza quasi partirmi da Tacito, che faran proua del verò, de quali quello è grande; per lo quale egli vuol prouare in fuorche Nerone tutti i passati Cesari estere stati eloquenti, ne Nerone per tutto ciò essere sta- Cesarieloquen to senza cognitione di lettere. Cesare, dice egli gareggiò co i primi oratori. Augusto hebbe eloquenza pronta, e veloce qual conueniua a Principe. Tiberio seppe ancorl'arte di spender le parole, ne concetti gagliardo, e à sommo studio dubbioso. Ne la tarda mente di Caio Cesare gli impedì la forza del parlare. In Claudio non hauresti hauuto a desiderar eloquenza, quado Ginemorato, & egli sopra quel che volca diresi trouaua hauer pensato. Nero- eloquente. ne su quello, il quale da teneri anni volse il suo siero spirito altrone, a intagliare; a dipignere, a cantare, a maneggiar caualli, lib. 13. car. è mostrò talora col far versi esfer in lui principij di dottrina. 3. 87. Hor facciano i presenti caualieri, e i mediocri Signori argometo quel che conuenga loro di fare: poi che i Principi del mondo attendeano all'eloquenza, & par che venga Nerone tacitamente ripreso, che lasciato quel che gli potea recar lode, hauesse atteso a studi indegni da Principe. Ma io prouerò questa mia intentione ancor meglio. Il primo faggio, che dauano i figlinoletti de Principi dell'ingegno, & abilita loro era il far alcuna ora tione in publico. Il già detto Augusto di 12. anni sece in publico l'oration funerale in lode di Giulia fua auola; Tiberio di none fece il medesimo vfficio ne rostri per la morte del padre. Gaio lodò la bisauola ne rostri estendo ancor pretestato, che vo lea dire in età di fanciullo. Non dispiacque ad Augusto il sentir declamar Claudio essendo fanciullo ancor che peraltro l'hanesse per vn mentecatto.4. Ma bisogna vdir Tacito in quel che 4 Suet.nelle vi le di ciascundice di Nerone, il qual luogo ciha dato occasione di discorre- no. re,quando di 16.anni, essendo egli già stato adottato da Clau- Ottauia modio, pigliò anche per moglie la figliuola di lui Ottauia, la qual glie di Nesocosa narrata che è dall'historico, cosi soggiugne. Et perche cominciasse a risplendere per honorati studi, & per gloria d'elo-

quenza

Enea capo del la famiglia Giulia.

quenza presea se la causa de gli Iliensi, & hauendo con facondia mostrato i Romani d'esser discesi da Troia, & Enea esserli ceppo della famiglia Giulia, & altre cose antiche simili alle fauole, impetrò, che gli Illiensi sossero essenti da ogni publico peso. Soggiugne ancora, che egli orò in fauore de Bolognesi, & ottene vna buona somma di denari per riparar al grande incendio, che i Bolognesi hauean patito, per lo quale quella colonia era presso, che andata in rouina. 5. Io non voglio star a mo-

84.b. Vespaliano Im

Car. 158.

strare, che quasitutti haucan cognitione di lettere greche, talperatore heb che conuerrebbe, che tutti hoggia quella agguaglianza hauesbe lettere gre- ser cognitione della lingua latina; onde di Vespasiano su det-6 Tacito 1,18, to, ch'egli era assai ben ammaestrato nella Greca eloquenza. 6. ma credendo hauer prouato a bastanza quel, ch'io intedeua di prouare procederò a mostrar le ragioni; perche à vn Capitano sia necessario l'esser eloquente, & certa cosa è, ini sopra tuttibifognar l'eloquenza, ou'è gran moltitudine di persone, la quale non si potendo per esser armata regger sempre con l'osseruanza delle leggi militari, è spesse volte necessario reggerla, spignerla, o frenarla con la forza del parlare. Questo chiarissimamente apparisce nell'abbottinamento de soldati d'Ungheria. Bleso eloquen I quali soprauenuti da Bleso lor Capitano in sul meglio dalla forza del parlar suo, il qual era eloquentissimo multa dicendi arte, cheabbandonatii configli piggiori fi contentarono, che fi

mandasse il suo figliuolo a Tiberio per impetrar da lui quel che essi desiderauano, & sarebbesi la cosa acquetata del tutto, se per la venuta di que' soldati, i quali auanti la seditione erano anda-

7 lib.z.c.s.

ti a far l'occorrenze della militia, non si fosse ogni cosa turbata di nuouo. 7. Vedesi di quanta forza sia l'eloquenza nell'abbottinamento de soldati di Germania, doue essendo quell'es-

Germanico

fercito per la quantità, & peritia sua militare poderosissimo fu ridotto a vbidienza non tanto per l'autorità quanto per l'e-Cesare eloque loquenza di Germanico, facunde miseratus, & dopò che egli fece loro vn ragionamento qual conueniua all'ira, e al dolore, onde egli era preso i quali affetti a guisa di mantici dan siato al l'eloquenza, dice Tacito, che i foldati supplicheuoli, e confesfanti, che il vero era loro rinfacciato, il pregauano che puniffe i nocenti, perdonasse a chi per fragilità hauca errato, e li conducesse tutti contra il nimico per cancellar quella ignominia. Et è degno da vedere il partito, che essi prendono da se medefimi di castigar col ferro i colpeuoli, in guisa erano pieni di scor no, e di vergogna conoscedo per le vere ragioni di Germanico

l'hauer fallato, 14. L'eloquenza è yna arte, la qual consola gli

14 lui.car.8,

afflitti,

afflitti, riscalda i timidi, raffrena i temerari, in somma volge e piega gli affetti nostri hora in questa parte,& hora in quella, do ue lo spirito atdente, e viuace della fauella li guida. Niuna cofa mi ha fatto conofcer meglio,e quafi toccar con mano di che forza, e di che vigor sia il prudente, & accorto parlare del Capitano ne i bisogni dell'essercito, che vn ragionamento che fece Cesare à soldati suoi in Tessaglia dopò vna rotta, che essi riceuettero da Pompeo; dopò il qual ragionameto dice egli. 8. 8 lib.3 de belo che in tutto l'allargito compe 6 granda il dalla de la ciu.car.196. che in tutto l'essercito venne si grande il dolore del danno riceuuto, etanto il desiderio di purgar quella macchia cheniuno tribuno, niuno centurione si trouò, che gli si hauesse a comandar più cosa alcuna, entrando da se stessi sotto le fatiche maggiori in luogo di pena, ardendo tutti di desiderio di combattere & molti de primi mossi da tal ragionameto proponeuano, che non si douessero muouer del luogo, & che di nuouo si hauesse ad appiccar la battaglia; ma che bisogna partirsi dall'autor nostro; il qual considerando di che vigor sia a Capitani il parlar co' foldati, dice di Vitellio, che l'infelice, & dappoco Imp. ne col Vitellio Imp. parlare, ne con l'essercitio procuraua di tener saldi i soldati; doue mette il parlare, ò auanti. ò del pari con l'essercitio. Non , lib. 1 e. cart. alloquio, exercitioque militem firmare. 9. & poco poi del medesi-168. mo neque lingua neque auribus competere. 10. che il tolse da Salustio. neque animo neque auribus, aut lingua competere. volendo dire, che ne con la lingua confortando i foldati a gli vffici mili tari, ne con gli orecchi feruendofi degli altrui configli hauea fermezza, ò vigore alcuno. Ne alcuno si turbi, se leggerà, che prouera ad Ap Volumnio rimproueri al suo collega Appio, che haurebbe fatto meglio à imparar da se quel, che douea egli fare, che non zaegli hauesse da lui imparato quel che douea dire; imperoche questo fa Volumnio per abbassar l'alterigia del collega sondan tesi del tutto nell'arte oratoria, e il quale hauca lui prima come mutolo, e scilinguato aspramente villaneggiato; perche a gran ragione suggiugne, che le prouincie, che da ammendue crano state amministrate renderebbono testimonianza di chela Rep. hauea più bisogno di maggior Capitano, ò di maggior oratore. 11. Equando Ceriale quasi sprezzando l'eloquenza di- 11 Liu.lib.4.c. cea soldati, che egli non hauca mai effercitato l'arte del dire, 1-4. essendo stato di parer sempre, che la virtù del pop. Rom. con non esser elosistesse nell'arme. 12. questa è vna certa arte, che vsano mol. 12 Tac. lib, 20. te volte le persone per acquistarsi maggior credito, mostran do d'hauer più fidanza nella nuda verità delle cose, che ne gli ornamenti, e artefici del parlare; oltre che i buoni animaestra-

Leone Imper. che dice dell'e loquenza.

maestramenti dall'altrui diferto non debbono esser regolari. Echeciò sia vero, ascoitisi quel che in questa materia andò spargendo Leone Imperadore in più luoghi della sua opera. Dice egli, che in guifa dee il Capitan generale attender all'eloquenza, che egli sia abile à parlar improuiso nella frequenza

13 cap.2.al pri degli huomini. 13. imperoche il Capitano co' suoi conforti accende l'effercito al dispregio de pericoli, e fallo animoso al desio delle cose honorate; ne la tromba entrando per gliorecchi altrui così gli animi all'opere belliche commoue, quanto il ragionamento, se è con sapere, e accortezza congiunto nel mezzo dell'ardor della battaglia, e de gli spauentosi rischi della morte li sospinge. 13. È se al campo alcuna sciagura auuiene, allhora esso con dolce fauella l'acquetà, e più che non fanno i medici le ferite, le seguite suenture addolci-

sceristora; imperoche i medici con agio, e con tempo altri

15 Idi,a 13.

17 Sent. mil. 188.

a sanità conduce, il Capitano dicitore gli stanchi subitamente 16. 14. c. rinfranca, e à ogni grandezza, e vigor d'animo li sollieua. 16. Egliveramente non d'vno, ma di molti beni è a torto il suo essercito cagione. 17. Dice altroue, che il Capitano, il quale non men di ragioni che di parole ha l'animo pregno, saprà ben à suoi mostrare quel, che hanno à far co nimici, i quali essendo come ancor essi sono di carne, e non di ferro, e potendo a tuttigli humani auuenimenti soggiacere, possono perdere, & esser vinti. 18. Non dubito punto, che si troue

18 Iui.209.

ranno molti, i quali diranno, io in vano hauer gittato questa fatica; imperoche posto che sosse stato necessario l'apparar l'eloquenza in quegli antichi tempi, ne quali i Capitani costumauano di fauellar à soldati con la lor lingua, hoggi che non siparla con esso loro se non con bandi, il trattar di ciò e vano è otioso del

tutto.

A quali come che molte cose potessi rispondere questo solo risponderò, che chi ha voglia di diuenir fommo, e eccellente Capitano, bisogna far di questo modo.

One sia meglio edificire vna Città presso al Mare, à lontano, in luoguo magro, ò grasso.

### DISCORSO V.

O n è verun dubbio, che le Città a canto al Ma re, hauendo riguardo alla commodità del viue re, eal piacere de gli habitatori, di gran lunga auanzino quelle, che ne sono lontane. Nondimeno quasi tutti coloro, a quali di ciò è conue nuto di ragionare, concorrono, niuna cosa esse

redi maggior danno per i costumi, e per l'alleuamento de cittadini che il Mare; percioche essendo la morte delle ben ordinate Città, come disse il Poeta Toscano, la cosusione delle persone; questa confusione più si truoua nelle Città di marina che in altre; doue essendo i commerzi maggiori, l'usanze diuerse, la copia grande delle cose, e i condimenti de cibi esquisiti, e le foggie del vestire molli clascini, è dono di Dio, che da tante esche attorniato in vna fentina de vitij non si trabocchijonde con gran ragione fu chi disse, con disfacimento di tutta Italia le morbidezze d'Egitto esfere in Toscana trapassate. Ma stando co autori più graui, Cesare istesso volendo render la cagione perche de i popoli della Francia i Belgi sono più valorosi dice propterea Belgi perche quod a cultu, atque humanitate provincia longissime absunt, minimeque al eos mercatores sape commeant, atque ea, qua ad effeminandos animos pertinent, important. 1. Questa medesima cosa de mercanti egli ilib.i. de bel. ritoccò poi più volte, dicendo de gli Ambiani. Che fra loro no gal. car. 1. andauano mai mercatanti, e che non permetteuano, che si por voglion mertasse nel paese loro vino, ne alcun'altra cosa di quelle, che arre-canti. cauano la luffuria, e le sontuosità; imperoche essi giudicauano, che queste così fatte cose facessero diuentar gli animi languidi. 2. E'de Sueui dice in vn'altro luogo, che se nel loro paese anda 2 lib. 2.c.25.b uano mercatanti, vi si conduceuano più perche i Sueui hauesfero a chi vender le prede, che guadagnauano nella guerra, che perche desiderassero da quelli comprar cosa veruna. 3. anzi 31ib.4.car,41. fopragiugne non molto dopò, che non voleuano, che nel lor paese si conducesse del vino, giudicadolo, che esso saccia gli huo mini effeminati e meno atti a sopportar le fatiche. 4. Ritiene 4 Iui. dunque senza uerun dubbio la Città marittima per lo più del molle,

molle, e del dilicato, come quella, nella quale il condur le merci

è più ageuole, & più spedito. Per questo Platone ancor egli era d'opinione, che la Città douesse esser posta lungi dal mare; onde domandando egli sotto persona d'un forestieri Ateniese a Clinia, quanto douca esser lontano dal marela Città, oue pensauano mandar la colonia, gli fu detto, che era dieci miglia. Et udi to di più, che quel mare hauea porto, si turbò forte, onde egli se ce la terza domanda, se nel paese era abbondanza d'ogni cosa; & segliera seluoso, e pieno di campagne, ouer sassoto e alpestre. Et vdito, che hauca delle cose à bastaza, e che egli tenea più della montagna che del piano, quasi rimase sodisfatto, facendo argomento, che ci fossero delle oportunità del viuere in guisa; che ne per molta strettezza s'hauessero a procurar d'altri paesi, ne in tal douitia, che se n'hauesse a tener mercato con istranieri. Conchiude dunque Platone, questa Città douer essenatta a conseguir alcun pregio di lode, percioche dice egli; se ella sosse vicina al mare, eil marchauesse porto, e il paese patisse diferto di molte cose, egli sarebbe di mestieri d'un grande e dinino legislatore, che le tenesse la man sopra, perche ella non roumasse; essendo impossibile, che in questa maniera tra poco spatio di te po ella non hauesse à vestirsi di molti e diuersi, e insiememente scelerati, e sozzi costumi. Veramente dice egli la Città lungo, il mare si riempie col comprare, e col vendere di merci, e di dena ri,ma in vn'instante s'impregna d'inganni,e di leggerezza, e di fraude; onde poco co se medesima, e meno co l'altre genti può feruar fede, e amistà. Il che auuiene, quado il paese è grasso: percioche raccogliendosi dalla vendita delle robe gran quantità d'oro, e d'argento; di che niuna cosa è più danneuole a gli huomini, di necessità segue, che i costumi vi si guastino, e quasi da occulto veleno contaminati vi si ammorbino. Non ostante tut Calcedoni cie to ciò, che si è detto, l'oracolo d'Apolline chiamò cicchi i Calce doni, i quali hauendo innanzi a gli occhi vn paese buono, e graf fo, qualera quello di Bizanzio posto all'altro lito del mare, eles-5 Tacito 1. 12. sero il cattiuo, e magro. 5 E chi osserua bene l'historie, trouerà, chele Città, le quali si sono auanzate sopra dell'altre, tutte per lo più sono state posto presso al mare, e in paesi buoni. Atene, Corinto, Alessandria, Cartagine, l'istessa Bizanzio già reside za de gli Imperadori Costantinopolitani; e hor della potenza Turchesca, si può dire ancor Roma, poi che si conduce per lo Teuere al Mare. Et ne'tempi presenti le Città, che in Italia sono di maggior grido in fuor che Milano, son lungo il mare, Venetia, Genoua, ben che posta in paese magro, e Napoli. Et quelle che

Bizanzio. car.85.

Cartagine.

le che sono state in alcun pregio non per altra via si sono ampliate, che per quella del marc, come Pisa, e Rauena. Ne da noia quel, che dice Cesare de Belgi, de Sueui, e degli Ambiani; a qualine il nonber vino, ne la lor fierezza, elontananza de gli agi giouò, che non fossero vinti da Cesare, e da Romani, i quali beueano vino, e in tempo, che più che tutte l'altre nationi del mo do conobbero, e guastarono le commodità, che porgono co esso lor le ricchezze. Et la ragione si è, perche non tanto nuoceano a Romani le delicatezze, quanto giouaua l'arte militare, eil saper e voler ne bisogni patir tutte le necessità del mondo, per amor della gloria. Ecosi all'incontro non tanto giouaua a barbari quella austerità di vita, quanto noceua il non saper della guerra tanto, quanto loro apparteneua. Le città di marina foggiacciono per i commercialla corruttela de costumi, ma le buone leggi vincono e le occasioni e le commodità del peccare, oltre che si veggono alcune città, che per esser poste al mare, non hanno a far quasi nulla col mare. Onde in tanto tempo, che Napoli è capo di regno, no trouerete un marinaro, Napolino mas che sia vscito di quella città, non vn piloto, non vn capitano, no vna fusta, no che altro legno, che sia stato posto in acqua da Napoletani, perche i lor traffichi non sono stati in mare. Ne la sentenza di Platone si ha per questo da ributtare; ilquale volendo far vna colonia dipendente da altri, e non vna città capo di regno o di Rep. vna città più tosto ritirata e ristretta che grande, in somma più imaginaria, che essentiale attese a leuar quegli impedimenti, che poteano impedir il suo pensiero, infino a rimouer le ricchezze, senza le quali niuna città può far grade ac crescimento; & le quali quando bene son dispensate, a niuna buona opera nocquer giamai. Le quali cose oltre che cosi dallà ragione vegono approuate, se pur all'autorità di sommi filosofi s'ha da andar dietro; certa cosa è, che Aristotile loda la città, che partecipi della terra, e del mare, cosi per l'opportunità ciuili, comemilitari. Loda che ella habbia il contado grasso e abbondan te. E tutto che ancor egli consideri il rischio de costumi per lo traffico de marinari, par che oltre le buone leggi mostri, che vi si possa riparare, tenendo esclusa del commercio de cittadini la ciurma delle naui più vile, che è quella, che è atta à corrompere icostumi. 6.

6. Pol. 1.7. c.s. 18

Il fine del Dodicesimo Libro.

Difc. Ammir.

R

# DE' DISCORSI

## D. I. S C I P I O. NOE

AMMIRATO

Sopra Cornelio Tacito.

### LIBRO XIII.

Quanto importi la riputatione massimamente ne principi delle cose.

### DISCORSO PRIMO.



Miglior cosa esser possessor di mille scudi, che esser creduto hauerne dieci mila, e non esser possessor di cento; nondimeno à mercatati, che viuon col credito importa molte volte più hauer opinione d'esser ricco di dieci mila, e non possederne cento, che hauerne mille e no hauer credito. Quello che al mercatante è il

credito; à al foldato, al capitano, e al Principe la riputatione: la quale molte volte è di tanto vigore, che solo con esta i minori esserciti vincono i maggiori: Et se ella in ogni tempo ti può recar giouamento, in sù i principii delle cose è vtilissima. Da che sorse è vscito quel prouerbio; acquistate riputatione e poneteui a sedere. Domitio Corbulone (come altre volte si sarà sorse detto in questi nostri discorsi) su vno de maggiori capitani dell'età sua, e sorse il primo, il quale mandato al gouerno del regno d'Armenia; subito si pose a far alcuna cosa, vt same inserviret, que in nouis ceptis validissima est. Li disse egli il medesimo d'Agricola suo suocero, nonignarus, instandum fame, ac prout prima cessissente sore uniutrsa. 2. Sapendo egli dunque quanto importaua mantener la riputatione o acquistarse-la, si pose a tentare di ridurre in sua potestà l'isola Mona, &c. nella

Corbulone grā.

1.Tac,lib.13.c. 87.b 2.nella vita di lui c,227.

nella congiura di Nerone dice il medesimo, cioè che molti con fortauano Pisone in quello, che si scuoprina la congiura a dar Pisone congiu dentro, che non solo i complici, ma l'haurebbon seguito anche di coloro, che non v'haueuan che fare, e importar molto la fama e riputatione della cosa mossa, que plurimum in nouis consilijs valere, 3. Io sogran conto, quando posso consermare alcun precetto di Tacito o d'altro auttore con l'autorità di Cesare, percioche non solo Cesare è auttore e historico non in Gesare. Capita feriore di sapere, & digiudicio a glialtri; ma è quel capita no, & Hiltor, no, che ciascun sà. Cesare dunque di se parlando, ilquale hauca proposto di andare stringendo Pompeo, dice per tre cagio. ni cstersi mosto a far questo; prima perche estendo Pompeo su periore di canalleria, & Cesare patendo di vettouaglia con minor suo pericolo potesse far condur del grano nell'effercito; secondariamete perche a Pompeo si togliesse il pascolo de caualli, onde la sua caualleria si rendesse inutile. termo ut auctoritatem, 4 lib.2. de bei. qua ille maxime apud exteras nationes pti videbatur, minueret. 4. ciu.car. 187. la terza ragione era per torgli la riputatione, della quale egli appresso le forassiere nationi grandemente si sapea seruire; ne è cosa da recarsi in dubbio, che chi toglie la riputatione al nimico, l'acquista a se. Non molto dopò dice Cesare il medesimo nella persona di Pompeo, il quale vedendo che Cesare ogni di schieraua l'essercito per venir seco a battaglia, ancor egli metteua le sue genti in ordinanza, ve samam, so opinionem hominum tenere. 58 quindiaunenina, ciò è per non perder la ri- 3 ini. c. 190; putatione, che nel muouer gli esferciti con somma diligenza si guardaua, che la partita non paresse suga. ne profettio (dice Cesare ) nata a timore defectionis, similis suga videretur. 6. 7:0.97. per questo Cesare non ritiene gli Edui, ancor che si sosse accorto della loro perfidia, per non dar alcun sospetto, che egli temesse. 7. Muziano nel venir in Italia, non veniua lenta- 7iui car. 100. mente per non parcre di mettere indugio in mezzo, & non affrettauatil camino dando spatio, che la riputatione andasse crescendo, sapendo ch'egli haucua mediocri forze, & che de lontani si credon maggiori. 8. Ne in vano si va dietro a questa 8. Tacito li.18. riputatione, la qualeti tiene in fedegli amici dubbi, ti cresce in fede gli amoreuoli, ti fa vbidienti i soldati, ti ageuola le strade ei conducimenti delle vettouaglie, ti truoua con minor fatica i denari; & sopra la quale si posson fondar molte cose; doue perduta che ella è, non che i vani, & apparenti rimedi, ma i forti e gagliardi, appena ti giouano; perduta la riputatione, glierrori che nascon dal caso, non sono imputati a tua col-

3 lib.r 3.c. 119.

30 11,13,6, 39a.

3 ab, 17.c, 128. pa. Inuiso simul principe seu bene, seu male sacta premunt. 9. E niuna cosa delle mortali è tanto instabile e leggiera, quanto la riputatione della potenza, che sopra proprie sorze non s'appog gia. 10. ma la riputatione la qual nasce da alcuno buono prin cipio, che veggono i popoli,o di valor militare, o d'ottimo goucrno civile, o da gran sapere, o di sanità di vita, o da altre simili qualità a gran pezza non si potrebbono esistimare gli effetti, che ella fa; laquale chiamata da alcuni autorità, è di tanta virtù, che spesso vn'huomo solo e dissarmato ha messo terrorea gli esserciti, e ha fatto cader l'orgoglio a gli animi suriosi e

Alestandro seuero Imper & fua seuerità.

ri Lapridio di lui car,230.

12 Valer. Mas. lib.2.cap. s.

13 Plisli, 7, c. 30

24 liu.li. 5. c.99. 15 Platina di cesi in Roma. 14. come sece Bonisacio pp. all'assalto sattolui. 16 Guic. li.17. an.1526. Bonifac. viij. Papa.co Sciat za Colonna.

arrabbiati. Così Alessandro Seuero alle repliche de suoiribellanti soldati, tre o quattro volte arditamente risponde, & finalmente nel maggior furore della loro contumacia, da se licentiandoli, come non suoi più soldati si costrigne a depor l'arme da se stessi. 11. In questa guisa Catone mutolo & niuna co sa accennando, anzi ignorando la cagione della riuerenza, che gli si portaua, costrigne il popolo Romano ne giuochi siorali a non fare spogliar le mime nella presenza sua. 12. In tal modo Pompeo, a cui tutti i Re dell'Oriente hauean chinato la testa. abbassò egli i fasci della sua dignità, facendo sommessamente picchiare alla porta di Possidonio filosofo. 13. Edunque da cer car con ogni diligenza questa riputatione, poi che ella a molte cose ci può recar vtilità; la quale come che molte volte no d'al-

tri aiutihabbia bisogno che di se stessa; in alcuni casi son trouati di coloro, i quali hanno adornato la persona, che per se stessa era reuerenda; con l'insegne del magistrato, & della dignità che teneano; come fecero i Romani nella venuta de Fra

gli da Sciarra Colonna. 15. come volle far Clemente assalito ancor egli da Colonnensi. 16. & come si 100 racconta, che hauesse fatto Francesco Soderini Vescouo di Volterra opponendosi col rocchetto scorperto & con la mozzetta al popolo, che veniua per saccheggiar la casa di Paolo Ant.suo fra-

tello.

In che cosa si possono i Principi giouani adulare.

## DISCORSO II.



'Amm a estrare vn Principe è come stampar vn libro, perche in quel modo, che fatto yn foglio in poco tepo tu ne puoi far mille,o duc mila,o quel numero, che tu vorrai, cosi se ti è riuscito di far buono il Re, tu hai presto e speditamente fatto buono tutto il regno, à cui egli coman da; come dicea Platone, che col medicar Dionisio, haurebbe me cando Dionisio

bia tal cura alle mani, conuien che sudi e geli più volte; essendo la sicilia, la cultura de gli huomini priuati, non che de i Re, la più difficile che hauesse mai contadino lauorando campi sodi, e pieni di ster pi,e non mai statilauorati; onde s'ingannano coloro, i quali dicono, io ho fatto, e detto, perche bilogna farsi da capo, & ridire, & volger monti e piani, e turare sgorgamenti d'acque, e tagliar l'impeto alle fiamme volanti, e frenar caualli sboccati chi ha a fare co principi. Non basta dunque come chi a serui commanda dir questo s'ha a fare, & quel non è ben che si faccia; ma con patienza, con lusinghe, con ragioni, con lagrime, con preghiere, con minacciar la tema dell'infamia, con artifici diuerfi, ma tutti tendenti a buon fine, cercar di rimettere il giouanetto princi pe nel fentier buono onde o speranza, o tema, o piacere, o dolo re l'habbia trauuiato; de quali ammaestramenti che son molti, vno infra gli altri ho stimato sempre che sia d'alcun giouamen to; lodarli d'alcuna buona opera, che essi facciano ancor che pic cola, se tu vedi, che il ripigliarli delle cattiue non gioua, assinche innalzato il giouanetto animo per la gloria delle cose leggieri al desiderio di maggior lode s'accenda. vt iunenilis animus leuium quoque rerum gloria sublatus maiores continuaret, 11 che fecero isenatori, con grandissime lodi mettendo al cielo Nerone; perche giurando tutti i magistrati ne gli atti del Principe, egli non permise, che giurasse L. Antistio suo collega nel conso

di tor via tutte le gabelle di Rôma, pensando d'hauer a far vn grā beneficio al genere humano con leuar tante augherie, il che era nondimeno la dissolutione dell'Imperio, togliendoli i frutti, con che si sostentaua, perche se ben gli si opposero i Senatori

Disc. Ammir.

dicato la Sicilia. Chi ha questo nobil pensiero nel petto, & hab-dice medicat

lato. 1. Vennenon molto dopò voglia al medesimo Principe i lib. 13.6, 88;

mostrando

z Iui. c.95.b.

3 libro 3. car. Napoletana Giouentu no-

Padri far vilta di non vedere.

& lib. 3. C. 42.

Kischio. dello Sparuiere per a cordi.

mostrando il danno, che ne perueniua, non cessarono di Iodare prima con gran veemenza la grandezza dell'animo suo. 2. così fu lodato Drufo, che opponendosi alla maluagità d'alcuni accusatori & d'alcuni altri, i quali commettendo mille sceleratezze si riparauano sotto lo scudo dell'imagine del Principe, hauesse fatto opera, ò stato cagione, che fosser puniti. 3. Vna delle principali cagioni, perche la giouentù nobile Napoletabile ben alle- na sia bene alleuata, stimo io non proceder altronde, che da que' semi, che se le vanno spargendo infin da fanciuletti nel capo, che vn caualiere non può far cosa brutta, con che fanno venir loro in horrore la lordezza de vitij, la quale scorgendosi nelle persone vili, subito col riscontro, & con la comparatione che ne fanno, mostrano quelle sconuenirsi a caualieri, ne esser opere de caualieri, ma di gente plebea; onde molti fi guardano di commettere molte opere scocie, per no parere persone igno bili. Quindi è stato tenuto sempre per sauio consiglio a padri il fare in alcune cose vista di non vedere gli errori de figliuoli; perche rotto che sia vna volta il freno alla vergogna, no vi è più riparo di ritenerli. Se vediamo dunque nel nostro Principe alcuna virtù, perche di quella ancor non si spogli, e perche con tenerli viue quelle fauille nel petto, maggiori fiamme, e ardori di virtù potrebbono vn giorno commouere, lodiamgliela, e celebriamgliela con modi esquisiti; perche messolo in possessio ne di essa virtù, li generiamo vna certa gelosia nell'animo di non hauersene a prinare. Queste lodi, ò se pur le vuoi chiamare adulationi non sono cattiue, perche si fanno a buon fine; si come maluagia, & rea è quella libertà di Ateio Capitone oppo nendosi à Tiberio, che non douea vietare à Senatori l'autorità dipunir le sceleratezze; perche quel solenne ribaldo tutto ciò facea a pessimo fine. 4. Sono alcuni zimbelli; che operano di uersamente; perchealcuni inuitano leserpi à vscir dell'acqua ò delle siepi col fischio, che sa la serpe, la quale è in amore, e vscita la prende; e altri imitando il fischio dello sparuiere fa per la paura schiacciar il tordo sul ramo, in guisa che l'yccellatore potendo trarli a bell'agio, l'ha in pugno. Facciamo ancor noi preda del nostro Principe col zimbello dell'adulatione no mettendolipaura, espauenti, ma inuitandolo all'amor della gloria, e dell'honore. Chi disprezza la lode, per lo più disprezzala virtù; cosi diceuano i Romani, quando vedeuano Tiberio dispreggiatore della gloria. 5. & Germanico godeua della g lib.4.6.50.b fama che andaua attorno di lui, quando sentiua le lodi, che gli hb.s.c.66.67. danano i suoi soldati. 6. Et chi non sa, che chi ama la lode, di necessità

necessità teme il biasimo; anzi mentre si loda in vn Principe la pietà; certa cosa è, che tacitamente si condanna la crudeltà. Da che si può dire che la lode sia simile al coltello di l'arisatide; il quale da quellato, che ha il veleno nascosto del filentio vecide l'auaritia, lasciandoti dall'altro lato non insetto della lode per 7 Plut. in Aris cibo vtile, e salubre il boccone della liberalità. 7. Vuoi tu vc. tas.c. 3415 dere, se è vero questo, che io ti dico; i Principi stessi, e i capitani, quando vogliono alcuna cosa de popoli, e de soldati toccano questo tasto della lode. Dice Germanico. Tu ventesima legione compagna di tante battaglie, accresciuta di tanti premi, rendi queste belle gratie al tuo Capitano? 8. e Antonio Primo alla 8 sib. r. e. 33 terza ricordaua, che ella hauea fotto M. Antonio cacciato i Par ti, sotto Corbulone gli Armeni, e poco innanzi i Sarmati. 9. cin c. 167. nanzi a lui Cesare. Se ninno nui seguirà, con la sola decima le- vo de bel. gal. gione mi afficurerò d'andarui. 10. le quali lodi metteuano spesso al repentaglio della morte i foldati. Questa è cosa notabile; quasi non mai da i loro Imperadori esser per alcuna colpa stati ripresi i soldati, che non vi sieno mescolate lodi eccessiue. Nimia pietas uestra; dice Ottone: acrius quam consideratius ha eccitato questi rumori. 11. Tenedo io cosi fatte lodi per cosa vtile ad vn 11 lib.17.car. Principe, non senza mio gran diletto mi sono abbattuto a leggere vn sauio scrittore, il qual chiama la lode, e il biasimo medi cine a gli huomini grandemente necessarie; perche come il biafimo attera il vitio, così la lode sa accrescere la virtù. 12. Non ci 12 Clem. Alex. prenda dunque vergogna di adulare i Principi, poiche auucn gon de casi, che essi adulano ancor noi che di queste adulationi non hauemo à temere, che niuno giustamente ci riprenda. Et se alcun dicesse, che essendo queste vere lodi no hanno a chiamarsi adulationi; dico, in tanto chiamarsi adulationi; in quanto che lasciando vna certa seuerità di parco ò pur digiusto lodatore, ci conuenga quelle lodi accrescerle, & farle parer più belle, e più gloriose, come non si disdice molte volte alle donne pudiche l'ornarsi,& anche il lisciarsi, e andar prosumate,& acconcie; per che richiamando i lor mariti da gli adulteri,e da gli illeciti amo ri a i lor casti abbracciamenti si volgano; & da honesti, e conceduti diletti inuitati le diaboliche insidie delle maluagie meretri ciabboriscano. E in tal modo gli Ebrei con eccesso di lode chiano i lor saui mauano tal'hora i lor saui; carro d'Israel, e cocchier suo. 13. co- carri d'Israel, me volesser dire gloria, e splendore, e gouerno, e guida del regno nostro.

Delle pene militari de gli antichi.

# DISCORSO IIL



V E i premij son grandi, iui conuiene, che sien grandi le pene. Et perche non è nel mondo pre mio maggiore di quel dell'honore, & della glo ria, la qual s'aspettaua a soldati Romani, quando eran valorofi & da bene, fu trouata anche la pena del biasimo & della vergogna per coloro i quali vilmente si fosser portati. Que noi mo-

P.lib.za lib. I.

Corbulone grā Capitano.

3.liu.lib. Lo.c. Gracco punisce i foldati.

4. liu, lib. 24.c. 246.

fe dar l'orzo.

3, 11,27.C,268.

Maria.

sframmo con quanto poco costo potrebbono i principi far grā dissime rimunerationi. 1. in gran parte si accennò quali fossero ipremij de Romani; hora in questo luogo parleremo delle pene: & se bene in queste distributioni d'honori e di vergogne andasse tal'hor congiunto vtile o danno, per lo piu all'honore e alla vergogna s'haueua riguardo. Onde Corbulone hauendo ri preso Pazzio, i presetti, e i soldati, i quali si eran portati co'nimi ci vilmente, tutti gli fece attendare fuor de gli alloggiamenti. 2. Tac.li. 13.6. Tendere omnes extra uallum iussit. 2. Che è vna delle pene militari vsata infin del tempo dell'antica Republica. 3. Gracco hauendo honoreuolmente riconofciuto i fuoi foldati, i quali haueano per seruitio della Republica impiegato alcuna egregia opera, in contrario a coloro, i quali altrimente haucan fatto, die per pena, che mentre toccasser soldo, non mai a sedere ma riti prendessero il cibo, e il bere. 4. Direbbe alcuno, queste son pene da frati, che fanno mangiar i lor fraticini, quando fallano, con legatte, e riderebbonsi i nostri braui soldati d'vn capitano, che desse lor queste pene, & non ne farebbon nulla, non si accorgen do, che gli antichi con l'vbbidienza, e con la simplicità si secer padroni del mondo, e noi con tanto orgoglio siamo ogni gior-Marcelloavili no preda de Turchi. Marcello alle coorti, le quali hauean perduto l'insegne, fece dar l'orzo, e tolte le spade a tutti i centurioni di esse coorti, li lasciò dissarmati. 5. Il senato Romano verso i soldati, i quali nella rotta di Canne si erano arresi dentro i propri alloggiamenti, sur si seueri; che potendoli riscattare con minor prezzo, si cotentarono con maggiore di seruirsi dell'opera

d'ottomila

d'ottomila serui. 6. & d'huomini micidiali, debitori, e scelera- 6.1ib:23 c.2223 ti. 7. & loro dieder per pena, che non alloggiassero in terra o castello alcuno, ne a dieci miglia potestero accamparsi presso ad alcuna città, & che confinati in Sicilia, non prima quindi poteffer partirfische i nimici hauessero abbandonato l'Italia. 7. Fu- 7 lib, 26.0.274) rono cosi seueri i Romani contra coloro, i quali fuggiuano a ni mici, & più con te stessi che co'compagni loro; che hattendo fat to mozzar il capo a Latini in simil colpa caduti, i Romani (pe na che non si daua se no a serui) secer mettere in croce. 8. l'ab9. li. 30.c. 361;
bandonar l'insegne si punina col capo. 9. per falli ordinarii si car. 92. b castigauano dando ior delle bastonate con sermenti di viti; onde a quel centurione, il qual rottone vno sopra le spalle d'alcun poucro soldato, a gran voci gridaua, che li fosser recati degli altri, su posto nome, come altroue si disse, Venga l'altro. 16. 10.11b.1,car, sa Se per qualche solenne viltà si riceueua da nimici danno o vergogna, si decimauano gli esferciti, o quella parte d'esercito, che era caduta in colpa, come fece L. Apronio in tempo di Tiberio. 11. Fu chi scrisse, che gli antichi tra lepene ouero 11. lib.3. 6.742 ignominie militari vsarono di scioglier la vena a colpeuoli, come a huomini d'animo stupido, talche non paresse tanto 12. Gelioliba dato loro per pena, quanto per medicina, 12. Metello all'e- 10.6.8, sercito per difalta del suo predecessore, guasto dalla infingardaggine, non fecer mangiar cibi cotti, non concedette bestie o serui che portassero loro arnesi; & di continuo li sece far delle trincere & de ripari, come se hauessero appetto il nimico. 13. Q. Fuluio Flacco nella fua censura priuò il fratello 2.cap.2. del senato, perche senza licenza del consolo ne hauea rimandato vna coorte a casa. 14. C. Cotta dopo hauerlo fattobat- 14.iui ter con le verghe, fece militar a piè P. Aurelio Pecuniola suo parente, perche per sua viltà eran poco meno, che stati presi gli alloggiamenti, e abbruciato il contado. 15. Postumio Ti- 15. ini. burto e Manlio Torquato vecisono i figliuoli, perchesenza lor licenza quegli abbattè i nimici, questi riportò vittoria del nimico. 16. L. Quintio Cincinnato tolseil consolato a L. Mi- 16. iui. nutio, perchepati d'esser assediato da nimici dentro i propri steccati. 17. L. Calsunio Pisone a Titio presetto de caua. 17. iui; lieri per hauer dato l'arme in man de nimici, accorciò la toga, fecelo andare scalzo dalla mattina infino alla sera, vietolli i bagni con altre pene vergognose, e a suoi caualieri tolti i caualli, li fece militare a piede tra l'alie de frombatori. 18. altriad altri comandarono, che fuggendo ne gli steccati fossero vecisi non altrimente che se fossero i nimici. 19. ad altri 19. iusa

29 iui. 20 iui. fur mozze le mani. 19. altri fur gittati a calpestrare a gli elefanti. 20. delle quali pene fatti i soldati Romani molto più timidi, che non de nimici stessii, auuenne, che rade volte surono superati da nimici, cinfinite sur quelle, che essi riportaron di loro gloriosa vittoria. Ma l'esser solo licentiati per cagion di vergogna era cosa da far sepelir gli huomini viui; onde a me è

Licenza mili-

fiper mostrar la Romana seuerità, e si per esempio della nostra militia, se mai venisse voglia a chi può di rimetterla in piede; il quale riferito da Irrio, ouer Oppio in persona di Cesare è tale. L'imperadore montato sul tribunale, doue eran ragunati tutti i tribuni, ei centurioni delle legioni, faceua vn poco di pro loghetto di questo tenore. Molto haurei voluto io, che tal'hor

piaciuto di mettere vn'esemplare di queste vituperose licenze

gli huomini da se stessi all'orgoglio è sfrenata licenza loro hauesser posto fine, & che della mia dolcezza, modestia, e patienza hauesser tenuto conto, ma perche non si voglion rimanere di guastare con l'essempio loro ancor gli altri, vi trouerò final-

di gualtare con l'elsempio loro ancor gli altri, vi trouero finalmente io lecondo ragion di guerra riparo, & elsendo i colpecesse licentia uoli presenti, seguitana. C. Anieno; imperoche in Italia aiza-

> sti i soldati del popolo Romano contra la Repub. & per le castella commettesti delle ruberie; e a me e alla Rep. susti inutile, e in vece di soldati attendesti a empier le naui de tuoi serui,

> & delle tue bestie; & ne suoi bisogni non venne la Republ. ad esser ser uita della tua opera; & de soldati: per queste ca-

gioni ti rimuouo dal mio essercito, & ti comando, che hoggi ti parti dall'Affrica, & quanto più puoi da essa ti allontani. 21. nel qual

modo cofia lui, comead alcuni altri tribuni & vfficiali fu dato commiato; datagli in mano de

Centurioni, & posti separati in più naui, ne

la-

fciatoloro più che vn feruo per ciafcuno.

Cefarelicentia

21 de bel, Aft.

Chi ba un nimico procuri con ogni diligenza di non hauerne due.

## DISCORSO IIII.

OTABILE amaestrameto e degno diquel gra Francesco Sfor Capitano, ch'egliera, fu quel di Fracesco Sfor- za quel che di cea de piu nii za, ilquale da priuato conduttiere diuentò Du mici. ca di Milano, quando disse; che chi hauea tre ni mici si doueua co ogni industria ingegnare di far pace co l'vno, triegua con l'altro, epoi far.

vna buona guerra con chi rimanea. Gli antichi Greci inuentori d'ogni bella arte, e consideratori diligenti d'ogni nobil concetto, hebbero tanto per vera la malageuolezza e il pericolo, che si trae addosso chiuque si mette a conteder con due come si suol fare delle cose verissime, recarono in prouerbio; che ne Ercole era sufficiente a combatter con due 1. Il nostro Tacito, che non 1 Platinel Felasciò cosa alcuna delle attioni del mondo intentata, volendo done. insegnare a principi, che quando stanno occupati in vna guerra non deon punto curarsi di metter mano in vn'altra, gliel mostra loro con l'essempio di Vologeso Re de Parti; il quale hauen do a far con gli Ircani, che gli si erano ribellati, non volea venir a rottura con Romani. La qual cosa conosciuta da Corbulone, Corbulone. satis comperto Vologesem desettione Hyrcanie attineri. 2. persua- 2 116,13.0.93. fea Tiridate suo fratello, che lasciate le cose dubbie della guerra, si volgesse supplicheuole a Cesare. La qual cosa, come egli fuol fare, ritocca più volte mostrando che a Corbulone riusci uano le cose prospere; quia Parthi Hyrcano bello distineantur. 3. 3 lib.14.6,102 Dice anche altroue, che il Re era molto trauagliato nell'animo, non sapendo qual partito s'hauesse a pigliare co' Romani, hora volendosi vendicare, hera considerando la grandezza de nimici, & la riuerenza della continua confederatione tra loro, a che si aggiugneua l'esser di natura ritardatore, & disensione Hyrcanie gentis ualida, multisque ex eo bellis illigatus. 4. Il fine in somma di questa pratica su, che Vologeso s'attene al 4 libits ci 109). configlio di Corbulone di non volere con sicambicuoli danni vologelo nom romper la guerra co' Romani; dicendogli, che egli sapea mol- vol giu immito bene, quante discordie vegliauano dentro il suo stato, e ciquante indomite e feroci nationi reggesse, e all'incontro impe-

ratoru

simicinals b ratori suo immotam ubique pacem, & unum id bellum effe. 4. Si può dunque sicuramente cochiudere, non far da sauio principe colui, il quale hauendo vna guerra a fianchi, inconsideratamen te si lascia tirarc in vn'altra; poiche l'essempio dato è d'uno de maggiori principi dell'vniuerfo, e in fomma di tanta virtù, che debellati tutti gli altri popoli del mondo, solo i Parti restarono, i quali per lunghissimo spatio di tempo cozzarono del pari co' Romani; ma potrebbe alcun dire non esser marauiglia, che egli fuggisse l'aggiunta a suoi tranagli di si grandi competitori; onde non sarebbe da dirsi cosi, quando si parlasse di nimici inferiori: che io non posso risponder altro che con l'essempio de Romani. I quali in qual modo se l'acconciassero, che non è pe rò cosa difficile a rinuenire a chi vi pon mente, quasi sempre Romani non hebber l'occhio ad hauer vna guerra per le mani & non due: & ve glió piu che rarissime volte non riusci loro questo prudentissimo auniso.

vna guesta.

tore delle cose loro, parlando del fine della guerra Cartaginefe,& della Macedonica,& del cominciamento della guerra con Antioco, dice in questo proposito parole bellissime, che non Antiocho Re cosi opportunamente terminò la guerra Cartaginese, perche di Soria contë de con Roma-

ni,

Beoti rispettati da Romani.

con eslo loro, & con Filippo non s'hauesse a guerreggiare, che opportunamente incominciando Antioco la guerra in Soria, Filippo fu superato. Nontamintempore Punicum bellum terminatum erat, ne simul & cum Philippo foret bellandum; quamopportune iam. Antiochoin Syria moliente bellum, Thilippus est su-6 lib. 33, 6,390 peratus. 6. Notisi tuttauia la mirabil prudenza de Romani. per conto di quella vittoria haunta di Filippo: i Socij del Pop. Rom. fecero molte domande a Quintiolor Capitano, fra i qua li quelli di Beozia il pregarono, che volesse restituir loro quelli soldati della nation loro, i quali haueano militato con Filippo, il che fu conceduto loro, non perche soggiugne Liuio, Quintio ne li giudicasse degni, ma perche dubitandosi della guerra d'Antioco s'hauca a guadagnare al nome Romano il fa uor delle città; nen quia satis dignos effe credebat, sed quia Antiochorege iam suspecto, fauor conciliandus nomini Romano apud ciuitatis erat. 7. e altroue dice, che certe conditioni di accordi furono in Roma da tutte le tribu confermate, perche essendosi volta la guerra in Affrica, voleuano per hora alleggerirsi da

tutte

Non può negarfi, che quando eglino hebber guerra co' Cartaginesi, ruppono la guerra a Filippo Re di Macedonia, ma ciò auuenne, perche essendosi eglino accorti delle occulte pratiche che passauano tra Filippo & Annibale, vollono esfere prima assalitori, che assaliti. Con tutto ciò Liuio prudentissimo scrit-

7 iui.car.392.

tutte l'altre guerre, quia verso in Africam bello, omnibus alus in presentia leuari bellis volebant. 8. ma che marauiglia, se i 8 li,29.c. 336. Romani procedeuano con queste arti, essendo questo costume stato tenuto da essi infin dalla fanciulezza della sorgente Rep. onde dice il medefimo auttore, ne 259. anni della città, che hauedo eglino guerra co' Latini, e sapendo che i Volsci erano per porgere aiuto a Latini, s'affrettarono per non hauer in vna bat taglia a contendere co' Latini, & co' Volsci, & maturauit Romanos, ne prelio vno cum Latino. volscoque contenderet. 9. Et per- 9 lib. 2.car. 28, che si vegga la verità di questo precetto, intorno i 920. anni della città, fotto l'Imperio di M. Antonino Pio, scriue Giulio Capitolino, che finita che fu la guerra Partica, s'incominciò la Marcomanica, la quale dice egli lungo tempo con grandiffima arte essere stata sospesa; acciò che finita la guerra Orientale, si potesse metter mano alla Marcomanica. 10. Richiede 106,1551 l'importanza della cosa, di cui trattiamo, che noi esaminiamo ben questo punto, potendo i principi a esempio del popolo vincitore del mondo cauarne vtilità grandissima, e tornando alle guerre de Romani con Filippo dico, che non essendo finita la guerra con Filippo, Antioco mandò ambasciadoria Roma, i quali dice Liuio, poco dopò quel che si è detto, che surono cor tesemente riceuuti e licentiati, soggiugnendo, vi tempus po-Stulabat incerto adhuc aduersus Philippum euentu belli, da che si può veder la prudenza de Romani, che ancora che hauessero cagione di romperla con Antioco, come si dirà appresso, non giudicando all'hora il tempo opportuno, per non saper che sine hauesse ad hauer la guerra Macedonica, si portarono cortesemente con gli ambasciadori suoi. Finita la guerra con Filippo,& fatta seco la pace, coloro, che amministranano in Grecia i fatti de Romani, parlarono con gli Ambasciadori di Antioco in vn'altro modo; dichiarando loro non oscuramete, ma come sogliamo dirnoi, a lettere di scatola; che egli si partisse dalle città dell'Asia, lasciasse libere quelle che surono di Filippo e di Tolomeo, el'altre cose che i Romani voleuano. Odanfi le parole di Liuio, che son belle e vtili a metter il senno in capo à principi, che non misurano le lor forze. Nihil iam perplexe pt ante cum dubiæ res incolumi Philippo erant, sed aperte pronunciatum, pt excederet Asia vrbibus, que aut Philippi aut 1000 1000 Ptolemai regum fuissent, abstinerent liberas omnesque grecas. &c. 11. In vn'altro luogo l'istesso Liuio dimostrò il medesimo, Massinissa conquando venute nouelle delle differenze, che passauano tra tende con Car-Massinissa Redi Numidia e i Cartaginesi per conto de i consi-

ni,ipa.

ni i padri furono posti in pensiero, ne cum Antiocho & Penis simul bellandum esset. Quello, che sommamente è da considerare in questo luogo è, che mandati ambasciadori da Romani P. Scipione Africano, & C. Cornelio Cetego, & M. Minutio Rufo, perche in lor presenza della causa si disputasse; essendo l'vna parte & l'altra stata ascoltata, & diligentemente il tutto considerato, gli ambasciadori lasciarono ogni cosa sospesa, sen za piu pender dall'vna varte che dall'altra. Segue Liuio & dice. Se ciò fecero di lor volontà, o perche così fosse stato lor comandato, non è cosi certo; come apparue bene essersi, accomodatial tempo di la ciarli nell'intera contesa, che se così nonifossessato, Scipione solo & per la notitia della cosa, & per l'auttorità sua, così hauendo dell'vno & dell'altro popolo merital-12 lib.34.nel fi to, con vn sol cenno haurebbe posto fine alla contesa. 12. Questo è quel che si dice esser ragione di stato; non far ingiuria a niuno, che questa si chiamerebbe ingiuria di stato, & non ragione; ma quando si ha guerra con vno, non cercar d'hauerla con vn'altro; quando non si può parlar com'altri vorrebbo, star cheto, & proceder con cortesia con gli ambasciadori d'An tioco: perchei Romani non son tenuti ad aprirti l'animo lo ro: eperciò sauiamente lesu figlinolo di Sirac lasciò scritto, che ne all'amico, ne al nimico si dee scuoprire quello che altri ha nel segreto dell'animo suo. 13. Et se Antioco vi si inganna dentro, non de Romani, ma suo è l'inganno. Et se due popoli o due principi gareggiano per cosa non da te, ma da se stessi pro cacciata non si fa torto a niuna delle parti, se senza dar la sentenza, perche cosi portano i tempi, visi metta alcuno indugio in mezzo. Il che per due ragioni da Romani potè esser fatto; o perche non voleuano col decidere in fauor dell'yno, inimicarfi l'altro; o perche in cotali tempilasciar due popoli senza tua colpa contender insieme, alle cose de Romani in altre guerre occupati tornaua vtile; auuertendo, che questo non si chiama nutrir discordie tra popoli; delle quali discordie io non sono au tore, & dequali popoli io non sono signore, ma come sa Iddio per modo di tolleranza lasciara miglior tempo correr le cose; come si truouano; imperoche anche a Romani no molto tem? po poi venne opportunità di terminar questa lite: 14: Con que sta prudenza i Romani non meno che con l'arme vinsero il mondo, & per le vie di questa prudenza bisogna caminar coloro, i quali reggono Imperij; le quali vie non poslono esfer insegnate loro da semplici soldati, l'arte de quali per lo piu è ordinar vna battaglia, o dar l'assalto ad vna città, ne da seni-

plici

14 lib.42, c.530

nc.

23 Eccl.c.19.

plici dottori di legge, la cui professione riguarda i piati ciuili & criminali;ma dal filosofo politico, il qual sia disceso alla pratica dell'historia, la quale scriuendo leattioni de principi & de popo li grandi; insegna, come le Repub. & come i principi nelle cose di stato s'habbiano a gouernare; il che è, come dicemo di sopra, che quando s'ha vna guerra co'Tedeschi, non se ne pigli vna co' Francesi; & quando stiamo male co'Francesi, no voler molestar l'Italia, che se ne sa mal capitale. E se alcun dicesse, che tutto ciò che siè detto è vero, ma esser impossibile quando un principe grande è prouocato da vno men grande di non risentirsiin tal caso ricordinsi di quel che altroue si disse, ciò èi Barbari muouersiall'imprese con impeto, i Romani con patienza. 15.

15. li.s.difc.pi

Del sapersi Vettouagliare.

## DISCORSOV.

ELLE cose militari il sapersi vettouagliare è di tanta im portanza; che coloro, i quali hanno su perato il nimico con la fame; sono stati di mag gior lode degni, che non quegli chel'han vinto col ferro:percioche quato meno s'arrifchia all' arbitrio della fortuna, e më si mette del sangue

de suoi, tanto la gloria è maggiore Quindi è, che nel paragone, che si fa d'Alessandro à Romani, doppo l'hauer messo in consideratione, se gli si fosse saputo accapar meglio de Romani, nel secondo luogo si viene a parlar de vineri. Commeatus expediret. I. tiliuli.9.c. 156 mostrando Liuio che del certo egli no haurebbe in questa parte lor posto il piè innanzi. Et vno de segni, che si possa dare della scienza militare d'vn capitano, è il vedere, come egli si porti in questo capo; come apparue nella persona di Corbulone; a cui su creduto, che Tiridate volesse impedire i viueri, che gli veniuano dal mar di Ponto e dalla terra di Trapezunte; il che non gli vene fatto; imperoche Corbulone hauendo co'presidij assicurato la via delle montagne, rese vano l'auniso del Re. 2. Annibale c 93. capitano tato intendente dell'arte militare, quanto ogn'huom sa, in quel prudentissimo discorso, che sece della guerra, che Antioco hauca a maneggiar co'Romani, fra i più importanti ricordi, che gli desse sù che l'armata di terra e di mare fosse seguitata

Corbulone.

230.

guitata dalle naui da carico, co la vettouaglia; percioche come i fuoi foldati erano pochi per combattere, così erano assai moli ti per la scarsezza de viueri, mettendo del pari il mancamento 1.liu. lib. 36.c. della vettouaglia al mancamento de soldati. 3. E con tutto ciò 422. Gorbulone ha capitano dell'esperienza e valore, qual fu Corbulone già nomifcarlità de vinato, non potè in guisa schermirsi di questo danno; che non ha uesse alcuna volta in quella guerra patito difetto di uettouaglie; onde sono notabili le parole, che di lui dice Tacito; che come egli col suo esercito si era in modo portato, che dalla battaglia non gli era peruenuto alcuno incommodo; così per la scarfezza gli foprauanzauan fatiche, essendo costretto a cacciar la fame con la carne di pecora, e hauer patito mancamento 4.11.14.c.201.b d'acqua. 4. Ne veggo veramente qual arte si possa tenere, che tal'hora in simili necessità non si dia di cozzo, vedendo Cesare da se stesso co fessare l'essercito suo essere stato molti giorni senza grano, e ancor lui esfere stato costretto di pascersi col suo ess. li. 7. de bel. sercito di carne di pecora. 5. ne solo questo essergli auuenuto gal.c.88.b in Francia, ma anche nelle guerre ciùili con Pompeo, nelle qua li si conduste co'suoi a far pane di certe radici d'vn'herba chia-6.11. 3. de bel. mata Cara. 6. & Pompeo aneor egli si trouò in mancamenciu.c. 188.b to d'acqua. 7. & fra le altre volte li connenne valersi della guaz 7.i ui. c. 180. 8, iui, c, 177.b za ra ccolta dalle pelli, che copriuano le naui. 8. per non parlar di coloro, i quali per dapocaggine in tempo di verno, & presso i fiumi s'han lasciato mancar l'acqua, come auuenne all'esercito d'Ottone. 9. E dunque bene, quando altri si truoua hauer doui 9. Tac.l.18.car . tia de viueri, no straciarli in guisa, che quel che potea seruir per 151. due mesi non serua per vno; che di questo furono imputati e biasimati Mumio Luperco, e Numisio Ruso nella ribellione di Civile. Ita paucis diebus absumpta sunt que adversus necessicates in longum suffecissent. 10. Ne Peto fra gli altri errori, che commise nel gouerno d'Armenia, su da questo lontano, imperoche non solo egli non si diede alcun pensiero di far provitione di vettouaglie, nullo rei frumentaria prouisu; ma hauendone acquistato da nimici, lasciò andar male la preda, che haueua

II.li.15,6,110. fatta. corrupto, qui captus erat, commeatu. 11. Onde è tenuto per buono auuertimento il dar a ciascun la sua rata; imperoche naturalmente ogn'huomo è miglior guardiano di quel che 14. ha in proprio, che di quel che ha in comune, & così fecero gli huomini di Casilino: aqualiter inter omnes frumentum divisum.

12. liu.lib.23.c. 12. mate d'auuertire, che tra i Romani si partiua il grano: & dauasene a ciascun soldato per tanti giorni, secondo i bisogni; percioche portauano con esso loro gli instrumenti da sar il pane.

pane. 13. della qual distributione di grano si leggono molti 13 Plut in Mi essempi. 14. Vtile insegnamento è portarsi in modo i soldati 14 Liu. 1.41.6, tuoi, che altri s'habbia volentieria prender cura di prouedera 539.hb.433.60 loro bisogni, non che ad vsar con esso loro scarsezza, e auaritia: il che non si dice senza ottimo fondamento, vedendo i Romani stessi co'loro medesimi soldati farsi più del solito solleciti a fornirli di vettouaglie per i meriti de soldati. Ab prhe commeatus intentiore quam antea subuebi cura, ne quid tam bene meri so exercitui ad vsum deesset. 15. Il che oltre altre cagioni autie- 15 Liu.lib. 5.6; ne; quando coloro, i qualiti prouedono, non sono straciati: 87. anzi si gareggia con essi di amoreuolezza e di cortesia; come auueniua all'essercito di Claudio Nerone, che essendo porta- Claudio Nero to loro della vettouaglia, anzi essendo inuitati, & pregatia ser- ne. uirsi di tutto ciò che facea loro di bisogno; eglino all'incontro non lasciandosi vincer di gentilezza, ma combattendo con la modestia no toccaua nulla di quello, che era oltre loro la neces sità. Modestia certare milites, ne quid pltra vsum necessarium sumerent. 16. Fra i buoni auuisi che posta hauer vn Capitano in vna guer 16 11.27.6.310 ra che sia massimamente per durar alcun giorno si è;nel paese, oue egli entra, cercar d'hauere yna città comoda per effer proueduto di viueri. Il che spigne Scipione in Spagna a procurar d'ottenere la città di Cartagena; perche quella oltre l'altre opportunità era il granaio de nimici, come sarebbe stato, ottenendolo il granaio de Romani. Hec illi arx, hoc horreum. 17. Ne per Anibale cerca altra ragione, che per questa cercaua Anibale d'hauer Napoli in d'hauer Napoli in li in Italia. Italia, che per hauer vn fido ricetto alle naui, che veniuano 11 in Italia. d'Affrica. 18. aggiugni tu per conto de viueri & dell'altre opportunità; come anche dilegnaua di Taranto. 19. Questa mede 19 li. 24. e. 245. fima cura tenea Pompeo geloso della conseruatione di Durazzo, perche oltre gli apparati della guerra, saette, arme, e artiglierie; quindi con naui si portaua il grano nel campo. 20. eil probel, ciu. c.187, caccio di Cesare d'insignorirsi di Gonso non altro su, che perche nella scarsezza, che egli patiua, molto ben conoscea, quanto importasse a solleuar la pouertà di tutte le cose l'impadronirsi d'vn luogo pieno, e abbondante d'ogni bene. 21. per questo 21 lui c. 1992 non s'hanno a sdegnare i caualieri, e gli huomini d'arme di codur quel grano, che possono su le groppe de loro caualli, che fu modo tenuto da Pompeo. 22. e leggesi che anche i Caualie. 22 Iul. 6.106.b ri Rom. portassono il grano nelle valigie. Eques folliculis in castra ab Arpis frumentum veheret. 23. Et è bene se i viaggi, onde si 21 liu. 1. 9, car. hano a portar i grani, sõ lüghi hauer di mano in mano in certi determinati luoghi magazini per ageuolar le vetture, coparten Dife. Ammir.

- G. 5334

do à più città il carico di condurli; oltre l'acconciar le vie per render le vetture più agenoli. 24. & veder se oltre la via per terra si posson condurre per mare vedendosi, che Paolo Emilio eletto capitano per la guerra di Macedonia, fra le prime cose che mette in consideratione à padri è, che intendano che preparationi, si sian fatte di viueri, & onde per mare o per terra si possan condurre. & noue verrestri itinere, ponde nauibus supporjaren ur. 25. Quel solenne precetto nelle cose militari, che non si lasci luogo inimico dietro le spalle, in gran parte trahe da que

touaglie. Il che viene si chiaramente detto da Cesare, che non

contiene farne alcun dubbio 26 & da noi altroue alcuna cosa.

medefima cagione non effer bene vícir da gli alloggiamenti innanzi la stagione atta à guerreggiare; ne ab re fromentaria duris

subuectionibus laborare. 28. sapendo quanto i ma, passi sieno dinoia, & d'impedimento a questo affare. Dir che i soldati, quando le biade son mature, non indugino di segarle; & esser

per ciò necessario, che tra gli arnesi militari sien anche delle fal-

ci; iarebbe per auuentura flimato per debol ricordo; ma io aggiugnerò ben questo, che vso tal'hor de Romani fu, portati i couoni del grano ne gli alloggiamenti; hauer segato le spighe, & quelle sole battute per non empier gli sfeccati di loppa.

25. iuf C. 555 Dierro non, do werfi laft ar luogo non co. sta cagione principio; perche altrui non sieno impedite le vet-

25 1. 9 de bet. gai.c 86.b. 37.4. 18. diles ne su detto. 27. Ne lascia il già detto Cesare d'aunertire per la

28. Cel c \$5.

Biade one è. guerra legarle:

Bito.

29. lin lib 22. G. 544.

29. Coloro poi i quali con arte militare spogliando inimici de viueri, ne forniscono sè medefimi, e in questo modo senza com battere conducono a fin le battaglie, meritamente si possono chiamaregran capitani, candar altieri; che con pochissen de cui d'esser pareggiati; nel qual capo perche l'essempio è molto: illustre, alquanto m'allargherò. Erasi Ces. condotto col suo essercito in Ispagna contra Petreio, & Afranio, e trouandosi tra due fiumi il Sicori, & la Cinga intorno a llerda detta hoggi Lerida, volle il caso; che non potendosi per le molte pioggie venu te dal cielo i fiumi passare, egli cadde in vn mancamento di grano grandissimo, ne i caualli poteano pascolare, ne sorte di carnagio alcuno si potea hauere, con che tollerare la same; doue i nimici per hauer il ponte d'Ilerda in sor balia; & esser anche: stati primi nel paese, & hauuto tempo di prouedersi, abbondauano d'ogni bene. Talche hauendo costoro Cesare per spacciato, già haucano scritto a Roma, e in altre parti, che la guerra era presso che finita. 29. la prima prouisione, che in tanta necessità fosse presa da Cesare sù, che egli sece sar certi barconi; i cui fondi, & l'ossature erano di legname leggiero; e'll

29 li.1. de bei. ciu. c, 146. Barconi di vim,ni.

resto di vimini coperti di cuoi, i quali per la lor leggerezza posti sopra carri, & 22.miglia condotti lungi da gli alloggiamenti, con essi passò il fiume, occupò vn colle, che surgeua all'altra ripa di ello, & con celerità & filentio mirabile fortificollo; Cefare togliècondusteui senza che i nimici di ciò s'accorgestero, vna legio- do i viuei a ne, & gittato in due di vn ponte sopra del fiume, fu la saluezza nimici svince. di quelli, che prima hauca mandato per prouedere i viueri, & confelicità grande aperse la strada al conducimento delle cose necessarie alla vita. Con tutto che egli hauesse fatto un acquisto si grande, & nella necessità che egli era fatto entrare il nimico, considerado nondimeno che l'hauer sempre a far quel lungo giro di capitar al ponte, era opera molto faticofa, corse alla seconda provissione, ilche su il cercar di assortigliar il Sicori, tirando molte fosse d'ampiezza di 30. piè l'vna per poterlo con suo agio ogni volta guadare. Di che accortisi Afranio e Petreio, e conoscendo che per hauer Cesare miglior caualleria haurebbeloro ristretto il condur delle vettouaglie, de- za por mano, liberarono di partirsi. 30. In somma tra la molta vigilanza di 30 ini. c. 1435 Cesaree la poca de nimici, i quali vn viaggio che haucano a farein vn dì, fecero in duc, quod fuit illis conandum, aique omni ratione faciendum. (imparino i Capitani da sì gran maestro, quanto importi far vna cosa prima o dopò) surono gli Afraniani condotti a necessità irremediabile di vettouaglie. Al che sì aggiunse la quarta maestria di Cesare, che potendo egli in tal termine combatterli e vincerli, & essendo di ciò da suoi medefimi molestato; sapendo quel, che hauea in mano, non volle farlo per non auuenturare vna gocciola di sangue de suoi soldati e condusse i nimici non molto dopò, senza metter mano alla spada a renderlifi; che fu vna delle più egregie opere, che hauesse

> fatto Cesare in tutte le guerre, che egli hebbe, o forestiere, o ciuili.

Del marciare, cioè del tempo del partire, e della qualità è quantità del camino.

# DISCORSO VI.

Vattro cose sopra tutto par che sieno da considerare nel marciare, il tempo del partire, che camino s'habbia a tenere; quanto viaggio polsa o debba farsi; & qual ordine marciado s'hab bia a offeruare: delle quali particelle, perche tol ta folo la quantità del viaggio, tutte apparisco-

partitil di not te:

no nella guerra di Corbulone in Armenia con Tiridate; per no andar dividendo questa materia in più parti, ho voluto insieme Cautele nel mente in questo luogo discorrere. Et perche le guerre per lo più si fanno di state, & per conseguente di tempi caldi e non di verno, lodeuole sarà quasi sempre il partire per tempo; senza che

ordinariamente chi vuol alloggiar bene, conuien che parta per tempo. Et hauendo i soldatia, far gli alloggiamenti, e a trincerarsi, e a fortificarsi, se non hanno spacio a ciò opportuno, fon sopragiunti dalla notte, e soggiacciono a pericoli e a sini. stri di che è male alloggiato. Forse per questo di L. Merula, folo Marcia di Consolo su scritto; che costumana di gran notte cominciare a

Merala Conr Liudib.35. C.410.

marciare. Consul qui multa noste solitus erat mouere castra. 1. Quando non apparisse quel, che era solito di far Cesare, dalla prestezza sua mirabile, con che egli conduceua le sue imprese potremmo conchiudere; che di necessità conueniua, che egli partisse per tempo; ma non bisogna proceder con congetture oue la verità si fa da se stessa palese; partendosi quando va a trouar gli Suizzeri, che non hauean finito di passar l'Arari, di mezza notte, che questa a punto è la terza vigilia. 2. Nella me-

a lib. 1.de bel. gal.c.8.

3 Ini.car. 8.

Bifenzone.

mic 14.b.

desima guerra di mezza notte manda T. Labieno, & egli parte alla quarta vigilia.3.cioè suonate le noue hore romane, che se la notte è di otto hore, a noi sarebbe finito di suonar le sei. Quando va ad occupar Bisenzone, egli dice esserui andato a gran viaggi cosi di giorno, come di notte, Huc Cesar magnis diur nis nocturnisque itineribus contendit. 4. Molto haurei io che fare, se andassi citando tutti i luoghi, ne quali per lo più sempre appare, che Cesare parta di notte. de quali chi vorrà vedere alcuno per non dubitar dalla mia fede qui nella margine fa-

ranno

ranno da menotati. 5. Ne su ne viaggi di mare men diligen. 5 ini e. 16.11.23 te di quel, che il facesse in quelli di terra, seiogliendo per passar li.7.c.97.b.iuin Inghilterra alla terza vigilia. 6. Sealcun dicesse. Tu haidetto, che le battaglie di notte si debbon fuggire.7. dunque potendo più ageuolmente queste battaglie accadere a chi marcia di notte, che a chi marcia di giorno, non si dourebbe marciar di 6 lib 4.c. + 7.6 notte? Rispondo, che chi ha questo dubbio può aspettar il di, come fece Merula; ma in ogni modo il pattire si può e dee fare con tal cautela; che non folo, quando il nimico è lontano, ma etiandio quando è vicino, non possa venirti a dar noia. Di che son molti essempi, poi che Claudio Nerone non essendo lontano da gli alloggiamenti d'Anibale, quando si va à congiugnere col suo collega, per sfar quella mirabil opera, che eglifece, si parte dimotte. 8. & Anibale quando si vuol riti- 8 1in. lib.27. ce rare in Puglia si parte di notte, essendogli appetto Paolo Emi- 310. lio & Varrone. 9. Il che fece non spegnendo i lumi del campo, & lasciando alcuna tenda con altre bagagliuole, affine che 19 li, 22 .c. 218. o il nimico affatto non s'auuegga del partire, o auuedendosene tema di qualche inganno. Non è alcun dubbio, che cotalipartite; massimamente quando si faceano non conclamatis vas, che noi diremmo hoggi senza toccar tamburo, eran riputate vergognose a capitani, come dice Cesare di Scipione. 10. ma finalmente s'ha da sar ogni cosa per non perdere, & perche ciu.c.184. b metta conto; oltre che si possono tenere alcuni artisici non biasimati nel mestier della guerra, come sece Anibale; il quale per vscir di notte dalle strettezze, in che si era messo, essendo Ani bale patte contra Fabio, trouò questa astuta inventione, di dar suoco à cia del nimico, certe fiaccole, che hauca messo nelle corna di due mila buoi; la qual cosa oltre l'insolito terrore e spauento, dando sospetto d'infidice di tradimenti, l'aperfe la via a liberarsi dalle manide nimici. 11. Et Cesare istesso quando riccuuta quella rotta da Pompeo, fii costreito partirsi per sar pigliar siato a ri liu. lib.42? suoi del danno riceuuto; ancorche come gran capitano non volessessinalmente egli partirsi senza osseruar l'ysanza militare di toccar tamburo, con tutto ciò fece prima partir tutti gli infermi su l'imbrunir del giorno col presidio d'vna legione, con ordine; che non si posasser mai finche non arrivassero oue haucano ad arrivare; alla quarta vigilia ritenute solamente 12 Cecli, 3 de con se duc legionisse partir l'altre, dando loro l'vscita per tuti-bel ciu care tele porte de glialloggiamenti pur col solito silentio; & tal su questa diligenza, che partito non molto dopò egli, Pompeo nol potè più raggiugnere. 12. Il che tutto si è detto per mo-Difc. Ammir.

c.101. 102. de bel. ciu. list.c. 146.b 1.3.C.186 Xe no f. li. 4. nel, 7 li. 4. difc. 11.

13 lib.o.c.66.b li.3.de bel.ciu. C. 184.b 34 Tac.lib.13. car. 93.b ns Plut.in Nicia. 16 de bel. gal. li.4.c.46.b li. 1 C. 14 b 17 lib. 9.c. 162.

strare, che à vn buono & prudente capitano non è impedito il marciar di notte, quando ben il nimico se n'au uegga. Ma se no hauendo il nimico appresso, e hauendo à far poco camino, voglia chi che sia partir all'alba; senza glialtri luoghi 13. in questo ci gioua l'essempio di Corbulone, il quale stato in dubbio se di notte con le legioni spedite douesse andar in Artassata, an expeditis legionibus notte Artaxata pergeret, dopò che dalle spie hebbe informatione, il Re essersi molto allontanato; aspettò la luce, lucem opperitur, e mandati innanzi gli armati, alla leggiera, e poco appresso s'auniò ancor egli col resto dell'esfercito a quel camino. 14. Hora venendo al secondo capo perchenel camino, che ha a tenersi non si prenda errore, i capitani sogliono hauere disegnato tutto il paese, nel qual guerreggiano; come fecer gli Ateniesi della forma, & sito di Sicilia, doue intendeano di far la guerra. 15. Cesa reconsiderando quanto i mercatanti per andar su & giù ogni giorno per i lor traffichi gli poteano dare informatione dell'isola d'Inghilterra, fece diessi vna gran ragunata per hauerne notitia, hauendo animo d'assaltar quel regno 16. perciò parlando Liuio della selua Ciminia disse essere infino à quel di stata incognita infino a mercatanti. 17. & dopò il consiglio tenuto da Paolo Emilio del camin, che si hauea a fare per passare a Perrebia, finalmente rifugge al parer di Scheno, e di Menofilo mercatanti, da qualifu pienamente instrutto di quel che andaua cercando. 185 18 li.44.c. 56 F. Altri s'ingegnano hauer delle spie, & de gli huomini pratichi del paese. 19. o sesono mandati loro da altri li accarezzano promettedo loro premi, e rimunerationi trouandoli veritenoli, 'ma per non essere ingannati si assicurano in modo delle perfone loro, che non possan fuggire, come fece T. Quintio dell'huom madatogli da Caropo. 20. Onde è ripreso vn capitano, il quale della persona, che venne a parlarli d'vn camino, che do uea fare, non prese guardia alcuna.vt nec exijs qui venerunt quequam retineret. 21. Everamente non è dinaro meglio speso di quello, che s'impiega coloro, che sono per darti buona, e fedele notitia de camini che s'hanno a fare, potendo vn fo lo dicostoro esser la saluezza o rouina d'un'esercito; come si vide che fu di gran giouamento a M. Antonio l'operat, e il consiglio di Mardo, e di Mitridate, senza l'aiuto de quali agcuolmente quell'esercito sarebbe andato in rouina 22. E a tempi de padri nostri il vilano che mostrò il guado all'Imper. Carlo V. 23 Faleri lib. 5. per passar l'Albi in Germania, affrettò la vittoria di Ces. & pose in disordine, e in confusione gli animi de nimici. 23. Non fu ignora-

20 lim. lib. 32. C.380.

19 xenef.

21 liu. lib. 43. C. 546.

22 Plut, in M. della guer, di Ger, c. 24%

ignorata da More questa diligenza, che conuien sare per conto del camino, & per questo inuita ad esfere in sua copagnia Obab fuo cognato pratico del viaggio, che hauea a fare per deferto,& ricufando egli di compiacerlo, tor nò a pregarlo tanto che l'ottenne da lui, promettendo di fargli ricca parte de guadagni, che da nimici farebbono. 24. per questo quando gli scrittori, narra no delle mosse de capitani accorti, per lo più sempre mandano auanti queste parole, essendo i camini con somma diligenza sta ti scoperti, come si legge del Dittatore Q. Fabio Massimo, quan do si muoue per farsi incontro ad Annibale. 24. & d'altri 25. Ma all'hora anche la diligeza, & la pratica dell'arte militare ap- 25. iui.c. 218.1 par maggiore; quando di due, di tre, o di più vie, che ad alcu luo go conducono, più questa, che quella viene eletta, potendo in questa elettione scorgersi molto bene così la prudenza, come la inaquedutezza del capitano. Germanico hauendo per andar a nimici due strade, l'vna corta e battuta, l'altra piena d'impedimenti e non frequentata, scelse la piggiore, come quella la qual era meno aspettata da nimici. 26. Annibale volendo ancor egli 26. Tacit. lib.t. passato l'Appennino inuiarsi verso Arezzo, di due vies' vna più Anibal elegge lunga,ma più commoda, & l altra più corta, e padulosa, elegge la via paludoil padule. 27. di che non rendendo la ragione Liuio, non sareb- fa. be inutil questione d'huomini guerrieri il cercare perche ciò si 205. facesse. Molto si disputò in consiglio di guerra, che via di tre ha uea a tenere Marzio per passare in Macedonia, o per lo Pitoo, o per i monti Cambunij, o per la palude Ascoride, oltre vn poco di strada commune che v'era. 28. Giosafat Re di Giudea promesso a Ioram Re di Samaria, che sarebbe seco contra Mesa Redi Moab, gli domanda prima che altro si faccia, per qual via gli si farano incontro.29. Diuolgato ricordo è; chi è più gagliar 2.3. do difanteria, che di caualleria ha da esser cercata la campagna ma il piano. perche fu a gran ragione auuertito M. Antonio a fuggire il piano, come tutto pieno d'egrori, & di pericoli, essedo lo sforzo de Parti posto tutto nella caualleria. 30. Ha dà cercarsi camino, 30 Plutar in che per lo più sia commodo a viueri, & che dal nimico non ti possa esser serrato, di che su ripreso Q Marzio Filippo. 3 1 per la 6.552. qual ragione forse fuggi Annibale la via de monti, volendo più contrastare coi disagi, & con le fatiche, che cou la fame, come fecero anche i Greci nel ritorno di Persia, i quali benche hauessero gran bisogno d'accorciar la via, presero nondimeno per co to de viueri la più lunga. 32. imperoche auuenga che ne ca- 32.4. Xen, li.6. mini habbiano a considerarsi breuità, facilità, sicurezza, & com modità; breue non può dirsi la via malageuole, ne ageuole/èl quella,

a wash

24.Num.10.

24. liu. 11.22.c. 27.C.309

28.li.44.C.5510

quella, doue non è sicurtà; ne sicura alcuna può appellars, nel la quale no si temendo de nimici, s'habbía ad hauer timore del la fame. Eu per questo notabile errore quel de Romani, i quali hauendo due vie per passar a Nocera, l'vna lungo il mare aperta e ficura, ma luga, fi gittarono alla più corta delle Forche Cau 33.liu.d.p.car. dinc, che recò loro danno e vergogna. 33. Ma cosi non fece Cor Corbulone pre bulone, ilquale abbandonò la via cortas per andar in Artaffata de la via loga. & prese la lunga, sapendo che per quella li conveniua capitar af ponte posto sopra l'Arasse, il quale essendo presso le mura della città, l'essercito Rom sarebbe stato esposto a colpi denimici. 34.Tac.l. 13.c. 34. Porta la confideratione di questo capo l'acconciamento 35. liui li.44.c. delle stradespramissis qui repurgarent iter. 35 eil pensiero di passa rei fiumi o con ponti, o con altro, onde non fu bialimata la pro ferta di quel Rodiano, il quale con due mila otri volca fár passe 36. Xen.l.3. di sare in vn tratto quattro mila huomini di graucarmatura. 36. crimin.c.215. 37. liu. 1. 22.c. E in questo cade l'inuentione d'Anibale, col fuoco, e con l'aceto di struggere i massi dell'alpi. 37. se a cotali cose s'ha prestare in-3841.44,0352. tera fede; l'artificio di Marzio a far per balze, & per rupicalar gli Elefanti 38 & infiniti altri riguardi, che lungo sarebbe a riferi 4 re. Della quantità del viaggio, che s'habbia a fare, secondo le va issi gate . rie occasioni, vari sono stati i partiti, che si son presi, ma per tro Last of all uar di ciò il vero il più che si possa, bisogna préforre quel che di ce Vegetio, cheal passo del marciare de Romani, ogni cinque hore distate si haucano a fare venti mila passi. 39. Hora posto Inhore cinque che le hore del di della state communementé sien sedici, e quell Romani farfi virtimiglia,a: le de Romani dodici bisogna ad ogn'hora giiignere vn terzo!? tal che le cinque hore loro farebbono poco meno di fette hore nostre, cioè hore sei e terzi due. & torna il conto, che in sette hore si possano far venti miglia, talche partendo il soldato alle otto hore, alle quindici haurebbe finito il suo viaggio, & quando filhauesse a far alcuna posata, finalmente si giugherebbe alle sedicitalche senza sentir la furia del caldo, l'essercito haurebbe se codo Negetio potuto a quell'hora finir-il luo camino di veti mi

> noidi queste cose ricorriamo afonti, onde ha attinta questa scie za Viegetio, & veder da per noi stessi come il fatto proceda. Et certa cola è quando il bisogno l'habbia richiesto, Cesare sauer

> fatto ventintiglia in vn giorno! Eo die millia poffuum! 20: progfedi

tur. 40: Et M. Crasso d'ordine del già detto Cesare, partitoss da

supialloggiamenti di mezza notre, alle tre hore del giorno ne

hauea fatte poco meno di venticinque: 41. In quella nobile, e fa

mola

n 1 1.5 1955 . : 1. H. Acres 17 19 1 J. S. M. W. 0, 1 1112 M glia, chauer hauuto tempo d'alloggiare, fopratianzandoli tan-27.50 1.81 1.1 to tempo, quanto si può computare. Ma sarà sorse meglio che

150.

193.6

551.

296.

29 1. 1. 11

39 1.1.c.9.

1 - 1,00

Cefare fa 20. miglia in vn gioino. 40.1.5.debal. gal.c.95.

41 iui.c.64.

31 91 1

mosa ritirața de i dieci mila Greci da Persia,rade volte si fecero meno di venti miglia il di;e spesso se ne fecer venticinque. 42. 42 Xen. lib. 3.63 non ostante che tal'hora hauessero à caminare per altissime 224,225,228. neui.43. e co' piedi dal freddo, e dalle fatiche mezzo consumati. 44. e alcuna volta senza hauer la sera cenato, nè hauuto tem- 226. po con che ristorarsi da tante miserie che patinano. 45.e Plutar 45 iul.c.227 co dice hauer l'esercito di M. Antonio caminato vna notte trenta miglia. 46. trenta si legge hanerne satto le legioni di Vi- 46 di Iui a car. tellio, quando intesero la rotta de compagni loro. 47. E di Peto 47 Taci.1.19.6. si legge in vn giorno parimente hauerne fatto quavanta. 48. Mà 48 lib. 15. catte che Filippo ne hauesse fatto in vn giorno sessanta, è ben da porger altrui marauiglia. 49. Nè chi si porrà a cosiderare il viaggio 49 liu. 1.28. cas. di Claudio Nerone, ilquale partedo dal Metauro ritorna insei giorni in quel di Venosa, trouerà essere stato breue camino. 50. 50 lib.27.cane Per quel che si può congetturare a non caminar poco nè molto, giusto viaggio è quello di quindici miglia; beche Cesare parche chiami giusto camino quel d'otto miglia; confecto iusto itinere cius dieizancor che alloggiato, e di nuono a mezzo giorno disloggiato, perche Pompeo, i cui soldati credendo d'hauersi a fermare, si erano occupati in varie bisogne, non li potesse andar dietro ne hauesse poi fatto otto altre. Duplicatog; eius diei itinere octo millibus pasuum ex eo loco procedit. 5 1. mà io hò detto quindi 51 1.3 de bell: ci, vedendo, che per mostrar vna grādissima malageuolezza di ciu.c.197. via, Liuto disse; che l'esercito di Martio a fatica hauca fatto in duc giorni quindici miglia. 52. Equesto è quanto habbiamo raccolto della quantità del camino. E ben forse degno d'ammiratione quel, che vn gran foldato de rempi nostri scrisse; che tre mila fanti a suo modo ordinati si poteano in due hore ritirar da mille lancie sei miglia; leggendosi in Cesare, (se ben non credo senza notabil differenza) che in quattro hore, ritirandosi egli da Scipionea pena potè far cento passi. 53. E ben'dà far 53 debel. Afra coto per ponderar bene l'essercitio de i soldati di Cesare à tutte c.260. le fatiche, che dopò la giornata campale di Farsaglia, e dopò l'es pugnatione de gli alloggiamenti vna gran parte delle sue genti hauesse potuto far sei miglia, non già per suggire, mà per seguitar altri. e nel fin del camino esfendo stati ordinati di nuono a combattere, é fatte nuoue trincee, hauesser costretto i nimici ad arrenders: 54 mà vediamo dell'ordine, che marciandos'- 54 de bel, ciu habbia à tenere.

52 11.44.C.551.

Del marciare, e particolarmente per quanto attiene alle bagaglie.

#### DISCORSO VII.

Corbulone co che ordine marcia.

Bagaglie in mezzo l'ordinanza.

ORDINE tenuto da Corbulone in Armenia nel marciare, hauendo incontro se Tiridate, su questo, che al lato destro caminaua la terza legione, nel finistro la sesta, e in mezzo la decima. Le bagaglie erano in mezzo l'ordinanza, hauendo mille caualieri alle spalle; a'quali era

I Tac. lib. 13. c.93.b Bagaglie poste dinersamente

da Celare.

gal.c.16.b

3 ltb.8. de bel. gal, c, 115.b

5 Xenof. lib. r. C,192,

stato comandato, che molestati da presso, facessero resistenza, má non corresser dietro a chi fuggiua; ne'corni marciauano gli arcieri a piede, così chiameremo i sagittarii, col resto della caual leria, procedendo alquanto più largo il corno finistro per le fal de de'monti, perche se'l nimico uolesse entrare, fosse con la fron te, e col seno da suoi ben riceunto. 1. Certa cosa è, secondo eran presso à lotano i nimici; così Cesare hauer tenuto diuerso ordine nel marciare, imperoche essendo lontani, egli dietro à ogni legione mettea le bagaglie di quella legione, & essendo vicini, di otto legioni mandaua le sei innanzi, dietro lequali poste tutte le bagaglie del campo, la ferraua poi con due legioni, che veniuano appresso, mandando però sempre innanzi la caualleria 2 Mb. 1. de bel. co'frombolatori, & arcieri. 2. Et altroue dice, che mandate innanzi tre legioni, fece seguir appresso il bagaglio chiuso da vn'altra legione, con due auuertimenti notabili; l'vno, che le bagaglie erano médiocri, come si vsa quando si hà a venir alle mani (ptinespeditionibus effe con sueuit.) l'altro, che ciò fece, perche i ni mici stimando che non fossero altro che le legioni, che appariuano, cioè le tre; più volentieri venissero ad azzustarsi seco. 3.5. doue si vede, che egli và a trouare il nimico pana quadrato agmine instructo. con lo squadrone quadro. Et che tutto ciò facesse con ordine serrato e buono: da ciò ottimamente si può comprendere, che riprende tacitamente il marciar di Sabino, ilquale vícito da gli alloggiamenti propri a conforti d'Ambiorige nimico de'Romani, marciaua long simo agmine; manisque impedimentis. 4. I dieci mila Greci che partiron di Persia, nel principio tennero nel marciare l'ordine della Falange, ouero dello squadron quadro. 5. eccetto che vna volta il variarono per far maggior

maggior mostra à nimici, e dar loro spauento. 6. ma essendo- 61 iui cat-165? si dopò alcuni giorni accorti, che lo squadrone de i lati eguali no riusciua bene; imperoche conuenendo ne' passi stretti i corni distrignersi insieme, veniuano à dar noia à quelli di mezzo i quali cran molto premuti; ò allargandofi, & guastandosi gli or dini, i medesimi estendo incontrati da nimici si rendean deboli e inhabili al combattere, presero per partito di ordinarsi à squadre, facendo le file di sei soldati per ogni centurio; lequali partite ancor elle in minori squadre, e à tutte dato i lor capi, ò sottocenturioni,ò capi di squadre, auuertiuano che tosto che l'ordine del marciare per diuersi accidenti si vedea assortigliare, ò ingrossare, incontanente coloro, i quali erano assegnati per capi di quelle maggiori, ò minori squadre con l'autorità, e scienza, che haueano dell'ordinanza militare si faceano innanzi, ò a riempiere i voti, ò à scemare quel, che era molto ripieno. 7. co'lquale ordine liberandosi d'ogni molestia si condussero alle case loro, non lasciando però come Cesare facea, e come hoggi si costuma di metter le bagaglie, e tutti gli altri impedimenti nel mezzo. 8. Io sono ridotto in parte, oue non posso suggire 8 iui car. 210? dinon ponderare quel cheil Brancaccio scrisse intorno questa se del condut materia del condur le bagaglie, ilquale stimando il modo nuo-le bagaglie. uo e antico di condurle nel mezzo de gli eserciti, non interame te buono, e così del ritirarle à man destra, ò à man sinistra del campo, per discostarle da quel lato, oue il nimico possa assaltarle, induce vn nuouo modo trouato da lui, volendo che vadano cinte in quadro da carrette con la guardia di due mila archibu gieri, e per quel che si può dalle sue parole comprendere, par che le voglia metter alla coda, dicendo che in tempo di battaglianon folo si guarderanno da se stesse, ma guarderanno anco ra le spalle dell'esercito, stando, da quel discosto non più che vn' archibugiata. Non approua in tutto il modo antico e moderno di condurle per due ragioni l'vna per i diuersi mouimenti, che conuien loro di fare; l'altra, perche trouandosi in mezzo, e sacendo molte volte due, e tre miglia di coda, diuidono sì notabil mente l'esercito, che l'vna parte essendo assaltata non può soccorrer l'altra. 9. A che rispondo, che il mouimento non è più auuert.2. del che vno, perche tosto che tu sappia, onde il nimico possa assaltarti, cheà chi fà i suoi conti non è nascosto, non hai à far altro, che in quel dì, che si marcia metterle ò dal lato destro, ò dal lato finistro, douendo per lo più andar sempre nel mezzo. Appresso se elle fanno gran coda, vn prudente Capitano hà da hauer cura, che elle non la facciano, nè dee allegarsi l'inconueniente. C. ...

7 lib.3. c. 2122

10 lib.4. c. 54. ir lib. re.car. 180.2 12 180,b

niente, cioè l'imprudenza del Capitano, ò sapendolo la pocavbidienza che gli si porta, che questo è quel che Cesare biasima in Sabino, longissimo azmine, magnisque impedimentis. & & biasimato da Liuio in Ap. Claudio. incomposita longo agmine effussi. 10. longo agmine, nec continenti. I'i. longo ac impedito agmine incompositi ceduntur. 12. Et chi non è atto à ristrigner le, ò non le ristrignerà parimente con le carrette, ò gran nume ro di carrette li fia di bisogno per circondare, & strignere, vi codazzo di tanto spatio, quanto occupan tre miglia, posto che il sito sia tale, ò le spianate satte t'habbiano dato questa commodità oltre à ciò è da confiderare, che Cesare in tempo che i nimici eran di lungi, non per altro dietro à ciascuna legione! conduceua le bagaglie di quella legione, che per potersene valere il più tosto, che era possibile in fare gli allogiamenti. Erse la necessità, quando eran vicini lo strigneua à metterle dopò le sei legioni. vedi che indugio sarebbe il tuo in valerti delle bagaglie, venendo nel fine di tutto l'esercito. Appresso io desiderarei saper dal Brancaccio; di che carrette intende egli seruir fi per serrar le bagaglie, se di quelle che portan le bagaglie, ò altre; se d'altre tu aggiugni questa nuona dissicoltà, e intrigo al l'esercito, sedi parte di quelle che portano i viueri, & le munitioni, egli in luogo di difenderle par che voglia, che i suoi due mila archibugieri sieno da quelle difesi. Ilche posto che stia bene quando l'esercito è alloggiato; ilqual modo di alloggiare Ce sare nondimeno dice essere stato in vso di barbari: 64. non sò però quanto stia bene farlo quando egli camina, imperò che fe i caualli nimici hauranno ancor eglino archibugi, conceduto che da altri che da caualli non possano le bagaglie essere assali. te,e stinchino i caualli, ò buoi d'alquante delle tue carrette, imbarazzano il caminar dell'altre, e mettono in pericolo i viueri, e le munitioni, dellequali chi è spogliato è vinto, dicendo benissimo in questo Vercingentorice non esser disferenza alcuna dell'vecider i nimici à spogliarli delle bagaglie, lequali perdute che altri habbia, non può più guerreggiare. 13. IImperator ra Celli-7. car Leone queste cose principalmente considerò nelle bagaglie, che i habbiano vn'vfficiale separato per questo bisogno. 14. Neldì. della battaglia s'habbiano anduogo fecuro il più che sia possibile. 15. massimamente le meno necessarie: 16. che hauendois nimici attorno si conducan sempre nel mezzo. 1711 che i solda ti non si imbarazzino con le bagaglie, mà caminino con ordine elseparatamente. 18. partendoti da luoghi nimici vadano innanzi; entrando in luogo nimico, dietro; temendo d'alcun lato

64 lib. r. de bel gal, c. 40.

3-11

Vercingentorice quel che dice delle bagaglie. te 87.5 14.15.10.11.0. z ciui.9. 16 10. 17.a 17.

18 2 18.

cun lato, pongasia destra o sinistra; hauendo dubbio d'ogni 16.a 19. salmeria esperare, nel mezzo. 16. come si disse. Non son cose leggiere sa della perdiqueste che si son dette essendo stata vna delle cagioni principa-tà degli Otto li della perdita degli Ottoniati il mescolamento della salmeria e de saccomani co' soldati, mixta vehicula, & lixa, 17. il 17 Tacit, libi. che quanto importi il dimostrano le disesepiù necessarie, che 18.6.151.b honorate, che fanno per loro Suetonio Paolino, e Licinio Procolo, allegando che il mescolamento fatto, permistum vehiculis agmen. 18. fu di loro ordine per tradire Ottone. E la ruina de 18 car. 154.6 Viteliani, quando combatterono co' Flauiani fù il non potersi rimetter insieme impediti dalle carrettee dall'artiglierie. nec restitui quiuere impedientibus vehiculis, tormentisque 19. 1911.19.6.197. laqual cosa perche meglio ti venga approuata o soldato, o di Anticco Re di quel su serito della rotta del Re Anticco riceuuta da Romani; caro dalle cama il maggior naufragio a color che fuggiuano, fu la turba di rette. lor medesimi, essendosi mescolate insieme le carrette, gli elesan ti, ei camelli, quindi conchiudi da te medesimo, se l'essercito dal Brancazio posto fosse rotto, che sarebbe nel ritirarsi o suggi re il dar di capo a vn bastione serrato di tante carrette, dentro le quali egli le sue bagaglie ha collocato; il che co migliore au-Bagaglie alpouiso si dee credere a molti essere stato cagione, che elle talhora tte in Poggi. si ripongano in parte, oue tù o rotto, o vincitore non possi da lor esfer noiato, come in colle, o poggio, o altro simil luogo, il che non à me, ma a Cesare cerco, che sia creduto, da cui surono per non esser preda de nimici con buona guardia mandate in vn poggio, pramissis paullum impelimentis, atque in tumulo quodam collocatis. 20. & altroue impedimentis in proximum collem 27 lib.9. c.71. deductis. 76. è a queste da egli due legioni per guardia, e a 75. lib. 7.181, c. quelle alcune poche torme di caualli, secondo i bisogni ricercauano. il che ho aggiunto, affinche, si vegga, quanto sia bene recisamente dire, che bastino due mila archibugieri. E Paolo Emilio Capitano di quella stima, che ciascun sa, non solo lasciò alla guardia delle bagagliela quarta parte dellegenti, che egli hauea, ma co' suoi soldati parlando dice alla cui guardia non sì assegnano già i più vili. nec ignauissimum quemq se relinqui ad custodiam sarcinarum scitis. 77. Hora proseguendo à conformar tutta 77 Lius. 44.65. uia alcuna delle cose che si son dette, soggiungo. Che per conto del madar il bagaglio innanzi, quando il nimico è alle spalle, Pinsegna Cesare. ilquale mandatolo innanzi, nell'imbrunit del dì, egli parte alla quarta guardia, accioche venendo necessità di combattere, l'essercito si trouasse spedito. 77. che è ancor quello, eiui.c. 197. b.l. a che riguardò Leone Imp. che nel di della battaglia si troutin 75.

lon.

lontane. Ma perche alcun non restiingannato, è d'auertire. che son di due sorti bagaglie, grosse chiamata da gli antichi impedimenta, come sono artiglierie munitioni, tende, e altre occorrenze; che si conducono con carri, e caualli, chequeste so no appresso noi veramente le bagaglie dell'essercito; e altre piccole, e queste veniuan chiamate sarcine, che noi diremmo fardelli, che se li portanano i soldati addosso, ne mai si marciana in alcun luogo che il soldato non hauesse il suo fardello. onde Labieno hebbe animo con la sua caualleria d'assaltar la coda dell'effercito di Cesare in Affrica, pensando trouarli stanchi sot

Fardello cia icu toldato ha neail fuo.

78 de bel.afr. C.261.

Fardelli ripo. in nel mezzo quando fi ha-

seie,

to i pesi de fardelli, e non poter per questo combattere, quod existimabat milites sub one e ac sub sarcinis defatigatos pugnare non posse. 78. ma Cesare il quale a questo hauca pensato, si trouaua d'ogni legione hauere scelto trecento soldatilesti, enon ingombrati d'altro che delle loro arme, i quali bruttamente mitero in fuga Labieno. Ne era alcun dubbio, che a gli affalti all'improuito il trouarsi imbarazzati da fardelli non era di piccolanoia; se ben vsanza de Romani era, posti i fardelli in nea à combat. mezzo, e attendedo a prepararsi con l'arme, correr velocemen te ciascuno alle suc bandiere. il che è tanto bene espresso da Liuio, che non conuien farui dubbio. la nouità della cosa, dice egli, diede primieramente spauento, mentre prendon l'arme, e ripongono i fardelli nel mezzo. ma poi che ciascuno si era dal peso allegerito, e acconciosi sotto l'arme, d'ogni luogo s'au-29 lib.9.c. 161 uiauano all'insegne. 79. La qual risolutione come di ordiné e disciplina militare spesse volte vien repetita. Tostamente messi i fardelli nel mezzo, per quanto patina il tempo su ordina

25 Inj. c 166. 81 11 28.C. 314

8: 1rz de bell. Afc. car. a 59.

zo, i Romani prendon l'arme. 81. e in altro luogo, comandò a legionarij, che mettessero lor fardelli in vn mucchio. 82. Di tali pesi eran carichi i soldati Romani, co' quali essendo Mario più che altro Capitano seuero, quindi auuenne, che per con-38 Plut, di lu, to di cotali peli muli Mariani fur chiamati. 83. Ma si come al facchino nella grauofa carica che porta sul capo, aggiugner venticinque libre di cercine, non è l'oprappeso, ma alleggerimento dipelo, cosi se dirittamente vogliam riguardare, è più ripolo e riftoro al pouero foldato il potersi mutar quando che sia vna camiscia, e un paio di scarpe se son rotte, dopò hauer tutto di portato il fardello alle spalle, ilquale ageuolissimamente fi porta, se in una cigna s'accomoderà, la quale dall'omero manco sotto al braccio destro, tirando si assibij sul pet: to; che per esser ito senza esso leggier tutto il viaggio, manchi

ta la battaglia. 80. E altroue, allhora messi i fardelli in mez-

la sera de suoi agi e delle sue commodità; perche su degno di non piecola lode Biado de Bardi, ilqual Capitano d'yna banda nella militia Toscana haueua introdotto; che niuno suo solda- foldato di suo to fosse che non hauesse à guisa di pastore il suo zaino alle spal- zuase Ie, nel quale le sue occorrenze portando, marauigliosa cosa è a dire, quati commodi ne confeguifee. Ne da stimar habbiamo. che i Roman-non hauessero i lor contrasegni, da quali poi che ifardelli si poneano in vn mucchio in confuso, quando s'hauca no a ripigliare, ciascuno il suo spacciatamente non riconoscesfe. Dell'hora dunque del partire, de vari camini qual s'habbia a pigliare, e quanto viaggio possa farsi, e in che guisa le bagaglie s'habbian a portare, par, che assai bastenolmente si sia in questi due discorsi parlato; pur che questo aggiugniamo, esser cota degna d'ammiratione, che trouandosi in tutti i regni o dominij cossiglio di stato, o di guerra, e ogni giorno di fortificationi trat tandosi e di artiglierie, di che il soldato debba esser auuertito, e in qual guifa possa alle fatiche reggere, non mai si prenda copenso, il quale come instromento viuo, e primo, e autore de gli altri, a tutti gli altri bellici instromenti dee ragioneuolmente esser preposto. Ne sia chi cotali ricordi disprezzi, forse per cosa troppa minuta stimandoli, imperoche in quel modo, che il buon corsiero e il buon ginetto poco o nulla ti potrebbe nella guerra recar profitto, se sferrato alla zuffa il conduci, e pieno di guidaleschi, o in altromodo mal trattato, cosi tosto si può far giudicio di quel che possa far il soldato nel giorno della battaglia,qnado o scalzo,o scalmanato, o assetato, o famellico, come in parte dicea Paolo Emilio vi si conduca, ben che paian cose non attinentiall'ardire escienza militare.

B ndo de bardu

Che hà da far vn Principe in vna Città ò prouincia presa da lui per afficurarsi di essa.

### DISCORSO VIII.

ANEA Pretore de gli Etoli rimproueraua a Filip- Fanea Pretore po Redi Macedonia, che egli tenea costume diner-de gli Etoli. so da quello de suoi maggiori, i quali combattendo in campo aperto co'nimici, s'ingegnauano di conferuar le città per hauer più ampio & ricco impe-

zio, a cui comandare, 1. Il qual giudicio è molto conforme: 387. al conCrelo configlia Ciro.

al configlio dato da Creso a Ciro, confortandolo a non rouinar più il Regno, e le città state già sue, imperoche hanendole Iddio messe in mano di esso Ciro; egli veniua a rouinar non il regno,& le città di Creso vinto,& spogliato del reame, ma di Ciro vincitore & possessione di quello acquisto. 2. Eper questo

2 Erod. l.r.c.

Bellisario con forta Totilaa non rouinar

vtile ammaestramento a Principi, e a Capitani di non correr a metter a sacco e a suoco le città vinte; imperoche o restando vincitori si trouano hauer fatto danno a se stessi, o perdendo si sono concitati a gran ragione lo sdegno de vincitori, come sece veduto Bellisario a Totila, persuadendolo a no rouinar Roma, con la forza della qual ragione l'indusse a non commettere cotanta crudeltà. 3. oltre che si corrompe la militia auezzando i soldatialle rapine, dalle quali malageuolmente si ritengono, quando altri non voglia che si rubi. Sono per questo stati molto lodati coloro, i quali con la loro auttorità si sono opposti a chi ha haunto pensiero di rouinar le città, come trà i Fioretini vbeni falua fi fece Farinata de gl'Vberti, e trà Napolitani Iacopo Caldora. Dietro la cui tracia postomi io, andrò in questo discorso metre

Farinata degli renze.

Roma. 3 Proc, lib.3.

> potrò estaminando tutti que modi, che può tener yn Capitano vn Principe in vna città o prouincia presa da lui per potersene assicurare senza rouinaria. Et prima non è da disprezzare quel partito di rimetterui de forusciti, il qual su tenuto in Tebeda Lucretio pretore de Romani,ilqual dicde la città a banditi,& a coloro i quali erano della fattion de Romani. Eben vero, che vēdè per ischiaui tutti gli altri, i quali erano partigiani de Mace doni. 4. Marzio Cofolo nella medefima guerra per ricociliarfi glianimi de Macedoni stessi, si portò più humanamete co quel li d'Agassa, conciosiache contentatos di certi ostaggi, che hebbe da loro, non si curò di metterni presidio, & promise di farli

4 Liu. lib. 42,c. 545. Q. Marzio humano con Ma cedoni.

5 liu.44.c. 552.

che volle, che cofi essi, come i lor figliuoli maggiori di 15. anni tutti sgombrassero dalle loro città, & sotto pena della vita si co ducessero in Italia, & in Roma, la qual deliberatione come che paresse alquanto acerba e crudele, pur s'auuide poi la plebe estere stata in beneficio della sua libertà. 6. Ad alcune città gittauano i Romani le mura come fecero a Velletri, & toglieuan loro il senato, & secrano di qua di Roma, li mandanano. ad habitar di la dal Tenere, & così per lo contrario sotto graui pene di stare in prigione finche non pagasse la somma assegnata chiunque di qua, o di la contro il dato ordine fosse ritro-

franchi de pagamenti, & lasciarli viuere con le lor leggi. 5. Coi baroni di Perseo come con gente auuezza a viuere all'ysan za reale Paolo Emilio procedette con diuersi termini; impero-

nato; & per non spopolar le Città mandauano in quelle coloni, a quali assegnauano i poderi de Senatori cacciati. 7. di que-7 lib.8. e 140) sto trasportar le genti d'vn luogo ad vn'altro cen'è l'essempio nelle sacre lettere di Dio istesso. & euellet Israel de terra bona hac; quam dedit patribus corum, & ventilabit eos trans flumen. 8. Cesare si assicura di Bratuspantio con pigliarne sei cento ostag gi,e farsi callar tutte l'armi dalle mura. 9. a Viennesi oltre tal- 9.116.2.de best se de danari, suron tolte l'arme. Publice tamen armis multtati. a. Doue haueano i Romani campo di essercitare la lor clemenza, 6.139. non che le Città vinte non rouinassero, ma dauano à cittadini di quell'istessa Città Romana, come secero a Priuernati. 10. per ciò fu detto di essi, che molte volte hebbero in vn dì i medesimi popoli nimici vinti, & cittadini, la qual Città ouer ciuiltà, nondimeno in vari modi otttencuano, ò con auttorità di ballottare; ò senza; ma andò in loro molte volte del pari la mãsucrudine con la seuerità. Capua non su già abbrucciata ne Capua seueradissatta da Romani, ma per la giusta ira di quel popolo su si da Romani. fieramente da essi battuta, che a guisa d'vn gran cadauero restò più per testimonio dell'altrui sdegno, & delle sue colpe, che in essa rimanesse aura ò spirito alcuno di vita, imperoche surono di lei scannati ottanta Senatori de più principali, intorno a trecento nobili imprigionati, e altri essendo per le Città del Lazio partiti tutti, per vari casi miserabilmente in vari tempi perirono. Vna gran parte de cittadini su venduta, consiscati surono tutti i poderi, & tutte le case della Città; leuatole ogni · ciuil ragunanza, tal che in essa non Senato, non plebe, ne configlio apparisse giamai, & finalmente restasse vu ricetto d'aratori, & quasi vn mercato per le bisogne della coltiuatione, & non altro: oue sol fosse mandato ogn'anno vn'yfficial Romano per render ragione delle necessità, che occorressero. I I. Liulib. 224 l'autor de discorsi, a cui cadde questo pensier di quel, che dourebbe far vn Principe in vna Città, ò prouincia presa da lui, vuole, che egli debba fare in essa ogni cota di nuono, nuoui gouerni, con nuoui nomi, con nuoue autorità, con nuoui huomini, sar i poueri ricchi, edificare nuoue Città, dissar delle fatte, cambiar gli habitatori da vn luogo, a vn'altro, & in fomma no lasciar cosa niuna intatta in quella prouincia, & che non vi sia negrado, ne ordine, ne stato, ne ricchezza, che chi la tiene non la riconosca da te; ma come se egli hauesse dato vn mal configlio, chiama questi modi crudelissimi, e nimici d'ogni viuere non solamente Christiano, ma humano. Er però dice, chegli dourebbe ogn'huomo fuggire, & volere più tosto Difc. Ammir.

8 3.Reg. 146

a. Tac. lib.17.

to Liu,lib. 8, C.

Mile ricordia goffa biall ma; ca,

viuer priu ato, che Re con tanta rouina de gli huomini. Et com tutto ciò torna à configliare, che chi non vuole entrare per la via del bene, gli conuiene entrare in questo male, biasimando gli huomini che pigliano certe vie del mezzo, non sapendo esser ne tutti buoni, ne tutti cattiui: nel che parrà forse ad alcuno, che egli prenda fallo in più modi, prima che quando egli ha uesse conosciuto i precetti, che egli daua permali, non douca: darli; appresso, perche essi non sono mali, imperò che come non sarebbe giustitia lasciar per gossa mitericordia d'impiccare vno, il qual sia degno di morte; così non è crudeltà vsar rigore, & asprezza co popoli, quando non son degni di perdono. Et bene, & non male fecero i Romani, come dice Liuio (il qua le non la perdona pur loro quando bisogna) a vsar la seuerità, che vsarono co'Capoani. I quali preponendo Anibale Capitano crudele, infido, e Cartaginese al Senato Romano, il qual'ha: uca con essoloro vsato in vari tempi molti atti, e opere di clemenza, & di benignità, ha ucano finalmente messo in perigliolo stato loro, ne per essi era restato, che i Barbari, & non i Roma. ni comandassero in Italia. Non dee dunque yn Principe starsospeso di quel che debba fare, quando i falli son proceduti tan to innanzi; ricordandogli che Dio comandò a Saul', che vecidesse Amalech, & mettesse a fil di spada non che gli armati, mai ivecchi, le donne, i fanciulli, e infino alle fiere, & per non hauer interamente il diuin volere fornito, gli fù tolto il Regno. 12. Et il Red'Israel Achab a gran ragione s'ydi dire dat Achab. Red'il quel profeta; imperoche tu: lasciasti scamparti dalle mani. Berael punito de, quel profeta, in qual era degno di morte, sappi che la vinarla a nemici, ta tua andrà per la sua, & il popolo tuo in vece del suo, 13. Et: altroue; se non vorrete veci der gli habitatori della terra, i qua li rimarrebbono, vi faranno quasi chiodi ne gli occhi, & lancie: ne fianchi, a. Et fealcun dice se che noi non siamo in tempo di Profeti, per bocca de quali Iddio fauelli a gli huomini, ti risponi do, che le buone leggi sono oracoli di Dio, & quando il Re secondo quelle si gouerna, secondo il voler di. Dio si gouerna... Et per questo perche auuengonital'horaide casi, ne quali conuiene vscir delle regole della clem enza, & della pietà, andrò dando alcuni estempi; ne quali par che men disconuenga di venir a: similiatti di crudeltà, etiandio per altre cagioni. V no de quali spinse Corbulone ad abbrucciar Artazata; percioche essendo Coebulone ab Città grande, & non potendosi per l'ampiezza delle mura con seruar senza gagliardo presidio, e no hauendo all'horai:Romai nitante genti da poter ciò fare, & lasciandola intera, e senza: guardia

12, Ii. de: Re: 13. 3. de Re €,20.

an Mume. 33. mel fine ..

bruccia Artaxa

guardia non fene farebbe cauato vtile ne gloria d'hauerla vinta prese per partito di metterla a suoco. 14. Peggio conuenne 14 Taelibassi far innanzia lui a Didio co' Vilpensi, i quali hauendo vna Cit- c.93.94tà ancor eglino per la lor grandezza non atta ad esser presidiata da Romani, Didio no volle riceuerne la Città, ne le persone vispensi. a patti; perche incrudelire contra chi si arrendena, parea impietà, ea guardar si gran numero non si trouaua il verso. onde stimò esserbene, che eglino non essendo riceuuti, chauendo a difendersi per forza, parellero ester morti per ragien di guerra. 15. Chilegge con diligenza gli storici grandi, trouerà que sta propositione esser verissima, cioè, che le Città quando non si possono munire, s'habbiano a spianare; come si vede argomentando dal contrario in Liuio, il quale hauendo parlato di Calcide faccheggiata, e mezza arfa da Romani foggiugne, che se i Romani hauessero hauuti tanti soldati, chel'hauesser potuta tenere, sarebbe stata vna grande opera sul principio della guerra hauer tolto Calcide al Re. 16. E i Tedeschi abbruciano la terra, e la fortezza di Monselice, per no hauer gente da guardia. 17. Talora in vna gran guerra conuiene vlar questo rigore 17 Guie. lib. 3. per sbigottir l'altre Città, che non tutte si metteano in su la difesa; come si vede nel luogo di sopra allegato de Vispensi; impe rochela lor rouina mise il ceruello in capo à Zorsine: il quale dopò lunghi discorsi lasciato di fauorir Mitridate, prese per par tito con gloria non piccola dell'effercito Romano, che per tre giornates'era auuicinato al Tanai, d'andar à far riuerenza all'immagine di Cesare. Molte volte la mutabilità, e incostanza depopoli, dequali altri non può fidarsi è cagione, che altri s'induca ad abbruciar vna Città, massimamente concorrendo in questo dall'altre cagioni, cioè l'esser fuor di mano allo stato del vincitore, e esser luogo opportuno al nimico, come era Caffa incommoda a Romani, e commoda a Giugurta, che per que sto fu disfatta da Mario; benche per altro essendos arresa a Ro mani, ingiustamente fosse caduta in questa sciagura. 17. dico Giog c. 154. ingiustamente, imperoche le Città prese, e non quelle che sì arrendono, dice Emilio, che sì possono saccheggiare; e la balia di ciò esser nel Generale, e non ne soldati. 18. Talora sì da a sac37. c. 453. co vna Città non per ira, ò per odio; ma perche essendo più vol te il soldato stato tenuto a freno, senta pur finalmente in alcun luogo il frutto della vittoria, come fece il Confolo Acilio d'Eraclea. 19. o pure per rimunerare il soldato; quando valo- 19 lib 36. car. rosamente nell'espugnatione d'alcun luogo importantesì sia 437. portato, come fece Cesare concedendo à suoi soldati I sacco di

15 lib. 11. c. 70;

16 lib. 31. car 368.

car.236.

Zorfine fatto accorro de da ni de Vispensi.

Genfo pollo a facco da Cela-

10 Cef. 3.'de bel.ci.car.199.

Aleffandria per che conseruata da. Augulto.

woffeg,

ma bialimato.

Gonfo, ilquale acquistarono non ostante l'altezza della muraglia, in ispatio dal mezzo giorno all'occaso del Sole, oltre hauer con l'essempio suo messo tale spauento in tutte le Città di Tessaglia, che fuor di Larissa, non su niuna che non gli aprissele porte. 20. Nons'hà a rouinar vna Città, ancorche di presente sel meriti: la quale per alcuno antico rispetto si habbia acquistato nome di chiarezza, e di riuerenza, come Ces. parlando di se stello dice; che egli conseruò Marsilia più per lo nome, e 21 li. 2.de bel. antiquitatha, che per meriti alcuni di essa Città verso di lui 21. Eil suo figliuolo Augusto per tre cagioni disse non hauer permesso, che Alessandria si spianasse, come che per altro la giudicasse degna d'estrema rouina; cioè per la grandezza, e bellezza della Città, per cagione del suo edificatore Alessandro 22 Plut ne gli Magno, e per rispetto del suo amico Ario. 22. Onde si può

prestamente sar giudicio di quanto eterno biasimo sieno degni que' Principi, e capitani, i quali tennero mano alla presa, & sac-Sacco di Ro co di Roma, non la maestà dell'Imperio, non l'esser capo del Christianesimo, non le reliquie de i Santi Apostoli, e di cotanti altri Santi, che in essa sono, da si grande sceleratezza ritenendoli. Essi dunque detto de vari modi, che vn Principe ha a tenere per assicurarsi de popoli vinti; pur che in questo habbia a posar fermo il piè, che altrimente co' Turchi, o con Eretici, e altrimente con Cattolicis'habbia a procedere, e altrimente se da ingiurie prouocati, ò se per altro conto habbiam guerra co? nostri nimici. Ein somma doue altri non fosse interamente certo per qual via s'hauesse a caminare del rigore, ò della clemenza, più tosto voler esser tenuto troppo benigno, che

troppo crudele. Con tal auuiso però, che in ciò più alla ragione, che alla nostra natura, ò a nostri costumi si sodisfaccia; vedendosi assai, chiaramente per l'historie, ne Capitani crudelissimi hauer lasciato di vsar atti di grandissima benignità, ne capitani humanif-

> fimi restato di commettere opere di crudeltà per vbbidire alla ragion di

guerra.

Che la vera arte de Principi è conoscer gli buomini.

## DISCORSO IX.

E le perle, & le gioie di pregio, ò altre cose de gli antichi di gran valore, quando capitano in ma de Contadini no d'alcun rozzo contadino sapesser parlare; con gra ragione potrebbon dire; Misere noi in mano di chi ci fiamo abbattute; il quale no conoscedo il valor nostro, ci ha per nulla, & non

ci ttima. Cosi può dire vn'huomo virtuoso, il qual gittato dalla cattiua fortuna nel fango della pouertà, si abbatta à seruire vn Principe, che nol conosca; ò che nol sappia, ò nol voglia, col met terui vn poco di pensiero conoscere; perche si come il buon coz zone conosce il buon cauallo sotto il basto magro, & pieno di guidaleschi; così il sauio Principe sa ben squadrare l'huomo va loroso sotto il manto della maluagia fortuna; ma dal conosce- Contedi Prore, ò no conoscere quaranta, ò cinquanta seruidori, il danno sa- pe conoscer il rebbe assai piccolo; se bene al Conte di Prouenza il no saper be komeo. conoscere il buon Romeo recò non men danno, che vergogna peggio è quando i Principi non conoscono i sudditi loro, eno mifurandoli congiudicio, no distinguono il vitio dalla virtù; la dappocaggine dalla sofficienza, la modestia dalla viltà, & altre cole simili, onde viene, che spesso lasciati i buoni, sono adoperati i cattiui; & tale è punito per infidiatore, il qual era semplice, & da nulla; come fece Nerone di Cornelio Silla, la cui non conosce addormentata natura in contrario volgendola, interpretaua Comelio Silla egli per astuta, & simolatrice. Socors ingenium eius in contrarium trabens' callidumque, & simulatorem interpretando. di che il meschino senza hauer alcun fallo commesso, hebbe ad esser discac ciato dalla patria sua, & à patir l'essilio. 1. Augusto sauissimo 1 lib.13. cane Principe, non solo hauca persetta conosceza della qualità de cit 25. tadini Romani; ma come fanno coloro, i quali sono prosondi sce bene i suoi; in alcuna dottrina, veniua alle minute distintioni, & vltime dififerenze de casiloro; perche nato ragionamento verso il fine del la sua vita intorno à quelle persone, che per voglia, ò per merito fossero potute succederli nell'Imperio; disse, che M. Lepido Gallo Affinio ne era degno, ma che non se ne sarebbe curato. Gallo Asinio, desidera Pintone ma non chel'haurebbe desiderato, ma che no lo stimana già egli atto à e atto.

Dilc, Ammir,

cotanto

2 lib. r.car.4. Antigono che

3. Plut-de la vi £ 750.

Aleffandro Du. ca di Firenzevcciso da Lore zo de Medici.

cotanto peso di L. Arruntio disse; che ne era degno, & che venendoli l'occasione, non l'haurebbe lasciata fuggire. 2. Antigogiudicio ta di no hauendo offeruato la viuacità di Pirro diffe che se egli inuec chierebbe, era per riuscire vn grandissimo huomo. E Scipione non prese errore in Mario, quando preuide, che egli diuerebbe Capitano non inferiore di lui. Silla squadrò Cesare da fanciullo; ne Cesare s'ingannò punto del giudicio che sece di Bruto, & di Cassio quando disse, che non di que' grassi, e coloriti, ra di Bruno c. ma di quei pallidi, e magri s'hauea ad hauer cura. 3. Ma noi non siamo in questi termini dirà alcuno. Le cose di questi tempi van no in altro modo, ne ha à temere vn Principe, ilquale ha per lunghe successioni i suoi heredi, che altri linsidij per succederli in quel regno; & questa risposta faranno molti forse in molti di questi nostri discorsi, i quali se pure approueranno per buoni, sécondo le regole de gli antichi, li stimeranno per inutili alla misura de nostri tempi. A quali io replico che non son già mille anni passati, che quello interuenne al Duca Alessandro da Lorenzo de Medici suo parente, che à Cesare accadde da Bruto stimato suo figliuolo. Dico parimente, che gli huomini, che discorrono, traggono gli argomenti da simili; & hauuta consideratione a luoghi, a tempi, a gli stati alla religione, a costumi, e a tutto ciò, che è degno da esset ponderato, con prudenza accordano le cose antiche con le moderne, & da gli antichi auue nimenti, ancor che diuerfi, con fauio configlio trouan riparo al le cose presenti Ma se tu Principe non vuoi per altro hauer que: sta sottil conoscenza de tuoi sudditi, habbia per tuo vtile; percioche si come del sarto l'ago, & le sorbici; del fabro l'incude, & il martello, & del legnaiuolo la sega, & la pialla sono instromen ti, coside Principi i veri stromenti sono gli huomini; habbila per tuo honore; perche come si conosce l'inuisibil potenza di Dio per le cose, che egli ha fatte visibili; così in niuna cosa meglio riluce il valored'un Principe, che nella prudenza, & valore de seruidori, e sudditi suoi. E quando niuna altra cagione à ciò il Principe tospingesse, sospingauelo il debito del suo visicio non essendo il Re altro, che pastore di gregge humano, come il de Reg. car. sauio Platone più volte dimostrò. 4. nel qual vssicio essendo in terra luogotenente di Dio, s'ha da ingegnare di non far vergogna a chi l'ha posto in quel grado. Non niego non esser di tutti il conoscer le différenze de gl'huomini; imperoche come a gli imperiti della musica, reca maggior piacere vna villanella, che un madrigale, ò un mottetto; e coloro che non sintendono della pittura sono più presi da vna bozza impiastrata, di colori, che:

143 Minos 37.

che d'vno eccellente disegno di penna, ò di matita, così molti fan giudicio de gli huomini dalla pompa apparente, da vn portarla spada ritta, e la penna alla guelfa. E se hauranno per auuentura sentito lodar alcuno per huomo grande, spesso auuiene, che abbattendosi a vederlo, ò brutto della persona, ò mal adorno d'abiti, non lo stimino per tale, conciossa che misurano il valore con lo staio della bellezza, e'l pesano con la libra del. l'oro, e della fortuna. imperatores forma, ac decore torporis (ut estmos uulgi) comparantibus. 5. Si come auuenne a Siracusani, i quali vedendo Gilippo con vn mantello logoro, e con vna 528. b gran capigliaia scarminata, non poterono stara segno di non Gilippo Capiburlarsi dilui; il che non fecero, quando l'hebbero conosciuto to. per yn grandissimo Capitano. 6. Ne Agesilao daua ancor egli molto bella mostra di sè, ne espertatione, che sosse quel e Plut.in Nici grand'huomo cheegliera, vedendolo sciancato, e forse non molto meglio in arnese di quel che si fosse Gilippo. Et hassi à à credere, che molto più si ridesser di lui i Satrapi Persiani auuezzi alla pompa, a gli odori, alle morbidezze, e alla maestà de Principi loro; ma ben dice Plutarco, che dall'altro canto era troppo caro, & piaceuole spettacoloa Greci abitatori dell'A- Agessao Redi sia, quando vedeuano, che que'gran Capitani Persiani appa Lacedemoni zoppo, & mal rato a conoscer gli huomini da altro, che dalle vesti, ò dalle vestito. gambe torte riueriuano Agesilao, e alle breui parole del Capita 7 In Agesilao no Lacedemonio cercauan d'accomodarsi.7. ma lasciamo star gli habiti, & la persona ò brutta, ò bella, che ella si sia. Sono alcuni benche di valore inestimabile, di costumi tanto humani, & mansueti, e tanto disprezzatori de gli honori, e gradezze del mondo, che molti giudicandoli da questo per huomini di basso cuore, per poco che per indegni dei grandi honori li riputano, di che apparue essempio nella persona di Giunio Bleso huomo di mio la leso huomo valoro valoroso, nobilissimo di sangue, di natura gentilissima, & di se so. de ostinata a suoi Principi; ma in guisa santo, in guisa tranquillo di animo, & di qualunque subitano honore, no che del prin cipato poco curantefi, che Tacito afferma, che mancaua poco a non esserne riputato degno, ut parum essugeret, ne dignus uideretur, 8. & anche forse più sottilmente tutto ciò esprime egli con la consideratione d'Agricola suo suocero; di cui dice, che molti, i quali haucano in costume di far giudicio de gli huomini dall' ambitione, riguardato Agricola si marauigliauano, che dilui ta ta fama andasse attorno, e pochi ve la riconoscessero. Vt plerique, quibus magnos uiros per ambitione extimare mos est, uifo, afpectoq; ្ឋាននេះ Agricola

5.lib.17. cat.

8.lib.16.c.169

plib.e rar: Fabio Maffimo cognominato pecorella

10 Plut. nella vitadi lui nel principio.

Agricola, quercrent famam, pauci interpretarentur. 9. Si scriue di O. Fabio massimo, che quando era fanciullo, fu di si dolci, e facili costumi, e come con vna sol voce suole intender benissimo il Fiorentino, tato mogio, che fu da Romani cognominato Quicola, che vuol dir pecorella. 10. il che tutto vien detto per dimo strare, che quanto maggior è la difficoltà di penetrare ne segreti costumi, e nature de gli huomini, tanto maggiormente i Prin cipi, i quali di questi instromenti si seruono, hanno a cercar di conoscerli. Per la qual cosa tra lo sdegno, & il verola siera, e terribil Medea a gran ragione diffe, of the solor she

Gioue, tu desti pur chiari segnali, Onde l'argento, & l'or falso si scuopre; Manessun segno in human corpo appare, .... Onde il buon huomo dal reo si riconosca. 11.

er Eurip nella Medea.

lib 6 c. 191. Conte di Fienettig Datia.

Corda darfi col uino.

G'uoco, fcuopre la natura de gli huomi-

a. A'ecoftrom. Hechetolle da Teognide. a. Il Conte di Fieseo, il quale congiurò contra il Principe Andrea Doria, & vecise Giannettino, haseo vecide Gia uea yn dono dal Cielo, che era impossibile vederlo, e non voler. li bene; cosi era nel volto benigno, e di maniere cortesi, & ama bili, & nondimeno certa cosa fu a coloro, i quali hebbero stret. ta pratica seco, che egli era superbissimo, & auaro. Ma se alcuni sarà, che per mancamento d'ingegno; & d'acutezza d'auued uto giudicio non possa penetrare ne riposti segreti dell'animo altrui, non mancano modia Principi di passar ne gli occulto sentimenti delle persone, se vorranno attendere all'vificio loro, poiche si legge essere stati di quegli, i quali dauan la corda col vino; cioè, che tra le piaceuolezze delle viuande, & del bere, molto si viene à scuoprire della occulta natura de conuitation E tale è stato, il qual ha detto, non men del vino esser il giuoco attissimo à paletar gli affetti, e le passioni dell'animo altrui; ma tenendo via meno astuta, epiù magnanima, quella facilità haurà vn Principe di conoscere le qualità de sudditi suoi, qual ha l'orafo in discernere lo scudo buono dal cattiuo dintperoche come l'orafo ciò fa ricorrendo alla pietra del paragone, cosi può il Principe farlo ricorrendo al magistrato; me sia gran fatica trouandolo cattiuo, ò dappoco, rimuouerlo, ò buo. no, e valente, e seruirsene con gloria sua, e beneficio de suoi sudditi. Ma non meno de i seruidori, & de sudditi ha il Principe à procurare di conoscere i Principi suoi pari, potendo per molte cose importanti, cosi in tempo di guerra, come di pace giouarli

giouarli l'hauer questa conoscenza, alla quale i Venetiani hanno più che altra natione trouata presta e spedita la via; hauen do gli ambasciadori, che essi mandano a potentati del mondo, questo obligo di referir in Senato, tornati che sono dalle Venetiani amiloro ambascerie, ciò che han potuto cauare dei costiumi del cottis. nelle Principe, & del sito, ricchezze, fertilità, & altrequalità de luo- relationi, ghi & de gli huomini oue sono stati mandati; il che fanno con tanta felicuà; che si vede il più delle volte quelle cose esser più a lor manifesté, che a gli stessi huomini del pacse non sono. Nasce da squesta perizia, che come la grandezza del principe dappoco non ti ha da metter paura, cosi dalla perdita o declinatione del principe valoroso non hai a pigliar animo, perche costuinella sassosa strada de pericoli caduto risorge, colui fittofinel paludoso stagno delle delitie più non si sollieua. Hie- Hierone Re di rone Redi Siracula conoscendo come huomo valoroso il vato da Romani. lor de Romani per cinquanta anni, che egli regnò visse con essoloro in tanto amore e in tanta fede, che i Romani pensarono più tosto a honorarlo, che a torli vn palmo di terra del suo reame. Succeduto a questo sauio & buon Re il suo nipote Hieronimo, & cangiato fi subito d'animo verso i Romani per la rot ta, che essi hauean riceunta in Canne; quel che su forle peggio dell'ingiuria, hebbe il pazzarello aidire di schernire i loro ambasciadori, domandandoli, come in vero era passato quel fatto d'arme; peroche gli ambasciadori de Cartaginesi raccontauano cose da non esser credute. Gli ambasciadori con graniene tà veramente Romana ammonitolo più tosto, che

12. Liu.lib. 24

Dio. 12. Evero, che Hieronimo fu preframente vecifo da fuoi per le fue seein a paderatezze; ma egli haurebbe a ogni modo pagata la pena della sua temerità co' Ale for the same and Romani, se più who is you at it of foste vissue.

pregatolo a mantenersi in fede, s'andaron con

round to a signification of the same of th Ne questo per altro gli auueniua, fe non che non conofceua chi fossero i

- Patient on the Romanian i with other congress, the strike by

one chilterroote, in the a colocillar mercia Street Title Orlend Openio Jella Stander och

MICHOLLS

De congiungimenti de fiumi per via di fosse e di diuertimenti di essi per uarie cagioni.

### ORSOX.

mo crescer i capegli o la barba, ol'vnghiedella mano, e de pie-

I A S C V N O può vedere in se medesimo; che la natura ha bisogno d'esser aiutata dall'arte; poi che non nascendo noi a guisa delle fiere vestite di peli, e di piume o di scaglie, siamo costretti a prouederci di vestimeti, se vogliamo difenderci dal freddo e dal caldo. E se vbidendo del me to alla natura, e niente col fenno nostro regolandola, ci lasciassi

di, senza alcun dubbio oltra l'incommodo e la noia, di pena e di danno ci sarebbe cagione. Non conuiene dunque in questo secondare il concetto di quel poeta, il qual diffe, hauer la natura messo tra l'Italia, e le pronincie de barbari lo schermo de i monti per non communicare gli vni co gli altri, anzi noi habbiamo con l'ingegno e co l'industria ad ageuolare i difficili passaggi de moti, edelle valli, e de fiumi, e de mari per communicare tivno con l'altroje quelli si possono chiamare valorosi principi, i quali no perdonando a spesa alcuna hano per publica vtilità accocie strade, indirizzato fiumi, spianate altezze, ripiene profondità, edificato habitationi, e purgato il mondo di ladroni e d'assassini, per far libero l'andare e'I tornare a ciascuno; onde le merci quincie quindi trasportate a bisogni de mortali souuengano. Ne altro uollero dinotare gli antichi poeti sauissimi in Acheloo fue questo col nettamento delle stalle d'Auggia, e col rompiniento del corno al fiume Acheloo, che quello, che hora noi intendia. mo di dire. Onde io stimo oltre ogni credenza bello, nobile, Fiumi lor con grande, e pietoso essere stato il pensiero di L. Vetere col voler congiungere con vna fossa la Mossella, el'Arari; poi che con l'entrare in barca nel Rodano; il qual si congiunge con l'arari, se quindiper la fossa si andaua a trouar la Mossella, la qual entrà nel reno; senza vscire del martireno, l'huom veniua a conducersi nell'oceano settentrionale, nel qual modo tolte le difficoltà de camini. veniuano a farsi nauigabili infra diloro i liti di ponente e di settentrione. Inuidiò a così bella impresa dice Cornelio Tacito, Elio Gracilo legato della Fiandra, con metterla 

me rottogli il Corno.

git ngimenti e dinertimenti.

metterla in consideratione per cose di stato; se entrando egli con le legioni nella provincia d'altri, paresse di voler commuouere gli animi de Francesi. 1. Tentò dopò ottocento anni que c lib. 15.6.666 sta impresa Carlo Magno, dicono gli autori, che scrisser di lui, che già siera incominciata a tirar la fossa per tre miglia di Carlo Magno Imp. tena con trecento passi di larghezza, e di prosondità tale, che potesse ri- gingeria Mo cenere ogni gran legno; ne per altro fu tralasciata, se non che si, & 11 Reno trouando mota grandissima, come auuiene ne luoghi paludo- col Dannbio. si, tutto quel che digiorno si leuaua, smottaua la notte: talche imputando tutto ciò, come si fosse vn miracolo, a diuina volontà non si curarono di passare più innanzi; ma quello, che in questo luogo è notabile si è; che pensaua ancor Carlo di con giugnere il reno col Danubio, con la qual nauigatione conducendofinel mar maggiore; si veniua ad aprire il commercio col leuante 2. Selimo padre del presente Amurate Imperado 2 Panlo Em. c. rede Turchi, hebbe ancor egli in pensiero di congiugnere il Ta 96.6 nai col grandissimo siume Rha, chiamato da Rossi la Volga, la quale sboccando nel mar di Bachi, già detto il mar Caspio, gli harebbe prestato commodità, potendoui condur grandissima armata, d'infignorirsi di tutto quel mare, e per conseguente di tante città, che il circondano, se egli non fosse stato disturbato da Moscouiti. 3. Quanto s'allarga l'humana mente, io ho sen bano selim. tito dire da coloro i quali han pratica in Persia, che non sareb. 1 Rainol. 18. be fossa maggiore di quella dell'Arari alla Mosella, il cogiugner Mosella, il cogiugner la Miana fiume, che entra nel mar caspio col Tirtiri, che sboccanel senodi Persia; nel qual modo si potrebbero condur le merci, non che di leuante, ma dell'Indie in ponente, e specialmente in Prouenza, con toccar pochissimo mare; poiche dal ro dano nell'Arari, dell'Arari per fossa nel Reno, dal Reno p fossa nel Danubio, dal Danubio nel Mar maggiore dal mar maggio re in quello delle Zabache, da esso nel Tanai, dal Tanai per breuissima fossa nella Volga, dalla Volga nel mar Caspio, dal Cas-Nerone Impi pio nella Miana, dalla Miana per fossa nel Tirtiri, e quindi final l'imo, & far mentenel mar Persico ci conduremmo. Poi che siamo in que- vaa fossa da Roma a Napo sta materia di tagliameti, no è da tacer il pesiero, che hebbe Ne- 11. rone di tagliar l'Istmo, ouero stretto della Morea, il quale non èpiù che sei miglia per far comunicabile il golfo d'Engia con quello di Lepanto, e poseui mano, & su il primo a portar su le spalle il corbello della terra. 4. La qual cosa non disprezzata da 4 Suet di luis gli storici, se ben tenuta di tanta difficoltà, che quindi per anuetura nacque il prouerbio, Tu ti sei posto a tagliar lo stretto, è pe robiasimato quell'altro suo concetto di condursi dalla bocca 2.. 220 ..

5 Tac. lib. 15. C. 155.

cap.4.

Claudio

car. 17.

Suct. in

del Teuere per vna fossa d'acqua a Miseno & a Napoli, perche oltre la spesa intollerabile non v'era cagione, che portasse il pre gio. imolerandus labor, nec satis causa. 4. da che possiamo apiparar questo; che non per ambitione o per vanità, ma per villi tà di popoli, o per alcun soprastante bisogno a simili imprese si debba por mano. Si come fece Mario, il quale trouandosi sul Rodano, e hauendo bisogno per la guerra, che hauea co' barba ri d'esser ben proueduto di vettouaglie, conoscendo, che le naui malageuolmente poteano prender porto, perche il Mare por tando di molta rena nelle foci del fiume, v'hauea accresciuto il terreno, si diede a tirar vna fossa assailarga e profosida sola quale riceuendo l'acqua del R'odano andasse a sboccare non so lo oue il Mare era più alto, ma in parte più difesa da venti, la 6 Plut.di lui. qual fossa fu poi dal suo nome detta la fossa Mariana. 6. laqual c.625.Plin.li.3. hoggi Camarga è chiamata; si come da Druso suron dettele Druhane fosse fosse Drusiane 7. Il Serchio, il qual bagnana le mura di Pisa, e ,nel horn'è tanto discosto, non per astro si stima estère stato volto prin.Tac. li.2. altroue, che o per non danneggiar il contado di Pifa, o per ap-8 Pic, vet.li. 17. portar alcun beneficio e commodo a Lucchesi 8. Di queste tag Tac, li, s, nel gliate o sgorgamenti, o volgimenti di fiumi si trattò in senato a nne. 102. paral, 32. tempi di Tiberio; quando si disputò, se era bene per suggire l'inondationi del Teuere, di volger le Chiaue altroue; il che per le preghiere di coloro del cui danno si trattaua, non su postoad esecutione. 9 Infinone gli antichissimi tempi de Giudei forse settecento anni auanti Tiberio, Ezechia principe lodato infra i Re loro, turò il fonte Gion, egli diede la volta verso la parte occidentale di Gierusalem. 10. Horse noi mon siamo in istato di communicare il mondo, e farlo amico insieme col congiungere i fiumi, è bene almeno a soldati e à capitani di sapere qual frutto possono cauare da queste tagliate per saluezza di loro armate, quando il bilogno ne autienga, come autienne à Dragut famoso corsale de tempi nostrigit quale con ricorrere a Audiea Do, a questo partito non solo scampo nelle Gerbe dalle mani d'unvalorofissimo, e accorto capitano, qual era Andrea Doria; che stimana hauerlo in pugno, hauendolo racchinio in vno stagno, chenon hauca riuscita, ma con grido memorabile della sua sa gacità, fece egli prigionela capitana di Sicilia, e mile in terrore la Puglia, effendo per yn canale fatto da lui atto a riceuere i fuoi 11 Adr.li. 8.an. legni paffato nel mare dall'altra parte dell'Isola 1772 Cesare

mici della vettouaglia eli vince. 121 Ciroprese Babilonia con

divertire l'Eufrate, 131 A Traiano venne in pensiero di faic

sboccar

Dragut fcampa dalle mani 212.

1551.car. 305; con far molte tagliate nel fiume Sicoris priud in Ispagnati niciu.car. 146. Car. 34.

Sboccar l'Eufrate nel Tigre, ma riconoscendo l'Eufrate esser Traiano quel molto piu alto se ne astenne; dubitando che non venisse a spar- Eufrate. gersi e assorti e assorti e assorti e sui o capita de la Come accorto e su no fece bene. Ciuile volge il Reno addosso a Ceriale. 15. ma car. 128. Lutrech. tirandosi l'acqua addosso, mentre vuole leuar l'acqua 15 Tac. lib. 12; a Napoletani, empiè l'effercito suo di malatie e di mortalità, le quali con rouina di quell'impresa lui finalmente, e tutti i suoi at terrarono, onde è da procedere cautamente intorno queste acque.

Che dee far colui,ilquale aspetta nel suo stato d'esser assaltato da vn'nimico più potente di lui.

# DISCORSO XI.

On èdubbio alcuno, che in vano s'affaticano gli huomini di guardar la città, di cui Iddio no ha preso la protettione. Onde è inutile ogni di ligenza, che fi faccia per riparare alla rouina, la quale viene da Dio; ma perche noi habbiamo a far gli atti nostri, ne possiamo opporci alle deli

berationi di Dio,bene è,che secondo le forze nostre,& secondo la nostra prudenza proccuriamo di riparar a pericoli, che ci soprastanno, rimettendo poi ogni nostro auuenimento alla diuina volontà. Hor posto questo principio dico; che il Re Ferdinan do il vecchio di Napoli fu stimato per vno de piu prudeti princi vecchio Rè di pi dell'età sua, il quale vededosi venir cotro Carlo VIII. per tor Napoli, gli il Regno, Remolto piu potente, che no era egli, dice il Guicciardino, che tetò tutte le arti possibili per liberarsi da quel peri colo,madando huomini per tentar i principali, che affisteuano intorno al Reco premij, & offerte gradi p distorglierlo da quel la impresa, & proponendo al Remedesimo quando altrimente no fi potesse mitigare, conditioni di censo, & altre sommissioni per ottener da lui la pace; dice appresso, che parato a tollerare qualunque incommodo, & indegnità per fuggire la guerra imminente, hauea deliberato, come prima lo permettesse la be nignità della stagione, andare in sulle galee per Mare a Genoua,& di quiui per terra a Milano p sodisfare a Lodonico in tutto quello desiderasse, & rimenarne a Napoli la nipote, sperando,che

di riconoscere in tutto da lui la sua salute, hauessea mitigar l'a-

Giuffre figliuo lessandro.

nimo suo perche era noto quanto egli con sfrenata ambitione ardesse di desiderio di parer l'arbitro equasil'oracolo di tut i libri cirid. ta Italia.1. Dice similmente, che cercò di riconciliarsi col ponle di Papa A. terrce per mezzo de i matrimoni; dando vna figliuola naturale d'Alfonso suo figlinolo a D. Giuffre figlinol d'Alessandro; co' quali modi se egli non susse stato soprauenuto dalla morte, leggiermente si sarebbe liberato dalla guerra Francese. Lodouico

Lodonico Duconfeglia Re Federico.

ca di Milano Duca di Milano, di cui hora habbiam parlato, vedendo i pericoli, che portaua il Re Federico figliuolo del già detto Ferdinando, che ei non volcua imparentarfi col medefimo pp. Alef-

2 lib,4. car. 99.

sandro, il conforta a farlo, ricordandoli (dicel istesso auttore.) 2. quanta imprudenza e pusillanimità susse done si trattana del la salute del tutto, hauere in consideratione la indegnità. Al qual proposito soleua dire Alfonso Duca di Ferrara, che stando la casa sua in pericolo d'andare all'hospedale, o dipatire del

a lib.5.c. 131. 132,

Lucretia Bor. l'indegnità, elesse de i due mali l'vltimo, togliendo per moglie Lucretia Borgia figliuola del detto Papa. Il qual matrimonio chiama il Guic. 3. indegno della casa da Este, non si ricordando d'hauer lodato Ferdinando, che per coleruarsi il Regno, no

> si sarebbe curato di riconoscer la salute sua dalla mano di Lodo uico il Moro. Come dunque chi stà per assogare; s'attaccherebbe (secondo si dice in Firenze) a' rasoi, così chi sta per perder il Regno, dee far ogni cosa per non perderlo, essendo ogn'al

Aurelio frego-

tra cosa men male che la perdita del Regno. Onde Aurelio Fregoso non con altro scusaua i Venetiani della pace fatta col Turco, senza la participation della lega, se non che era lor lecito poter far ogn'altra cosa per non perder la libertà. Se tali cose dunque si tollerano per non perder il Regno, colui che per liberarsi da cotali pericoli ricorrerà a far alcuna conuentione col nimico più potente, dee diligentemente guardar d'offeruar la, & non preterirla d'vn punto; perche con danno suo s'accor-Farnace figli. gerebbe d'hauer più tosto vccellato se medesimo, che il nimi-

date.

uclo di Mini- co. Haucua Farnace figliuolo di Mitridate inteso; che Cesare gli venina contro; perche mandò a supplicarlo; ne eius aduentus hostilis effet; imperoche egli era per far tutto quello, che

Cefare va con tra Farnace.

da Cesare gli venisse comandato, a cui fu da Cesare risposto; che egli si porterebbe seco humanissimamente, se mettea in opera quel, che gli haueua promesso; ma Farnace accortosi che Cesare hauca fretta di tornar in Roma; & che se egli scampaua per all'hora quella tempesta, haurebbe Cesare penato vn pezzo

prima

prima, che potergli far forza, incominciò a portarsi lentamente circa l'esecutione de 1 patti hauuti, & finalmente a dar parole a tener Cesare a bada; di che essendosi Cesare auueduto, gli mosse la guerra; per mezzo della quale prestissimamente gli tolse il Regno, essendo di poco fallato, che non gli hanesse anche tolta la vita. 4. Ma se pur altri si è condotto, o per volontà de Irio ouer che tolta la vita. 4. Ma se pur altri si è condotto, o per volontà de le l. o per forza ad aspettar il nimico imprudentissima cosa mi par Alex, verso il che sia, poi che si mette in pericolo tutta la fortuna, che non si aunenturino ancor tutte le forze; come benissimo disse in questo l'autor de discorsi, onde non è biasimato ma anche schernito Persco da Liuio, chiamato da lui miglior guardiano della. pecunia che del Regno; ne quasi niuna altra cosa facendo, quan ve quautamaxima posset prada ex victo Romanis reservaretur. 5. 5. 11:44.0:5487. imperoche egli mostra chiaramente, che se egli hauesse dato le debite paghe a Fracesi, le cose sarebbono ite altrimete; percioche calata quella gente in Tessaglia, non solo haurebbe potuto dar il guasto a campi, onde i Romani sarebbono stati priuati de viueri, ma haurebbeanche rouinato le città, se trattenendo Perseo i Romani ad Enipeo, hauesse loro vietato di soccorrere alle città amiche; anzi a Romani farebbe stato bisogno di pensar a casi loro, poi che perduta la Tessaglia, ne harebbono hauuto onde pur nutrire l'esercito, ne commodità sarebbe stata. lor conceduta di passar auanti, hauendo in faccia gli alloggiamenti de Macedoni. Al qual proposito a gran ragione potrebbe alcuno far questa domanda; se sia bene vedutosi vn principe perduto affatto, per priuar i nimici dell'vtilità, che cauerebbo. no del suo danno, metter suoco alla sua città, gittar in mare, o per altra via mandar malei suoi tesori, e vecider se e la sua progenie, come fece Zamri abbrucciandosi nel suo palazzo, con zamri Re si tutta la casa Reale. 6. come hauca deliberato il Re Giuda nella abbrugia in car città di Zama in Affrica, sevi fosse stato lasciato entrare da suoi fa. Reg 16. soldati. 7: La qual domanda tanto meno parrà inconueniente, 7: Inio debel. quato che vien da gli storici lodata la moglie d'Asdrubale, che Astrubale riprima che si gettasse nel fuoco; insieme con due figliuoli, che el- preso dalla Moglie. la hauea, hauesse rimprouerato al marito, che vilmente, eda. femina si cra arreso in poter de Romani. 8. A che rispondo, 8 Appi de belo che non essendo a noi Christiani lecito l'incrudelire contra noi, punicarissi. medesimi, no s'ha à far dubbio, che s'habbia del tutto a rifiutar. questo partito, non ostante qual si voglia essempio, o ragione, che apparisse in contrario. Dico bene che secondo i costumi del nimico, il qual viene ad assaltarci, noi possiamo pigliar diuerse: vie; & essendo magnanimo, sarà molto atto ad esser guadagna:

60

to.com

Taffile fignor de vna grā par te dell'Indie.

to con parole & attiparimente magnanimi; come auuennea Tassile signor d'vna gran parte dell'Indie orientali, ilquale ad Alessandro, che veniua ad occuparli il Regno, disse; che se egli era più ricco d'Alessandro, era presto a farli doni grandissimi. & se era a lui d'oro, & d'argento inferiore, non ricusaua d'effer benificato da lui; perche tolto questo, se non ueniua a torli l'ac qua e il pane, di che folo gli huomini valorofi hanno a contendere insieme, non vedea perche hauessero a guerreggiar l'vno 9.Plut.di Alef. contra l'altro. 9. Co principi veritieri sauio consiglio è quello, Alarce foldato che dà Alarco, benche soldato d'Anibale a Sanguntini. Il che è, che ridotto l'huomo in istato, che già si vegga perduto; non si rechi a danno quel che perde; essendo già ogni cosa si può dir del vincitore; ma be riceua in luogo di dono tutto quel che egli 10.1 iu.lib. 11. filascia. 10. Onde non conuien dire. Io era Re, & hor diuengo barone; ma è ben dire, hauendo io perduto il Regno, ho trouato vno, che mi ha fatto barone. Chi ha a fare con la ferità, e per fidia Turchesca, no solo no ha da aspettar da loro cosa alcuna di buono, ma no osseruando eglino se promesse, come vitimamente a tempi nostri si vidde in Cipri, e altre volte in altri auue nimentisse manifestamente toccato con mano, e da maraui-

> gliare, che si sia trouato chi habbia creduto capitolando con esso loro, di douerli essere ottenuto quel che promettono. Per la

C. 190.

d'Annibale.

Coffantino Pa leologo Imp. poli.

bel.ciu. nel fifende.

12. Minadois ist.pers. lib. 2. 8,194.

13. Guic.l. 5.c . 131.20,1501,

qual cosa o innanzi tratto hanno a fermar l'animo di morire insieme col Regno, che posseggono, come sece Costantino Padi Contantino leologo Imperadore di Costatinopoli, o se ridotto si ne gli estremi casi vogliono consentire ad alcuno accordo, pattuire di no esser tenuti a comparire personalmente nella presenza loro, co me fece Commio con Antonio; vt timori suo concedatur, ne in co-11. Ittio 1.8. de spellum veniat cuiusquam Romani. 11. o almeno a non comparirui disarmato, che se pure volendo tradirui; vi s'ha a morire, vi si Muttafa Gior-giano valoro-famente si di-restò morto per trouarsi armato dall'insidie di Mahamet Bascia, ma fattosi cader morto a piedi il Checaia del Bascia co vn rouescio, che il partì dal capo infino allo stomaco, ferì anche di cinque ferite mortali l'istesso Mahamet, e tagliò l'orccchio a vn'altro e saluossi. 12. Se alcun principe cacciato dal Regno, o con tema d'esserne cacciato, ad altro principe cerca di rifuggire, pensi prima quel, che questa deliberatione possa importarli, trouandosi chi scriua, che se l'infelice Re Federigo d'Aragona si fosse ritirato in luogo libero, harebbe forse nelle guerre, che poi nacquero tra il Re Cattolico, e il Re di Francia haunto mol te occasioni di ritornare nel suo reame. 13. come sece la prima

volta

volta Lodouico il Moro, quando abbandonato Milano si ritirò in Germania. 14. Onde non gli fu mozza la strada di ritornar. 14. Iui. lib. 4.6; ui. 15. Ma con qualunque nimico si contenda, e non vuolsi mo 15 Inic. 120. rir combattendo fuggirsi, conuiene piegar il collo alla necessità, e venir a quella recisa conclusione Patienda meliorum imperia. 16. Il che Antonio Carafulla senza senno e senza sapere in suo 16 Tac.1. 13.63 linguaggio assai bene seppe esprimere, quando alla Plebe Fiore Antonio Care tina, che l'andaua punzecchiando, mezzo adirato diceua. Po- fulle. polaglia canaglia a questo fiasco hai a bere, ma ella non solo fu sentenza di Tacito, ma anantia lui su nobilitata da Liuio per A Filippo che bocca di Fanea, quando a Filippo Re di Macedonia con altiera li dica Fanea, voce disse. Che bisognauano altro che parole. aut bello vincendum, aut melioribus parendum effe. 17. O vincere in battaglia, O vbi 17 li.31.c. 387. direa migliori di teleassai migliore è quelli, che vince, e vsficio di sauio huomo è vbidire alla necessità; alla quale secondo Boe tio la prudenza humana, quado s'è dilungata da Dio, e lasciatassauuolgere ne lacciuoli del fato, non può far piu contrasto, perche già si è sottoposta alla necessità delle seconde cause. 18. 9.116 att.11 Per questo Cesare vedutosi assalir da Casca, cerca di far contrasto, ma quado vede Bruto e gli altri congiurati s'acconcia a mo rire con dignità. Ne Pompeo lasciò in vn certo modo di lusingar Settimio, riconoscendolo per suo soldato, ma vedutosi assa lire, non istette a far le pazzie, ma tiratosi la veste sul viso, aspettò la morte non facendo, ne dicendo cosa indegna di lui. 19. peo c 450.vet Non fece cosi Gualtieri di Brenna, ilquale vsando orgoglio con soit fine. tra Diepoldo, di cui era prigione, proruppe anche in maggior furia contra se stesso, quando squarciando le proprie serite volle piu tosto morire a guisa di bestia, che d'huomo. 20. Et è com del regno c.76. mendato a gran ragione il Re Creso, ilquale sostenendo con pa cienza la perdita del regno, visse ancor prigione in riputatione, e in dignità appresso il cortese vincitore.

Il fine del Tredicesimo Libro.

# DE' DISCORSI

#### I S C IPIONE

AMMIRATO

Sopra Cornelio Tacito.

LIBRO XIIII.

Che non mai vn Principe può star peggio che quando gli mancha à chi portar rispetto.

# DISCORSO PRIMO



EATI coloro, i quali temono Iddio percioche per cortissima via, e tosto hanno imparato molte cose; ma coloro, i quali poca cura si danno delle cose di la ; e in questo mondo non hanno persona, a cui portino alcun rispetto, il quale l'habbia a tener freno, ben fi può dire, che son molto acconci a riceuer la ma-

Nerone Imp. perduta la madre perde ogni zifpetto.

la fortuna; come auuenne a Nerone, il quale straboccheuolmentesi diede in preda a tutte le sceleratezze, vecisa che hebbe la madre:alla quale quel tanto o quanto rispetto, che egli pur come a madre portana, l'haueua infino a quell'hora rattea Taclibite, nuto. Seque in omnes libidines effudit; quas mate coercitat qualiscunque matris reuerentia tardiuerat. 1. Vuoi tu toccar con mano, quanto sia vera questa propositione, considera senza partirti da Nerone, quel, che gli vscì dal profondo delle viscere, quando gli fu presentata la testa di Plauto. Che indugia Nerone a celebrar le nozze di Poppea per timor di costui differite, e a torsi dinanzi Ottauia, ancor che si porti bene, ma per lo nome del padre, & per l'affettione del popolo in-

100,

3 lib.y.nel fici

tolerabile? 2. Non è cosa, che più metta innanzi a gli occhi Tiberio perde questa verità, quanto quel che scriue di Tiberio. Il quale sot- ogni rispetto. to l'imperio d'Augusto apparue vn'huomo valoroso & da bene, mentre visse Germanico & Druso; fu creduto piu tosto simulatore delle virtu che virtuoso, portossi tra bene e male in vita della madre, crudele ma coperto infin che amò o temè Seiano. parole stupende sono quelle, che seguono Postremo in scelera simul ac dedecora prorupit postquam remoto pudore & metu suo tantum ingenio rtebatur. 3. In-fine proruppe in tutte le maluagità e vituperi del mondo, poi che rimosse la vergogna & la paura, si diede a seruirsi del suo ceruello. Io voglio vicir di Principi, e veder se il medesimo auuiene delle Rep. & ciascun potrà vedere con l'essempio de Romani, che gli huomini non sono mai per lor natura cosi buoni, che solchin diritto, se non veggon cosa da man destra o da man manca, che li faccia star a segno. Hauca la nobiltà Romana, mentre visse Tarquinio sat to Tarquinio to molte carezze alla plebe, dubitando, che non le venisse vo- perdono ogni glia di tornar sotto il dominio reale; ma vdita che su in Roma la morte del Re succeduta in Cuma, ogn'huomo incominciò a Ieuar la cresta, soggiugnendo Liuio; che alla plebe, la quale era stata infino a quell'hora singolarissimamete piaggiata, s'incominciarono da nobili della città a far de mali scherzi. Plebi, cui ad eam diem summa ope inseruitum erat, iniuriæ a primoribus 411.2.cat. 28.6 fieri capere. 4. Dirà forse alcuno: che vuoi tu insegnarmi con questi essempi? Dico, che a imitatione di colui, il qual primieramente disse, che al nimico, che sugge, si dee fare il ponte d'oroje a imitatione di quel moderno nostro sauio, il quale vdendo; vn lamentarfi, che gli si portaua inuidia, rispose, che attendesse purea innassiar bene quell herba: cossiglierei ciascun Prin cipe o Rep. che non solo non hauesse a noia persona o Principea cui fosse costretto portar alcun rispetto, ma se possibil fosse haurebbe a pagare a cotanti il poterlo hauere, ne procurar mai d'esserne senza. Il qual precetto, perche dalla mia piccola auttorità non sia scemato, stimerò, che verrà assai ben fortifica to se mostrerò essere stato da un huomo di grandissima prude za, e di grandissima bontà, la qual fu Scipione Nasica. Disputauasi in Roma nel Senato, essendo già succeduta la terza guerra Cartaginese, che s'hauea a far di quella Città: la quale benche sempre vinta, hauea nondimeno sempre posto in compromessola liberta Romana. Catone ostinatamente contendeua, che si Catone Censo douesse spianare. Scipione Nasica in contrario volca, che si sio conseglia conseruasse, & la cagione per la quale si mouea era. ne metu di agine, food see

ablato

bel pun

Floro 2 de ablato emula prbis . luxuriari felicitas prbis reciperet. 5. affine che tolto via il rispetto d'vna città emola,non cominciasseroa esser soprabondanti le morbidezze di Roma, Pensi dunque cia scun da se stesso, quanto sia vtile o dănoso il viuer libero d'ogni rispetto poi che certa cosa è,a tempi de padri nostri all'hor Enri co Re d'Inghilterra essersi gittato a far delle pazzie, quando diquando perde sprezzata la riucrenza che portaua al Pontefice, prima alla libidine, & non molto dopò alle crudeltà; e finalmete all'ontanarsi da i precetti di Santa Chiesa, & ad ogn'altra rabbia, & surore fi lasciò traboccare.

Enrico Re di Inghittewa ognarilperto.

Delle meditationi militari.

# DISCORSO II.

Effercitio e meditation: al corpo.

Effercitio mette in opera quel che altri ha impa rato con adoperare il corpo; & la meditatione fa il medesimo effetto, rammemorandosi spesfo la cosa, che altrui è stata insegnata con l'animo talche si potrebbe dire la meditatione essere vn essercitio dello spirito, come l'essercitio è vna meditatione del corpo. Gioseffo disse, che le meditationi de

r l'b side bel ind: cap. 3.

Romani circa l'opere militari si potean chiamare battaglie sen za sangue, si come le battaglie erano meditationi con sangue. 1. Platone vuole che la meditatione sia vna cosa, la quale conserua la scienza, restituendo sempre vna nuoua memoria in vece di quella, che si parte, talche paia esser sempre la medesima, e in

z nel couiuio car.295,

questa guisa affermaua egli coseruarsi le cose mortali, no pehe fieno sempre l'istesse, come le divine; ma perche quel che inuec-. chia,& si parte lascia sempre vna cosa nuoua,& a se somigliate. 2. Io stimo meditatione effer vn couar col pensiero quella cotal

cosa, che tu hai proposta di meditare, cioè, che si come la gallina couando l'vuoua, n'escon fuora i pulcini; cosi couando tu vn'ãmaestramento datoli lo riduci in viua, e compita perfettione: Il che in gran parte mi viene insegnato da Dauid dicendo.

Riscaldossi in fra di me il mio cuore; & nella mia meditatio-

ne s'accenderà il fuoco a. Et perciò fu bellissimo detto quello che voglion molti che sia di Periandro, cioè che la diligente meditatione vince ogni cosa. b. Hora se vero è, che l'esser-

cito sia cosi cognominato dall'effercitio, perche se cosa è nel

mondo.

2 3al.38, 24.

b Clem. Alex. - from.lib, 1.d

mondo, che habbia bisogno di continuo essercitio, sono le cose militari, conviche di necessità, che habbia ancor la militia bisogno di meditatione. Onde quando i Romani viddero, che Nerone andaua in Roma inducendo giuochi Greci, mormorauano, che la nobiltà Romana sotto colore d'orationi ediuersi si macchiasse d'opere teatrali, & brontolando tuttauia aggiugneuano; che non restaua altro, che a spogliarsi ignudi, e in luogo di battaglie e d'armi pigliassero in mano i cesti, & cotali combattimenti andassero fra loro meditando. Quid superesse, nisi ve corpora quoque nudent, & castus assumant, easque pugnas pro militia, & armis meditentur 3. Cauiamo dunque noi 3 Tac.li.14.6 da questo biasimo la lode della vera, e honorata meditatione; che è rammemorarsi spesso quello, che ci può tornare in prò o in danno nel mestier della guerra per sar benesicio alla patria e al Principe, a cui seruiamo. Ne vogliamo esfer da meno di quell'Elefante, il quale essendo di tardo ingeno, e ha- Elefanti medi uendo piu volte tocco delle busse, su finalmente trouato vna s'infegna. notte, che si staua rammemorando quel che gli era stato inlegnato. Certum est vnum tardioris ingenij in accipiendis quæ tradebantur, sapius castigatum verberibus eadem illa meditantem nottu repertum. 4. ma il medesimo Tacito parlando al- 4 Pil.li.s.c. 3. troue ne propri termini dell'opere belliche, cioè dell'ordinar le squadre; del fortificarsi, e del trincerarsi soggiunge & cateris belli meditamenti. 5. Et Vegetio spesso ritocca queste 5 Tac. 11.20, e. meditationi, ammaestrando, che il nouitio soldato sì vada 183.6 rammemorando in che guifa quando vuol ferir altri, s'habbia a cuoprire che non sia ferito egli. 6. e come parimente nel saltare a cauallo habbio a essercitarsi. 7. Conchiudendo altro ue niuna cosa essere nell'opere belliche cosi malageuole, che 7 Iui.c.79 con la continua meditatione ageuol non torni 8. Non fu an- 8 iui, c. 19 cor taciuta nel mestier della guerra questa meditatione da Platone volendo, che noi con essa apparissimo cosi di dare, come dischifar le ferite. 9. nella quale su così immerso il pouc- 9 8 deile leggi ro Archimede; che fissosi tutto nella consideratione di essa quasi nel prin. con far certe figure sulla polue, quando la propria patria era esfo. già assalita, e presa da nimici, fu da vn soldato non conoscendolo con dolore incredibile del vincitore Marcello vecifo. 10. 10 Liu.li.25.c. Ma l'emolo di Platone Senofonte così bella, e chiara ce la fece vedere sotto la persona d'Astiage, che insegnaua l'arte della guerra a Ciro suo nipote, che d'altra auttorità non ci fa bisogno di cercare. Egli dunque dopò hauerli dato alcuni particolari ammaestramenti cosi segue. E necessario figliuolo dopò Difc. Ammir.

rt lib. r. della pedia c.24.

che queste cose tu haurai diligentemente apparato, che non folo ti vagli di quelle, ma altre ne vadi tra te meditado per adoperarle contra i nimici, si come fanno i musici, i quali non-so lo quel cotanto suonano, che da loro maestri hanno appreso ma altre guise, e maniere vanno da se inuestigando. 11. Il qual ragionamento di Senofonte che a questo segue, chi andasse a questo luogo aggiugnendo, rimarrebbe interamente sodisfatto, e a pieno conoscerebbe di quanto giouamento sia nelle cose belliche la meditatione; ma perche io vada tuttauia facen do piu viuo e visibile questo mio concetto, e insiememente mo strare che meditatione non solo è rammemorarsi le cose imparate, ma trouarne di nuouo, come insegna Astiage a Ciro, dico, che i Romani si seruiuano depili per lanciarli e non altrimente, onde ordinaria meditatione era auuezzarsi a trarli za.veg.li.z.car. bene, vt magnis viribus hastile contorqueat. 12. e col pensiero andar tra se diuisando, come questa attione meglio piu vna vol ta dell'altra si faccia. Bellissima si scorge questa meditatone ne soldati di Paolo Emilio, dopò che egli fece veder loro quel che al Capitano, e quel che a soldati si conueniua. I quali da lui ammaestrati, ei vani ragionamenti addietro lascia ti tutti si diedero ad aguzzar le spade altri a pulir i morioni, e le visiere, altri gli scudi e le corazze, altri ad acconciarsi l'armi in dosso, e prouar come trouauano agili le membra sotto di esse altri a scuoter i pili altri a brandir le spade, quatere aly pila, aly mica-13 Liu.li.44.c. regladijs. 13. E Cesarea suoi soldatiin Africa facea tirar addosso a gli Elefanti i pili prepilati, che vuol dire pili senza ferro: il che benche gli facesse per addestrar i suoi Elefanti, ne 4 de belaste, veniua anche il soldato ammaestrato a trar bene. 14. Ma non contento Cesare di questi ordinarij insegnamenti, e filosofando per cosi dire intorno al pilo, trouò; che hauendo egli a combattere con la Caualleria di Pompeo, laqual era maggior della fua, i fuoi pili non harebbon fatto gran pruoua, imperoche essendo i Cauallieri di Pompeo benissimo armati, come quelli, tra i quali era la maggior parte della nobiltà Romana, e con gli scudi si sarebbono ottimamete riparati, ordinò alla quarta acie ò squadrone, o battaglia, che tu vuogli dire, che non fanciassero i pili altrimenti secondo l'vso comune, ma tenedoli ritti, s'inge gnassero, quando si erano accozzati insieme di dar con essi ne

voltide giouani Romani, i quali abborrendo d'esser guasti harebbono schifato i colpi e volto le spalle, col qual artificio acquistò la vittoria. Questo luogo attissimo a mostrar la forza della militar meditat one, seruendoti dell'arme ne tuoi biso,

gni

561.

6,160,b

gni fuor della natura loro, affin che non scemi di credito negli animi de lettori, perche Cesare no lo scriue, & dal Plutarco tra dotto in lingua Toscana non ben si comprende, è da mostrar bene come egli stia, essendo di grandissima importanza; e non è dubbio alcuno, che hauendo Cesare fatto mentione de i pili da ambe le parti lanciati, bisogna incominciar a leggere done parla della quarta acie. Quod ubi Casar animaduertit. Accortosi Cesare, che i suoi erano alquanto rinculati, e che i Popeiani li voleuano mettere in mezzo, diè il segno alla quarta squadra, laqual egli hauea ordinato dal numero delle coorti. Di costoro non parla che lanciasser pili; se non che vsa queste parole. infestisque signis tanta vi in Pompey equites impetum 13 Cest. 3. de fecerunt, pt eorum nemo consisteret. 15. hor di questa squa- bel.ciu.c. 2031. dra è da intendere, che hauesse ordine di tener i pili riti, e di ferir i Caualeri nel viso, tirando il colpo allinsu: ilquale con lo scu do da chi è a cauallo mal si può riparare, si perche i colpi veniuano inaspettati, & si perche gli scudi per lo più riparano i colpi che vengon tirati da alto a basso, o per latitudine quasi linea tirata in luogo piano, e non per altezza, facendo come si è detto il moto da baño adalto. Plutarco parimente parlando delle sei coorti tratte suor de soccorsi, che è la quarta acie intesa da Cesare; di costor dice, secondo si è riscontrato co'dotti e nobili Luigi Alamani giouani Luigi Alamanni, e Marcello Adriani, e sopratutto in- e Marcello Atendentiss. delle lettere greche; che Cesare comandò loro, che diani, literati, quando si fossero accostati i Caualieri (intendasi de Pompeiani) tra i primi combattenti (intendasi di Cesariani) correndo essi non lanciassero i pili secondo il solito de più valorosi, che follecitano di venir a sguainar la spada, ma percotessero alto insieme ferendo gli occhi e i volti de nimici. 16. Il testo tradotto Domenichi. da Domenichi parla in modo, che non se ne caua questo con- 16 Plut, di Pocetto, & quel che è peggio, cheritoccando Plutarco non molto dopo la medesima cosa, col qual luogo si sarebbe medicato il primo errore, corre chi traduce a far il secondo, riponendo in luogo de pili aste lunghe, imperoche confondendo i termini ge nera difficoltà altro appresso i Romani essendo i pili adoperati da loro, e altro l'haste adoperate da gli ausiliarij. Et si auxiliaribus resisterent gladys ac pilis legionariorum, si huc uerterem spatis & hastis auxiliarium sternebantur. 17. Et se Appiano parlando della me- 17 Tac.l. 12.c. desima cosa, ancor egli disse haste. 18. fu perche egli non rappre 18 li.2. de bel, 1 sentò nella voce greca il termino latino, come benissimo far ciu seppe Plutarco: ilquale con l'essempio suo in molti luoghi delle sue opere mostrando come in greco s'habbiano a tradur le co-

greche. Tale dunque su la meditatione di Cesare intorno i pili, come si è detto. Ma perche approuando forse chi che sia questo essempio per buono, potrebbe per auuentura oppormi, che negli altri di sopra allegati io confonda essercitio e meditatione, dico che perche alcuno stia quasi del continuo a cauallo, e. correndo e trottando con esso si esserciti, ne da ciò se possibili fosse mai si rimanga snon sarà mai chiamato quell'effercitio meditatione, se egli a ben farlo, e con gratia e con destrezza no si disponga; guardando come habbia a star la persona, doue habbiano a volgersi i piedi, in qual parte riguardar con la testa; cosi ne ferire, ne parare, ne altri atti bellici si intenderà saper far colui, ilquale questi cotali atti faccia, se farli ottimamente econ vantaggio, e con accortezza non habbia prima tra se molte volte pensato. Quindi è, che qualunque tirando yn fendente con la spada, altro colpo o modo di colpir non vsasse, che colui, ilqual dia con vna scure sopra d'vn legno, non farebbe altra piaga,che quanto è il luogo tocco dalla spada, doue le profonde e larghe ferite, che si fanno, vengono dallo strisciar che fa con esso la spada colui, che l'ha in mano, tirandola a se. nella qual cosa non gioua tanto la forza, quanta vna certa atti tudine che si da al colpo, doue oltre l'essercitio, necessario è, che: vi s'habbia più d'vna fiata pesato. Nella qual attitudine valse tato il Marchefe di Pescara, colui, il qual morì nel gouerno di Sicilia, che con un rouelcio tagliaua quattro torcie giunte infieme, e Mario Sforza il qual fu Generale della fanteria Toscana, mozzaua netro il collo vd vn bue. Ne s'haa credere, che quan Scanderbech e do il gran Turco fece il saggio della spada di Scanderbech, ad huom debole hauesse dato a far il saggio, ma perche non douea. egli sul colpir fatto quello studio, che Scanderbech hauea fatto, non gli riuscì a far le prone di Scanderbech; onde egli a Maumet, che si doleua d'esser da lui stato ingannato, accortamente rispose di hauerli ben mandato la sua spada, ma non già il suobraccio. Essendo dunque di tal fatta le meditationi, conviene a soldati bramosi d'honore porre cura e diligenza alle cose chehanno a fare, e veder bene quel che con le solite armi si possa far diguadagno, etuttauia in esse andare specolando, ritrouan do il meglio, facendo sopra di esse collegi e dispute per ritrouar ne il vero. E come Filopemene essendo in viaggio domandaua agli amici suoi quel che essi douesser fare, se in tal luogo dal ni-

mico fossero assaltati. 19. così tuttauia andar discorrendo con qual armi sia meglio opporsi alla potenza del Turco, con quali

Marchele di Pelchara agile con la l'pada. Mario Sforza.

proua della fua Mada.

EnoScareue.

ordinaze, co quali mescolameti d'armi, co qual numero di gen 19 lib. 35. e. te a piè e a cauallo, in che tempo, in che luogo, con quali vataggi, eartifici, che ficuramente tosto si accorgeremo quanto importa, o trascurati o pensierosi hauer posto mano a gli affari militari:in proua delle quali cose, questo solo soggiugo, che volendo Dauit render ragione, perche egli ne hauea saputo sopra tutti i suoi maestri, non nel rende altra, se non che le meditatio nisue erano state le testimonianze sdi Dio. a. & è cosa degna di a. sal. 1182 consideratione, quando per ordine dice, che egli si esferciterà ne comandamenti di Dio, & considererà le vie sue, & medite rà nelle suè giustificationi, & spesso va reiterando la legge diuina, i diuini comandamenti, e le diuine testimonianze esserta sua meditatione.

Dell'ostracismo pena honoreuole de Greci, della quale si possono seruire i Principi senza incrudelire contra coloro, che banno à sospetto.

# DISCORSO III.



Ove si cercal'egualità, & quella è tenuta per sonsmo bene di quella Città, o di quella Rep. oue ella si cerca; necessariamente segue, che ogni cosa, che eccede essa egualità, sia a quella Rep dannosa. Onde molti stimarono etiamdio vn'huomo d'eccel-

lentissima virtù per soprastar a gliattri esser dannoso. ma perche castigar vn'huomo, perche egli fosse grandemente virtuoso, sarebbe stato vn commettere vna grandissima maluagità; i Greci inventori d'ogni bel costume ciuile, & massimamente gli Ateniesi, trouarono vna pena honoreuole, qual conueni. Ateniesi inuen ua per reprimere il lor giusto o ingiusto sospetto, che essi ha- ton o nessero d'vna eccellente virtù, la qual pena era chiamata ostracismo; come se alcuno conoscendos pieno di molto sangue, & esser di gagliardissima complessione si scemasse del cibo, & costumasse cauarsi del sangue per non cader in que'disetti, ne quali fogliono cader molti per la molta robustezza delle lor forze. Il qual concetto par che si caui da Plutarco, il qual parlan do dell'ostracismo dice; che di questo come medicamento a

purgar

n Nella vita di Nicia.

cilmo.

2 Nella vita d'Alc.

car,405,

Pēriandro del Cofiglio di pa reggiar le îpighe. 5 li-11.c.253. Scipione Affricano di eccellentissima vir-

5 Liu, 1i.38.c. 478.

purgar la città soleua seruirsi il popolo a certo tempo ordinato. Ecosi confinauano per dieci anni fuor della città quel cittadino, ilquale auanzaua gli altri, o di gloria, o di ricchezze, o di riputatione, tanto che egli era haunto per sospetto nella Cit tà. I. Eche di questa pena altri che persone illustri non fosser Hiperbolo vi- puniti, il medesimo autore assai chiaramente il dimostra, quanrupera l'oftra. do dice, che Hiperbolo huomo scelerato, e maluagio cercando di far punir con quella pena vno di tre gran cittadini, che erano all'hora in Atene, cioè Feace, o Nicia, o Alcibiade, la forza, & la pena dell'ostracismo contra la natura sua cadde sopra il capo d'Hiperbolo, non soledo persone ignobili, e vili come egli esser puniti di quella pena. 2. Anzi egli altroue racconta, che scornatisi gli huomini d'hauer vituperato l'honoreuol pena dell'ostracismo nella persona d'Iperbolo, leuarono poi del tutto l'ysã za di quella pena, la qual fu cosi detta dall'ostraco, cioè da vna pietruzza, sulla quale il cittadino nel consiglio scriueua il nomê di quel cittadino, a cui voleua dar bando della città: e poste queste pietruzze in vn luogo della piazza serrato di cancelli, non s'intendeua la pena hauer luogo, se non passaua il numero di sei mila ostraci, nel qual luogo più leggiadramente, che al troue esprime, che l'ostracismo non era per punire i tristi, ma con più honorato vocabulo si chiamaua moderatione e pena di troppa alterezza, e di troppa grandezza; perche ciò era consolatione dell'inuidia degli huomini, la quale essendo tollerabi le cacciauano per dieci anni fuor de confini il dispiacere el dolore causato dalla grandezza d'alcuno. 3. Dell'ostracismo dice quasi le medesime cose Aristotile, mostrando che il fallo di que sta pena erano le ricchezze, i molti amici, o alcuna altra ciuile potenza; ne tace, che ella si desse infino a vn certo tempo determinato, se ben non nomina il numero de gli anni, & scusa il configlio dato da Periandro a Trafibulo di pareggiar le spighe. 4. ne Diodoro in ciò varia, se non che il confino dice esser stato di 15. anni. 5. I Romani, che io mi l'appia, mentre fur liberi, 4.lib.3.c.9 po- non hebber l'ostracismo; ma sentendo in Scipione Affricano virtù trapassante la conditione de gli altri; come ricorrendo all'ostracismo harebbono honorato la virtù di Scipione, escusato il sospetto loro, cosi conuenendo liberarsi in ogni modo dal pericolo, che parea che potesse arreccar loro cotanta virtù, ricorfero ad accufarlo sottomettendo cosi se stessi al carico del l'ingratitudine, come Scipione all'imputatione del rubamento dell'auaritia. 5. Chi è perito nell'istorie delle moderne Rep. se ben vi porrà mente, niuna altra cagione trouerà nella cacciata di

di Cosimo de Medici, che su poi chiamato padre della patria, Medici. che le molte ricchezze, i molti amici, e la molta riputatione, che egli s'hauea acquistato nella sua patria sopra tutti gli altri cittadini: di modo che si conosce esser sempre state vere le cagioni di questa pena in generar sospetto nei meno virtuosi; se bene ne i Romani, ne i Fiorentini seppero ricorrere a mitigarecon la dolcezza del nome l'asprezza della pena, potendo recar gran conforto a chi che sia il poter dire. Io son cacciato dalla patria mia per esser troppo huomo da bene, o troppo potente, o troppo amato da micicittadini Io mi vergogno da me mede simo d'hauer a fondar questo mio discorso sopra Nerone, e d'ha uer a mostrar a gli altri Principi, come con l'essempio suo habbiano in fimili casi a procedere nondimeno quanto da vn canto torrà di credito ad esso, la persona di si scelerato Principe, cosi l'aggiugnerà forze e vigore, douendo ciascun dire tra se medesimo. Se Nerone, che su il più crudel mostro del mondo Merone Impimostro crudel ciò sece, quanto piu conuien farlo à me, che son Principe Chridel mondo. stiano, tenendo ne miei sospetti vna via di mezzo, per la quale io rimanga sicuro, caltri aguisa di quei gran cittadini Ateniesi altra pena non portiche d'vn tacito e honorato sbandiggiamento, e l'istoria è tale. Noi habbiamo detto altrone, che Giulia figliuola di Druso si maritò a Rubellio Blando 6. di que sto matrimonio nacque Rubellio Plauto, ilquale per esser pro- 6 lib. 6. disc. 6-Rubellio. nipote di Tiberio, e giouane stimato di valore e d'ingegno sì per la seuerità de costumi, e sì per la famiglia honoratissima che teneua, in vn caso ché accadde in Roma, che apparue la cometa, onde parea che annunciasse la morte di Nerone, discorrendosi nella città del successore, subito si ricorse col penfiero a Plauto, come degno dell'imperio, oltre l'altre cagioni per lo parentado de Cesari. questa fama su accresciuta, perche trouandosi Nerone a Subbiaco, fu dalla saetta gittata la sua viuanda, e la sua tauola a terra, che per essere ciò succeduto ne" confini di Tigoli, onde traca Plauto l'origine della sua samiglia, tanto piu parea che per volontà degli Dij gli si promettesse l'imperio. Nerone ancor che in tanto suo pericolo non sece altro, che scriuer a Plauto, che prendesse riparo a casi suoi e liberassessi dalla sciocca turba, che sì sconciamente gli daua carico, & che per questo hauendo egli i poderi de gli auoli. fuoi nell'Asia, quiui si ritirasse, one sicuramente e con tranquillità attendesse a godersi la sua giouanezza. 7. Io non veg 716,146,1011.60 go cosa che più si possa assomigliare all'ostracismo di questa, anziella è piu ciuile dell'ostracismo, poi che Plauto a parola,

è non per decreto publico è confinato nell'Afia per la molta ti putatione e opinione ches'haueua di lui. Non è dubbio alcuno, che i Principi de nostri tempi per lo piu sieno piu mansueti di quelli antichi nondimeno è cosa marauigliosa il considerare in alcune cose, quanto alcune volte quegli antichi piu de nostri moderatamente si portassero, come si vide in Augusto, il sillano della quale sapendo, che D. Sillano della famiglia de Giunij hauca co messo adulterio con una sua nipote, non sece altro, che fargli in tendere, che il priuaua della sua amicitia, ma bellissimo è quel, che dice nella proposta materia Tacito, che intendendo Sillano per questa separation d'amicitia esfergli in vn certo modo accennato l'esilio; exilium sibi demostrari intellexit, senza metterui indugio in mezzo, sel prese da se medesimo, ne prima che sotto 8 lib. 3, ca. 42. l'imperio di Tiberio fu restituito alla patria. 8. Questo è vn certo secondo essempio dell'ostracismo regio, non condannar gli huomini con la vergogna dell'esilio, ma con altre parole accen narli l'esilio. Fu inselice Augusto nell'honor delle donne della Giulio Anto- sua casa, & spesso hebbe a sentir di questi tormenti, che fierame nio adultero di Giulia figli te l'afflissero. Tra gli adulteri della sua figliuola Giulia fu Giulio Antonio, ilquale egli impatiente di tanti oltraggi fece final-L'Antonio ma mente morire, della sorella del quale restò vn giouanetto chiamato.L'Antonio; ilquale non sofferedogli il cuore di vederlosi appresso, parendogli d'hauer sempre innanzi a gli occhi il zio che cosi notabilmente l'haueua offeso, non già punì, o in altro fiero modo incrudelì contra dilui, ilquale era innocete, ma fot to colore di mandarlo a studio, con l'effetto il confinò in Marsi lia; ubi specie studiorum nomen exilij tegeretur. 9. Eancor costume di Principi, e quasi vna quarta specie d'ostracismo, leuarsi dauanti coloro, de quali hanno alcun sospetto, ouer odiano, sot to colore di mandarlia gouerni; come fece il medefimo Nerone di Ottone sospetto nell'amor di Poppea, ilqual con' titoto in Portugal lo di legato, l'andò a cacciar via in Portogallo. in provinciam Lu-10 lib. 17. car. sitaniam specie legation s seposuit. 10. Muziano non vedendo via di poter alla scoperta leuarsi dinaanzi Antonio Primo, hauendolo di molte lodi ripieno in Senato, nol lasciò in segreto mo al Gouervoto di promesse, accennandoli il gouerno della Spagna Cite-11 lib. 20.car. riore, onde già s'era partito Cinnio Rufo. Citeriorem Hispaniam ostentans discessu Cluuy Rust vacuam. 11. Et di que Centurioni e Tribuni, i quali amauano Britannico, alcuni furono rimossi per speciem honoris. 12. Et Galba si tiraua dietro Virginio leua-

Volentieri io mostrerei a Principi modi di beneficare altrui

uola di Augudato a studio in Marsilia.

famiglia .de

Giunij.

# lib44.c.51.

Ottone Imp. mandato lega Antonio pri-

no di Spagna.

186.

12 lib. 12.**c.\$1.** 

13 li.17 le.129. tolo da gli esserciti di Germania per simulationem amicitia. 13.

non folo con l'apparenza, ma etiamdio di cuore e con tutto l'animo, ma come disse quel poeta, che l'vecider tosto è vn certo modo di pietà; cofi sia vn modo di benisicar altrui, auuisarlo che da se stesso si licui da pericoli, e far in guisa, che benche con altre parole intenda qual sia la tua volontà; o pur sotto velo di studi e di gouerni, che è ancor meglio procurar l'altrui beneficio, mentre gli si desidera ogni male.

Quanto è sciocca cosa prometter dise, quel che dalla fortuna, o da altro accidente può dipendere.

# DISCORSO IIII.

Enendo a morte in Inghilterra Verannio Capi- Verranio Ca tano a guerra in quella prouincia per Nerone, pitano in Inhuomostato reputato mentre visse di somma ghilteria. s seuerità, si scoprì nel fine della sua morte pam bitioso, hauedo nel fine del suo testamento fat

to scriuere; che egli harebbe soggiogato a Cesa re questi paesi, se egli fosse no piu che due anni soprauiuuto. Di ce Tacito. 1. che si scoperse ambitioso, ma secodo il mio auniso si farebbe anche potuto aggiugnere per imprudente, percioche come che Verannio valentis huomo stato fosse; chi gli era entrato malleuadore per la fortuna, che colta la misura appunto di due anni hauesse creduto d'essersipotuto insignorire di quel la prouincia; perche mi par veramēte aureo, & da no lasciarlosi mai cader dalla memoria quel sauio precetto di Salamone No ti vantar mai delle cose di domani, perche tu non sai quel che il seguente giorno può partorire. A tempi de padri nostri notabil mente errò in questo Lautrech Capitano de Francesi, & su l'error tale; che egli ne perdè la vita & la riputatione, & il suo Re l'effercito e il regno di Napoli; onde possono le genti accorgersi di che qualità sieno così fatti falli. Trouadosi egli alla difesa del lo stato di Milano, scrisse al Re per sue lettere, che dormisse sicuro; imperoche egli senza alcun fallo vieterebbe a nimici il passo dell'Adda. Non li riuscì quel che promise. 2. & do- 2 Guich,19. nendo da questa esperieza esser diuenuto più cauto, e accorto, 157. corse in contrario a commetter il secondo fallo, promettendo in processo di qualche tempo al Re che egli il qual si tro-

glierebbe. La qual promessa su di tanta forza, facendolo star ostinato a non si leuar dall'assedio contra il parer deglialtri Capitani, per non far da se stesso falso il sno giudicio, come pru 3 lib. 19.cart. dentemente notò il Guicciardino. 3. che si lasciò sopraggiugnere dalla cattina fortuna. La quale disordinando i consigli fuoi, confumatogli l'effercito, e finalmente condotto a morte lui medesimo, mostrò con quanto sondamento i mortali di lei Lautrech suo alcuna cosa per vera si possan promettere. Ma Lautreche Ve-

errore,

rannio erano con gli efferciti in sul fatto; che diremo di coloro: i quali senza esser arriuati ancor in campo, già predicono, e preueggono quel, che hanno a fare ? Sono forse eglino degni di maggiore scusa,o di biasimo? Non è facil cosa a dire, quanto fan bene a questo proposito quelle belle, e prudentissime parole di L. Emilio. 4. contra il suo temerario collega Terentino Varrone vantatofi, che quel dì, che prima s'incontrerebbe con Anibale, verrebbe a giornata seco, percioche egli dicea ma-

rauigliarsi in che modo vn Capitano senza veder il suo essercito, e quel del nimico, seza conoscer il sito del luogo, e la natura del paese, standosi dentro le n'ura di Roma potesse sapere quel che gli sarebbe bisognato di fare, quando era armato, e potesse anche predire il giorno, nel quale a bandiere spiegate s'hauesse a combattere co'nimici. Egli dal canto suo non esser mai per approvare innanzi tempo questi non maturi configli:i quali fo no più tosto dalle cose offerti a gli huomini, che non dagli huomini possano esser dati alle cose. Il darsi parimente a credere, che vna cosa non condotta a fine, s'habbia per finita, fa che altri diuien negligente, pensando ad ogn'altra cosa, che a quella, che per chiamarsi finita conueniua, che con ogni seruore s'attendesse a finire. Onde fu detto de Germani. non dum vi-5 Tac.l.20.ca. Moria, iam discordia erat. 5. Scrive Plutarco, che Pompeo ha. Pompeo cade uendo trouato, che Lucullo essendo ancor viuo Mitridate haper Erroreche uca distribuito gli honori, e gli vshci del regno, che non hauca finito d'acquistare, co' suoi fortemente nel biasimò; nel qual er-

b atima in Lu-

soldati, come se hauesse vinto il nimico; il quale era tuttauia Signore del Bosforo, e si trouaua con essercito non disprezzabi 6 In Pompeo. le in campagna. 6. Questo medesimo disetto par, che biasimi Cesare in tutti que' grandi Romani, i quali si trouauano contra di lui nell'essercito del già detto Pompeo, dicendo, nec quibus rationibus Juperare poffent, sed quemadmodum vii victoria deberent

rore mostra nondimeno, che cadde poco di poi egli medesimo, ordinando le prouincie, e compartendo i gradi a Capitani, e a

cog ita-

cogitabunt. 7. Non pensauano in che modo e per qual via ha- 7115 t. debel. uessero à vincere, ma tutti i lor pensieri eran posti in discorre- ciu.c.200. re, come s'haueano a seruir della vittoria. Nel qual errore mostra finalmente esser caduto l'istesso Pompeo, hauendo detto in configlio, che i nimici senza alcun fallo sarebbon vinti. Errore veramente notabile negli huomini grandi, non per la perdita, dipendendo i nostri anuenimenti dalla volontà di Dio, ma per che dimostrando ignorare la potenza della fortuna, la quale è essequitrice de diuini comandamenti, follemente si dano a credere d'hauer vinto. Onde alla miseria, che soprastà loro dalla occulta forza del fatto, s'habbia ad aggiugnere lo scherno, ll qual forge dal fonte della loro arroganza. Già si vedeano, dice Tacito, trestatue laureate in Roma, & ancora Tacfarinate scor 8 lib. 4. c. 47. b reua l'Affrica. 8. & altroue, Classico perdendo infingardamente il tempo, attendeua a godere come s'hauesse acquistatol'ini- 91b.20,6,193. perio. 9. Et Peto scriue lettere a Nerone, quast confetto bello. 10. 10 li.15.6.110. Da che l'Imp.s'aunide effere schernite da barbari, quando man darono a domandarli quel, ches'hanean tolto. 11. & altroue. Gli altri Capitani mentre hanno la guerra per finita, fecero il fi ne loro notabile. 12. a questo scherno soggiacque Libone, ilqua 12 lib. 19. c. 577 le hauendo promesso a Pompeo di vietar a Cesare il soccorso di Brindisi, fu costretto con vergogna di partirsene, ed'abban-13 Ces. de beldonar l'impresa. 13. E per questo no è punto da beffarsi di quel ciulib.3. catte volgar prouerbio, che non s'ha mai a dir quattro, se non s'hanno nel facco, contenendo fotto la ignobil corteccia di si semplici parole sentimento più profondo e importante, che a prima vista non pare.

11 Iui.c. 1132

Delle grida, che i Romani leuauano nella battaglia.

# ISCORSOV.

S Оме in vn velo candidissimo di bisso ogni pic. cola macchia si fa manifesta, done in vn pano, nel qualesieno molte brutture, che ve ne sia vna più o meno no apparisce, così nell'ordinatissima militia de Romani legrida, che si leua Grida Vsate noda soldati nel cominciar delle battaglie era Romani ne no molte volte inditio della perdita, o della vittoria, in vn mo battaglie.

do o in vn'altro, che fosser fatte. Il che fa parere maggiormente! quato si allotana da ogni buono ordine la militia de nostri tepi, nella quale il considerar queste cose, o altre di simil qualità sarebbe riputata opera leggiera, e inutile; come quella nella cui confusione, & nelle cui tenebre vna più che vn'altra discordan za non si può riconoscere. Questo costume Romano meglio, che in niuno altro luogo fù espresso da Tacito nella persona de gli Inglesi; quando ancor essi vantandosi e minacciando diceuano, che i Romani non erano per sostenere lo strepito e il gridore di tanti soldati, non che l'impero, e le mani, Ne firepium quidem & etiam orem tot militum, nedum impeius & manus perlaiu. 1 li.14.c. 103.b ros. 1. Il che fu prima detto da C. Sempronio Bleso Tribuno arringando contra Fuluio Flacco co dimostrare, che egli hauea a tale l'effercito Romano ridotto; che non che l'impeto, ma ne le grida era per sostenere de Cartaginesi, nec impetum modo pano rum sed non clamorem quidem sustinere possent. 2. Ma perche alcu-2 Liu. lib. 26. no non istimi quello esser vn modo di dire così fatto e bene sen tire quel che dice Irzio; ilqual afferma, che l'affronto e il gridore sono di quelle cose, che più sbigottiscono i nimici. Cong essus & clamor, quibus maxime hostes conferentur. 3. Ma quel che dice Liuio à luogo molto eccellente à fondar questa nostra intentio ne. Clamor indicium primum fuit, quos res inclinatura effet, excitatior crebriorque ab hoste sublatus, ab Romanis dissenus, impar, segnis, sepe iteratus, incerto clamore prodidit pauorem animorum. 4. Il gridore fù il primo fegno doue la cosa andasse a parare alzato dal nimico con più commouimento e più spesso; quel de Romani essen do dissonante, ineguale, fiacco, e spesso resterato con l'incerto gridore manifestò la paura de gli animi. Questo aggiungo d'in certo, che vien dato da Liuio al gridore, è ancor dato da Tacito per yn mal fegno nell'effercito d'Ottone contra Vitellio dicen-5 li.18.c.151.b do. incertus pindique: clamor accurentium. 5. Nella vltima battaglia che passò tra Scipione, & Anibale pur troppo chiaro è fuor di dubbio si vede esser vera questa massima da me addotta, de l le grida de soldati dicendo Liuio. A questo s'aggiunse vna cosa a dirlo di piccol momento, ma di grande a metterla in opera, il gridor leuato da Romani fu eguale, e per questo maggiore e piu terribile, le voci de nimici come di genti di diuerla fa-611.357.6. 357. uella fur dissonanti, dissone illis. 6. come incontrario mal fu per Romani il dissonante gridore dell'essercito di Flamminio, ilqual congiunto con l'inosseruanza de gli ordini su segno assai manifesto del fine, che hauesse ad hauer quella giornata. 7. 7 lib. 11.6106, E Tacito parlando de Germani, che erano a petto de Romani,

dice;

C. 274.

3 de bel. Hifp. G, 229. b

4 lib, 4.c.77.

dice; che pasteggiando eglino con lieto canto, e con terribil suo no riempieuano le valli e i colli vicini; doue i Romani con deboli fuochi, con voci interrotte, e più fenza fonno, che vigilanti se ne stauano o errando ne'padiglioni,o sparsi a giacere nel vallo, oue quelle interrupta, ucces sono molto simili quelle dissonan ti. 8. Et ciò era; perche non ueniuano da buon coraggio, co: 8 lib. r. car. 153 me in Firenze in volgar prouerbio si dice, a colui non crocchia Prouerbio. il ferro, perche segno è, che sia tenuto da buon polso. All'incontro quando Sacrouiro staua per azzusfarsi con Silio, non con molta letitia furono ascoltatili ragionamenti di Sacrouiro, ea conforti di Silio fu alzato vn grandissimo gridore. Ingens ad ea clamor. 9. Questo gridore àlcune volte, e quasi il più s'andaua 9 lib.3, cat. 38; reiterando nell'ardor della zuffa; ma quando la battaglia era intensa, e dubbia, s'attedeua senza grida a menar le mani; come auuenne vna volta tra Sanniti e i Romani, vt neque clamor, ut pri mo semel concursu est sublatus, iteratus sit. 10. All'hora era sopratut 10 liud. 8. reit, to spauentoso, quando impensaramente altri sel sentiua dalle spalle, come nella medesima battaglia poco dopò auuenne a Sanniti. Ne Cesare si vergogna di dire, che molto a sbigottire i fuoi valse il gridore, che su sentito de nimici alle spalle. multum ad terrendos nostros ualuit clamor, qui post tergum pugnantibus extitit. 11 11.7. de bet, 11. Alcune volte si leuauano le grida non per lo fine, che si è gal. 110, b detto di commouer l'ardire, e l'impeto ne gli animi de combattenti, ma per dar segno che alcuna cosa fosse fatta, come si fece in vna battaglia co'Celtiberi. Clamore non tantum ad ardorem pugna excitandum sublato, sed etiam vt qui in montibus erant, evaudirent, 12 hu. lib. 40. 12. o per significar alcun pericolo, in che altri si trouasse, clamo- c.507. re significantibus ab ea quoque parte rem in discrimine esse. 13. Quan- 13 Tac. lib.20. do l'ardir de nimici era grande, e con le lor grida impetuose, e terribili haucan messo paura a loro auuersari, non solo non si rispondea loro co la medesima serocità nella guisa che si è mostrato nequaque par a legionibus cohortibus que redditur clamor. 14. ma ne pur rendeuan il grido, come auuenne a gli stessi Romani messi in fuga da Galli. ne clamore quidem reddito integri intattique sugerunt. 15. Alcune volte suor degli essempi detti si leuauan legrida, quando s'approuaua alcuna cosa, chedal Capitano fosse stata detra, come a conforti di Sex. Tempanio secero i Ca ualieri Romani smontati a piede. Cum clamore comprobata co- 16 li.4.car. 77. hortatio effet. 16. Da che si vede che hauedo il Consolo M. Oratio confortato i suoi soldati a deliberare quel, che volcano chesi facesse, o menar la guerra che haucano co'Sabini in lun-Difc. Ammir.

go, ò venir alle mani soggiugne; se pur cosi vi piace, e in voi è sidanza di far bene fatte, che quel gridore, che sete per leuar nella battaglia mi dia hor fegno della volontà e valor vostro. agite, dum clamorem, qualem in aciem sublacuri estis, tollite hic in-

17 lib. 3. c. 61.

dicem voluntatis, virtutisque vestra. 17. Sono più volte andato tra me discorrendo, che grida poteano esser queste, e perche si truoua gridore congiunto con conforti, come disse Salustio, clamor permixtus exortatione. 18. quindi io auuiso, che fosser grida senza voci articolare, o al più di poche voci ouer sillabe,

Strida de Tur. chi.

18 de bel. Iug.

come fanno i Turchi gridando alla alla; e ciò mi fanno anche eredere gli aggiunti che gli si danno di dissonante d'ineguale, ed'incerto e d'altrititoli, che gli si son dati, come su anche detto pauroso. clamore pauido suorum exaudito. 19. e al-20. Tac.lib, 17. troue prospero. 20. Se di mondane e prosane battaglie parlando, mi sarà conceduto innalzarmi alle sacre e diuine, e di quel combattimento far parola, che il figliuolo di Dio hebbe

19 liuili. 38. c. CILOS,b.

> con la morte, anzi perche bene è, tra li non sacri ragionamenti,ma ben leciti,& permessi, delle diuine opere andarci tal'hora rammemorando, non senza alto mistero que sagri historici no tarono, che le vltime parole mandate da lui auanti la morte fu rono con voce grande, imperoche non hauendo gli ordinarij morienti lena in su l'estremo a formar voci di grande spirito,

vollero dinotare hauer egli ciò potuto fare, essendo stato in arbitrio e possanza di lui, e non della morte il morire. E è cosa molto si confa col nostro pensiero, che doue tre euangelisti dicono voce grande. 21. San Paolo della me-

desima cosa ragionando disse, clamore valido. 22. alluden-

do in vn certo modo al clamore che rendono i

folda- >

ti

valido, o pauido, o prospero come si è dimostra-

to.

It. Matth. 27.Marc. ts. Luca 21. 23,Ad Hebr.ca

į .17

Dell'esperienza dell'arte militare.

# DISCORSO VI. 13: 11 " 1. " ... Die . . C.

Vetonio Paolino gran certezza hebbe di vincere in Inghilterra, quado vide il modo con che i soldatis'apparecchiauano alla battaglia, per la molta esperienza, che haueano delle cose mi litari. & multapraliorum experientia. 1. Poco ad- 1 lib.14.c.104 dietro si è parlato delle meditationi, lequali se-

guono l'esfercitio, hora connien parlar dell'esperienza, saquale va dietro alla meditatione, laquale andremo adombrado il me glio che per noi si potrà per mostrar, quanto s'ingannan coloro i quali stimano di saper l'arte militare, perche cingono spada, o perche habbian veduto vna o due guerre, non sapendo quanto importi di poter dire, che vn soldato sia sperimentato; che è il perfettamente sapere, canche hauerlo posto in pratica tutto quello, che appartiene alla militar disciplina. Et per abbatter per la prima cosa l'opinione di coloro, i quali sono nella credenza già detta, di esser fatti soldati in veder due guerre, teggione de odasi quel che dice Irtio oue Oppio, che hauendo Cesare tre simile elle velegioni di fingolar valore la settima, l'ottaua, & la nona, & terane. oltre a queste l'vindecima di somma speranza, & di scelta giouentù, & la quale hauca già militato otto anni, nondimeno sogv giugne, che non s'hauea ancor ella acquistato quella riputatio-b ne di antiquità, che qui vuol dire esperienza, & di valore che l'altre. 2. Perche io mi lasci ben intendere dico; che si come 3 lib.8. de bel, yn giouane dopò hauere studiato di apprender l'arte della medicina per parecchi anni, & con le molte vigilie, & meditationi diuentato già Dottore in quanto alla scienza; conviene non. dimeno di adoperar quell'arte per molti altri anni per diuentar buon medico in quanto all'esperienza, onde in vn certo modo si potrebbe dire, che l'addottorato in medicina non ha rebbe a punto fatto nulla nel fine del suo studio, se non Incominciasse a medicare; cosi il soldato dopò hauer apparato qua to è possibile di poter sapere negli essercitij militari in tempo della pace, all'ombra come si suol dire, egli a punto non ha fatto nulla, se non mette in opera questi suoi essercitij co'nimici, co'quali si sa daddouero, che è la vera esperienza. Quan

grande ftretta de Nerui.

2 lib. 1.de bel. gal. c. 27.

cefare è in do Cesare parla delle tante difficoltà, che in vn tratto gli si fenella battaglia cero incontro nel fatto d'arme de Nerui, due cose dice esserlistato di giouamento grande; la scienza, & l'vso de soldati. Scientia atque vsus militum. 2. Chi non tocca con mano che è quello che teste si diceua, che bisogna chi vuol esser medico, hauer bene studiato e addottoratos in medicina, & poi hauer molto ben praticato, & essercitato quell'arte; ma sopra tutto è da ponderare le parole, che seguono di Cesare alle sopradette, che essercitati nelle passate battaglie, quel che a ciascuno era mestier di fare, non meno da se medesimi sel sapeuano imporre, che se da altri fosse stato loro ordinato; Il che in yn simil caso, che i Romani furono assaliti da Sanniti, fu detto da Liuio, che per riconoscersi i soldati infra di loro nell'antica discipilina della militia, già senza aspettar comandamento d'alcuno, da se stessi s'andauano ordinando alle squadre. 3. Iquaiiduc luoghi son degni da esser veduti, & con-3 li.9. car. 161. siderati diligentemente da ciascun, che tratti di ciò. Ma il fatto stà, che noi non habbiamo apparato l'arte, & già brauja: mo dell'esperienza; ma à costoro bisognerebbe far vedere quante cose conuien disapere a vir soldato per farli accorgere di quante cose mancano coloro, i quali essi chiamano soldati, come auuenne a Siface Re di Numidia, a cui essendo mandati da Scipione tre Centurioni per trattar lega tra esso e i denza militia Romanijaccettata l'amistà, & cominciato infra di loro a trattarsi del modo, che s'hauca a tenere circa il tirar la guerra innanzi, dice Liuio, che vdito che Siface hebbe il parlar di que". vecchi soldati. s'accorse al paragone di si ordinata disciplina di quante molte cose egli era ignorante. Vi vecerum militum. verba audinit , quam multarum rerum ipfæ ignorans effet ex: 4 li. 2. car. 256. comparatione tam ordinate discipline animaduertit. 4. Ma Si-

Namidia s'accorge della pru Romana. . .

Siface Re di

a piedi ..

face in questo fu sauio, che accortosi dell'errore in che viuea. prego i Romani, che gli mandassero vn de loro soldati per-Numidi buoni ammaestrar i suoi Numidi, i quali non sapeano far il mestier della guerra, se non a cauallo, à essercitarsi, anche a far il sant. te a piede; perche i suoi pedoni. & fanti che hauea sidi che la Numidia abbondaua, era a guisa d'yna turba ignorante; & scapestrata. Quindi è, che dall'hauer i Romani ne loro essercitisoldativeterani, o soldati d'altra qualità, era vna differenza così lontana, come è lungi posto l'oriente dall'occidente. Onde su notabile brauura di quel soldato vecchio, il quale riputato da Labieno per nouitio, & chiamatolo ferocetto; egli leuatosi il morione dal capo per esser meglio co-

nosciu-

mosciuto. Hor tiaccorgeraigli disseo Labieno; se io sono ve- Labiano a 123 terano della decima legione, o seio sono nouitio. E si piace- vecto. uolmentegli auuetò il pilo addosso, che se non hauesse colto al petto del cauallo, l'haurebbe mal concio. 5. onde i fatti de 5 de bel afre nimici erano in un terror grande. Edegno in tal consideratio ne d'esser veduto quel discorso, che passa in senato tra Tiberio Sempronio, e L. Minutio intorno che soldati s'hauessero a tenere in Spagna nuoui, o vecchi, & chiaramente Sempronio dice, che il disprezzabile nouitiato era atto a far ribellarequalunque mansueto barbaro; & per questo innanzi tratto filascia intendere, che se saranno rimossi i soldati vecchi, egli si ritirerà negli alloggiamenti da verno, ne opporrà al serocissimo nimico il nuono soldato. loca pacata me ad hybernacula electurum, neque nouum m'litem ferocissimo bosti obiecturum, 6. Per questo non fu scritto in vano quel combattimen- 6 liu, lib. 40.82 to, che passò tra vn veterano, & vn Elefante. 7. apparendo 7 de bellasti. e. in così fatti accidenti qual fosse il valore, e la risolutione nel 164. pigliar de partiti de ueterani. Et Labieno, il qual come soldato & capitano pratico sapea benissimo quel, che importasfe hauer foldati vecchi, o nuoui, diceua a Pompeo, benche in ciò fallasse. Che non volesse darsi a credere, che l'essercito di Cesare fosse quel medesimo, col quale egli hauea vinta la Francia, & la Germania; perche quelli eran tutti mancanti nelle passate guerre, ma essere essercito di genti raccolte di quà e di là, come il bisogno hauca ricercato, & per questo non da farne quel conto, che di veterani s'harebbe hauuto a fare. 8. 1 de bei. eine In che modo dunque potranno esser mai buoni gli esserciti no- lib.3, car.301. stri, i quali non solo mancano di questa esperienza, ma non hanno anche l'intera scienza? ma per dimostrar meglio questa differenza d'hauer soldati in vn modo ad hauerli in vn'altro, proseguito con vn essempio molto atto a dimostrare la notabilità, & singolarità di tanta disuguaglianza. Erano alle mani di Scipione capitati alcuni soldati di Cesare; a quali detto che perdonerebbe loro la vita, & darebbe loro stipendio, se seguitassero l'insegne sue, assicurandosi, che ssorzati da conforti dello scelerato capitan loro hauean preso l'armi contra la patria; vn centurione capo di essi li rispose in questa maniera . Scipione (imperoche Imper. non ti chiamerò io) per cotanta cortesia che tu mi Vsi, essendo per ragion di guerra tuo prigione, chemi prometti la vita & la saluezza, io ti rendo immortali gratie, & forse m'indurrei a riceuere il fauore, se consomma sceleratezza non sosse congiunto. Ma Disc. Ammir. come

come prenderò io l'arme contra à Cesare mio Capitano, sotto ilquale ho hauuto grado nella militia, & contra quell effercito per la cui riputatione, & per la cui gloria trentasei anni ho com battuto? Questo in vero non sono per far io, e te grandemente conforto, che di quella impresa ti rimanghi. Il quale affine che tu conosca contra quali genti combatti, se prima non hai fatto di loro alcuna pruoua, falla al presente. Scegli de tuoi soldati vna coorte di quelli, che ti paion migliori, & mettila incontro ame, & io di questi miei commilitoni, che sono in tua balia non prenderò più che dieci, allhora del valor nostro conoscerai quello che dal tuo essercito ti possi sperare. 9. Hora tre cose notabili io scorgo in questo centurione, la seuerità di non adulare colui,in cui arbitrio era di veciderlo, come poi fece, la fedegrande verso il suo Capitano, della quale ne per tema dell'istessa vita si vuole spogliare; & l'ardir marauiglioso di non piu che con dieci compagni combatter con vna coorte. Ma fermãdoci in questa vltima, chiara cosa è, che vna coorte non s'intendea esser mai meno di 500. soldati; ma quando paresse altruistrano, che con dieci volesse combattere contra cinquecento, & per coorte si volesse intendere vna squadra cosi fatta, non si può sicuramente intender di meno di cento soldati. Hora che pensiero si facesse questo centurione di combatter con cento, è degno da considerare, perche alle parole, che ei disse si vede, che non sono i concetti suoi da huomo debole, ne di tali huomini si sarebbe posto a parlar Cesare. Et benche alcun potesse dire, che alle parole, che egli hauca detto potea sapere, che cigli andaua la vita, poi che hauea voluto dirle, & per questo era meglio in ogni modo morir con l'arme in mano; dico, che io non posso acquetarmi a questa risposta, non essendo credibile, che huom tale parlasse da matto, & da disperato; ma con ragione, & con ottimo fondamento: & ricordando a questo proposito l'abbattimento dell'elefante, dico, che quel vetera-

no vedendo vn ragazzo difarmato esfer calpestato dall'elefante, haurebbe potuto dire; tuo danno, ma non gli bastando il cuoreessendo armato, & veterano innanzia gli occhi suoi di veder quel macello; si sece animosamente incontro l'elefante.

9 de bel. Afr.

Riefante pugan col Vetera no.

to

to il soldato, con grandissime strida & mugiti correndo si ritirò tra gli elefanti; come dunque si vede, che non potendo ragio neuolmente v n'huomo contender con vn elefante, ma con l'at te vi contende, & sa di modo che il mette in suga, così si ha a credere, che alcuna cosa hauesse tra se divisato questo centu- 123 rione, mettendosi a combattere con cento; che almeno non del tutto fosse apparita temeraria la sua proferta. Et non biso gnando entrar a parlar di forze corporali; perche da vn'huomo a vn'altro non è mai molta differenza, ne che si trattasse di combatter a cauallo, doue potca forse esser maggior vantaggio, essendo fanti a piè, resta che noi vediamo, in che cosa essen do dieci,o vndici possano non dico combattere, ma far vn poco di resistenza à cento; quando non sossero pur 500. Et chiara cosa è, che noi habbiamo da vno de gli Orazij alquanto di spira glio, come vno possa atterrare tre huomini, il che sece egli mettendosia fuggire dauantia i tre, arbitrando prudentemente nel l'animo suo, che diuidendoli facilmente gli potea venir fatto. come gli venne, di leuarglisi dauanti, vecidendone vno per vol ta, & non tutti tre insieme. 10. Ogni cosa conduce a fine chi è 10 Liu, sib. r. copioso di partiti. Cesare vedendosi auantaggiar notabilinete c.9.10. di caualleria di Pompeo, rifuggi ad vn configlio, il quale riusci dira fanti fra ottimo, che fece esercitare alcuni fanti, i quali erano veloci cor- Caualli. ridori tra i caualli, e in guisa li ammaestrò, che mille de suoi ca ualli conditida questi fanti a piè in fra di loro, non dubitauano di vrtare con settemila caualli di quelli di Pompeo. 11. Ha- 11 lib.3 de belo rebbon potuto far vn cerchio a guisa d'vno spinoso, talche re-ciuil.c.2003 stando difese le spalle, che rimaneuano dentro del cerchio chiu so dalle proprie persone, ne altro che le spade mostrando, ne potendo gli auuersari per esser di numero molto maggiore venirli addosso in quel maggior numero, se non quanto era capace a circondare quel cerchio, haurebbe in tal caso colui hauuto ad hauerne il meglio, ilquale era di maggior valore, & non chi era di maggior numero. A molti altri partiti farebbono potuti ricorrere, i quali non sono veduti da me. Et perche tuttauia a ciascuno apparisca quanta speranza e forze habbiano gli huomini molte volte a collocar nel vigore dell'animo, miseruirò di quel bello essempio, che ci da Cesare di 220. tironi, & di poco meno di 220. veterani. Gli vni & gli altri de quali soprafatti in mare da maggior numero de nimici, non hanno speranza alcuna di salute; onde itironi sbigottiti s'arrendono, & contra il giuramento sono tagliati a pezzi. I veterani con buone parole attendono a menarin lungo le condi-

 $\mathbf{X}_{-}$ tioni rz.l.n de bel.

Soldati Italia ni come poter E instruire, tioni e i piatti, sono a bello studio sopraggiunti dalla notte, com l'aiuto della quale sforzato il padrone della naue a metterli a terra,& eglino ricoueratisi in buon luogo, non solo la mattina non riceuono danno, ma vecisi alquanti de nimici, si conducono a loro amici a faluamento. 12. Estato detto da alcuno, che hauendo noi pace in Italia, vn principe Italiano non potrebbe mai in questo modo hauer soldati esperimentati A che rispon do; che se in Italia non è guerra, ve n'è suori; & non veggo, perche i soldati Italiani quado fossero ammaestrati nel modo, che hanno à essere habbiano ad hauere minor riputatione de gli Suizzeri, de Tedeschi, o d'altre nationi, che con stipendio so no da altri principi condotti a militare a seruizi loro. Quando dunque vn principe Italiano hauesse tanti soldati, che ne potesse mandar fuori, e accomodarne vn principe suo amico, facendo con la protettione che terrà delle sue genti assegnate co' lor ordini, & sotto i lor capitani, pagarle da che si muouono della lor città finche vi fieno ricondotte, molto sufficientemen te mi parrébbe, che senza dann o del principe, & con vtile loro porrebbono in vso quella dottrina militare, che per tanti anni hanno apparato in casa. Et se mi si replicasse,& quando no sosse guerra in alcun luogo; & io risponderò loro. Che piacesse a Dio, che venisse secolo tanto felice, che fatte de corsaletti & de morioni & dell'altre armi zappe & aratri non hauessimo à pen far mai ne a guerre, ne à essercici militari; ma vedendo per eon tinuata pruoua: che il mondo non istà mai lungo tempo in pace,& che se tu desideri di starui, si truoua chi non vi ti lascia stare; è bene & necessario per gli auuenimenti, che possono auuenire, che vn principe si troui armato, & armato di modo, che hauendo soldati scelti & essercitati non solo si possa difendere da chi viene ad assaltarlo, ma antiuedendo molti mali, che in in ispatio di tempo potrebbon succedere, farsi incontro à que' mali; replicando quel che altre volte si è detto, che Alessandro Re di Macedonia signore d'vn piccolo Regno, per questi s'insignori del grandissimo, e nobile Regno di Persia; & pose ne suoi fuccessori quella monarchia, che per lo spatio di 300. anni sece; con tanto splendore risuonar per tutto l'armi Macedoniche.

Alefandto ma gno come fi fa grande, Chi riguarda al bene vniuersale, non dee sbigottirsi per gli incommodi de particolari.

## DISCORSO VII.



A R E volte io ho veduto farfi vna legge, ò proporsi vn partito; che alcuno non si lieui da par te,& dica nascerne questo, & quello inconueniente. Et spesso auuiene, che gli huomini restă do mutoli per non sapersi che rispondere, alla cosa proposta non si dia compimento. Il quale

errore nasce, ò dal credere, che vna cosa non può esser buona, la qual habbia alcuna oppositione, ò dal no hauer fermato que sta opinione nell'animo; che il bene vniuerfale debba esser preposto al particolare. L'vna, & l'altra delle quali cose è fassa. Im le chi risguar-peroche, che cosa può essere nelle attioni de gli huomini cosi in sbigottire de' teramente perfetta, che non riceua alcuna contraditione? & che danni particohauremo a curar noi se Piero, ò Giouanni si dogliono, che alcu na cosa auuenga loro sinistra, pur che tutti gli altri della Città stien bene. Era in Roma per antica vianza, vn costume osferua to, che ogni volta che vn gentilhuomo fosseda alcuno de suoi Legge in Roseruinella sua casa stato vcciso, a tutti i serui di quella casa s'ha- macontra i ser uca a dar la morte, no potendosi presupporre, che se bene, vno, due fossero statigli veciditori che a gli altri,ò alla maggior par te de glialtri non fosse peruenuto alcuno odore del maluagio animo di essi veciditori. Hora essendo auuenuto, che in tempo di Nerone fosse nella sua casa da suoi serui stato veciso Pe- Pedanio II. ve danio Secondo Prefetto di Roma, & douendo secondo la leg-ciso in casa da suoi servi. ge andarne à morte 600. scrui, che egli haueua; tra la plebe si facean ragunanze, & non mancaua nel Senato chi mormorasse di cotanto rigore, fin che leuatosi C. Cassio Senatore di molta autorità fece veduto a ciascuno; che la legge donea hauer luogo; quando era ancor certo, che molti valorofi foldati veniuan decimati ne falli de gli esferciti, i quali eran senza colpa; e per questo non hauersi a guardare, se ancor di questi serui ve ne sosse alcuno innocente; poi che per so scampo ditanticittadini, i quali haucano le schiere de serui in casa conueniua, che si procedesse in simili casi con seuerità; & vn breue, ma bello, & acconcio ragionamento, che sopra ciò egli fece.

1 lib.14.c. 105.

fece, conchiude con questa memorabilissima sentenza. Habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum qued, contra singulos utilitate publica rependitur. 1. Ritiene in se dell'iniquo ogni grande esiempio, il quale per publica vtilità si ricompensa col danno de particolari. Queste cose fatte massime ne gouerni de gli stati, sono attissime a sbrigar gli huominidi molte difficoltà, come quelle, nelle quali per l'ampiezza, & fecondità loro spesso si da di capo, & prestissimamente può ciascuno, il qual essamini, qual delle due proposte risguardi piu l'vniuersale ò il particolare, giudicare, se sia bene a vincer la legge, ò a non vincerla, & perche è bene per lasciarsi intender meglio discender a particolari, dico \* Cheera in Roma stata instituita vna gabella soprairuffiani, soprale meretrici, & sopra i ragazzi, la quale tollerata yn gran tempo; & non bastando l'animo a gli Impe-Alessandro se radori per diuersi rispetti priuati di leuarla, Alessandro Seueuero in che im ro quanto potè far su, quelle rendite non si ponessero nel sacro erario, ma si assegnassero alle reparationi del teatro, circo, anfiteatro &c. & confiderando quel buon Principe che il sofferir quella pratica de ragazzi, era vna somma sceleratezza, pensò dileuarli via, & con tutto ciò non gli effendo bastato il cuore furono intorno cento anni dopò tolti via dall'Imperado re Filippo. Hora io dico, che se quelle rendite eran brutte, & rendean brutto l'Imperio, perche dunque fur permesse, ò dalla Rep. o da gli antichi Imperadori, facendoui sopra gabelle? accioche quello errore quasi approuato dalla legge, diuentasse giusto, & legittimo. Et se alcuno replicasse con buonissimo son damento, che la quiete, & selicità delle genti, che è bene vni uersalissimo, non si può hauere senza armi, ne le armi senza sti pendi, ne glistipendisenza gabelle. 2. dunque le gabelle sono più bene vniuersale, che non sono di danno i russiani, mere! trici &c. onde non sarà quel male, che si diccua il conceder cotali cose per souuenir a bisogni della Repub. & che questo sia vero, essendo a Nerone in su quel suo buono quinquennio venuto voglia di leuar via le gabelle, & di far vu bellissimo dono a mortali, lodata da Senatori la grandezza dell'animo suo, li fu

dimostrato, che sei frutti, co'i quali la Rep. si sosteneua, s'andauan scemando, ne seguirebbe anche a mano a mano lo sce-

mamento, & la risolution dell'Imperio. 3. rispondo, che come il touuenire a bisogni della Rep. è vna cosa necessaria, & honesta; cosi per sounenirla non si ha per questo a traualicar i termini dell'honesto. Onde le donne Romane per non toccar le

2 Tac.lib.20,c. 194.

- 1

piega le gabel

le brutte.

3 lib.13. c. 95.

Donne Roma ne donano le loro orure.

cose sacre, prouidero a bisogni della Rep. con le loro orure, come

come altroue diremo . 4. & hassi in volgar prouerbio & bene, 4 libro 15. che no si ha à spogliar vn' Altare per ricoprirne vn'altro, niuno dunque è fi gran bitogno del publico, che per questo habbia à dispensarsi ad vn male, imperoche in questo modo si procaccia il bene vniuerfale della pecunia, col danno vniuerfale de costumi, cosa molto peggiore di quella che teste dicemmo, che è spogliar vn'Altareper ricoprirne vn'altro. Et quado il bisogno fosse pur tale, che di necessità s'hauesse a venirea non conceduti rimedi, il diritto vorrebbe, che cessata l'vrgente necessità, cessasse il non douuto rimedio; allora dunque per lo ben publico non s'ha da rifguardar a commodi de priuati, quando da quello non nascesse vn'altro mal publico; douendo per altro star sempre in piede, quando l'altre cose procedean del pari, la nostra propositione; che chiunque risguarda al bene vniuersale, non dec sbigottirsi per gli incommodi de particolari, pur che tutto ciò ne temporali, e non ne gli spirituali incommodi s'intenda hauer luogo La qual cosa fu anche tenuta da Liuio per bocca di Catone il vecchio forse vno de maggiori, & più saui huomini dell'età sua, il quale molto più chiaramente, & con sentimento, & parole più intelligibili disse. Nulla lex satis commoda omnibus est, id moda quæricur si maiorisparti, & in summa prodest. 5. Niuna legge à tuttigli huomini è commoda in- 5 lib. 34. cart. teramente; questo solo si ricerca, se ella alla maggior parteè se in somma è gioneuole. E forse a questo hebbe riguardo Pla- Sentenza di tone, quando disse; che per la morte dell'veciditore l'veciso non riforge, anzi in luogo d'un morto ne muoion due, ma faffiquel male a colui, perche non ne vecida vn'altro, & gli altri con l'essempio suo si sbigottiscano d'vecider le persone. 6. \* ne i 6 Nel Protago Turchi hanno grande auuedimento a non introdur le stampe, 12.c,261. perche tăti che viuono dal copiare andrebbono accattando, se vero è, che ci habbia a muouere più il bene vniuerfale, che il par ticolare. Io ho detto più volte che da progressi del Turco si vede chiaramente, che egli ha l'animo volto a infignorir si d'Italia, & che per questo sarebbe necessario che tutti i Principi dItalia si volgessero con ogni diligenza a far soldati, e ho mostrato il mo do, ma colui si lieua e dice non esser vtile a vn Principe hauer huomini bellicosi appresso di se, potendo esser causa di reuolutione. Et quell'altro dice, & doue sono 1 danari a nutrire ta ti huomini da guerra? Vn'altro salta da parte, & s'ingegna mostrare, che essendo cangiati i tempi nostri da quelli de Romani, vna simil militia a tempi nostri non potrebbe introdursi. Quell'altro si ride di così fatte inventioni, e afferma; che pur che ven

A mali grandi con mali picco

gan danari, hauremo più soldati, che noi non vogliamo. En tanto il Turco ci fi auuicina ogni giorno al cuore, ipogliandoci hor d'vn Regno, & hor d'vna prouincia; e tardi, e quando non faremo più a tempo, ci accorgeremo dell'error nostro, no ci venon fi rimedia lendo auuedere, che a mali grandi non si ripara con rimedi piecoli;e che è necessario, che il Principe senza i danni della borsa, & che si risolua d'esser Principe, & non tiranno, che in questo modo non harà da temere, & che il suddito s'auuezzi a pesi del la militia,& che in fomma per questo bene vniuersale di vinere sotto le nostre leggi, & sotto la nostra religione ciascuno lietamente s'acconci a sentir gli incommodi particolari, perche ne anche i soldati Romani andauan volentieri ognigiorno alla guerra; & nondimeno superati gli incommodi che gli eran pre senti, per quelle vie si fecer padroni del mondo. Quando dunque si propone vna legge, veggasi se quella legge è necessaria, e se riguarda al bene vniuersale, e se ha l'altre qualità, che bisogna no. E quando alcuno si trouasse di sì eccellente virtù, che possa rimediare il tutto ò in parte, che segua col men danno che sia possibile de particolari, colui sarà veramente degno di grandissima lode; ma non ve lo ritrouando non resti di far, che il partito, e la legge si vinca, quando manifestamente si tocchi con ma no l'euidentissimo male, che a molti, non che a pochi ne risultas se, perche que' molti rispetto, a moltissimi son pochi.

Il fine del Quattordicesimo Libro.



# DE' DISCORSI DI SCIPIONE

AMMIRATO.

Sopra Cornelio Tacit.

LIBRO XV.

Chè non ad vno tutte le cose si debban commettere.

#### DISCORSO L

OME glihuomini temperati vanno al cibo teperatamente; & mangiando mostran ciò fare: più per sodisfare alla necessità della natura, che per diletto di gusto, & per ingordigia di esquisi te viuande; così mangiano, & non tranguggia. o no lagloria coloro; i quali à lei si riuolgono.

più per souuenire à bisogni della patria, ò per vbbidire a comãdamenti del principe, che per compiacere alla propria ambitione. Et per questo non a tutte le cose, che si rappresentano loro innanzi pongo mano, ma à quelle, che stimano così esser necesfario di fare, e non che tutte non l'appetiscano, anzi molte proferte loro, rifiutano; & perche ad altri fien date prudentemete non meno che modesiamente confortano, di che bellissimo es sempio ce nedà Corbulone. Ilqualepotendo, poi che gli era fempio ce ne dà Corbulone. Ilqualepotendo, poi che gli era: Corbulone. Commessa l'impresa de Partilimpacciarsi delle cose d'Armenia chiede Capita. scrisse a Nerone, che l'Armenia hauca bisogno di particolar Ca nia. pitano, che la difendesse, proprio duce opus esse, qui Armeniam defenderet. 1. quanti magistrati ad vna persona si commettono, che bisognerebbe dire proprio viro opus esse, qui Tac. lib, 150 magistratum illum regeret. ma non disse cosi Mose. Non possum, folus sustinere omnes, hunc populum qui a granis est mihi at a Nume cana Non possono solo sostenere questo popolo, il qual m'è grane.

Ne è da dire, che sauiamente Corbulone no hauesse ciò fatto:

il quale da Tacito non meno per sauio, che per valoroso Capitano vien difegnato, dicendo poco di fotto, che egli ancor che le cose sue andasser prospere, stimaua douersi metter freno alla fortuna. moderandum fortunæ ratus. & più abbasso dice, che egli non voleua auuenturar la gloria per cotanti anni acquistatasi, perche in vero questo auuiene a coloro, i quali tutte le cose voglion far eglino, che in vece di onore acquistano biasimo. come auuenne a T. Quintio Flamminio, il quale non contento della gloria acquistata in guerra, volle esser mezzano a far in tempo di pace morir Anibale. Onde a gra ragione disse quel Anibale perse-guitato da Flã gran Capitano Cartaginese di lui; che T. Quintio d'Anibale di farmato, & tradito ne grande, ne memorabile vittoria riporz Liu.lib. 39. terebbe. 2. ma peggio fu, che non che da Anibale nimico, ma da fuoi propri Romani T. Quintio fu giudicato riportar infamia di questa attione, stimato da loro per vano, & crudele, speran-3 Plut.in Quin do acquistar gloria della morte d'Anibale. 3. il che non da altroauuiene, se non ché non satis mai della gloria, alla quale non vorrebbono pur ch'altris'accostasse, a gran bocconi la trãguggiano, attrauersandoglisi molte volte il pasto per legorguzzule, tal che stanno per affogare. Lontano da questi costumi fu Pericle, il quale come huomo sauio, considerando che vno non può far tutte le cose, ne è douer che le faccia, nelle facende di fuori si seruiua dell'opera di Menippo, ne gli affari di dentro dell'industria di Esialte si valeua; ottenne che si muouesse guerra a Megaresi per mezzo di Carino, Lampone gli su ville per mandar la colonia a Turi. Con la qual arte non folo le cofe riusciuan meglio, vsando gli instromenti atti a conseguir le, ma si scaricana dell'inuidia, & dell'odio, che si tirano addosso tutti coloro, i quali tutte le cose voglion far essi senza farne parte a niuno 4. In contrario di ciò che si è detto volendosi oltre ogni conueneuolezza, vn certo cittadino Ateniese detto Metioco della potenza di esso Periclevalere, e a futte le Merioco, vuol occorrenze della Rep mettendo mano, venne in si fatta noia di far ogai cosa: ciascuno, che su posto in canzone. Metioco è Capitano. Metioco acconcia le strade. Metioco sa il pane. Metioco è sarinajuolo. Metioco fa tutte le cose. Metioco vada in malora. Vn'altro da Clazomene detto Timefia huomo da bene per al-

tro, ma ancor egli infino a gli occhi da questa pecca ricoper-

quali facendo vn lor giuoco doue vn di loro rotta vna lor cofa

haucano verbigratia gli altri a rispondere, cosi sia rotto il capo

al tale;

tio.c.347.

m inio.

C.497.

4 Nella Pol. Plut.c.44.

Timelia vuol to, caminando vn di per la Città s'abbatte a certi fanciulli, i far ogni cosa.

al tale; auuenne che tutti gridarono; senza saper chi si sosse quel chepassaua. Cosi sia ichiacciato il capo a Timesia. Il quale accortofi che per la sua sacceteria era già venuto in bocca de ragazzi, andatolene a cafa, e il tutto alla moglie raccontato, fece fardello,& fgombrò via della Città tardi, & con prudeza vo lendo por riparo à quello in che lungo tempo hauea per la sua sciocchezza peccato. 5. Non è dunque punto vtile per nessuno il voler far egli tutte le cose, poiche, ò le potrebbe far male, ò senza fallo si concita odio, il che secondo il mio auuiso niuno sanio ha da procacciarsi giamai. Ma se noi, iquali siamo souente accecati da propri affetti, douremmo per nostro bene fuggir questo scoglio, quanto più in altri il deono fuggire i prin cipi non ad vna fola persona con danno lor notabile tutte le co se commettendo? ricordandosi, che se la fortezza delle Rep. nasce, perche si tratta dell'interesse di molti, quel Principe sarà più forte de gli altri, che più accomuna lo stato, & la fortuna sua con molti. Ne si dolga di non hauer a parte de suoi perigli alcuno, chi delle sue felicità non ha fatto parte a niuno. Onde Mecenate fra configli che da ad Augusto, questo è vno, che non solo riceua nel Senato Romani, ò Italiani, ma anche de gli altri confederati,& sudditi dell'Imperio, si per hauer più compagni ne maneggi delle cose,e per conseguente maggior aiuti; & si perche seruendosi dell'opera di tutti gli huomini più principali, si togliano a popoli i capi, à chi rifuggire. 6. Etpiù di sot- 626. to ne diede vna ragione non meno efficace di queste, il che è, per fare a più huomini conseguire l'esperienza delle cose. 7. Barba chi se la Ma chi hauesse vaghezza di reprimere la audacia di coloro, i tinge che meri qualia tutte le cose vogliono por mano, niuna via potrebbon tenere più facile, che far loro quel, che si conuerrebbe far a vecchi, i quali con tignersi la barba vogliono parer giouani; percioche come starebbe lor bene di farli prender le fatiche de giouani, poiche non vogliono parer vecchi; così ottimamente sarebbeimpiegato a costoro, che tutte le cose li si facesser sare, alle quali più che tutti gli altri si stimano esser buoni; & volendo infino del dettar le lettere saperne più che i segretari, ordinar loro che scriuono a Principi; pretendendo di saper dell'ar te della guerra più che coloro, che vi sono essercitati, comadarli che ordinino le squadre; dandosi a credere di saper de conti più che i rationali, & i computisti, commetterli l'vssicio de camerlinghi; biasimando che la Città non è ben proueduta di viuerì, dar loro la cura de i proueditori dell'abbondanza; gridando che la giustitia non è ben gouernata, farli far il birro, e il

boia

potesse trouar la via di cauar loro questa ingorda sete, che hanno dell'ambitione; come con mirabile accortezza, & giudicio si

scriue hauer fatto Alessandro Seuero, il quale hauuto notitia,

molto dilicato voleua occupar l'Imperio, incontanente il fece

Alessandro Se nero vuol accomunar l'Im che Ouinio Cammillo Senatore d'antica famiglia, ma huomo perio.

chiamar in Palazzo, & resoli gratie, che volentieri prendesse il carico di gouernar la Rep. il qual peso molti ricusauano: la mattina seguente il condusse in Senato, chiamollo Principe dell'Imperio: il riceuette in Palazzo, inuitollo à tauola seco, & di tutti gli imperiali ornamenti più che egli per sè non prendeua, il fece honorare. Venuti auuisi d'alcun mouimento di guerra il cofortò ad andarui da se stesso, ò pur insieme con lui. se cosi gli piaceua; & perche Alessandro solca andar à piede, l'in uitò a entrar a parte della fatica; ma vedendolo dopò cinque miglia mezzo icalmanato, il fece montar a cauallo, e itracco an che dopò due alloggiamenti d'andar à cauallo, fecelo entrar in vna carozza; la quale hauendo, ò per timore rifiutata, ò perche veramente non fosse egli atto a cotali essercici, il valoroso Imp. si contentò senza farli alcun male, che a gli agi, e commodi delle sue ville se ne ritornasse. 8. mostrandoli che ancor nell'imin Seuero carperio, a chibene il vuol reggere, sono delle fatiche, & che douendosi ciascun contentare della fortuna che Dio gl'ha data, non dee ambitiosamente all'altrui cure por mano, se legittimamente non vi viene chiamato. Mi potrebbe alcun dire; non esser sua colpa, se il Principe di lui più che d'altri fidandosi, à se tutte le cure commette, & non esser vssicio d'huom sauio rifiutar quelle gratie le quali venendoti da Principi, i cui cuori sono nella mano di Dio, par che dalla mano, & bontà di esso Dio ti vengono date. Et ho sentito raccontare vna cosa, la quale ancorche leggiera, molto fa a questo proposito, la quale si è; che ve nendo il Pontefice Leone a Firenze, & essendoli vn cittadino Leon X. Papa. a lato, incominciò il Papa a domandarlo, di chi fossero alcune belle ville, che andaua incontrando per strada. Il cittadino senza punto peritarsi; questa del tale, & quella del cotale gen-

> tillhuomo esser diceua, mostrando hauerle tutte per lo senno a mente, come se poderi di lui, ò di suo padre fossero stati. Vn'altro cittadino, il quale questi ragionamenti ascoltaua, & intendea che colui dicea le più solenni bugie, che mai vscisser dibocca a bugiardo, forte si marauigliaua, et quando il vidde dal Papa per l'incontro de magistrati che vsciuano dalla Città, distaccato, non potè contenersi di non domandarlo come gli

Quel che dice vn Cittadino a

8 Lampridio

te 218.

ora bastato l'animo di dir tante bugie, & con volto cosi fermo, & securo al Pentesice. Sciocco che tu ti se, disse all'hora il bugiardo, volcui tu, che il Papa leuatomisi dinanzi, vn' altro hanesse a se chiamato, per dargli di quelle cose informatione, & io in tanto da quella honoranza d'esser veduto con lui a stretti ragionamenti parlar, fussi caduto? Hor se noi vogliamo dir il vero, rileuando assai , poco che coteste ville più d'vno che d'altro fossero state per auuenturail fallo di colui è poco più di altro degno, che d'vna leggiera riprensione, mal'ingannar vn Principe, che ha in te fede, perche egli all'aiuto, al configlio, e al sapered'altri, che al tuo non ricorra, onde il danno di moltine segua, non so se io mi debba dire, che meriti pena crudelissima, & atroce; essendo vsficio non che di huomo da bene; ma anche d'huom grande non tanto di quelle cose che egli non sà, ma di quelle, che sa altri meglio di lui possedere, riportarsene ad altri, come si scriue di Platone. Il quale volendo alcuni con nella geome. lui discorrere del modo, & della forma che s'haueua à tenere tria ad Euclinell'alloggiar l'opera dell'ara facra, liberamente diffe loro, che andassero a trouare il Geometra Euclide, che molto meglio di lui di queste cose l'informerebbe, 9. ma quello è sopra tuttigli , Valerio 1 1.00. altri elsempi marauiglioso in questa materia; che Q. Sceuola Q. Sceuola già chiarissimo, e famoso giureconsulto, quante volte era diman- giureconsulto. dato da suoi clienti intorno alcun caso, che appartencua alla ragion pretoria subito li mandana, a Furio, e a Casellio per esser coloro particolarmente in quella essercitatissimi. 10. Hor se 1. Com Balbe. in vna medesima professione è vantaggio d'vnoad vn'altro in diatorio. alcune parti di essa professione, & vn famoso giureconsulto il quale nel sommo, e nell'yniuerfale di quella arte è eccellentissimo cede ad vno, che in particolar di quella habbia alcuna eccellenza, come se Michel Agnolo cedesse a D. Giulio nel minia D. Giulio gran re;ancor che egli sia maestro sourano della pittura, quanto più dee cedere il legista trattandosi di Teologia al Teologo, & per conseguente non metter mano nell'arte del Teolo-

go, & cosi il Teologo dee nelle cose di statoriportarsi all'intendente delle cose di stato, anzi da colui apparare, eintender quello, che a quella scienza, ò arte s'appartiene, conciolia come disse Euripide.

Difc, Ammir.

TYA

Tra noi non nasce huom, ch' ogni cosa sappia. Questi è buono à vn mestier, quelli ad vn' altro. Tu sai la spada oprar, quelli il consiglio.

Vna simil cosa disse prima Omero.

A tal Dio diè saper l'opre di marte. A tal temprar la cetra, a balli e canti.

Ma chi meglio dell'Apostolo mostrado che Dio concede à chi vna cosa,a chi altra. Ad altri l'operation delle virtù, ad altri la profetia, ad altrila discretione de gli spiriti, ad altrile diuersità delle lingue, ad altri l'interpretation de sermoni. Or se questi riguardi in cotali cose ragioneuolmente si deono hauere, non è opera vergognosa, che yn cameriere ignorante, il quale non ha seruito mai d'altro il suo Principe, che di porgerli la camiscia,ò di calzarli le scarpette entri à voler saper, ò consigliar dell'arte della guerra auanti a quel pouero soldato, il quale è sta to esposto gli anni alle piccate, & all'archibusate? Dee dunque ciascuno star dentro i termini dell'arte sua. Equel Principe sa rà sauio, il quale, & per gloria sua ben eleggendo, e per commodo de sudditi a molti le molte bisogne dell'Imperio compar tendo, non si farà idolo d'vna sola persona, ma auezzandosi à cedere più alla ragione, ch'all'affetto, non al più fauorito, ò al più nobile, ò al più ricco, ò al più bello, ma a più inten-

denti andrà di mano in mano commettendo il gouerno delle cose, col qual modo imiterà anche la prouidenza incomprensibil di Dio.

Il quale ancorche sapientissimo, & col solo suo cenno come il creò, cosi possa gouernar la macchina di questo mondo; ha nondimeno per communica

re

la sua felicità, & potenza con mosti, costituito molte seconde cause per lo mantenimento, & governamento di

Ciascun douer. si conterar del la sua arre.

Della

Delle fraudi che si fanno contra le leggi.

# DISCORSO II.



Erissimo è il volgar prouerbio, il qual dice; che fatta la leggepensata è la malitia. Si come si verificò ne tempi de Romani, i quali hauendo fatto leggi in fauor di coloro, che haueano figliuoli, e in disfauor di coloro, che non ne hauguano, andarono costoro sagacemente ad adottarsi de figliuoli, col mostramento de

quali hauendo ottenuto que' magistrati, e honorati che volcua no, subito manceppauano i figliuoli adottati; della qual fraudescoperta che fu, se ne sece vn gran romore in Senato, chiamando questa generatione di genti padri senza pensiero, orbisenza pianto, e schernitori delle leggi; poi che pareggiando con le finte adotioni le fatiche, e i disagi de veri padri in sostener il peso de figliuoli, frettolosamente con la manceppatione si scaricanano della cura di essi, perche su fatta vna legge, che la simulata adottione non fosse di niuno profitto à ottenere vsfici. Ne simulata adoptia in olla parte muneris publici , Tac, lib.'15; iunaret. 1. Nell'antica Republica C. Licinio Stolone fece vna legge, che niuno cittadino potesse possedere verbigratia ne sa legge copiù che 500. staiora di terra: & perche egli ne hauca mille andò a manceppar il suo figliuolo, perche apparendo d'hauerne 500. per vno, & non mille, non venisse ad esser compreso dalla legge. Ma M. Popilio Lenate consolo il condannò in tanti scudi d'oro, perche si vedea chiaramente, che con questa manceppatione hauca voluto fraudar la legge. emancipandoque filio fraudem legi fecisset. 5. A tempi nostri 124. esi cresciuta in Napoli l'ambitione de titoli, che vorrebbon bitiosi de titoli esser tutti Duchi, ò Marchesi; ma perche il Re mal volen- ii. tieri il concede, se non apparisce l'entrata capace del titolo, come faceuano i Romani del censo; colui, il quale, vuol esser Signore compra, ò possiede il Castello, ò là terra, alla cui rendita quella honoranza non si disdirebbe; ma in tanto di cheto soggiace à grossi interessi, i quali non appari-

tra i terreni.

5 Liu.lib. 7.c.

fcono, perche non li nuocano alla dignità Marchesale, ò Ducale che intende di conseguire. Deono dunque i Principi stare con gli occhi aperti non solo a far le buone leggi; ma in guaz
dare, che contra le buone leggi fatte non surga alcuna fraude
à destrutione di esse; ma qual biasimo si conuiene à coloro, i
quali posti à guardia delle leggi, sono eglino i primi a far contra di esse; come Tiberio; il quale hauendo trouato che le pulzelle non poteano esser giustitiate, sece perche la legge hauesse
luogo tor la virginità ad vna fanciulletta figliola di Seiano, e a
canto a canto strangolarla. 6. Onde non è senza cagione chia
mato da Tacito ritrouatore di nuoua ragione, imperoche tro
uando vn'altra legge, che i serui non si poteano martoriare in
preiudicio de lor Signori, commise all'autor publico, che mancepasse i serui di Libone, assine che senza contrauenire al Senato consulto si potesse de serui far inquisitione contra il pa-

3 Tac. lib. 5.6.

# libizierizoi drone. 7.

Della necessità, & difficoltà del consiglio.

# DISCORSO III.

9 lib, 19,6art.

Erone hauedo inteso quel che era succeduto in Armenia, sece ragunar à cossiglio i primi della Città, & dimandò loro, se eran di parere, che si hauesse a seguitar la guerra, ò far la pace, ne su ripugnaza fra alcuno di ess, che si hauesse seguitar la guera. 1. Il qual luogo ci presta com-

213.

Thiene.

modità à dir alcuna cosa sopra il consiglio, imperoche ancorche eglisia vtile, e necessario ad vn Principe il consigliarsi, riceue nondimeno di sua natura tante dissicoltà, & dalla parte di chi il dà, & chi il riceue, che bisogna andar in esso con molta destrezza. Dice Platone esser dissicil cosa il consigliare, perche habisogno di sapere, di volere, & d'ardire. Le qual cose accoppiare in vna persona veramente è molto difficile, imperoche posto che alcun sappia, talor non vuole, & posto che voglia, talor non ardisce, & spesso è chi voglia, & ardisca, il qual non sa consigliare. E pericoloso il consiglio

per chi lo da, ancorche in prò, & beneficio di colui, a cui è dato; come auuenne a Creso; il quale per hauer ben consigliato, se gliar tene cor volle scampar la vita hebbe a suggirsi dauanti la presenza del-resissio. Padirato Cambisc. 2. Auuieneancora quando non riescano 3.c.77. gli auuenimenti conformi al configlio; che il Principe s'adiri col coligliere, come è auuenuto a tempi nostri d'Amorat Imp. de Turchi con Mustafa Bascià, il qual prese l'Isola di Cipri; dal Muttasa Bascià quale configliato, che douesse prender l'arme contra de Persia- privato del ge ni,& dato il carico di quella impresa al detto Mustafa,no hauedo in due anni fatto acquisto pari al desiderio del Signore, su richiamato in Costantinopoli, toltoli il carico di generale, & non ammesso alla preminenza del primo Visir, il quale per la morte d'Agamar à lui legittimamente perueniua. E pericoloso il configlio per chi lo riceue; per che sotto coperta, e zelo di bene può esser precipitato in vn mare di miserie, nel qual caso è mirabile, & pocomen che singolare il consiglio dato da Dietisalui Dietisalui roni, che consi Neroni à Piero de Medici, percioche mentre gli dimostraua, glio da a Piero che per proueder alle sue cose era necessario, che s'ingegnasse di riscuotere i denari, che Cosimo suo padre a molti cittadini hauea prestato, il conduceua a perder tutta quella riputatione, che se non in apparenza hauca in sustanza fatta la casa sua signora, & arbitra di Toscana. Poco dinerso da questo su il configlio, che dierono i Venetiani all'altro Piero nipote del già detto Piero de Medici, configliandolo a non si andare a met tere nelle mani del Re di Francia. 3. nel qual caso, come pru- ventuali codentemente narra il Guicciardino, i Venetiani configliarono me oligi ano pietro de May più loro stessi, che Picro, & discorrendo egli in quelluogo con dici. felicità grande del configlio, dice a questo proposito cose molto belle di esso, poiche giostran del pari la necessità, & il pericolo in tutti coloro, che domandono il configlio. Talche a mè pare, che coloro, i quali riccorrono ad esser consigliati, facciano come quelli i quali per necessità si mettono in mare, che tanto posson lodare o biasimare il partito preso, quanto il viag gio sia per riuscirli prospero, o infelice. Habbiamo dunque a fuggir il configlio è questo non già, poiche certa cosa è più veder quattro occhi, che due; come fu per vn'altro verso detto, & vscì in prouerbio, che ne Hercole può conteder con due; ma sarà forse bene di tentare, se si trouasse alcuno vtil ricordo intorno a chi dà, o a chi riceue il configlio. Et perche sono alcuni, i quali dubitano che ricorrendo all'altrui sapere, dien segni di non sapere, dico. Che il principe sauio non rifiuta il Difc. Ammir. consi-

Aleffandro ma de al configlio di Parmenio. 4 Plut. nella vi

Ottone: Imp. non ascolia Paolino.

ta di lui.

glio.

figlia, Vespesia NO.

6; Tac, lib, 19.. G1570.

configlio; percioche col giudicio, che mostra di scernere di mol ti configli il migliore, rimuoue il sospetto del non sapere; senza che i saui in quelle cose che par loro di farbene, non temono l'opinione de gli huomini. Appresso ti dico, che non è ignorante colui, il qual sapendo di non sapere, ricorre all'atrui senno, ignorante è chi dandosi a intendere di sapere, vuol far col suo. Adaltripare, poi che è ricorso a consigliarsi d'hauer a far se. condo il configlio riceuuto: ma i principi magnanimi non deb bono hauer questo timore, poiche Alessandro a Parmenione, il gno che rispon qual diceua, che essendo egli Alessandro haurebbe accettato il partito, chegli proponeua Dario, prestamente sepperispondere, che ancor egli si sarebbe di ciò contentato, quando susse stato Parmenione. 4. Stimo bene, che sia errore notabile, quando ragunato il configlio di piu persone, il Principe prepone il parere de meno prudenti a piu prudenti, come fece Ottone Imperat.il quale non tenendo conto del prudentissimo discorfo fattogli da Suetonio Paulino, il qual era feguitato da Mario Celso, & da Annio Gallo, tutti huomini militari, si pose a seguitar quello di Titiano suo fratello, & di Procolo suo capitan della guardia, huomini di gran lunga nel mestier della guer 3 Taclib, 18,6, ra inferioria quegli altri. 5. Peggio fanno coloro, i quali vditi Come fidebba i buoni configli, come fece Peto, figittano al contrario per non andar al confi mostrare d'hauer bisogno dell'altrui sapere. Deesi per questo andar al configlio senza hauer preso parte, perche non ha luogo il configlio, nell'animo occupato dalla passione. Onde su chi disse douersi in questo imitar coloro, i quali profuman le pelli, che prima, che vi mettan gli odori buoni, le riducono a non hauere niuno odore. Et si come durante la febbre non si pon mano a rimedi, cosi non si ha a metter ad esfetto consiglio alcuno, mentre dura la collera. Vuolsi chiarir vn principe, qua do vno il configlia fedelmente, ponga mente a chi il configlia, se nella cosa, di che si discorre, vi si tratti di suo bene, o di suo male, o pur del folo commodo, & dell'honor del principe, che Muziano con- rarissime volte fallirà. Questo fece veduto Muziano a Vespasiano, quando il confortò a pigliar l'imperio, percioche se il suo consiglio non riusciua, vi mettea cosi ben la vita Muziano, come Vespasiano, ma se egli riusciua, l'Imp. sarebbe stato Vespasiano, & non Muziano. 6. Chi consiglia parimente ha da hauerea piu cose riguardo, percioche quando si consiglia a perfona, la quale habbia a far cel suo senno, & con le sue forze, s'ha da guardar più tosto a quel che il colui senno, & le colui forze mofton

posson fare, che a quel, che veramente è da consigliare. Appresso gran sospetto porge altrui d'arroganza, chi non richiesto di configlio vuol consigliare; ma ottimo, & valente è colui, il quale veggendo il bisogno, consiglia senza mostrar di voler configliare. Eben discorso da alcuno sopra questa materia. mostrando quali pericoli si portino nel farsi capo a consigliar vna coia,& quanto ella ha più dello straordinario, maggiori pericoli vi si corrono. Et per suggir tali pericoli mostra, come si ha a dir la sua opinione modestamente, accioche il principelibero, & non come forzato paia che discenda a quel tuo parere. 7. Al che come cosa alcuna non contradico, così 7-libigitapira son de opinione, che nelle grandi occorrenze s'habbia a parlar viuamēte, & senza ambiguità, portado il pregio di metter in cotali ca si per beneficio del principe, o della patria a rischio la vita. E se ella ti è pur cosi cara, che non vuogli auuenturarla, se tu sarai sauio non ti mancheranno de partiti, douendo in tal fatto souuenirti nell'animo per vn cèrto essempio la bellissima deliberatione presa da Solone. Fra gli Ateniesi, & queidi Megara per conto dell'Isola di Salamina erano state asprissime, & pericolose battaglie, perche finalmente si vinse in Atene vna legge che sotto pena del capo niuno fosse più ardito a prepor ragionamento dell'acquisto di Salamina. Solone solone si finge vedendo che col tacere facea danno alla sua Rep. & col parlare Pazzo, harebbe à se procurata la morte, si finse matto, sotto il cui manto non che il dire, ma il far ciò che si voglia non è altrui prohibito. Vícito dunque in publico con habito, con viso, & con modi conformi alla sua finta pazzia, tosto che si vide da vn gran numero di popol accerchiato, incominciò con infoliti versi a parlar contra la legge, e in guisa gli animi di tutti commosse, che incontanente su deliberata la guerra contra i Megaresi,co'quali venuti à battaglia, & superati i nimici, l'Isola peruenne in poter degli Ateniesi. 8. Evna sorte di huomini ancorche d'alto sapere, anzi cotali huomini per lo più in questo Diegene laeri difetto incorrono; che niuna cosa lor piace, a tutti gli altrui pa iui, reris'oppongono, in tutte le cose ancorche ottime trouano alcuno intoppo, che dia lor noia, e in somma non si può dir parola con esso loro, che tissa fatta buona. Costoro da questa lor ritrosa natura questo frutto conseguiscono, che venendo il bisogno di configliare, & maturamente, & sauiamente consigliando non è lor creduto, ò per dispetto non è voluto creder loro, tal'èl'opinione che col perpetuo contradires'hanno acquistato,

fue alenie Parvice.

quistato, & siè poca la voglia di compiacer loro etiandio in quelle cose; che a tuo beneficio propongono. Caio Cassio ci infegnò quanto questo vitio da chi ha à congliare debba star lontano mostrando non peraltro, non essersi voluto a tutte le cose opporre, se non perche con lo spesso contradire non si sosse perduto quella autorità, la quale intendea di conseruare intera per bisogni della sua Rep. se mai fosse venuta l'occasione d'hauersi a seruire del suo consiglio. Simul quiequid hoe in nobis au-Aoritatis est, crebris contradictionibus destruendum non existima-

9. 1. 14.6:104: LOE:uds.

bam, vt maneret integrum, si quando Resp. consilijs eguisset. 9. Prudentemente parlò vn sauio scrittore, quando disse, vn gran guadagno essere il buon consiglio, imperoche se mal ne auuiene, bene si è in ogni modo consigliato; & la fortuna stata superiore al consiglio; ma chi ha mal consigliato, & bene negli è succeduto, mal, senza fallo si trouerà sempre d'hauer consigliato. 10. Et poco poi disse. Non si può scerre il migliore, se non.

EQ:14.7.C:169).

si dicon diuersi pareri, perche dettone vn solo bisogna seruirsi di quelllo, ma quando se ne dicon molti, all'hora come l'oropuro se ne sceglie il migliore; il quale non potendosi interamete conoscere; se ne viene a ortima cognitione, quando è paragona to con l'altro, ma sopra tutto quel consiglio non eda dif-

ir Tacilibate. G130,131.

ferire, che non si può lodare, se non è compiuto. 11. ne quello di che è più pericoloso l'indugio, che il farlo. E se pur non vuoi il consiglio leggi; ese non vuoi leggere odi chi sa; e per lo più preponi il consiglio, del vecchio a quel del giouane; perche le il vecchio, non è vn balordo affatto,

faprà.

semprepin d'vn giouane. Et assai ben consiglia, chi non potendo configliar vn prina cipe, del continuo gliloda l'altrui buone opere, obiafima le cattine, tanto basti hauer detto quasi per ricordo del consiglio.

Alcune

- 7

Alcune considerationi intorno il fatto de gli ambasciadori.

# DISCORSO IIII.

Rano a Nerone venuti gli ambasciadori di Vologese Rede Parti, i quali da parte del Re lorolifignificauano, come Tiridate suo fratello sarebbe venuto in Roma per prender la corona del regno d'Armenia di mano dell'Imp. se egli non fosse ritenuto per conto della reli-

gione; nondimeno che sarebbe ito in campo, & quiui auanti all'insegne, & alle imagini del principe nel cospetto delle legioni prenderebbegli auspici del regno. Nerone hauendo vdito, che Vologeso hauea già occupato l'Armenia, & che chiedea quel che l'hauea tolto, come se lo schernisse, dopò vna gran consulta fatta co'primi di Roma, deliberò, che segli rompesse la guerra. Ondegli ambasciadori surono licentiati; nondimeno soggiugne Tacito, furon loro fatti de doni per dare speranza a Tiri date, che se supplicasse ancor'egli, sarebbe sorse compiaciuto. 1. 1.11, 15, 6, 113. dal qual luogo mi è venuto in animo di dirle alcune cose de gli ambasciadori raccolte dagli antichi. Et la prima si è conforme a quel, che teste habbiam detto; che eglino si deono honorare e accarezzar sempre, aggiungo ancora che si hauesse sdegno con quelli da chi son mandati, come si mostrò di sopra, che sece ro i Romanico'gli ambasciador degli Etoli. 2. ma non sece già così Perseo, il quale non vsando cortesia alcuna con gli ambasciadori de Romani nel venire, ne nel sermarsi che secero ap presso dilui. 3. forse su vna delle cagioni, che si prouocasse l'ira 3. liu, 42.6.53 16. di quel popolo, da cui fu priuato del Regno. Tanto maggiormente si dee ciascuno guardar con ogni cautela di non offenderli,nel quale errrore cadde il Re Anon con far tagliar la barba, e accorciar le vesti a gli ambasciadori del Re Dauit, da cui erano stati mandati per condolersi seco della morte del padre suo Naas. 4. essendo per antico consentimento di tutte le 4.1ib. 2. de Re genti inuiolabile la prerogatiua degli ambasciadori. Onde ragionandosi del pericolo, che passò Planco ambasciador di Tiberio di non esser veciso dall'abbutinato essercito di Germania: Tacito accresce il pericolo di quella sceleratezza, come si conniene con queste parole, rarum etiam inter hostes; cosa raractiandio

« lib.r.c. %.

ra etiandio tra nimici:che vu legato del pop Romano nelli alloggiamenti Romani macchinsse del suo tangue gli Altari de gli Dij. 5. dice quasi il medesimo nelle guerre ciuili, che furono tra Vitellio, & Vespasiano, essendo corso il medesimo pericolo nella persona di Aruleno Rustico; il quale se dal presidio datogli non sosse stato difeso, la sacra ragion degli ambasciadori, etiandio tra le stramere genti, auanti le mura della patria dalla 6 lib.19.6.177. ciuil rabbia farebbe stata violata. 6. come da Ces. vienean-

7 lib.3. de bel. gal, c. 34.

che chiamato santo, e inuiolato appresso tutte le nationi il nome de gli Ambasciadori. 7. Il qual Ces. Benche clemetissimo tagliò a pezzi tutto il Senato de Veneti, che gli si era arrenduto per hauer trattato male gli ambasciadori suoi; e questo dice egli, perche i Bathari per l'auuenire conseruassero la ragion del

8 Iui,c.36.6.

le genti. 3. non si debbono dunque offendere: perche oltre es fer cora ingiusta, par anche indegna incrudelire contro coloro, i quali non si possono vendicare; & con quali si disputa con le ragioni, lasciando il contender co'nimici con l'arme. Et se la fortuna fa, che tu, il qual hai oltraggiato l'ambasciador a casa, perdi col nimico in campagna, come fecero i Tarentini, i quali hauendo mal trattato gli ambasciadori Romani nella loro Cit 9 Liuioli. 12. tà. 9. nel campo il qual era commune perderono la battaglia: tu oltre gli altri danni sei lo scherno, & la fauola del mondo, se

ben quella valorosa natione diede a vinti Tarentini la pace, & 10 I julib. 15. la libertà. 10. è impossibil cosa legger i fatti de Romani prima che ancor esti, si fosser lasciati corrompere, & non restare stupidi, non che marauigliati della giustitia, della bontà, & del valor loro. Et perche fra i buoni si trouan sempre de cattiui, essendo in Roma venuti gli ambalciadori Apolloniati, si trouaron di coloro, i quali hauendo più animo Tarentino, che Romano fe cero violenza à gli ambasciadori. Ma il pop. Rom.giustissimo vi prese tosto il rimedio, hauendo mandato a gli Apolloniati tutti coloro, i quali si eran trouati a ingiuriare i loro ambascia-

11 Livilib, 154 dori. 11. Queste cose debbono legger i Principi, mandarsele con ogni diligenza molto bene alla memoria, & venendo l'occasione servirsene, se vogliono riportar gloria, & vtilità, & sicurezza dalle attioni loro. Dirà alcuno, che habbiamo dunque a fare con gli ambasciadori di coloro, che habbiamo per nimici,ne a patto alcuno vogliamo pace con esso loro? Debbonsi mādar via, & accommiatarli della sua Città, senza oltraggiarli, come fecero i Romani a gli ambasciadori di Perseo; a quali su dato tempo che fra vndici giorni sgombrassero. d'Italia, con dir

loro

loro, che se loro occorresse alcuna cosa da negotiare, facesser motto a P. Licinio lor Consolo: il qual si trouerebbe in breue con l'essercito in Macedonia e per l'auuenire che a niun di loro fi concederebbe il far viaggio per Italia, & fu loro assegnato chi non li lasciasse fin che non entrassero in barca. 12. Tanto an-12 Liu.lib. 462 darono i Romani auueduti nel fatto de gli ambasciadori, che 6533. quello che è forse vnico essempio in questa materia, hauendo gli ambasciadori de Tarquini, cercato di far ribellione in Roma, dice Liuio, che benche à tutti paresse eglino essersi portati in modo, che douessero esser tenuti in luogo di nimici, valse nondimeno la ragion delle genti, quamquam visi sunt commissis. fe, vt hostium loco essent, ius tamen gentium valuit. 13. Essendo 13 lib.2.c.23. di ciò al mio parere detto a bastanza segue, che noi mostriamo, il primo pensiero di chi manda, essere il conoscere chi sono esfi, quali mandano, e quali sono coloro, equali mandano. Co. fa che importa molto, & sopra la quale spesso si prende errore, come fecero i già detti Tarentini. I quali essendo i Romani e i Sanniti per far fatto d'arme insieme, mandarono a gli vni e a gli altrii loro ambasciadori, facendoli, intendere, che restassero del combattere; altrimente i Tarentini congiuntifi con l'vna parte prenderebbono l'arme contra coloro, i quali volesser la battaglia. Papirio, a cui su esposta l'ambasciata, come mosso da Papirio eurso-detti loro, rispose di voler consultar la cosa col suo collega. E in resis sa besse de: tanto fece metter à ordine la battaglia, e far tutte quelle preparationisacre, & profane, che vanno innanzi ad essa. Gli ambasciadori dandosi da fare, & volendo pur sapere quel, che il Capitanorispondea. Tarentini miei (disse Papirio) tutte le cose van prospere, gli auspicij son buoni, le vittime ci prometton cose liete, come vedete andiamo a menar le mani. Soggiugne Liuio, vanissimaminerepans gentem, qua suarum impotens rerum pro domesticis seditionibus, discordisque alijs modum pacis, ac belli facere aquum censeret. 14. riprendendo quella vanissima gen- 14. Liu: lib:93. te, la quale non potendo per le domestiche briche & discordie regger se stessa, le par doucre dar altrui le leggi della guerra, & della pace: Pocomen graue errore fece Arpalo ambascia- Apalo ambascia dore di Perseo, dicendo nel Senato Romano, che il Re suo la resseo. rebbe voluto, che fosse data sede alle scuse sue; ma che pur quando ostinatamente si volesse andar cercando causa di romper seco; il Re con forte animo si difenderebbe; la cui ferocia dice Liuio inacerbi gli animi de Romani. 15.. come parimen15: libi 42; car3.
16: fdegnarono per l'arrogante ambasciata de gli Etoli, rim5284.

proue-

45 liu.lib. 37. C. 457.

da Ottauio da Antioco.

sap. L.

prouerando à Romani, quando hauean più bisogno de reliconciliarsi, i benefici fatti loro. 16. I quali errori non com metterebbe veramente chi conoscesse le forze sue & quali son cerchio fatto quelle di colui, con cui egli negotia. Et se C. Ottavio sece quel magnanimo cerchio ad Antioco costriguendolo a non partirsi di quiui, se prima non gli dicesse, come l'intendea 17 Plin.lib.34. co' Romani. 17. segno su, che egli conoscea da cui veniua, & à cui cra mandato; ancorche io stimi questo essere stato partito piu preso dall'ambasciadore, che datanegli commessione dal senato; la cui natura era di proceder nelle parole con molta moderatione, ne mai venire à queste come si dice brauure, se non prouocati. Riccordinsi dunque i meno potenti di tenere co' più potenti i modi, che si conviene, massimamente però che è cosa molto facile dir quel che altrui piace, quando si sa non hauerne per all'hora à riportar pena; ma bisogna considerare se alle parole sono poi per risponder l'opere. Ne in questo solo convien loro esser accorti, ma in molte & molte altre cose, mandando à loro maggiori, quando ne viene ilbisogno persone per nobilità & valor chiari; percioche comeche tanto il nobile quanto l'ignobile non la sua, ma la persona di colui rappresenti, da cui è mandato; nondimeno i principi grandi, i quali hanno l'occhio & le spie per tutto, si sdegnano, quando non sono mandati loro huomini grandi. La qual cosa dice Annibale, parlando Scipione non esfergli nascosta, percioche sapea molto bene, che i Romani suoi maggiori hauean negato la pace per la indegnità degli ambasciadori, on-

Annibal chiede la pace.

**c.** 360. Giugusta.

20 Sal. de bel. lug.c. 92.

18 hu. lib. 30. de soggiugne. Annibale peto pacem. 18. Ne parlò egli a caso, percioche hauendo in quel tempo mandati i Cartaginesi loro ambasciadori in Roma per conchiuder la pace; dice Liuio, quo rum atatibus dignitatibusque conspectis ( nam longe primi ciuitatis erant ) tum pro se qu'sque dicere, verè de pace agi. L'ctà, & riputatione de quali considerata (imperoche eran de principa-19 liu.lib. 30. li della città) all'hora incominciò a dirsi per ciascuno, che da douero si trattaua della pace. 19. E Giugurta grandemente sbigottì, quando sentì che dal pop. Rom gli erano stati mandati ambasciadori huomini graui, di età, nobili, e i quali erano stati esfercitati in offici grandi. 20. Sono poco piu di cento anni pas sati, che Lodouico XI. Re di Francia vsato molto à seruirsi in ambascerie dell'opera d'vn suo barbiere chiamato maestro Oli uieri, il mandò dopò la morte del Duca Carlo di Borgogna a trattar alcuni affari nella villa di Gand, presso la quale era egli

nato ·

nato: essendo per questo a tuttigli huomini di quel paese nota Gadesi dispresa la sua ignobilità, ancora che gli hauesse titolo di Conte di One- sciatore barbie ullano, non solo sula sua persona poco grato à Gandess, ne re di Luigi. consegui cosa che il suo Revolesse, magli surono fatte delle besse e degli scherni. Ecrede sicuramente l'Argentone, che se egli non si fuggiua di quel luogo, secondo gli su di cheto fatto intendere da alcun suo confidente; quegli huomini haucan del tutto proposto di gittarlo in siume. Non è Dunque da far marauigliasea questo hauendo riguardato Eluidio Prisco, si pose a disputar in senato con Marcello, che à Vespasiano si douca mandar Ambasciadori eletti, & non tratti à sorte. pertine re ad Vespasiani honorem, occurrere illi quos innocentissimos senatus habeat, qui honestis fermonibus aures Imperatoris imbuant. 21. appartenere all'honor di Vespasiano, che gli si mandino c.179.b huomini giudicati dal senato innocentissimi, e i quali con honorati ragionamenti empiano gli orecchi dell'Imperadore, e glistessi Romanigelosi, che il lor consolo non suste in vnalor domanda per compiacer loro, li mandarono ambasciadori dell'ordine consolare; qui sua quoque eum non publica solum 22 Lig,lib.9.6; authoritate mouerent. 22. Et tal è molte volte l'auttorità della 164. prinata pérsona dell'Ambasciadore, che quel, che i principi non farebbono per cagion di coloro, che mandano, si alcune volte il fanno per cagion del mandato, come fece Alessandro; ilquale non hauendo voluto riceuere il decreto degli Ate niesi, anzi gettatolo via, il riceuè cortesemente, quando gli sù poi portato da Focione. 23. ne minori sono le considerationi e i 23 Plus in Fo riguardi, che si debbono hauer fra pari, percioche come al mino re conuiene il cedere, così conuiene all'Ambasciador del pari al pari hauer riguardo alla reputatione, & autorità del suo princi pe. Che se bene le cose grandi si decidon più co' fatti, che con le parole; nondimeno dalle parole o con magnanimità o con viltà dette, molto si suopre della natura di coloro, onde vengono,& fanno chiaro argomento o della paura, o della ficurezza altrui. Essendosi Crasso sdegnato d'vn libero ragionamento sat Crasso brana in vano co par togli dagli Ambasciadori del Re de Parti, rispose con alterezza ii. che egli harebbe fatto risposta a quella ambasciata in Seleucia. All'hora Vagise capo di quella ambascieria satto ceno di ridere,mostrò la palma della mano a Crasso,& gli disse. Nascerano prima peli su questa palma, che gli occhi tuoi veggan giamai Seleucia. 24. Questa palma di mano mi fa souuenire d'vn'altra 27 Plut in Cra alterezza vsata da vn Ambasciador de Cartaginesia Androma 10. co principe in Taurominio della sua Rep. alquale sece inten-

25 Plut.in Timoleone

rintij, i suoi signori metterebbon quella città sozzopra; & per mostrar meglio co' cenni, questo sozzopra, quado ciò disse, vol se in su e in giu la palma della mano. Andromaco ridendo d'vn riso amato gli sece intendere, che si partisse, perche altrimente, volgendoancor egli in questo dire la mano in su e in giù, la naue, che il conduceua andrebbe in quel modo sozzopra. 25: Questo è come si dice risponder alle rime. Sa ciascuno, che in due cose si conosce tutto il valor dell'huomo nel dire, & nel sa re; & perciò non è da marauigliarsi, se l'vsficio dell'ambasciado re, ilquale non si stende se non nel dire, come quello del capitano nel fare, dee in questa parte molto diligentemente; e accortamente esser fatto; & per questo non è cosa doue più si riguardino i puntigli, per vsar questa voce spagnuola, che quiui. Imperoche i Ree i gran Principi rare volte s'abbocano insieme, ma spessissime volte vie fatto di vedersi l'un l'altro per mez zo degli ambasciadori. I Romani essendo a lor venuti gli amba sciadori del Re Antioco, dopò hauerli cortesemente riceuuto, commisero a L. Quintio che più attentamente gli vdisse, e rispo desse loro, vdite quel che soggiugne Liuio; qua ex dignitate atque vilitate populi Romani respondere possent. 26. Que si ve-26'li.34.0.415. de; che i Romani non teneano minor conto della dignità che dell'ytile. Per la qual cosa hauendosi a trouar insieme gli amba sciadori de Romani col Re Perseo, racconta il medesimo auto re, che tutti i popoli si crano solleuati a vedere qual douesse essere questo incontro d'un Renobile, con gli ambasciadori del popolo principe del mondo; ne stimi alcuno, che ne sappiano o ne sapesser mai tanto gli Spagnuoli, quanto ne sapeano i Romani, non meno valorofi nell'arme, che intendentiffimi di tutte quelle cose, che alla loro grandezza apparteneuano, etiandio in simili riscontri di cerimonie, & di precedenze. Era vn fiume in mezzo tra il Re,& gli ambasciadori; e la prima difficoltà for se, chi douca esseril primo a passare, dal canto del Re si allega ua la dignita della maestà reale; da gli ambasciadori Romanisi diceua non solo quel che al pop. Romano si douea, ma che hauendo il Re chiesto egli l'abboccamento, egli douca esser il primo a passare; stando ciascuno alquanto sospeso, vno degli ambasciadori cognominato Filippo conforme al nome del ReFilippo, padre di Persco (ecco quanto importa la destrezza de legati) passi disse il minore al maggiore, eil figliuolo al padre. Alla qual voce tosto il Reassenti, parendo che cedesse piu tosto per l'età; & per la figliuolanza che per altro, rimanea vn'altro dubbio,

Precedeze tra Perseo e gli ambasciatori Remani.

dubbio, con quanti il Re douesse passare. Il Re volca passar con tutta la corte; legati non voleano, che egli passasse con più che con tre, & se pur volesse passar con tanti, in tal caso volcano ostaggi, accioche nell'aboccamento non fosse fraude. Contentossi il Re degli ostaggi, & mādò Ippia, & Pantauco due de suoi più grandi & più fauoriti. Soggiugne Liuio. Nec tamen in pignus fidei obsides desiderati erant; quam vt appareret socijs, nequaquam ex dignitate pari congredi Regem cum legatis. 27. Non crano stati 27 16.41.6.534; domandati gli ostaggi per sicurezza degli ambasciadori; ma perche apparisse a socij del pop. Rom. che il Re in questo abboc camento non haueua ad andar del pari con gli ambasciadori. Non può dunque dirsi, che i Romani trascurassero punto questa riputatione apparente, oltre la sostanza de gli acquisti, & del comandare, anzi ne furon gelosi piu che altra natione del mon do. P. Villio mandato da Romani ambasciadore ad Antioco, già si era abboccato con lui in Apamea, oue sopraggiunta la morte d'vno de fi gliuoli del Re, essendo, tutta la corte piena di lutto, & perciò impeditigliaffari publici, l'ambasciadore per no trouarh fuor di tepo in questi trauagli, si ritirò in Pergamo. ne alieno tempore incommodus observaretur, Pergamum concessit. 28. La qual cosa è da auuertir bene, no douendo altristar colà, 28.11.35.0.589. done non stà co sua riputatione. La quale cercar poi oltre ogni conueneuolezza d'accrescere è opera piena di barbarica arroganza, & degna da non esser punto imitata da huomini saui; co Gurgense su me fu quella di Gurgense, quando non contento d'hauer parla perbo. to e in publico e in segreto col Pontefice con somma alterezza; assegnatili dal Papa tre Cardinali, co'quali hauesse a trattare; egli come riputado cosa indegna di trattar con altri, che col Pa pa, mãdò ancor esso a trattar co'Cardinali tre de suoi getil'huo mini.29. La qual cosa mi da tanto maggiorammiratione, qua an. 1511. to che il Pontefice fu Giulio II. di natura pocoatta a sostener Giulio II. Papa modi men agri, & men superbi di questo, paredomi che in così sua natura, fatti accidenti douesse a somma sapienza de principi imputarsi il non voler esser piu sauio di quel, che altri si voglia esser egli. Onde forse il principe di tutti i saui cosici ammonì. Rispondi al pazzo secondo la sua pazzia, acciò non gli paia d'esser sauio. 30. Deono gliambasciadori ester sagaci, & prudeti, & no lasciar 30. prou. di singanare. Percioche si come nelle cose belliche è permesso in Sal. 26, molte cose seruirsi della fraude, cosi chi tratta co'nimici non è del tutto securo di non esser aggirato co le parole, ne è sufficien te scusa del nostro danno l'altrui tristezza. Gli ambasciadori de Lacedemoni venuti in Atene, haucano perfuato al fenato, che

era bene far vna certa lega co'Beozij, & co'Corintij . Laqual co sa no tornando, commoda ad Alcibiade per disegno non meno suo, che della sua Repub. Ateniese, diede ad intendere a Lacede monij, che se con quella liberalità che hauean parlato al senato, parlassero al popolo, la plebe insuperbita non harebbe accosentito a quello, che era commun desiderio di tutti, & che per questo freddamente, per farneli venir maggior voglia, facesser di ciò parola, coprendo con prudenza quella larga auttorità, che essi haueano di conchiuder la lega, perche il senato dispornie ingana gli rebbe ben esso il popolo alla commune vtilità. Gli ambasciado-Ambalciatori rilasciatisi aggirare da Alcibiade, seguirono appunto il suo Lacedemoni. configlio, hauendoli prima fatto far vn solenne giuramento, che terrebbero occulto il segreto con esso lor communicato; Il senato veduto questa diuersità, ne sapendo l'occulte pratiche passate tra Alcibiade e gli Ambasciadori fremeua da vn canto, il popolo si sdegnaua dell'altro; tal che non solo non si sece cosa, che essi volessero, anzi si sece tutto l'opposito, essendosi gli st. Plutat. in Ateniesi consederati con gli Argiui, con Mantincesi, & con gli Elij, co'quali mossero poi guerra a Lacademonij. 31. Dirà alcuno queste son fraudi greche troppo sottili. Et io risponderò, che perciò altri sene dee guardare, ricordando, che noi che siamo Italiani non ne habbiamo víato men fine di queste, come fù quella di Pietro de medici, il quale fatto nascondere in casa fual'Ambasciadore del Re di Fracia in parte, onde il tutto haurebbe potuto ascoltare, chiamato poi a sel'Ambasciadore di Lodonico Sforza, entrò in ragionamento tal seco, che potè l'Ambasciator Francese sentire qual era l'animo di Lodouico verso il suo Redisposto. La quale astutia se per la mala ventura d'Italia non partorì all'hora gli effetti, che di ragione douca; non è però, che accortissimamente non fosse ella stata tirata innanzi. 32. Hanno molto bene gli Ambasciadori a tener a më te quali titoli vogliono i suoi signori, che si dieno a coloro, co' quali eglino hanno a trattare, douendo in questo più sodisfare al comandamento di coloro, da cui fono mandati; che ybbidire alla fantasia del lor ceruello. Per questo i Lacedemoni gaperche gattiga-no vn'Ambar stigarono vn loro ambasciadore, il quale hauca dato titolo di Read Antigono figliuolo di Demetrio, ancora che quel buon legato hauesse impetrato da quel principe in vna loro gran ca-33. Plut. negli restia, vn moggio di grano per ciascuno Lacedemonio. 33. Que sta natione di Lacedemonij su molto arguta; alla quale si posso Similia Fiore no a tempo nostro molto assomigliare i Fiorentini; onde spefse volte oltre che surono grandissimi guerrieri, con le parole si

Piet de Medici fa : asconder l' Am basciator Francele,

Alc.6.

22 Guic. lib.1. Ann. 1494.

Lacedemoni Sciatore.

Apof.Lac.

tini.

liberarono dalla infolenza, o dalla discortessa, e rozzezza, che era vsata con essoloro. Era dunque vno di essi stato mandato ambasciadoreal Re Demetrio; Il quale marauigliandosi, come fogliono per lo più i Re ester altieri, che vn solo Ambasciado regli fosse stato mandato; Or non basta dissegli vno ad vno? 34. Altra uolta eran di loro stati mandati Ambasciadoria Lig. 14 Tui. damo tiranno, ilquale mandando in lungo laudienza con ilcu ranno, sarsi, che non si sentia molto bene, gli ambasciadori giurando per gli Dij immortali, li fecero intendere, come essi eran venuti per ragionare, e non per far alle braccia con Ligdamo 35. Bafte rà d'infiniti accorgimenti, che in questa materia si potrebbon dire, hauer allegati questi, co'quali potranno gli huomini accor ti andarne da se medesimi pesando degli altri, pur che si ricoi di no di quel che altroue dicemmo, di non dar mai a loro Signori con lo scriuere vna cosa per fatta, se non è interamente finita come fece Peto a Nerone, scriuendoli lettere quasi confetto betto 36 Tac. 1.15.c. prbis magnificis rerum vacuas. 36. Onde in Roma si rizzanano ino. i trofei egli archi nel mezzo del monte Capitolino, quando in Armenia era la guerra nel più bel che mai fosse. 37.

50.1

97 Ini.c. 1145 ,

Quanto sia cosa indegna per conto di zuerra, o d'altro manomettere gli argenti delle Chiefe.

# DISCORSO V.

VANDO io ho fatto in questi miei discorsi mentione della religione de gli antichi, non è stata altra la mia intentione, che di mostrare quel che conuenga far a noi, se i Romani ellendo gentili que-

sta o quella tal cosa faccuano. E però m ingegnai di mostrare non esser vero quel che si opponea loro da alcuno, che si sernissero della religione per diuer fini, questo fu ancor cagione, che io auuertissi con l'essempio de gli stessi Romani i nostri a non voler ricoprire i loro dissegni d'ambitione, o d'altro sotto il zelo della religione, riputando la cosa sceleratissima. 1. E questo medesimo mi sa hora mostrare con l'essempio 116 3 dis. 10. dei medesimi, quanto sia cosa indegna, per conto di guerra o d'altro, manometter gli argenti delle Chiese. Haueua Nerone Chiese non do per sodisfare alle sue ingordissime voglie messo grossissime ta- uers manumet glicall'Italia, souuertite le prouincie, 1 socij del pop. Rom. ne Dijc. Ammir. lasciate

lasciate senza affanno le città libere, è sinalmente dice Tacito. In eamque predam etiam Dij coffere spegliatis in urbe templis egealibita.c.115. stoque auro. 2. e quel che segue. Ein questa preda v'andaron finalmente ancor lotto gli Dij, hauendo spogliato i tempi del; la città, e tolto via l'oro, che tutta l'età del pop. Rom. in trionfi o in voti per le cose prospere, o auuerse hauea consacrato. Esegue, che per l'Asia, & per la Grecia non solo erano statile. uati via i doni, ma etiandio l'imagini stesse de gli Dii-Potrebbealcun dire che tutto ciò era male imperò che Nerone non so praggiunto da necessità di guerra, ma da scelerati suoi de sideristimolato, hauca messo mano a cotesti sacrilegi; mai Prin-

cipi se da necessità graui e pericolose sono assalti, douer meritare scusa se a valersi degli ori, & dei sagri argenti ricorrono. Ionon so se si può allegar causa piu legitima di quella per auuentura, che hebbe Pompeo hauendo preso l'arme in difesa del la Rep. contra di Cefare. E nondimeno Cefare vedendo aper-

to il luogo da poterlo biafimare, non fe lo lascia vscir di mano,

dicendo. Pecunie è municipis exiguntur, & è fanis tolluntur, omnia aiuma, & humana iura permiscentur. 3. Riscuotonsi i dena-

ri delle terre, tolgonfi da i tempij, tutte l'humane, e diuine ragioni si confondano. E altroue. Pecuniam omnem, omniaque

Nerone fpo .glia i tempij.

Cesare biafima-Pompes dell' oro tolto ate.

3 lib.r. de bel. ciu.c. 3f.

Sini.c. 1641.

Alui.1.2. c.161. crnamenta ex fano Herculis in oppidum Gades intulit. 4. Pompeo hauendo tolto tutti i denari, e tutti gli ornamenti che erano nel tempio d'Ercole, gl'hauca fatti condutre in Caliz, quel chesegue è bellissimo, perche volendo Cesare acquistar lode onde il nimico si procciaua biasimo, dice, che giunto egli in Caliz, i denari e gli ofnamenti, che dal tempio d'Ercole erano stati portati in vna casa prinata, referri in templum inbet. 5. comandò che riportati al tempio. Consideri chi queste cose leggerà; che elle non sono, state scritte da vno istorico solamente, ma da vn capitano, il quale parla d'vn'altro Capitano, che amendue furono i maggiori Capitani del mondo. Enell'yno sono biasimate, e nell'altro lodate. Onde può sar giudicio di quel che harà a dirsi di se in vn modo o in vn'altro facendo. Ne conuien dire, che Cefare d'vn nimico parlado, in altromodo non harebbe parlato, perche scriuendo Cesare a gli huo minidell'età sua, che sapean bene, come que'fatti eran passati, si sarebbe guardato di dir cose, che gli potessero esser riprouate, senza che essendo egli colmo di quella gloria, che ogn'un sà, non hauea a mendicare d'ornarsi col fallo. Ma procediamo più oltre. Ragiona egli ne medesimi commentarii della guerra ciuile, che Scipione ancor egli volea leuar via gli antis

chi.

Scipione (là p Spogliar il te Pio de diana.

chitesori riposti nel tempio di Diana d'Eseso, quando chiamato da Pompeo, che ogn'altra cosa postposta andasse col suo effercito a congiugnersi seco, perche Cesare passaua il mare; soggiugne. Heares Ephesie pecume falutem attulit. 6. quasi in 6 Iui.car. 1847 modo discherzo dice, Questa cosa su la saluezza dell'Esesso te-T.Ampio vuol foro, & quel che segue ha in se somma gratia, & è che T. Am- servirsi dell'o; pio huomo della parte di Fompeo volea ancor egli seruirsi di 10 sacro: questo danaio. Egià hauca chiamato molti Senatori, perche fosser presenti, quando impedito dalla vittoria di Cesaresi fuggi via. tal che egli dice. Ita auobus temporibus Ephesig pecunie Cesar aux l'un vult. 7. E cosi due volte Ces. porse aiuto all'Efe- 7 Iui, car. 201, sia moneta. Erisposta ordinaria d'huomini ordinarij di dire, non si può far altro e ne bisogni bisogna ricorrer done si può, che falua la patria, gli ori egli argenti tolti si possono restituire, ma perduta la patria, si perde con essa ciò, che v'è, ne si rifanno mai più. Io per me questo solo so dire, che non veggo, che la Rom. Rep. per i suoi bisogni leui gli argenti e gli ori delle Chiese giamai Veggo ben questo, che non essendo oro in Roma, e conuenendo adempire i voti fatti ad Apolline Delfico, chele donne Romane vanno volentieria dar quanto haueano ne gli ornamenti loro atla Rep per disciogliersi dal voto. 8. Veggo ancora che bisognando a Romani di pagar a Francesi il prezzo patuito della lor libertà, che cosa si può dire di maggior importanza di questa, ricorsero alle lor donne per far la somma che bisognaua; ma odasi che dice Liuio. Ve sacro auro abstineretur. 9. non credo che si possa parlar piu chiaro, ac- , Iui. car. 1016 cioche non s'hauesse a por mano a gli argenti e a gli ori delle Chiese. Specchinsi in questi essempi i Principi Christiani, ese viene poi lor voglia di spogliare in minori bisogni di questi gli Altari, ei tempij di Dio, senza hauer rossore, che i Romani nella lor cieca gentilità se n'astennero, faccianlo pure, che se non allhora, forseper maggior lor pena nel colmo della lor felicità sentiranno l'ira di Dio ricordeuole, a cui nelle loro auuersità non

> seppero portar riuerenza.

8 liu. li.5. c.93

. , 2

Come è necessario nelle cose importanti dar le commessioni libere.

# DISCORSO VI

Ono per lo più tato diuersi gli accidenti da i pro ponimenti, che altri fa fra fe stesso; che se colui ilquale ha l'auttorità del comandare, non si ri mette nella prudenza e discretione di colui, a cui comanda, spesso si potrebbe trouare d'hauer fallato, come fallò Nerone comandando a

Failo di Nero

& Tac.li. 15.C. \$ 16.6.

i Capitani della sua armata, che ad vn giorno determinato. non exceptis maris casibus, senza hauer riguardo a casi del mare, si ritrouasser con essa in Terra dilauoro. 1. Imperoche costretti per vbbidire a comandameti dell'Imperadore di leuarsi di Formia essendo fortuna in mare, nel voler passar il capo di Miseno, fur in guisa trauagliati dal vento Africo, che percosso ne liti di Cuma, vi perderono buona parte dell'armata; & doue non rileuaua nulla, essendo in tempo di pace, il giugner due giorni prima o dopò s'hebbe senza proposito a pareggiar le gran rotte, che si riceuono a tempi di guerre. Tiberio il qual era piu prudentedi Nerone, hauendo inteso la solleuatione, che haucan fattoi-soldati d'Vngheria deliberato di mandarui Druso suo figliuo. lo, si studiò bene di dargli vna bella e buona compagnia, così di foldati, come di principali huomini di Roma: ma nel restonullis certis mandatis ex re consulturum. 2. senza ordine particolare alcuno, se non con commissione di deliberare secondo. il bisogno harebbe ricercato. Cosi su satto a tempo di Claudio, forse per opera di coloro, che il consigliauano; ch'essendo in: Armenia succeduto per colpa de ministri alcuni disordini, vi fu mandato con vna legione legato Eluidio Prisco rebusturbidis pro tempore ve consuleret. 3. con commissione di pigliar partito secondo il tempo, molto meglio degli Imperadori osferuarono questa regola i Romani, quando viucano a: libertà. E Cesare istesso volendo passar in Inghisterra lascia: Labieno con tre legioni, e con due mila Caualieri in Francia: con varie commissioni, ma con-particolare ordine di gouer-

2.lib. r.c.6.

3 lib.12.c. 83.

Cefare coman da con discretione.

lib. 3. de bel. narsisecondo i tempi, e le cose, che occorreuano. consilium pro tempore, & pro re caperet. 4 Anzi su speciale costume

della

El.Clr. 5 f.

della Rep.ne maggiori rischi di esta dar in guisa le commessio ni libere a suoi Capitani che rimettendosi del tutto al valore, & discretion loro, solo dicenano, che guardassero, che la Rep. non riceuesse alcun danno. Ne Resp. aliquid detrimenti caperet. 5. Ce- 1 Liu, lib. 2,5 sare già nominato, quando ad alcuno de suoi legati cosa comã da, che habbia pur voglia, e necessità, che si debba fare; considerando i diuersi casi, che possono auuentre, non lascia di aggiugnere quella particella. Si Reip.commodo facerel posset, cos fa col medesimo Labieno poco dopò in vn'altra occasione; il quale ri spondendoli, che ciò seguirebbe con troppo gran rischio di per dersi, è commendato da lui. 6. A Labieno medesimo, e a Tre 6 Iui. c. 64 d. bonio scriue vn'altra volta, che a vn determinatò giorno ritornino, ma con la medelima giunta, si Reip. commodo facere posent. 7. Tutto ciò su benissimo conosciuto da alcuno, il quale co tale 7 lib. 6.e.67. b occasione non lasciò di mostrare l'errore, che a tempi suoi face uano alcune Rep. riferbandosi sempre infino al deliberare, come, e doues' hauea a piantar vna artiglieria, non s'accorgendo della buona e gagliarda ragione, che induceua gli antichi a far il contrario percioche come è maggior la lode;e cosi parimente il biasimo, ilquale dalle nostre libere attioni dipende, non cofrette ne regolate da altrui; così maggior si dee credere, che hab bia ad esser dal cato nostro la fatica, in seguire o in fuggire quel lo, in che altri che noi non ha da hauer parte E da altro lato, stol ta cosa è darsi ad intendere, che meno habbia a vedere colui, il qual si troua in sul fatto d'altri, che chi ne stà lontano. Ne verisi mil cosa è, che meno prema vn fatto a colui, ilquale col farlo male vi può metter la vita, che a quello il quale otiofo e molte volte mosso da ambitione, ò da inuidia disputa per lo più delle cose, delle quali è ignorante. senza che quando i Principi son lontani spesso auuiene, che i cossigli arriuino dopò le cose, ex distantibus terrarum spaijs consilia post res afferebantur. 8. e per ciò è Tae. 11b.19.2 bene rimettersene a Capitani. Ma chi considera ben questo, no dar le commessioni libere non da altro è proceduto, se non che seruendosi queste nouelle Republiche di militia forestiera, non hanno potuto hauere quella confidenza nei loro Capitani fore stieri, che haucano i Romani nei lor cittadini. Onde come chi ha mal fondato, tutto ciò che fa sopra il cattiuo fondamento, fa male; così costoro sopra vn'errore han fatto vn'altro errore: co me interuerrà a tutti coloro i quali vna volta incominciano a trauuiare: i quali quanto piu caminano piu s'allontanano da qu ella strada, per la quale doucano caminare.

Che con la clemenza, & bontà & non con la crudeltà fa mantengono glistati.

## DISCORSO VIII.

Ella cogiura, che fu scoperta à Nerone, & da lui con crudeltà vendicata dice Tacito; che niuna cosa giunse più graue a gli orecchi di Nerone, quanto fur le parole di Subtio Flauio Tribuno. Il quale domadato da lui, qual cagione l'hauca spinto a scordarsi del Sacramento, rispose. Perche io ti odiaua ne alcun ti fu più di me sedele, mentre susti de-

à arder Roma mettesti mano. 1. da che si può vedere, che Ne rone, di cui i primi cinque anni del suo Principato surono otti mi, su amato da suoi, che questo intese il tribuno; quando disse, nealcun ti sù più di me sedele, mentre fusti degno d'esser amato, essendo cola naturale ne gli huomini l'amare i Prin cipiloro, quando son presso che buoni; ma posto mano alle crudeltà, essere stato forzato a odiarlo; dirà alcuno, che questecose sono più chiare, che elle habbiano bisogno da farui discorso, parendo, che il discorso richiegga materia più disputabile, ò almeno che altri v'impari cosa men trita, & diuolgata quale si è questa, a che non rispondo altro, se non che così trita,& diuolgata, come ella si è moltissimi vi han preso errore. Onde Dionifio tiranno di Siracusa burlandosi di questa beni: uolenza, & amore di popolidice, ilegami di diamante, conche si tengono i regni esser lo spauento; & la forza armata, & per confeguente il presidio, che egli lasciaua al figliuolo di dieci mila Barbari pagati al suo soldo; ma il buono, & valorofo Dione morto il vecchio tiranno mostra in contrario al giouane Dionisio la beneuolenza, prontezza, & la gratia pianta-

sa dalla virtù, & dalla giustitia esser i veri, & saldi legami del regno; i quali ancorche più molli de gli altri, che veramente aspri, & durissimi possono appellarsi, sono più durabili per la consernation de gli stati. 2. Ma se noi vogliamo star con Romani più tosto che con Greci; se con Imperadori anzi che

con tiranni vogliamo impacciarsi: & se per la felicità di quel

gno d'esser amato, incominciai a odiarti, poiche vecidessi la ma dre,& la moglie, e a guidar le carette, e à recitar in comedia, e

Dionifio tiran no de Siracufa.

4 Plut in Dio-Be, C. 143,

chene seguì habbiamo a prender animo, che in tal caso non più d'vn filososo & d'vn capitano, che del configlio d'vna gran dissima principessa s'habbia a tener conto; perche su degno d'esser celebrato da gli scrittori, & posto in opera dal maggior principe del mondo; & da quel di Dione non su differente, ap prouiamolo ancor noi, proponiamolo a moderni principi, & giusta nostra posta a seguitarlo a imitarlo li confortiamo. Era Augusto molto trauagliato nell'animo, vedendo che non osta te d'hauer punito molte congiure, tuttauia sene scopriua di nuouo, & d'yna finalmente venuta a luce di Gn. Cornelio. Cinna nato d'una figliuola del grande Pompeo, quasi non sapea che partito pigliarsi, vedendo che vecider i colpeuoli non basta na, & lasciar cotanta audacia senza gastigo li parea dall'altro canto cosa poca sicura; talche essendo tutto in pensiero, & hauendone in gran parte il sonno perduto, Liuia sua moglie hebbe animo di domandarli, che cosa era quella, che cotanto l'affliggena, essendosi accorta, che contra il costume suo non prendea mai riposo la notte. A cui Augusto, & chi potrebbe la mia Augusto, confi Liuia disse hauer posa giamai, vedendosi da tanti nimici ac- gliato da Lie cerchiato, i quali nello spauento della morte ritiene a insidiarci tutto di contra lo stato, & la vita? Risposte, & replicate più cose dall'una parte, & dall'altra finalmente gli parlò in questa guisa. Marito, & Signor mio essendo in compagna teco come della grandezza, & felicità, così d'ogni male cauuersità, il che cessino gli Dij, che possa auuenirti, ragioneuol cosa è, che tu benche di donna ascolti i mici cossigli come di partecipe d'o gni tua fortuna; Non la crudeltà; ma la clemenza è quella, che metterà in saluo le cose nostre, imperoche i misericordiosi non folo da coloro fono amati, i quali potendo per i falli commessi vccidere, han mantenuto in vita, ma sono anche riueriti per l'amor di quella pietà, che han dimostrato al genere humano, da gli altri huomini, onde si toglie a ciascano l'animo d'offenderti. Gli inesorabili e crudeli sono odiosia chi teme a discendenti di coloro, che hanno offeso, e gli altri, i quali fianno in orrore quella inhumanità volentieri purche possano, li si armano contro. Non sono dissimili i mali dell'animo da quelli del corpo, nella cura de quali come il medico non corre presto al ferro e al fuoco, ma molti ne guarifce con lenti esercicij, & con mansueti medicameti, così vn ragionamento piaceuole molte volte acqueta vn'animo adirato, oue vn rimedio con l'ira fi co muone a rabbia ea furore; il perdono placa l'animo feroce; il a l'animo feroce; il a l'animo feroce; il animo feroce; il anim supplicio molte volte il dolcissimo inacerbisce. Edopo molte 30.2

5. 51 6.05 E

Z 4 altre

altre cose questa valente donna cosi soggiugne. Ad huomini Augusto, e non a bestie comandi, a conseguir la beniuolenza de quali vna sola strada è spedita, se ti ingegnerai far in guisa che ciascuno conosca, che ne forzato, ne volentieri sarai per offenderli. Può (non dubito) vn huomo costrignere vn'altro a temerlo; ma farsi amar non mai, se con scambieuole carità, & co benefici verso lui coferiti o verso altri no si guadagna; ma chiŭ que dubita, alcuno a torto esfere stato morto, temendo, che il somigliante possa a se auuenire, odia fieramente l'autor della morte; & quanto stia bene, che il Principe viua in tal conditione co'suoi, ciascuno sel vede. questa è quasi commune senteza ditutti, a gli huomini priuati star bene il vendicarsi per non cader nel dispregio delle persone. ma il Principe le publiche ingiurie ha à punire, & le sue tollerarle, perche niuno sarà per cre dere giamai che vn Principe da tante arme circondato per dispregio possa esser osseso. Conchiude finalmente dopò molte altre cose belle, che ella gli dice, che incominciando Augusto a tener questa via della clemenza, faccia pruoua come sia per riuscirli. Et Augusto non solo perdonato a Cinna, ma creatotolo in compagnia di Valerio Messalo Consolo sece in modo, che in dieci, anni, che soprauisse non che congiura alcuna contra di lui no si scuoprisse, ma ne pur per pensiero si hebbe piu di congiure sospetto. 3. Et in vero chi haurebbe congiurato già mai contra Nerone, per tornar a lui, da cui habbiamo a questo discorso dato principio, se la vita, che egli incominciò, seguitaua? hauendo promesso di non voler esser egli il giudice di tutte le cose, perche racchiusi dentro vna casa gli accusatori e i rei, la potenza de pochine traboccasse, essendosi gloriato niuna cosa douer esser vendereccia in palazzo o in preda dell'ambitione; ma diuisi gli vsfici della Rep. & del Principe. Hauca più volte detto che i Senatori i suoi magistrati ritenessero, ne tribunali de consoli le cause d'Italia & delle publiche provinciesi 4 Tac.li 13 car, disputassero, eglino aprisser l'entrata a padri, & esso Nerone alla cura degli esserciti attenderebbe. 4. Chi non harebbe ado rato non che amato Nerone, se hauendo a eleggere per le cose de Parti vn Capitano degno di si gran carico, elegge tosto Corbulone. 5. Come honora la memoria del padre, & di chi era stato suo tutore; così vieta, che a se statue d'argento e d'oro massiccio si rizzino, non vuole che per suo conto i mesi dell'anno simutino. non presta orecchio a certi maluagi accusato-

attisuoi, restituisce all'ordine senatorio Plautio Laterano.

6.8x

Augusto perdo Ra a Cinna.

Valerio Messa

3 Dione li. 55. C.7 26.

37.

4 goco dopo,

Aptilio Colle ri non vuol che Antistio suo collega nel consolato giuri ne gli ga di Nerone,

6.& altre cose simili a queste commette degne d'amore e di lo- 6.iui.c. 28 de, e non di congiure & di morte. come il Tribuno disse, che egli l'amò, mentre non trauuiò dal lodeuol camino, che hauea preso. Non è cosa dunque più sicura per la conservatione degli stati della beniuolenza de sudditi verso il loro Principe. percioche gli altri legami posson durare alcun tempo, ma finalmé te si rompono, & romponsi con danno di chi gl'ha tesi. perche parmi che dicesse molto bene colui, ilquale disse, che la tirannide li parca bella cosa, se non che ella non hauca riuscita. 7. 7.Plus. Onde non che i sudditi, magli amici, e i parenti, & la propria moglie si truoua a vecidere il tiranno. Così Theba vecide A- Alessadro Te lessandro Tereo suo marito mostro sierissimo di crudeltà, per-reo veciso da cioche fotteraua gli huomini viui, e alcuni posti dentro cuoi di cinghialie d'orsi facea sbranare a cani da caccia per pigliarsi 8 Plut in Pelo piacere. 8. Timoleone hauendo in vna battaglia difeso dalla pida 6,291,295 morte il fratello Timofane, egli stesso il medesimo fratello dinentato tiranno vecide, essendo per opinione di tutti stato Timoleone huomo di natura mansueta, & sopra tutti gli huomini amoreuolissimo verso i parenti suoi, cotanto è brut ta e orribile l'imagine in cui si trasforma il tiranno. 9. Ari- 9 Plut. in Tistata Molone.c.467

fromacotiranno d'Argo scampata la prima congiura fatta Molone.c.467

Aristomaco sigli contro da Arato Sicionio, è finalmente vecifo da propri ranno d'Argo seruidori, costè poco sicura ogni difesa che il tiranno si procu ri. 10. mache dico io della moglie, del fratello e de seruido- 10 Plut.in Ara ri; se i miseri tiranni sono da se medesimi vecisi mentre viuo- to c.361. no, patendo tormenti piggiori della morte come facea Aristippo successor d'Aristomaco, il quale non confidando in quelli medesimi, che teneua alla sua guardia, cenaua serratosi in vna sala, saliua poi a dormire per vna scala a piuoli sopra vna stanza con mandar giù la caterata, sopra la quale stendeua il letto, & la madre della concubina che si teneua andauaa serrar la scala in vn'altra camera, fin che leuato il sole nelluogo, ondela sera l'hauca tolta la rimetteua, chiamando quell'infelice tiranno. Il quale come gentilissimamente dice il sauio, & dotto Plutarco, vsciua suori a guisache sa la serpe fuor della grotta. 11. & con tutto ciò non potè scampare di 11 Inic. 362." non essere vcciso. 12. Troppo haremmo che fare, se volessi- 12 lui 6,36 % mo andar discorrendo per le biasimeuoli morti detiranni, & troppo sarebbe che dire, se ci mettessimo a lodar i Principi buoni, i quali per mezo delle virtù s'hanno fatto adorare da sudditi loro. Questo non lascierò ben di dire, oue tende tutto il mio ragionamento, che potendosi ciascun chiarire, non

1a.lib. 1.c.26.

£4.1ib.2,C.13.

45 .

esser la crudeltà buon legame a mantenere gli stati, abbando. rino i Principi tutte quelle arti, che con falta dottrina sono state insegnate loro contrarie a questa dottrina, poiche oltre non effer opera honorcuole, non è anche sicura; per questo chi dice; che vi. Principe nuono dee far ogni cosa nuoua nello stato clie ha preso, non è d'ascoltarlo. 13. ne a quello si ha prestar orecch.o; che si viene da bassa a grande fortuna piu con la fraude, che con la forza. 14. percioche oltre che non è vero, fa venire altrui voglia d'esser un tristo; ne quello, che non viue sicuro un Principe in vn principato, mentre viuon coloro, che ne sono sta

15 lib.3.c.4.

16 lib.3 C 19. 17 lib.3.c.42.

ti spogliati. 15. perche questo è aprire vna bottega di beccaio di carne humana, ne quello, che a reggere vna moltitudine è più necessaria la pena, che l'ossequio. 16. ne quello, che se pro messe fatte ancor che per forza non si debbono osseruare. 17. bisognaua pensarui prima, delle quali cose o in tutto o in parte ne lor luoghi habbiamo trattato. Voglio bene in questo luogo diquesto; che sempre s'hanno a moderare ca tirar al bene, quando ben fosser veri tutti i precetti, che pendono al rigido e al tristo; douendo in questo ricordare, anzi tener sempre fitto nella memoria quel bel partito, che si scriue hauer pre-10 Numa Pompilio, ilquale comadatoli da Gioue, che douesse far vna purgatione con capi, li domandò; se egli intendeua con capi di cipolle. & dettogli che intendeua con capi d'huomini; il buon Numa, che volca in buona parte interpretare il diuino comandamento replicò; se ciò si potea fare con capelli. Et tornato Gioue a risponderli con capelli animati; egli ricorsea pesciolini menidi, e in somma sece quella purgation con cipolle, con capegli, e coi detti pesci menidi. 18. Cosi bifogna che facciamo ancornoi, ingegnandoci con ogni nostra industria di tirar la crudeltà a mansuetudine, quando i mali immedicabili non ci cacciano per forza per la conseruatione de medicabili al ferro, & al fuoco; come si compiacque in cafo di mansuetudine Alessandro dell'interpretatione accorta co l'Assagio, fattagli dall'assnaio, il che in questo modo auuenne. Era Alessandro stato ammonito dalla sorte; che il primo che in vscir

di cata vna mattina incontrasse, facesse morire, perche incontratofi in vno afinaio, comandò che fusse veciso, il quale domã-

dando la cagione; perche non hauendo egli male alcun fatto, donesse portar quella pena, fugli risposto per iscusar il fato, che cosi hauea comandato l'oracolo. Se cosi è; disse all'hora l'asina= io non di me, ma del mio afino, che io innanzi mi menaua, in cui prima vi sete incontrato, ha inteso l'oracolo, della qual saga

18 Plut.in Numa Pompil. .

Aless. Magno que che passa

: : -

ce

ce risposta hauendo il Re clementissimo preso piacere, & riceuuto in grado, che potesse in tal guisa l'error, che ei faccua correggere; comandò, che la religione nell'animale men nobile douesse hauer il suo luogo. 19. quando dunque alcuno dice 19 Valer. Mas, come di sopra si è detto, che non viue sicuto vn Principe in lib.7.629.2. vn principato, mentre viuono coloro, che ne sono stati-spoglia ti, & questo non fonda sopra altra ragione, che con l'essempio; andiamo cercando ancor noi, se col medesimo essempio trouja mo di coloro, i quali conseruando quelli, che sono stati spoglia ti del regno, si sono mantenuti nel regno, -& senza andarci aggirando per gli antichi essempi, ce n'è vno bellissimo de tempi Re Ferdinado nostri di Ferdinando Re Cattolico, il quale non ostante hauer Cattollico con consernato d'Duca di Calauria figlinolo del Re Federigo spo- ferua il Duca di Calauria. gliato del regno di Napoli, il regno si è conservato ne successori del Re Cattolico. Andando dunque del pari l'esser bene, o male lo spegnere o non spegnere gli spogliati del regno, passiamo innanzi, & vediamo se trouiamo alcuna ragione, la quale più faccia abbassar l'yna di queste bilancie che l'altra. Et certa cosa è, qualunque opera che gli huomînî si facciano o con pru denza, o con sagacità, o con malitia sia satta, non poter esser eglino certi dell'auuenimento di quella perche il tutto dal voler di Dio dipende a gli huomini incerto; Se questo verò è, come egli è ingegnamoci dunque di tutte le cose, che ci si parano dinanzi;poi che gli auuenimenti sono incerti, eleggere le miglio ri, perche hauremo almen questo auantaggio d'hauer eletto il meglio, & per consequente d'essere stati humani & mansueti, & non bestiali, & crudeli. Et per prima cosa, fermiamo questo nell'animo, come di Vespasiano, che niuno vecida il succesfore. Appresso diciamo, & facciamo quel che egli medesimo disse, & fece. Ilquale confortato da suoi ad hauersi cura di Mezio Pomposiano, percioche gli astrologi haucan predetto fiano, vano in che hauea ad essere imperadore, andò eglia crearlo consolo biamar l'impe promettendosi, che quando questo auuenisse, si ricorderebbe riodel beneficio riceuuto. 20. Et in vero io non dubito, che si tro 20 Suet.in reumo al mondo de gli huomini ingrati, & di coloro, che rendo-fp.c.41. no mal per bene; ma nell'uniuersalità delle cose, niuno mi farà creder giamai, che di gran lunga non sia maggior la copia di co loro, che riconoscono il beneficio, che di coloro che nol riconoscono, se fresca ingiuria non hauesse scacellato il vecchio be neficio percioche si come molto più nuoce il poco veleno, che non gioua la molta dolcezza posta sopra cara beuanda, così qualunque crede per beneficio altrui fatto di rebba, poterli

melle cose sue dilette macchiar l'honore non sa buon conto, & marauiglia non sarebbe, se tali modi tenendo, si trouasse della sua folle credenza ingannato. Questo ancor soggiungo, che chiunque vuol riportare vtil frutto della sua clemenza, ciò faccia non indotto da timor proprio, che in tal caso conosciuta non giouerebbe, ma per amore di essercitar quella virtù. Onde allhora è in grado riccuuta, quando il Principe nel vigor delle sue forze si troua, senza apparir cosa vicina o

Iontana, che a farli pigliar questo partito il conforti, & di ciò per hora fia detto a bastanza.

Il fine del Quindicesimo Libro.



# DE' DISCORSI DI SCIPIONE

AMMIRATO.

Sopra Cornelio Tacito.

LIBRO XVI.

Quanto vn Principe debba star accorto nelle proposte, che gli si fanno.

#### DISCORSO I.

N niuna cosa più si palesa, quanto vaglia vn Principe, che nelle proposte, che gli si fanno. percioche gli alchimisti propongono tesori, e ricchezze inestimabili; i fuorusciti acquisti di nuoui regni; gli ingegnieri non più vditeartiglierie e fortificationi; i cattiui ministri es-

quisitissimi modi di daci e di gabelle, e altri altre cose; nelle qualifenon si sta accorto, si possono pigliare grandissimi errori. Di cotali proposte lasciare star da parte quelle, che senza altra pruoua appariscono esser maluagie da se medesime, alle qua li no s'ha à prestar orecchio; rimane in ogni modo, come s'habbia à gouernare nell'altre, poi che ne ogni cosa s'ha a credere, ne ogni cosa s'ha a rifiutare. Onde è biasimato il Re di Portugallo, che non attese alla proposta del Colombo, e lodata la colombo Ge-Reina di Castiglia, che attendendo vi scoperse il mondo nuo no la coltato dal Re no perchea me pare, che potendo le cose proposte esser così di Possugallo. vere, come false; al Principe conuenga non prender parte ne a negarle, ne a accettarle; se non in quanto l'andrà conoscendo esser degne d'esser accettate o risiutate. Stimo bene esser vtile senza inchinar al sì,o al nò, hauer certe massime in se, le quali rare volte falliscono. Et queste sono, che non tutte le cose, qua-

li si dicono in parole, ancor che probabilmente, tali riescano in fatti. Chemolte cose a primo aspetto paion grandie ina gnifiche, che per se siesse son deboli, e vane, che molte cose paion leggiere, che fono di grandiffima importanza. Et che non tutte le cose qualisi veggono nelle forme piccole, tali rispondano nelle forme grandi. Appresso è bene da considerare, chi è la persona che propone, quale è la cosa proposta, e prima che si venga a conclusione alcuna, veder se è possibile hauerne alcu na proua, ein tanto star cheto. Quel che m'induce á dire, che il Principe non prenda parte, è perche alcuni sono di così pesfima natura, che ogni cota che non fia loro inuentione, come Lacore Perfet non buona rifiutano. Tale cra la natura di Lacone Prefetto pre torio di Galba. 1. Che non tutte le cose riescano in fatti, co-1 Tac lib.17.6. me in parole manifestamente apparuenel fatto d'arme che fu tra Persco e Paolo Emilio; che gli Elefanti posti in battaglia furono vn nome vano senza vso. 2. Che molte cose apparisco Antioco Redi no grandi e magnifiche che riescono vane, si scoperse in An-So haraccoguis no grander e magnimente ente riceono vane, in teopetiem An-Pella de mortifico, quando con raccor l'ossa de Macedoni morti nella battaglia di Cinoicefa altro no fece; che senza guadagnarsi l'amor de Macedoni, tirarfi addosfo l'odio di Filippo: ilquale sdegnato di quell'atto, non pose tempo in mezzo a gittarsi da Roma-

ni. 3. Cose leggiere paion quelle, e riescon grandissime quan-3.11.36. c. 432. do verbigratia ne gouerni delle città si dice, che s'habbia cura de ragazzi, delle balie, de maestri e di cotali principij. I quali a guila de fondamenti delle gran fabriche se son posti bene, puo murarusisù ogni gran fabrica, doue se si trascurano, l'edificio e poco durabile. cosi diste a questo proposito Liuio.

4 lib.7. c. 118.

Parua sunt hac, sed parua ista non contemnendo maiores nostri ma-ximam hanc rem secerunt. 4. sono piccole queste cose, mainostri maggiori queste cose piccole non dispreggiando, han fatto grandissima questa opera. Che non sempre nelle forme grandi ricica quel che si mostra nelle piccole, non è cosa, di che ii possa renger più essempi a tempi nostra di questa, vedendosi ogni dì andar attorno modelli di mollini, e di machine, e d'altri fimili ingegni, che rare volte posti in proua nelle forme grandi ti gertano quello, che nelle piccole. Fermate che ha il Principe queste massime nel suo capo, e gli comparisca poi alcuno Nerone credu- a proporgli alcuna cofa, guardifi di non far come fece Nerone, il quale senza por mente a chi era colui, che gli proponeua tetori, fenza guardar alla qualità della cofa, che gli veniua

proposta, e senza farne yn poco diproua, anzi con tener in pugno quel che era ancor in aria, e quel che fu peggio, data

la

la fuori per cosa fatta, si fece scorgere per vn Principe leggiere e di poco auuedimento. 5. non così fece il Gran Duca Cosi- 5 lib. 16. nel mo, ilquale a Don Basilio, che gli domandana vna patente per cauar tesori, rispose. Dica douce quando, e all'hora si piglierà buono ordine, che le generalità confondono i negoci. per questo è bello quell'argomento che Anibale fa ad Antioco, per estergli creduto, dicendo. Equando io non sia il maggior Capitano del mondo, con Romani sicuramente in prò e in danno mio molto bene ho imparato a guerreggiare. 6. e 6 Liu.lib.36.6. Muziano con Vespasiano si chiaramente e bene fauella in que- Muziano consta materia; che non si può dire, ne pensar meglio; mostran- siglia vespassa do che s'ha a por mente a colui, ilqual propone o configlia alcuna cosa, se in quel consiglio si tratta del pericolo del proponente, o dell'ytile, e beneficio di colui, a cui si propone. 7. Delle cose che si propongano, alcune son di conditione, che hanno vtile presente, e danno futuro; e alcune dano presente e vtil futuro. nel che al Principe conuiene star desto; percioche si come non è bene per poco vtil presente trascurar il molto danno, che ha ad auuenire, cosi ne il piccol danno presente l'hà asbigottire, che non si tenga cura della molta futura vtilità. & è marauigliosa cosa, quanto in amendue questi capi ogni giornos'inciampì; essendo l'errore aiutato dal volgar prouerbio, che va attorno; ester meglio il poco . hoggi, che il molto domani. Onde i scrui di Galba menauan le mani. 8. vedendo che il vecchio lor Principe non era per viuer lungo tempo; ma del Principe, di cui ha da rimaner

8 lib.7.18, car,

rimanessemai heredi i fini di questi debbon esser molto diucr-

la memoria immortale, quando non.

In tutte le cose non solo douer si considerare quel, che dee fai si; ma quel che comportano i temp i che possa farsi.

## DISCORSO II.

A R che sia materia da non metterla in disputa che

ciascun de fare quel che il diritto & la ragion vuole, & non altrimente. Et in vero chi contra questa proposition discorresse, niuna altra cosa farebbe, che dare inditio di cattino huomo e di scelerato. Con tutto ciò, come che per niuna occasione, e per niun tempo, & con niuno essempio debba mai alcuno operar male, dee nondimeno in quella cosa, che egli ha in animo di fare benche ottima, considerare, se è per riuscite; & se i tempi ciò permettono, accioche senza far vtile a persona viuente la sua impresa non riesca vana. & tal'hora con pericolo, & pregindicio di chi l'hatentata; come su detto di Trasea, ilquale con certi modi suoi seueri, non sece al senato vtile alcuno; a gli altri non aperse la via alla libertà, & a se diede occasione di rouinare. 1. Mi la scierò intender meglio con vn'altro essempio; disputandosi tra gli amici del medefimo Trasea Senator Romano di eccellentissima virtù, se egli douea comparir in Senato per disenderci d'alcune cose che se l'impurauano, ouer no dice Tacito, che trouandosia ciò presente Rustico Aruleno tribun della plebe giouane vigoroso se gli prosferì, che egli in virtù del suo vsficio si opporrebbe alla deliberation del Senato. Ma Trasea, il qual era a sue spese sauio e prudente diuemuto, il rassrenò: ne vana & reo non profutura, intercessori exitiosa inciperet. 2. Non potea senza alcun dubbio far quel giouaneation mai più honorata di questa, mettendosi a difender vno huomo non che virtuofo & innocente, ma come Tacito dice, l'istessa virtù; ma venen do l'odio da Nerone, che haurebbe egli fatto altro, che fenza fargiouamento a Trasea, procacciatosi la propria rouina? Non erano quelli i tempi della Rom. Repub. oue a tribuni no

che facile, ma era anche honoreuole il mettersi a imprese simili. Fuggasi dunque questo vano desiderio di laude, ilquale senza speranza di partorire essetto alcun buono, possa incontrario apportarci danni gradissimi. La ragion di ciò su dal medesimo

autore

2 Tac,1.14,c.

Rustleo Arule no tribuno del la plebe.

2 lib.16.c.126.

autore addotta con vn'aitro essempio non meno vtile di questo altroue; quando ragionando di Galba soggionse. Che chiara cosa fu, che egli harebbe con ogni poco di liberalità riconciliatifi gli animi de soldati; ma gli nocque l'antico rigore & la molta seuerità, cui iam pares non sumus. 3. non essendo noi 3.11.17, e. 1517 più fatti o tagliati a quella misura. Et per questo chi volesse mozzar la testa al figliuolo, come fece Torquato, lancor che ha uesse vinto, per non hauer osseruato i comandamenti del capitano, niuna altra cosa farebbe secondo il mio auuiso, che acquistarsi nome d'vna sciocca crudeltà, senza speranza di ridrizzare i già sgangherati ordini dell'antica militia. E cosa notissima a tutti gli huomini di questa età il disordine grande, il quale hebbe a succedere nell'armata della lega per cagione della seuerità del capitano de Venetiani: a cui senza alcun dubbio si sarebbe potuto dire. Nocuit antiquis rigor, & nimia leueritas, cui iampares non sumus; se in gran parte per lo senno & prudenza di Marco Anton. Colonna a mali, che da ciò eran per nascere, non si fosse proueduto. Non corra dunque chi legge gli antichi csempi, a volerli subito metter in vso; ma mettendoui vn poco del suo discorso, vega quel che sostengono i tempi, nequali si truoua, & regolisi in modo, che non dia principio a cose vane, le quali potendo a se nuocere; altrui non rechino alcun gioua-

M. Anton Cas lonna accorge il Generale di Venetiani.

Il fine del Sedicesimo Libro.

mento.

DE

370

# DISCORSI

## SCIPIONE

AMMIRATO

### Sopra Cornelio Tacito. LIBRO XVIL

Chi vuole opporsi a cattiui temporali, & esser un gran Principe, bisogna nell'attioni sue effer equale.

#### DISCORSO PRIMO.

I come gli eccellienti notatori per la lunga pratica, che han fatto in quello esfercitio, possono tal'hora senza alcun pericolo opporfi alla corrente dell'acqua e romperla; cosi gli huomini, ne quali è strasordinaria virtù, possononon ostante quel che si è detto pel precedente

Catone viicen se costante nel

Beck

la sua virtù.

I. Tac. lib, 13. C.92.6.

Galba fua paro la buona, ma dansofa.

discorso contrastare etiandio con speranza di grandissima lode all'vsanze de tempi loro, e in gran parte superarle. Il che si co nobbe in Catone, la cui vita, & i cui costumi chi si mette a leggere, conoscerà manifestamente, che alla sua ostinata virti no si truouaua riparo. Corbulone capitano di Nerone, in che tempi si sosse egli abbattuto, basterà dire, essere stato di Neron capitano. Questi ritrouando l'antica disciplina militare, la quale si come tutte l'altre virtù, andaua tuttauia di male in peggio. declinando, non dubitò di far morir due foldati; l'yno perche fenza spada, & l'altro perche senza pugnale s'eran messi a lauorare nello steccato. 1. Mi dirà alcuno, le cose non riescon sem pre così, & perciò gli argomenti che si fan da gli essempi sono fallaci. Et che ciò sia vero. Galba Imp perche disse, che egli non compraua i soldati, ma li scieglieua, fu vna tra l'altre cagioni, perche gli fosse tolto l'imperio, & la vita. Onde Tacito dice;

to dice; che quella fu vna parola honoreuole alla Rep.ma per se pericolosa. A che rispondo, non questa essere stata la cagione, ma vna molto vniuerfale, la qual produrrà sempre i mede simi effetti in qualunque procederà di quel modo, & è dal medesimo auttore nell'istesso luogo allegata, dicendo. necenimad hanc formam exteru erant. 2. L'altre attioni di Galba non era 2. lib.17 c. 128; no a questa misura; leggendosi della sua corte, de suoi liberti, le alle sue at-& degli amici suoi cole, che poco piggiore era stata la corte di tioni. Nerone. Non bitogna dunque chi vuol acquistar fede, & autorità co' popoli, & opporfi contra l'vsanze far vna cosa, & dirne vn'altra:perche colui, che si vede esser ingannato ti disprezza, o tanto ti bidifce, quanto la forza, & non altro il costrignerà a vbidire. În Firenze volendo alcuni Arciuelcoui pigharli certa autorità, che si haucua presa Sato Antonino; fu detto loro, che viuessero come viuea S. Antonino; & poi facessero quel che lor piacesse, che non trouerebbono chi si opponesse. Come dunque coloro, che insegnano l'arte poetica, amaestrano che se tu vuoi far piagner altri conviene, che il primo a piagner sij tu; cosi chi vuol far le cose grandi, e necessario, che egli Pintenda in quel modo, e che non per pompa, & per ambitione; ma naturalmente e di buon cuore si metta a far quelle cose, che egli vuole, che habbia a far altri. Et se Giulio II. non ro Giulio II. 20. uinò tenendo i modi che tenne, non ne su cagione, come dice statte in mantener la dignialcuno, perche i tempi l'accompagnarono bene; ma perche il Fectofialio tutte l'attioni sue in mantener la dignità, eil tesoro ecclesiastico furono eguali, e fatte sempre a vn modo; come fu conosciuto inuito ne' proprij interessi dal sangue suo; a cui niuna delle cose della Chiesa in pregindicio della Sede Apostolica concedette giammai; ne la ragione da altri addotta par che sia d'alcun vigore, perchese i tempi di Papa Giulio eran tempi, che ricercauano il proceder con furia, adunque tutti quelli, che nell'età di Giulio non procedetter con furia, errarono, ilche per l'historie di quel secolo si vede non istar cosi, come non ista, che Fabio Massimo si sosse incontrato a tempi, che ricercauan temperamento; perche in quel tempo furon delle guerre altroue, nelle quali conuenne tener modi diuerfi da quelli di Fabio. Oltre che l'arte della guerra si ridurrebbe ad esser gouernata secondo la complession de' Capitani, & non secondo la ragion militare. Et noi vediamo che i buoni Capitani hor son tardi, hor impetuosi, hor crudeli, hor benigni, secondo ricercano le guerre e i casi ne' quali s'abbattono, enon secondo vien lor dettato dalla lor complessione, o

natura. Ma colui, il quale da questo dissenti, s'auuide da se stesso del vero, perche hauendo conchiuso, come conuiene variare co i tempi, volendo sempre hauer buona fortuna, fa poi vn'altro discorso, nel quale s'ingegna di prouare; che la Rep. forti, e gli huomini eccellenti ritengono in ogni fortuna il medesimo animo, & la lor medesima dignità: nella qual opinione saremo andati del pari; se egli hauesse distinto quello procedere ne i Principi, e nelle Rep. deboli, e questo nelle forti, ma hauendo nel primo luogo chiaramente detto; che vna Rep. ha maggior vita, & ha più lungamete buona fortuna, che vn Prin cipato, perche la può meglio accomodarfi alla diversità de' teporali; e in tal caso parla di Roma, si vede la manifesta contrarietà; e se Catone non s'accomodò a tempi, ma volse che i tempi gli vbbidissero; quanto meno ciò dee fare vna Republica, ò vn Principe grande; i quali secodo egli dice nell'vltimo discorso, & bene, ritengono in ogni fortuna il medesimo animo, & la medesima loro dignità. Io parlerò de' tempi nostri per mostrar, che essi non sono affatto voti di buoni essempi. Noi vediamo hoggi il mondo tutto accomodarsi alla grande zzades Redi Spagna; il che può far bene essendo quel Re giustissimo, e nondimeno in Milano oue fi trattaua di giuridittione Eccle? Gardinale Box siastica, ò temporale il Cardinal Boromeo hebbe animo di contradire a' suoi ministri e di scommunicarli, e perseuerò inuitto ne' suoi pensieri senza piegarsi ad alcun'atto indegno, il chegli riuscì con lode non meno sua , che del Re, il qual prendedo il tutto da Principe Christiano, volle che si esequisse quel che era di giustitia; degno veramente Arciuescono di quella Chiesa, nella quale il diuino Ambrogio era stato Vescouo, poi che menando egli la vita santa, & innocente, che haueua menato Ambrogio, & da ricco Cardinale diuenuto pouero, hauendo per conscienza renuntiato rendite grandissime al Pontefice, potea nel resto tener i modi che tenea Ambrogio. Tutto dunque il pondo di questa materia consiste in chi fa, far da douero, e chi fa da douero, l'intende sempre a vn modo e non fi muta; perche o fi conseguisce finalmente doppo alcuna fati-

> ca quel che altri vuole, ò morendo si muor glorioso; la qual morte s'ha da procurare più che vna vita ignobile, poi che in ogni modo tardi, ò per tempo ciascuno ha a morire. Concludiamo dunque, e diciamo, che gli huomini che non sono da più de tempi, fan bene ad accomodarsi a' tempi, guardandosi d'entrar ne' pelaghi grandi, perche entrandoui è correranno rischio d'affogarui, e leggiermente si affogheranno,

ocon.

Carone non s'accamoda à tempi.

lodi .

o con scherno saranno rimandati alla riua a nuotar con gli huomini della lor conditione, come si rideua Carone di Stati- di Statilio. lio, che volca far quel, che facea egli, anzi hauendo di lui pietà il raccomandò a gli amici suoi, che hauesser pensiero di mitigarl'animo gonfio del giouane. 3.

3. Plut. in Catone vicente,

Che doue si può proceder con leggi non si ha da vsar la forza.

#### DISCORSO II.



V A N D o alcuni vfficiali a tempinostrinon hanno potuto procedere contra la vita d'alcuno per le leggi ordinarie, ricorrono per poterlo fare alle leggi militari, allegando che come Capitani a guerra possono vecider le perfone senza processo. Onde vediamo tutto

non dico i Generali degli efferciti; ma i Collonelli spesso metter mano al sangue de soldati, senza osseruare il tenor delle leggi. Questa lor legge che ciò possan fare, done sia scritta, non veggo. Veggo bene, non vno Colonello ò vn Generale, ma Galba Imperador Romano esser biasimato d'hauer to per puns veciso Ciconio Varrone, & Petronio Turpiliano, perche senza processenza difendersi furono fatti morire a guisa d'innocenti. 1. di ilib. 17.6.128. modo che si fa doppio errore, l'vno che il Principe, che ciò fa, fa víficio di tiranno, il quale non vbidisca alle leggi; l'altro che doue coloro contra i quali tu hai sdegno potresti a guisa di malsattori sar morire, li sai morire come se non hauesse. ro fallato; da che a' morti risulta compassione, e contra te ira e desiderio di vendetta. Sauiamente disse per questo Ti. berio Imperator che non si doueua por mano all'Imperio, doue si potea trattar con le leggi. Necviendum Imperio, vbi legi- ilibis carifi. bus agi posset. 2. Perche è da prender ammiratione, che si truouino de' Principi, i quali auuertiti da' ministri intendenti di simili cose, che alcuno per via ordinaria non si possa far morire, habbiano animo di dar loro auttorità per la potenza asfoluta che hanno di farli morire. Bellissimo a questo proposito è quel che dice Liuio di Filopemene; il qual era in quel Filopemene litempo Pretore de gli Achei. Il quale hauendo caro che alcu- far motite, ni morissero, li liberò con singolar diligenza dalla moltitudine, che li volca ammazzare; ilche, dice egli, non fece perche li volesse campar dalla morte, ma perche non volea, che Difc. Ammir. Aa

3.1tb. 38.c.5.74.

Carrafa Cardi all'annuncio della morte. Sicaris / 320 /

morisseto senza ester vditala causa loro . non quia saluos vellet. sed quia perire indicta causa nolebat. 3. anzi voglion le leggi, che niuno possa morire, il quale non confessi il fallo per la sua boc; male, che dice ça. Onde quando al Cardinale Carrafa fu denunciato, che douea morire, disse egli, senza esser confesso e coloro intendendo, che parlasse della confessione sacramentale, risposeno, che haneano, menato il Confessore con essoloro. Diranno alcuni, & che habbiamo a far noi de grandi, co'quali non hauendo errato, in tanto per sospetto hauuto de casi loro come con colpeuoli si è proceduto; hannosi contra le leggi di sta to a liberare? le quali vogliono chegli huomini grandi non si habbiano a offendere, ma offesi, che altri sen'habbia ad assicurare; dico che queste leggi di stato ne'mici libri non le ritrouo; & che noi habbiamo ad accomodar gli accideti che sono mutabili, e innumerabili alla ragione, che è stabile, & vna, e no la ragione agli accidenti; ne ha da temer il Principe, la cui custo dia è in mano di Dio, di liberar il grande, trouato innocente per vsar giustitia, ne di prosciorre il colpeuole, quando cosili piaccia, per essercitar l'opere della clemenza. Il suddito parimête come fostiene la sterilità, e le molte pioggie, e gli altri mali della natura; così dec anche parimente sostenere i danni che Tac. IIb. 20° vengono da' Principi. 4. Il presente Filippo Re di Spagna hauendo confinato Ferdinando Duca d'Alua in Vzeda. 5. dal 5. Franch li. 3 . dell'hittor, di confino il chiamò al generalato dell'impresa di Portugallo; chiamato non l'ammise al giuramento, che faceano gli statial Principe suo sigliuolo, onde solea il Duca dire, che il Re il mãdaua ad acquistar regni, strascinandosi dietro le catene e i cep-6.il medes. 1.4. pi della prigione. 6. nella qual opera non che male alcun succedesse,ma risplende chiara con lode commune, così la seueri-Duca de Al a tà del Re, come l'humiltà, epatienza del Duca. Et se valcun difua patientia cesse, che i Re grandi possono sar quel che vogliono; dico par-Gran Duca Co lando de' Prencipi mediocri, che il Gran Duca Cosimo leuata rier Martelli, la manaja dal collo a Piero Martelli, sostenne che il Gran Duca Francesco suo figliuolo li desse carico di regger gente, e fortezze, le quali perche si mozzasse poi il capo per congiura cotra la persona del Principe a Camillo suo fratello, non gli surono diminuite ne alterate. Non mi è nascosto a' Principi gra-

dissimi venir molte volte delle necessità, per le quali sono stret ti pigliar partiti strasordinari per la potenza di coloro, a' quali vogliono por le mani addosto, hauendo presupposto che habbiano errato; a che non posso risponder altro, se non

Portug.

che negli Dij, come disse Platone, possono contendere con

#### DICIASETTESIMO.

la necessità. 7. Questo ben dico che in simili cose, se altri non 7:1.7 delle lega è cacciato da vn pericolo grande, al quale non si possa riparare fe non con vn'altro egual pericolo, è bene il temporeggiare; che forse cosa non dissimile di questa volle dire il sauio, quando dis se. Tempo è di rouinare, etempo è di murare. 8. e à questo seccles. cap. ; può anche seruir quel discorso; che i principi saui deono ancor essi sofferir delle cose, e non voler vincerle tutte, che spesso se ne caua danno e vergogna. 9. & quell'altro, che è molte volte cosa 9-lib. 10. dif.6. vtilissima il far vista di non vedere. 10.

16.lib, 1, difc. 40

Esser grandissimo errore, nel dar i carichi militari non riguardare ad altro che alla fola nobiltà.

#### DISCORSO III.



Essercitode Romanipostonel Limite del la Germania bassa, era stato lungo tempo senla Germania bassa, era stato lungo tempo sen-za hauer hauuto per capo huomo consolare, quando per ordine di Galba vi fu mandato Vi tellio figliuolo d'vn altro Vitellio, il qualeera stato censore, & tre volte consolo. Id satis undeba

tur. 1. Questo pareua che fosse a bastanza, come vediamo auue: nire a nostri tempi, che basta che sia eletto il Duca tale, o il Marchese tale. Altroue noi parlamo in lode della nobiltà confortando i principi con l'essempio d'Augusto a conservare gli anti 2,116. 2, dise. 72 chi legnaggi almeno per gloria loro. 2. Ne hora siamo di diuerso parere di quel, che all'hora erauamo, ma il no riguardare ne carichi di tanta importanza di quata è regger gli efferciti, altro che lo splendor de maggiori; & dir questo basta; stimo io esfer notabile errore. Non lasciò Tiberio d'hauer in consideratione da la nobiltà; la nobiltà, ma a canto a canto vi volca l'arte della guerra, e mol ma vuol anche to bene andaua tra se discorrendo quando volea dar i carichi, fimisi. come, si eran portati in tempo di pace, tal che assai chiaramente apparina non hauersi que'carichi potuto dar a migliori. Mandabatque honores nobilitatem majorum, claritudinem militia, illustres domi artes spectando, ve satis constaret non alios poriores fuiffe. 3. Et 3.lib.4. car. 44 che sempre oltre la nobiltà vi riguardasse Tiberio l'arte della guerra, si vede per quella lettera, che egli scriue al Senato circa i

1.11.17.C.1393

altro ne catichi

Aa 4

mouimenti fatti in Africa da Tacfarinate cofortando i padri a eleggere vn procontolo per mādarlo a quel gouerno, gnarum 4.1b. 3.car. 36. militie, corpore validum, & bello suffetturum. 4. douc aggiugne due qualità di nuono non dette di sopra, cioè che sia sano di corpo, & da reggere a gli incommodi della guerra. Doue è singolar valore, si sostengono molte impersertioni; ma rare volte i vitij scompagnatida virtù sono in pregio. Onde si vede, che i soldati della Germania alta, sprezzauano Ordeonio Flacco. come huomo per vecchiaia, & per debolezza de' piedi infermo, & quel che è peggio senza costanza, & senza auttorità. 5. Non bisogna dunque starsene solo all'esser nobile; perche Parte della guerra s'apprende con lo star ne gli esferciti, col veder il nemico in viso, & con venir seco alle mani, & non con l'esser nato da padri illustri; aggiungo ancorche fossero guerrieri: Perche Leone Imperador cosi dice; colui è illustre capitano, il quale non per la nobiltà del sangue, ma per le cose da lui fatte risplende, si come non l'asta d'oro, ma l'aguzza, & di ferro è buona alla guerra. 6. Vuol ciascuno auuedersi, cheriuscita-fanno questi nobili eletti ne carichi di guerra

> senza virtà militare; specchisi ciascuno nel già detto Vitellio, ancor che fosse diuetato Imperadore, di cui Tacito disse. Id satis videbatur. Incominciando dunque le cose di Vitellio a declinare per l'arme preseli contro da Vespasiano, raccota il medesimo auttore di certi prodigij, dopo i quali dice. Sed pracipuum ipse Vitellius ostentum erat. Mail maggiore, & pili principale prodigio che fosse interuenuto, era esso Vitellio. Ignarus militia, ignorantissimo dell'arte della guerra, improvidus: consilijs, non sapea pigliar partito alcuno, che buono sosse. quis ordo agminis; come douesse marciar l'essercito, qua cura explorandi; come s'hauesse a pigliar lingua del nimico; quantus prgendo trabendoue bello modus, che modo s'hauesse a tenere in affrettare o menar in lungo la guerra alios rogitans, di tutte queste cose, che si son dette, ne dimandaua altri. Et ad omnes nuncios pultuquoq; & inceffo trepidus, & a ogni auiso che ueniua, il vedeui, & nel volto, nel caminare tutto pauroso, & sbi-

cbro. A tempi nostri benche in molta disuguaglianza vedemmo vn Capitano simile nella persona di D. Pietro Por-

tucarrero Gouernatore della Goletta. Et se ne vedranno,

ogni di piu che altri vorrà, se si attenderà a dire. Id satis vi-

detur. Dirà alcuno que Capitani Romani eran pur quasi tutti nobili, & molti furono creati giouani Generali di gran-

diffimi

6.fent.mil.ira. 2. 2. 15. & 21e € 32.

2.lib.17.c.126.

Di Pietro Pormcarero Go. mernatore d:1. la Goletta.

7.56 16.0132. gottito. deinde temulentus. 7. & per colmo d'ogni sua virtu

dissimi esferciti, i quali non potendo hauer hauuto esperienza militare, fegue, che come facciamo noi hoggi, s'andaffe dietro alla nobiltà del sangue nell'eletion de' carichi grandi, & non alla esperienza della guerra. Il qual punto non è dalasciar passar via senza essaminarlo bene, massimamente dandocene ampia occasione Tacito in vn'altro luogo, il quale è questo. Nel primo anno, che Nerone prese l'Imperio, vennero in Roma auuisi, come i Parti essendo entrati nell'Armenia, ne hauean cacciato Radamisto: onde nella Città auida di discorreres'incominciarono molti ragionamati, come vn Principe, il qual era appena vscito dei diciasette anni potesse entraresotto vn tal peso, e venir alle mani col nemico, che aiuto potea sperarsi da chi era gouernato da vna donna; Forse, diceano esti ancor le guerre, e i combattimenti delle Città, & l'altre cose belliche si poteano amministrare, per mezzo dei maestri, & dei balli? Altri diceuano altre cose in contrario; ma quel che fa alla nostra materia allegauano; che Gn. Pom- Pompeo peio di diciotto anni, & Ottauio di dicianone sostenne la Augusto sotto guerra ciuile, & segue. Pleraque in somma fortuna auspicijs, & nome d'Ottaconsilie, quam telis, & manibus geri. 8. Nella gran fortuna, cioè cose. in yna molta grandezza più esser quelle cose, che si gouernano con gli auspici, & co'consigli, che con le armi, & con le mani, Dunque vno de' grandi di Spagna verbigratia potrà a questa foggia gouernar gli esferciti più con gli auspici, e co' configli, che con le mani, & con l'armi; non gli douendo mancare d'hauer soldati appresso di se, di esperienza, & di riputatione. Rispondo, che altra cosa è parlar d'vn Principe che d'vn priuato. Et de i due mali, peggio è esser gouernato da vn Principe vecchio ignorante, che da vn Principe fanciullo ignorante; percioche il Principe vecchio non sa far da se, & mal lascia far ad altri. Il Principe fanciullo di necessità, & naturalmente auuiene, che lasci far ad altri; oltre che nel caso nostro Vitellio era vn Principe vecchio ignorante; & Pompeo, & Ottauio erano presso, che vsciti di fanciulli, & saui. Appresso si è da auuertire, che questi erano ragionamenti del volgo, & chi dicea vna cosa, & chi altra, come più veniua loro nell'animo, & non dello scrittore, il qual parlidi suo senno, & di suo giudicio. Et finalmente non s'ha da hauer riguardo a quel che si dicea; ma a quel che si fece, cio è che finalmente Nerone elesse Generale di quel-Pimpresa Domitio Corbulone, vno de' più eccellenti Capita. Corbulone ecc ni di quel secolo, e perciò soggiugne Tacito; che i Senatori celente Capi-

furon lieti di questa elettione. Videbaturque locus virtutibus pa-

refactus. 9. Et parea che si fosse aperta la strada alle virtù. Oltre alle cose dette, le quali son vere, mi occorre d'esprimere vn concetto dell'animo mio, il qual se non m'inganno darà molta lucea questa materia. Et dico, che come noi Christiani ne pretenti, tempi, ò giouane ò vecchio che altri si sia, ò contadino, ò nobile, ò ignobile, ò artefice, ò dottore, ò medico, ò mercatante,ò caualiere,ò di qual si voglia altra professione, tutti sappiamo poco più poco meno quello, che appartiene per conto della nostra religione alla nostra salute; così da gli antichi Romani quasi si beueuano coi latte i sondamenti, e principij dell'arte militare, con la quale arte andauano congiuntissimi quasi tutti i più principali articoli di quella religione. E i fanciulli, ò da padri, ò da fratelli maggiori che tornauano da gli esferciti intendenano ne continui ragionamenti a tauola, ò la sera al fuo co, come erano passate le espugnationi delle Città, come ridotti i nimici ne gli agguati, come combattuto con esso loro in capagna aperta, come castigato le ribellioni de poco sedeli amici, co me emendata la disciplina militare, & le tante altre occorrenze della, militia, talche non era marauiglia se presto, & quasi auan ti il tempo, sapcuano di questa arte quel che era possibile di sapei si;ma più di questo andando molti de capitani nel gouerno delle prouincie con le mogli, & co figliuoli, molte volte auueniua, che i figliuoli non che giouinetti hauesser yeduti gli esserciti, ma molti nati in essi, in essi anche si fossero allenati. Onde si dice, quindi esser nato il nome di Caligola: 10. & Agrip-10 l.b. 1, car. 8. pina fua madre hauer fatto vsfici poco men che da capitano in campo, victando che si sciogliesse il ponte posto sopra del Reno. 11. quindi vediamo, che Cecinna torna di Francia con la 12 li 18.6.14 , moglie Salonina tanto ornata in Italia. 12. quindi alla moglie di Caluisio Sabino non che altro, vien voglia di penetrar vestita da soldato infino a gli alloggiamenti de soldati. 13: In fomma in Tacito oue tutte le già dette cose si leggono, si vede ancora, che benche fosse stato talora vietato, che i magistrati menafierole mogli nelle prouincie, nondimeno esfere altre voitestato permetto, & disputandosi di nuono, se s'haueua à vietare di menar le mogli, effer conceduto che si menassero.

Caligola per che con detto.

11 Iai. C. 12.13.

13 lib.. 7 c.136.

14 lib.3.c. 3501

14 Dicoancor più, che molte volte si veggono i giouani creati Capitani de gli esferciti, che se li vedessimo infino dalla lor fanciullezza effere stati nella guerra; meno cene marauiglieremmo. Dice Liuio, che Scipione fu mandato Capitano generale in Spagna, dopò la morte del padre, & del zio in età di

24. anni

24. anni l'anno di Roma 543. essendo consoli Sulpitio Galba, & Fuluio Centumalo. 15. il quale Scipione l'anno 538. 15. 16. car. non solo si era trouato nella rotta di Canne, ma su quello, il scipione Affriquale estendo Tribuno di soldati, costrinse collardir suo a far cano de anni giurare ad alcuni nobili; che consultatiano del contrario, che nella zotta di intino abbandonerebbela Rep. 16. nel qual tempo secondo il Cinne. 16. li,122,0,220, conto non potea hauer plu che dicciannoue annishor habbiamo noi a credere, che solo Scipione, & non molti altri nobili dell'età sua, & allora, '& altre volte in campo si ritrouassero? Ho fatto tutto questo discorso per pronare, che i giouanetti nobili Romani appredeuano l'arte militare, quasi insieme col latte; come vediamo nelle Città mercantili, che tutti i giouani nobili, in anni ancor fanciulleschi, trattano di negoci appar tenentia quella arte, che appena ne sarebbon capaci dottori, ò huomini maturi ancorche di sottili, & alti auuedimenti in altre professioni; tal che non è marauiglia, se cotesti Scipioni, Pompei, & Ottauij in quell'età che dicono gli scrittori, guidassero esferciti grandissimi. Che tutti poi non riuscissero; è meno da marauigliare, non nascendo l'herbe nobiline campi con quella facilità, che fanno le lapole, & l'vrtiche. Oltre che di Vitellio ne vediamo cagion particolare nella sua persona; poi che essendo stato una delle spintrie di Tiberio, hebbe a assersitar la sua fanciullezza in altro mestier, che di guer-

ra. 17. Conchiudo dunque non esser da disprezzare nel invitel, 6,35 dar i gran carichi, la consideratione della nobiltà del sangue; massimamente vedendo a tempi

nostri, molti inchinarsi poi volontieria vb. bidirea cosi fatti nobili, che a gente nuo na, folo che non si dica, id satis videtur, perche

non folo cofi faceni a servicio de la constitución la la la la la la la la remonuo-

to or "A transcript" ui re-

gni, e nuoue prouincie, maa fatica ridurremmo gli esserciti, 33 . . . . we ( i o le armate a casa à i )

faluamento.

11.

Di che i Principi debbono hauer cura per non offendere i loro sudditi.

#### DISCORSO IIII.



EL fine di quel bellissimo, & prudente ragionamento, che fa Galba à Pisone, quando l'adotta per poter succedere all'Imperio; gli diede vn ricordo; che subito vn che diuiene Principe, sel dourebbe fare scriuere sopra tutti gli vsci delle sue camere, per hauerlo

1. Tac. lib. 17. continuamente nella memoria; il quale è questo. Pensa a car., 30.

646.

Alessandro Seuero ancorche no icda vna sentenza di Christo. 3 Lampr. del-

la vita di lui.

quasi il medesimo, disse Dione nel fine del ragionamento di Mecenate ad Augusto con queste parole, In niuna cosa peccherai, se tu farai volontieri quelle cose, lequali vorresti, che 2. libr. 52. car. altri hauendo sopra di te imperio facesse. 2. che molto sa di quel divino precetto di Christo Signor Nostro; quando ci ammonì, che niuno facesse ad altri quel; che per se non vorrebbe: sentenza tenuta in tanta stima da Alessandro Scuero, non Christia. ancorche non fosse Christiano, che oltre hauerla sempre in bocca, volle che sosse scritta in Palazzo, e nelle altre opere publichedi Roma. 3. percioche l'opera, che haà partorire questo pensiero, ò rammemoratione di quel, che sotto altro Principe ti piacque, ò ti dispiacque altro non è, che non far altrui patire quello che allora non tipiaceua, & ingegnarti, in potestà costituito, di sar altrui godere quelle cose, che a te in quel tempo sarebbon piacciute. Se questo precetto si tenesse ben a mente; e i Principi comandessero, che quando il

quello, che sotto altro Principe ti dispiacque, ò ti piacque. 1.

Red Pertia

cameriere entra la mattina a dar lor la camiscia, dicesse. Mesormasde Principe ricordati di quel, che disse Galba a Pisone; come si 4 Plur. ne lit. legge, che faceua vn cameriere del Re di Persia, ricordandodella dotte. de li ogni mattina, che facesse quello che Mesoromasde lasciò per ricordo. 4. non bisognarebbe entrare in altriprecetti; che questo basterebbe per tutti. Ma perche non è chi si prenda questo pensiero, cà Principi, come si costuma dire, bisogna metter innanzi le cose smaltite; io verrò a'particolari. Et ricordando a ciascuno, come per lo più si sente più graue il dispregio, che il danno. 5. dirò. Se volete far altrui del ma-

sib. 1. disc. 1. le, nol disprezzate; perche Caligola su veciso da Cassio Chesal cola veci- rea, il qual egli tenea per effeminato non per altro, se non che En Ca Cherea . quan-

quando gli domandaua il nome, glielo daua, nominandoli il membro virile; & quando ringratiandolo egli d'alcuna cosa, lo scelerato Imp gli porgeua a basciar la mano, glie la porgeua acconcia in quel modo. 6. & per simil cosa Quintiliano 6 Trand. nelcongiura contra Nerone. 7. Quel, che potete fare per mez- 7 Tac. lib. 15. zo delle leggi, nol fate dipotenza assoluta, che v'acquistate 117. nome di tiranno senza proposito. 8. Quando promettete a 8 lib. 17. disc. 23 vostri sudditi, ca vostri soldati de' premij, & delle remunera- in quetto. tioni, non le andate lor ritardando; che il principio della ribellione fatta a Galba, fu il donatiuo tante volte promesso, & non mai pagato. disperacione dilari toties donatiui. 9. Non siate g Tac, ci 132; liberale dell'ingiurie fatte a' vostri sudditi da' vostri fauoriti; perche l'offeso vedendosi oltraggiato dal prinato, & quasi che schernito dal Principe, serba più l'ira con esso voi, che col priuato; il che su cagione, che Pausania occidesse Filipo Redi de Alessadro Macedonia. Se hauete osseso alcuno in cosa, che importi, veciso da Paunon vel tenete appresso, che vi possa nuocere; come auuenne sania. a Lamberto Imp. il quale messosi a dormire affannato dalla caccia alla guardia d'V30, di cui haueaveciso il padre Mangifredo; Vgo colto il tempo opportuno fece la venderta del padre. 10. Non nutrite gli huomini in continua paura della vo-ftra crudeltà; perche dubitando ciascuno, chease non auuen-do lib. 16. ga quel, che ad altri ha veduto auuenire, non indugia a prender partito de casi vostri; come su fatto ad Antonino Carcal-Antonio Carla. 11. Non v'impacciate con le figlinole, mogli, ò forelle de' calla vostri sudditi; che non è colpa a' Principi, più dannosa di questa; per la qual cagione su da'suoi popoli veciso Oddo Antonio duca d'Vrbino. 12. Alcuni Principi sono tanto disonesti, 12 Simonetta che poi che hanno a bastanza le lor voglie adempite, inuitano a parte della preda i lor cortigiani; il che fu gran cagione della morte di Gio. Galeazzo Sforza Duca di Milano. 13. Non fate 13 Cotio parè immoderati fauori ad vno, ò a due persone nuoue, lasciando 106. addictro tuttigli altri grandi del Regno; che è cosa da far altrui crepare il cuor di rabbia: ne altro è stata la cagione della rouina di Francia, & della morte del Re Arrigo Terzo. Non fa te torto alle vostre donne istesse; perche hauendo, l'entrata li-bera, & l'vso della vostra persona; & partecipando dell'autori-tà, & della potenza essendo vostre mogli, si possono agramen-der dalla mor te vendicare, come fece Rosimuda ad Albuino, che su il primo glie. Re di Longobardi, il qual regnò in Italia. 14. Non ingiuriate i lib, a.car, 14. vostri fratelli ancor che non nati per madre eguali alla vostra grandezza; però che per questa cagione al Re Pietro di Ca**stiglia** 

11 Erodiano

di Napoli cci-fe da gli Vngheri 16. Bonio dec. 4.lib. I.

15. Vef. Roder stiglia fu da Enrico suo fratello tolto il regno, & la vita. 15. No occupate ingiustamente i regni con l'altrus sangue, che spesso. col proprio fi depongono; come conuenne far al Re Carlo III. Carlo 111. Re di Napoli; il quale hauendo tolto il Regno alla Reina Giouăna sua parente la quale secretamente se strangolare, non molto poi da gli Vngheri a occhi veggeti di ciascuno fu vcciso.16: Non spogiiate altrui della robba, la quale suole esser sostentamento della vira, percioche molti, che si veggon priuati del sussidio di esta, ruinosamente la espongono a' pericoli per libe rarsi co la morte dallo stento, & dalla vergogna, come sece no Maemet Visir sono moltianni quel pazzo, che vecise Maemet Visir non inferiore di potenza a' maggiori Re del mondo. 17. Sete nuouo

curate di certe vane dimostrationi, che questo sece congiurar

che gitterebbe a terra tutto il fondamento fatto da noi; che altra cosa è esser Principe, e altra esser prinato. Et che per questo molti ascesi, che sono al principato, si sono mutati d'opinione,

v cifo'dal paz-17. auuis di Le Principe, contentateui di comandar con gli affetti, & non vi uante.

18, Suet. e altri. tanti contra la vita di Cesare. 18. Ho sentito dire da alcuni; il

car.31.

16 Tac. lib. 3.

onde sarebbe vano il precetto. Pensa quello, che sotto altro-Principe ti piacque, ò ti dispiacque. A che rispondo esser vero, che con alto piè caminano le cose de' Principi, che quelle de' priuati. 19. ma tutte nel meglio; nel più magnanimo, nel più forte, nel più giusto, nel più magnifico, & non nel peggio douerrebonæsser indiritte. Non più ti conuiene adulare a' Principi, non più dissimolare, non più patire dell'indegnità. Tu essendo prinato biasimani l'immortalità delle liti; tiera di fastidio la licenza de cortigiani, ti dispiaccuano le ruberie de mercatanti, non poteui tollerare gli assassinamenti de' soldati, perche fatto Principe non vi prouedi? A te priuato andado su è giù danan noia le uie non acconcie, i camini mal ficuri, l'indiferetione de'gabellieri, la tirannide de gli hosti, & le tantealtre cose, che sono l'intrico de' poueri passaggieri, perche asceso al principato non vi prendi riparo, ò pur ti paio cose deboli: non parucio già ella a Romani, i quali posero nell'accociamento delle strade per beneficio de'viandanti non solo diligenza grandissima; ma anche grandissima magnificenza. E vero dunque il precetto di Galba, il quale come fu gran tepo privato & di poco era montato all'Imperio, non fiera ancor dimenticato delle imperfettioni che haucua conosciuto ne gli altri Principi, & per ciò ne auuertiua Pisone. Anzi molto più di quei pensieri hai a tener coto, che tu haueui quando eri priuato, che non di quelli, che di nuouo tisono sopraggiunti es*sendo* 

fendo Principe; percioche doue quelli, essendo tu vno del popolo, eran regolati dall'uniuerfale consentimento di tutto il popo lo: onde non senza ragione su detto la voce del popolo esser vo ce di Dio; così questi dalla libera licenza del dominare guidati, assagiato che hai vna voltala dolcezza del dominare, e disprez zatii cibi di prima ti fanno straboccheuolmete a guisa d'ebbro discorrere per le cose lecite, & illecite senza freno, ò distintione alcuna, oue l'appettito ti guida.

Non douerse i popoli tener in continua paura.

#### DISCORSO V.



On si tengono à freno i popoli, se vn Principe non è temuto; ma tenere i popoli in continuo timore solo è opera di tirano, ma è ancor cosa poco sicura; dico esfer opera tirannica; perche il fine del gouerno ciuile è la felicità de popoli; & esser cosa poca sicura, perche colui, il qual te

me, si mette a ogni pericolo per liberarsi dal timore, come secero i soldati di Galba, i quali temendo d'essere licentiati, vededo Galba perche hor vno, & horaltro de tribuni esser mandato via si seruirono del timore per una occasione della lor ribellione. Nec remedium in ceteros fuit, sed metus initium tanquam per artem, & formidinem singuli pellerentur omnibus suspectis. 1. & come che da diuersi ilib.17.c.131. dinerse cagioni fossero indotti a commetter cotale sceleratezza, tutti nondimeno vniuersalmente sur mossida paura di non hauere a cangiar militia. In comuni omnes metu milit & terrebantur. 2. Ecosi vera, e indubitata questa propositione; che 3 Iui 641. 132. coloro, i quali han voluo in ogni modo ribellarsi han finto que sta paura per dar alcun colore alla ribellione. Come si sospettò nella Cefalonia de Samei caterum ipfi ne sibi finxerint buc metum, & timore vano quietem exuerint. 3. e quel che segue. E come sece 3 Liu.lib. 18.c. l'essercito di Germania; nel quale conast utia si seminò, e scioccamente fu creduto, che le legioni si decimerebbono, e tutti i Capitani più animofi sarebbono licentiati. 4. Queste cotali uo- 4 Tac. sib. 17.0 cisparse fra il volgo renderono ostinati i Siluri, credendosi, che 136. Pimp.hauesse detto; che come già i Sicambri fur consumati; ita Silurum nomen penitus extinguendum. 5. Cosi douersi spegne- 5 lib. 1 2.c. 81. re affatto il nome de Siluri. Aristotile fra le cagioni, che allega

polic.

7 lib.2.dif.8.in

quetto.

della mutation del regno, e della tirannide, non lascia addietro 6 lib.5.eap.10. il timore, e danne l'effempio de Artapane. 6. Non è dunque vtil partito nutrire i popoli in timore. Il che non essendo inco gnito à Principi saui, è stato cagione che molte cose habbiano fatte per prudenza-che altri han creduto hauerle fatte per bontà: come quando Tiberio sapendo, che molti erano stati ad errare, non li va cercando vn per vno. 7. Ne Paolo Emilio in andar circondando la Grecia, volle far inquisitione di quel che nella guerra di Perseo in priuato, ò in publico altris hauesse cercato di fare, affine, che col timor d'alcuno non trauagliasse

nuti co la mor

te de vn folo.

& Liu. lib. 45 c. gli animi de socij. ne cuius metu follicitaret animos sociorum. 8. 674. Cesare libera Altri quel che han da fare il san tosto. Cesare essendo venuto di timore i Car ne Carnuti, e sapendo, che la Città per quel che hauea contra di lui commesso, cra tutta sbigottita, deliberò di castigare vn capo di quella ribellione detto Gutornato con tanto rigore contra la natura sua; che morto tra le battiture, gli sece a ogni modo cosi morto mozzar il capo, prese dice questo partito. quò cele. rius ciuitatem metu liberaret. 9. per liberar il più tosto che potea la Città dal timore. E meglio dunque quando s'ha a far vna ef-

9 lib.8. de bel. gal.

Fului o crudele con Capuani, gibellatifi.

secutione, per non far tutto di morir le genti di ghiado farla seueramente e presto, come fece Cesare, e come eran vsati a far i Romani. Hauendo Q. Fuluio costretto i Capoani ad arrendersi, i quali Capoani non solo si erano ribellati da Romani, e feguitato le parti d'Anibale, ma fi erano scoperti per particolari nimici del Pop. Rom. prese partito, qual conueniua a cotanto fallo; Ilche fu, che senza partecipare il suo intendimento col collega, e senza leggere le lettere del Senato, per non trouarsi co stretto a far quello, che egli non harebbe voluto; in vn dì fece in due Città mozzar la testa a ottanta nobili Capoani, oltre le deliberationi prese della Città di Capoa. il che finito che Liuio ha di raccontare, così conchiude. Ita ad Capuam res composita consilio ob omni parte laudabili seuere, & celeviter in maxime noxios animaduersum. 10. chiama consiglio da ogni parte laudeuole, che con seuerità, e prestezza hauesse castigato i Capoani. Quelle parole di Camillo sono marauigliose in questa materia, il quale configliando i Romani a prender partito delle Città vinte, cosi dice. Ma conuiene far tosto quel che s'ha a fare. Voi vi trouate con tanti popoli sospesi d'animo tra la speranza, e il timore, perche e quanto prima hauere a liberar voi stessi da questo pensiero, e necessario è, che mentre essi stanno stupidi di quel, che ha auuenire, vegnate a preoccupar glianimiloro con la pena, ò 11 Liu.lib. 18. col beneficio. 11. Diniuna cosa mi sono piu marauigliato a miei

ear.399

miei giorni, che della prudenza, la qual mi pare di scorgere nelle attioni de Turchi. I quali considerando, che tenendoci in continua paura della lor potenza, ci metterrebbono in necessi tà di liberarci di questo timore, tengono vu modo astutissimo -nell'acquistare; il che è, fatto vn'acquisto fermarsi, e non proceder più oltre. Onde liberi da quella paura, che haucamo conceputa nell'animo che non volessero assorbirci, ci fermiamo ancor noi; recandoci à guadagno, che il male non sia proceduto più innanzi, non ci accorgendo d'esser consumati a suoco len to, perche tolteci le disese lontane, e noi trouandoci senza cognitione dell'arte militare, e infingarditi dal lungo otio con più facilità, e men pericolo vegnamo a cader loro in bocca fenza contrasto; che è quel che dice Tacito. Lo 19a pace desides, segnis, & obtita bellorum nobilitas. 12. E dunque verissimo quello, che 12.1617, c. 1410 il prudentissimo Argentone scrisse. Come essendo vn huomo in grande autorità col suo Principe e Signore, non lo deue mai tenere in timore; come soggiugne egli, che saceua il Conuentuale, a cui poi Lodouico XI. sece mozzar il capo. Cosi par che habbia fatto a tempi nostri il Duca di Guisa col Re Arrigo Ter Duca di Guisa zo nutrito da lui in tanta paura, che fu costretto farto ammaz- venso da Enri zare in camera sua, la qual cosa, come che fosse poi stata cagione della morte del Re, questo non restituì però la uita al Duca. Mala cosa è dunque tener i popoli, i foldati, gli amici, i nimici, ci Signori in continua paura.

Che ne gli buomini grandi le molte ricchezze, & la molta pouertà sono equalmente pericolosi.

#### DISCORSO VI.

Acconta Platone, che quando in Grecia si faceua alcun solenne connito, i musici cantauano vna cazone, nella quale diceuano; che canzone chesi di tutte le cose la migliore era la sanità, nel secondo luogo riponeuano la bellezza, nel terzo le ricchezze, aggiugnendo di bene acquistato. 1 1 Nel gorgiaj

ma fuor di canzoni, & più grauemente parlando, dice altroue Difc, Ammir.

z. Mel 9, delle leg,

tre cose hauer in se l'huomo, animo, corpo, e danari; e afferma parimente il terzo luogo darfi alla pecunia, fe ben dice cofi da Greci come da Barbari esser riposta nel primo luogo. 2. Io no riporrò nel primo luogo i denari, à quali darei volentieri più inferior luogo del terzo, se in me stesse di compartir questi luoghi. Ben dico, che chiunque in questa vita accomoda il fatto della roba, accomoda in gran parte tutte l'altre occorrenze del la vita; intendo accomodar il fatto della roba in guisa, che altri non senta necessità: ne in modo ne abondi, che dalla potenza di quella solleuato in aria, cadendo rompa il collo in terra; onde quel sauio pregò da Dio ne pouertà, ne ricchezze immoi. Prouerbii. e. derate, ma tanto che a bisogni della vita fosse sossiciente. 3. ne cosa di maggior importanza si crede per concordia e salute

> di Sparta esfere stata fatta da Licurgo, quanto che egli fece, che niun cittadino fosse ne pouero, ne ricco. 4. Il già detto Platone,

> a cui non senza cagione l'vniuersale consentimento di tutta la

4. Plut.in Solo Platone cogno

minatediuino.

g.li. 17.C.131.

s. Erodiano li. 2.C.3310.

Grecia diede il sopranome di diuino mostra la pouertà, e le ricchezze esser due mali pestiferi delle Città; imperoche come le moltericchezze partoriscano morbidezza, infingardia, scandali, e desiderio di cose nuoue; cosi la pouertà genera ancor ella oltre il medesimo desiderio di nouità, mille opere disoneste, 4 Nel 4 della escelerate. 4. però e'si vede ne gli storici, che sono come la pruoua della verità filosofica; che ò i poueri, ò i ricchi sono stati sempre mouitori di nouità, ò almeno i Principi cattiui han trouato questo pretesto, quado han voluto leuarsi alcuno dauanti che non haueuano a cuore, cioè, che per esser troppo poueri, ò troppo ricchi si sono messi a mutare lo stato; fra gli stimoli, che mossero Ottone a ribellarsi da Galba, e occupar l'Imperio, su vna estrema pouertà, à che egliper i suoi disordini si era ridotto. Inopia vix priuato toleranda. 5. ne è dubbio alcuno con le molte ricchezze hauer Giuliano comprato l'Imperio. 6. ma che gli Imperadori, ò gli accusatori habbiano apposto come luoghi topici le ricchezze, ò la pouertà a gli incolpati di stato; che cosa più chiara ne può apparire di quello, che in vn medesimo tempo su imputato à Silla, & a Plauto, colui pouero, costui ricco. Syllam inopem, vnde pracipuam audaciam, mostrando che il souerchio ardire nasceua dalla pouertà, & dell'altro. Plautum magnis operibus, & quel che segue cioè, che essendo ricchissimo, e non sapendo pur dissimustoici e lor lareil desiderio della quiete s'era posto a imitar gli antichi Ro-Thibita 6187. mani, vestitosi dell'arroganza, & setta de gli Stoici, la quale

rende gli huomini torbidi, e desiderosi di trauagliare. 7

)uando.

Quando Sosibio si pose à cofortar Claudio à spegner Valerio Asiatico, toccò questo tasto delle ricchezze, caueri vim aique opes principibus offensas. 8. le quali ricchezze chiama nimiche 31.17 nelpis de' Prencipi. Ne a C. Cassio su attribuito altra sceleratezza se non l'antiche ricchezze; mfi quod Cafius aprilus vetustis. 9. ne al- 9 lib. 16.c. 123; tro nacquea Statilio Tauro, il qual chiama Tacito, opibus illu-Arem. 10. Per questo su atterato P. Anteio; opes eius praci- 10.lib 12.c.83. puas, & quel che segue è bellissimo, cioè che queste gran ricchezze haueano a molti apportato rouina. 11. dall'altro canto Torquato Sillano fu fatto morire incolpato da gli accusatori, che hauendo spesoil suo in donare, non gli era restata altra speranza, che in cose nuoue. prodigum largitionibus, reque eliam spem, quam in nours rebus esse. 12. & come di sopra si disse, che l'ardire nasceua dalla pouertà, così in altro luogo scrisfe, che dalla pouertà nascesse il tradimento. ex mopia proditio. 13. Nell'antica Rep. questo su con somma prudenza institui- 18 116, 20, carte to, che da capitecenfi non se ne seruiuano nelle guerre; percioche come le ricchezze sono in vece d'ostaggi, così chi non ha nulla, ò vilmente nelle battaglie mena le mani, ò ageuolmente per pochi danari passerebbe a' nimici. 14. onde su molto lo- 14 Val slibr. 15 dato quel detto di Scipione Emiliano, il quale trattandosi qual cap. 2. Det o di Scide i due Consoli douesse andar contra Viriato, Sergio Sulpi- pione Emiliatio Galba, ò Aurelio rispose, niuno; imperoche l'vno non ha nulla, e all'altro nulla gli basta. 15. se la pouertà, e le ricchezze re Il med. 1.64 fono dunque cosi pericolose, qual consiglio prenderemo noi sue 4 sopra ciò? che il Principe doni al pouero, e il ricco doni al Prin cipe; & se alcuno disprezzasse questo mio configlio legga il nostro historico, il qual dice; che Augusto donò a M. Ortalo nipote d'Ortenfio. 16. Tiberio souenne alla pouertà d'Emilio 16.11b. 2.041.21 Lepido, e di M. Seruilio. 17. e Nerone non fu punto scarso di 17 Iui. 6.24. riparare a'bisogni di Valerio Messala, e di Aurelio Cotta, e di Aterio Antonino. 18. & è ripreso Vitellio, che i poueri nobili: i quali da lui, e da Galba erano stati dall'esilio ricondotti alla Città da niuna misericordia del Principe sosser soccorsi. 19. Al 160.6. l'incontro dee il ricco donar al Principe auaro e far come i nauiganti, che gittano le lor merci al mare per campar la vita, perche il Tiranno, il qualle inghiotte ogni cosa, no è dissimile della natura del mare. Seneca sauissimo sopra tutti gli huomi- seneca sauso; ni dell'età sua, sì per i continui studi, & si per la lunga pratica eticchissimo delle corti, hauedo veduto, che le ricchezze haueano nociuto a molti, e non essendogli nascosto, che molti l'accusauano al principe come huomo trapassate nelle ricchezze la priuata for Bb

20.lib, 14, car. 106.

zt Iui. nel fine del lib.

tuna, andò a pregar Nerone, che liberandolo dalla noia, che li recaua il peso di cotanta abbondanza, gli lasciasse godere vna piccola parte delle sue facoltà. 20. Et se bene non ottenne quel che volle, non è, che il partito preso non fosse statto ottimo; & con tutto ciò soprauisse ancor tanto, che vide tra i mol ti, che periuano per questo conto, morto ancor Pallante ricchissimo, liberto di Nerone non per altro, se non che con la lunga vecchiezza occupana vn grandissimo tesoro.21. Quella è buona ragione di stato, quando si fa vna cosa vtile, & la mede fima è infiememente honoreuole; imperoche col donare al po uero di gran sangue, tu prouedi alla conservatione dello stato, e in vn medemo tempo, vsi opera degna di lode, essendo cosa honoreuole souuenire a' bisogni de' grandi. Si scriue d'Alesfandro Seucro, il qual fu vn grandissimo Principe, che partiua la caccia con gli amici, dando di quella a coloro, che sapea per se non hauerne, e non maine diede a ricchi, da' quali sempre 22 Limpridio volle riceuere. 22. nel che mostraua grandezza d'animo; poi che appariua inuitto contra i potenti, e misericordioso co'po-

nella fua vita.

no a' poueri, fondino Chiefe, e Spedali, riconofcano i virtuofi, pur che non faccian vista di volersi acquistar partigiani; gettino ponti su siummi per comodezza de' viandati, che si proccaccieranno sicurezza contra la rapacità de' tiranni, e acquisteransi vera gloria appresso de gli huomini, edi Dio; il che han faputo far molti Bascià Turchi, fra quali Meemet Visir, il qual fu vecifo dal pazzo, spese in opere publiche quantità gradissima di moneta: il che sia detto; perche tanto maggiormente il debbano fare i Baroni Christiani. Il principe che non. vuol dar del suo, doni de' beni de' ribelli; che in questo mo-Carlo I. Re di dos'afficurò Carlo Primo, nel regno nouamente acquistato di Puglia, facendo ricchi i Francesi de' beni de' Baroni, i quali erano stati grandi sotto la casa di Sueuia. 23. E cosi facendo in luogo del nimico, a cui har tolto, ti procacci l'amico a cui doni, il quale per non perdere il guadagno riccuuto, cercherà sempre di conseruarti in istato; ne altra via tennerò i Romani col mandar i coloni ne' poderi acquistati da vinti; altrimēte facendo tu t'acquisti due nimicia vn tratto, colui, il quale hai spogliato de' suoi beni, & quell'altro, il quale tu non rimuneri de' suoi seruigi. Souuiensi alla pouertà de' nobili col Auzli arrichità mezzo de parentadi, per lo qual modo diuennero grandi gli

della casa d'Aquino. Non si debbono le cose de gli stati me-

neri. Et le i prinati non vogliono piaggiare a' Principi, doni-

Napoli arrichi fce in Napoli i

suoi Fracesi. 23 Archiu, di

Nap . 161.

per i paretadi di cala d'Aqui Auali, succedendo per via di donne ne gli antichi Baronaggi EO.

(2 //20

fcolar

guerra, ogni peccato, che si osferiua, si mettea subito a vendicare auanti che altri hauesse agio di pentirsi. proximum quamque cul pam, antequam paniteres vlium ibat. 2. Ne meno dilui fu bia fima- 2 Tac. lib. 17.0 ta Agrippina, la quale col non dar luogo al figliuolo di pentirsi senza giouar a lui, nocque a se grandemente, neque penitentiam si lij, aut Jacietatem opperiri. 3. In contrario di Cecina gran lode ri 3.11.13.0.88.6. portò Giulio Agricola della sua moderatione, ilquale a leggieri peccati col perdono, e a grandi con la seucrità riparando, non sempre della pena, ma spessissime volte della penitentia si contentaua. Nec pens semper, sed sepus panitentis contentus esse. 4. Nel 4 nella sua vi-che non che pareggiato ma soprauanzato su di gra lunga dall' Germanico ottimo Germanico; ilquale ancorche ragunato il suo esfercito, po all'esserei. e apparecchiatala vendetta contra i ribelli, nondimeno giudi- to di pentira. cando esser bene di dar loro spatio di rauuedersi, scrisse prima lettere in campo, che egli ne venia armato e gagliardo con animo, se da se medesimi non castigassero i missatti di mettergli al fil delle spade dandum adhuc spatium ratus, si recenti exemplo sibi con sulent. 5. Questa prudenza di gouerno distesassinfino a tempi sib.t.cari rel degli Imperadori negli huomini faui, veniua da tepi della Rep. la quale pur che altri si pentisse, inchinaua volentieri al perdono Eperciò il consolo Q Fabio ancorche sosse grandemente Q Fabio prons sul fdegnato contra la perfidia degli Equi; afferma in qualunque agli Equi se fi modo la cosa si fosse passata, egli più tosto desiderare, che gli pentono. Equi si pentissero de lor falli, che hauer a patir i danni che patono inimici. Si peniteat tutum receptum ad expertam clementiam fore. 6. Io vò moltiplicando in essempi, perche come forse altra volta 61 in. lib. 3. net harò detto, commuoua l'animo de principi a non esser presti in distintamente in tutte le cose a por mano al ferro, conducendosi molte volte i grandi affari meglio col perdono, che con la pena; per la qual cosà fu detto a gli Etoli, che benche non solo dosi che i Roii fosser congiunti con Antioco, ma l'hauesser chiamato, e ben- mani li salueche non compagni, anzi capi, & autori fossero stati della guerra, se daua loro il cuor di pentirsi, essere in man loro di saluarsi; si panitere possint, & posse & incolumes esse. 7. O popolo a gran ra-711.39. c. 427. gione degno dell'Imperio del mondo, poi che nelle tenebre del la tua notte ti accostasti piu tu in questa parte all'inesplicabile bontà, e sofferenza di Dio, che non facciamo noi in tanta chiarezza, e splendor di verità, in quauta ci ritrouiamo.

principio.

Delle prede, & de danni, & vtili, che da esse si conseguiscono.

#### DISCORSO XI.



E p R E D E sono buone, ma hanno di molti con trapesi, imperoche caricandosi i soldati di esse senza guardare a loro pericoli, molte voltesi coducono a termine, che sono tagliati a pezzi da loro nimici, come se fosser legati per i pesi che portano, come auuenne a Sarmati: cupidine

T.Tac.lib.17.C. 141.b

preda granes onere farcinarum velut vin Eticadebantur. 1. Altre vol re si perde la vittoria, che altri hanno acquistata, perche lascian do il nimico fi volgono à rubare, ilche nocque a Germani nella 2.lib.20.c. 195 battaglia, che hebber con Ceriale. 2. Peggio di tutto si è, che toc cando per lo più la preda a men valorofi, coloro vegono in gra

a.liu.li.5.c.92.

parte di essa defraudati, de quali dourebbe esser la parte maggiore, come diceua Appio Claudio. 3. ma è anche molto più peggio quado per maluagia sorte a quelli puiene la preda, i qua-

li nella zusta non sono interuenuti sopraggiugnendo alle fatiche da altri impiegate, di che apparue essempio ne soldati di C. Eluio; se non che il consolo Manlio con ottimo auuedimento cercò di riparare, che la preda, il più giustamente che fosse possi

4.11.38. c. 469. bile tra soldati si partisse. 4. Essendo dunque oltre gli altri rispet tila dolcezza del predar tale, che molte volte conduce i vincitori a esser vinti, come prouarono que'galeotti, i quali predato il contado di Nocera se ne tornauano à imbarcare. 5. e que'Gre

5. lib. 9. c. 163.

6.1 ib. 10.c. 168 ci che menauan prede dal Padouano. 6. e i nimici colti da Quin tio, a quali fe l'acquistata preda tornar molto dolorosa funestam

7.lib.3 car.43. es papat rennem fecit. 7. è da procedere in esse molto cautamen te; accioche in guisa di pescealtri non resti inuescato nell'amo. Ma perche tutta via ciascuno men dubiti, quel che da me in confermatione della proposta materia è prodotto esser vero è da leggere in ogni modo quel che auuenne al dittatore A. Cornelio, il quale hauendo dalla terza ora del giorno infino

A. Cornelia vccide i n.mi ci carichi di prede.

all ottaua combattuto con Sanniti senza apparir da qual parte fesse il vantaggio improvisamente gli vien detto, che il nimico hauea assaltato le bagaglie, & che già le robe de poueri soldati andauano a bottino. Lasciate, pure disse il dittatore, che

conla

con la preda da se stessi s'imbarazzino. Et poi al suo maesteo de' Caualieri riuolto. Vedi (disse) ò M. Fabio come dalla caunlleria nimica è già abbandonata la battaglia,& come fi fono impediti nel nostro bagaglio; assaltali tù, che son tutti sparsi, come auuiene nel predare a ogni moltitudine, e troueragli po chissimi estere a cauallo, pochissimi i quali habbiano la spada in mano. Vecidigli metre difarmati attendono a caricare i loro caualli di preda, & fagli tornare il bottino fanguino fo. Haurò ben io cura delle legioni de' fanti. Teco sia il pregio, e l'ho nore della cauallaria. E in questo modo merce d'essersi nella preda intralciati, dopò hauer i Sanniti per cinque hore valorofamente combattuto, in vn momento perderono la giornata. 8. Chi vuole discendendo a tepi de' padri, o auoli nostri veder 8, lib. 120, 1483 quafi in vno specchio i manifesti dani, che vengono dalle prede, legga quel che auuenne all'essercito de' Venetiani, quando per non poter ritrar i soldati loro dalla preda, e sacco di Treni, non poterono per conseguente vietar a Francesi il passar Adda, perche lieto il Triultio di cotato inaspettato beneficio, hebbe con baldanzose voci esclamado a dire al Redi Francia, che ficuramente la vittoria era dal canto loro. 9. legga quel che 9. Guie. lib. 8. farebbe auuenuto a Ferdinando Re di Napoli il giouane per lo 6.207.6. sacco di Frangete, se i Francesi si fossero saputi seruir di quella occasione. 10. legga e insiememente tenga per fermo la vitto- 10.lib. 3, c.79. ria del Taro acquistata sopra quelli della lega dal Re Carlo VIII. non esser deriuata da altro, che da gli stradiotti mãdati ad assaltar i cariaggi de' Francesi, come manifestamente,e ampiamente dal Guicciardino vie dimostrato. 11. anzi egli di 111. lib. 2.6. 54ce, che in quel tempo fu fama, per configlio del Triultio non per altro senza guardia i detti cariaggi essere stati lasciati, che appunto per esser esposti a qualunque volesse predarli. 12. Non 12. iui. c. 533 cosi fecero i Francesi, i quali vincendo, e a niun de nimici senza attendere a predare perdonando, attedeano a gridare a loro medesimi, che si ricordassero di quel, che era succeduto gli anni adietro a Guineguaste, doue l'essercito Francese già quasi Rotta di Gui-vincitore in vna giornata trasoro, e Massimiliano Re de' Ro-sta per conto mani, disordinato per hauer cominciato a rubare, su messo in di predefuga.13. & per questo Cesare quando vinto Pompeo, poco dopo espugnò i suoi alloggiamenti, non altro con più vecmenza, Chiefe a suoi Soldati, se no che per ingordigia della preda non perdesser l'occasione di far bene quel che restaua. a. A: barba- a. de bel. ciuris consilium non defuit, nam duces eorum toto acie pronunciari iusse- c.20+. Funt nequis ab loco discenderet: illorum esse predam, atque i'lls reservarique -

ri quactique Romani reliquissent : proinde omnia in victoria posita ex. b. de bel. gal. stimarent. b. Edunque partito vtilissimo ogni volta che vno essercito dalla preda ingombrato sia da vn'altro assalito, e vegga di poter correr alcun rischio, abbandonar parte, o se pur

tano de Vene. nctiani.

Aluiano Capi- cosi bisognasse, tutta la preda per liberarsi dal pericolo. Ne all'Aluiano, il qual gouernaua vna parte dell'effercito Veneto fu ignoto questo rimedio, il qual fece metter fuoco in Treui per costrignere i suoi ad vscirne, ma questo riparo su preso ? tardi, che passati già i Francesi il fiume interamente hebbero più volte a schernire, e sarsi besse della dappocagine, ò vilta de Capitani Venetiani. Questo precetto ò simile a questo, oltre che apertamente viene insegnato da Leone Imperadore 14.in questa guisa sarà anche meglio copreso. Regola infallibile de Romani fu ogni volta che l'effercito loro cra non da preda ingombrato, ma che ciascun soldato hauea indosso il suo fardel-Sarcine fardel. lo da essi chiamato sarcina; di riporre spacciatamente in alcun li de Soldati.

14. 0.9.50.

15.Irtio de bel. Af.c.259. 16. liu. lib. 22. nel 1.

luogo insieme questi fardelli, e mettersi a ordine per combattere. Sarcinas legionariorum in aceruum iubet comportare. 15. Sarcinis in medium con iectis. 16. impedimentis in locum tutum remotis. 17. ealtri luoghi assai. Hor seper poter combattere, e far faccia al nimico depongono i foldati i propri fardelli, quãto maggiormente l'acquistata preda debbon deporre, perche per desio della conservatione di essa se stessi non perdano? Ma perche io dissi nel principio di questo discorso buone esser le prede, sarà ben mostrare come vn capitano le possa anche col suo senno render migliori, e assai le migliorerà se con benignità, e dolcezza le andrà trà suoi soldati compartedo V dite quel che è scritto del Consolo Volumnio, dopò che hebbe vinto molte terre de Salentini miei paesani. Donatore era della preda, e alla benignità che da se stessa è grata, porgea anche aiuto con l'affabilità, con le quali arti hauea reso i soldati desiderosi del rischio, & della fatica. Preda erat largitor, & benignitatem per se gratam comitate adiunabat, militemque is artibus secerat, & periculi, & laboris auidum. 18. Ma se non tutti i Capitani sono co' loro soldati si liberali, che volentier, & spesso vsin la gentilezza, e humanità di Volumnio, faccianlo almeno alcuna volta, che in ogni modo conseguiranno questo beneficio, che quato meno sono auuezzi a donare, tato il dono sarà più grato, come fu detto di Camillo. pradam militi quo minue speratam minimè largitore duce, eo militi gratiorem. 19. e quella preda, e ancor carissima quando va congiunta con la laude, della quale non men che del premio gli animi de' Soldati si rallegrano; il che 1eppe

scolar co'fatti della Chiesa: ma che error sarà mai riconoscere vn'huomo meriteuole, e buono essendo Chierico co' beni ecclesiastici? per mezzo de' quali i Caroccioli Rossi essendo Caraccioli Ross prima da ricchi tornati poueri, di nuouo son da poueri diuentati ricchissimi con l'appoggio del Vescouato di Catania. Solleuansi molti dalla pouertà col gouerno delle prouincie, e de' regni come fece Gn. Lentulo co la legatione de Getuli, oue me ritò gli honori trionfali, di cui si dice perche altri no creda; che i popolis'habbiano a dare in preda che come hauea egli prima tollerato con modestia la pouertà, così con l'innocenza s'aperse la strada a grandissime ricchezze. 24. e forse a chi andrà più 24. lib.4.0.512 di noi a questa cosa sottilmente riguardando, non mancherãno modi da pareggiar le ricchezze, & la pouertà de suditi.Imperoche tutte le leggi fatte in ristrignere la souerchia spesa della gola, del vestire, della quatità de' seruidori. & d'altre pompe, alla gola pembe esimili non altro han riguardato, che perche i vassalli non impoueriscano. Perciò a' prodighi si toglie l'amministratione de beni, si victano i giuochi sul credito, prohibiscesi il non poter prestare a' figliuoli di famiglia, e mille altri divieti. E in cotrario si ristringono l'vsure, vietasi il comprar de' beni in vn'altra città pogonsi i pregi alle cose, negali il far incerte d'alcuna for te di mercatatia, inualidansi le vendite olte la meta del giusto pregio, affine che col danno altrui molti ingiustamente, e più del douere non arrichiscano; ma è materia più tenera che altri non crede questo compenso di ricchezze e di pouertà, lusingãdosil'infingardagine; & aspreggiandosi l'industria, ne da altro procedetter quelle cotate seditioni della legge Agraria in Roma, che da quelto fonte. Quello sopra tutti è vtil rimedio voler nella città sapere onde altri si viua, come dal santiss. consiglio dell'Areopago fu già ordinato in Atene. 25. ancora che al- 25 valer. 11. 2 tri dicano che la pena, la qual castiga gli otiosi sosse stata ordinata da Pisistrato. 26. il che hoggi prudentissimamente, &con lone nel fine, molta vtilità di quella Rep.s'osferua in Lucca. Imperoche colo mili ai pecro, i quali non hanno onde viuere, e non voglion far nulla fon chioni delle fimili come dice Platone a i pecchioni dell'api, i quali come inutili si debbo cacciare dalle città, massimamete che i pecchio ni dell'api fono senza pungolo; e dei pacchioni degli huomini alcuni sono con esso, e alcuni senza esso. Quelli che sono senza esso, sono i paltonieri, i quali vanno accattando. coloro che l'hanno, sono i ladroni, gli assassini, e altri commettitori di sceleratezze.27. nel cacciamento ò castigo de quali non ha da es- 27.1ib. 8. della ser in noi minor seuerità di quella, che si vede nelle api. Del-Rep. Difc, Ammir, Вb 3

Otiofi fon fie

dice dell'Api.

Plinio quel'che le quali Plinio con mirabil felicità d'ingegno, e di eloquenza dice; che hauendo elleno i pecchioni, che sono quasi imperfette api in luogo di serui, li mettono primi di tutti nella opera, e tardando li puniscono senza elemenza; dice appresso, che incominciando il mele a maturare, parecchie squadre di loro

28, lib. 11.c.r1.

nori publici 29. Piut. nella uita lua.

Plarone che di ce del'e repolture de morti. 30.lib.12.delle

leg.

31 Dione lib. 54. Car. 688.

92 ne pro ble-33 pri. de corin. c.4 34 ad Ephef. cap. 4. prim. ad Thefic 4.2. ad Thefic,3.

si tolgono ad amazzare vn pecchione per ciascuna. 28. e in vero con grande ragione, non essendo giusto, che godano il frutto dell'altrui fatiche; ma i Principi buoni, i quali hanno à me-Pericle tien la dicare a' mali prima che vengano, hanno nelle lor Città a tener lauori publichi in guifa, che niuno possa scusarsi di no trouar da lauorare, come si scriue di Pericle. 29. dopò la qual diligenza possono giustamente esseguire il rigore dell'api: se fanciulleza, vecchiaia, infermità, ò guastameto di membri non sarà d'impedimeto alla fatica; nel che si dourebbe hauere questo. rifguardo, che come disse Platone, che ne' luoghi fecondi non s'hano a far sepolcri de morti, percioche nessun viuo ouer mor to ha da tor gli alimential viuo. 30. cosi niuno sano ha da diuentar inutile per vn'infermo; ma ò l'opera d'alcuni pochi sani ha da esser di profitto a molti infermi, come si vede posto in vso per la costitutione de' luoghi publichi a ciò ordinati dalla Christiana pietà, ò gli infermi, chiamo infermo ciascuno storpiato, e impedito del corpo, scambieuolmente seruendosi scemeranno il numero de' mali; come gentilmente rappresentò quel Poeta, volendo dimostrare il reciproco aiuto; il qual fece, che il cieco seruisse de i piedi il zoppo, e il zoppo, il cieco de gli occhi; onde si viene a fare di due corpi inutili vn vtile; senza che per isperienza si vede d'alcuni birboni, che vanno attorno, i quali si seruono de' piedi in vece delle mani. 31. ealtri co'moncherini far cose, che non fanno molti infingardi ancor che sani, & robusti; il che tutto sia detto escludendo dalle satiche meccaniche i Sacerdoti, i quali hauendo a vacare alla cura dell'anime, debbono hauer franchigia dalle fatiche del secolo; perche noi non siamo meno della nostra religione osseruanti. che i gentili si fossero della loro. Per la qual cosa cercado Plut. la cagione, perche il Re Sactificolo non potea in Roma hauer víficio, ne concionare; forse dice perche apparisse solo i loro configli douer esser dentro le mura de' tempi, e per rispetto de gli Dij sostener il pondo del regno. 3 2. ancor che il vaso dell'eletione per leuar questo rifugio a gl'infingardi, più volte dica, di quel, che egli hebbe bisogno, le sue mani essergli state ministre. 33. & che è bene che cosi gli altri facciano. 34.

Che ciascun Principe dee tenere e far conto del suo predecessore.

#### DISCORSO VII.

2 0

. .

E E ciascun Principe honorar la memoria del suo predecessore se non per i meritidel morto, almeno per vtil proprio; accioche niuno s'auez zi col suo essempio a disprezzar la persona del Principe; e perciò dee seueramente punire chi

quello hauesse offeso: Il che ci integnò V itellio, quando fece ammazzar tutti coloro, de quali trouò suppliche, che addomandauan premij per hauer fatto qualche iegnalata opera nella morte di Galba. Non honore Galba, sed tradito principi bus more munimentum at prafens, in posterum pltionem. 1. Per questo disse accortamente Cicerone; che Cesare hauea stabilite le sue statue, quando rizzò quelle di Pompeo. 2. Niuno su maggior 2 Plut.ne la ul cagione della grandezza del Gran Duca Cofimo, che Lorenzo de Medici, il qual vecidedo il Duca Alessandro aperse la strada al suo principato; nondimeno il Duca Cosimo non s'oppose, che le leggi della patria no hauessero luogo, peroche ciò facedo si preparaua di presente sicurezza; & per l'aunenire, quando alcunfiero accidente fosse, auuenuto, vendetta. Questa regola, e auuertimento in tanto è vero; che ne del nimico Principe hai a dispregiar la fama, & la gloria, come di Cesare si è detto, mostrando a ciascuno, quanto l'altezza di quel grado debba esser riuerita. Onde fu biasimato grandemente il Re Carlo Primo Carlo Primo Principe per altro d'inestimabil valore dell'hauer fatto morire biasmato per hauer fatto mo a guisa di malfattore, & d'assassino il misero Curradino, come rice Curtadino. fu da commendare sopra tutti gli atti magnanimi la clemetia, & la benignità di Costanza Reina di Sicilia moglie del Re Pie. tro d'Aragona, & di Curradino cugina. La quale essendole capitato in mano prigione il figliuolo del già detto Re Carlo, & ardendo i suoi popoli di desiderio, che egli in vendetta di Curradino fosse fatto morire, nol sofferse, non giudicando che a si fatta conditione douesse la fortuna dello stato reale esser sottoposta, benche altri si sosse nel suo sangue incrudelito. In vero non altro fece Giouanna prima Reina di Napoli con fare stran Carlo III. veci golare il Re Andreasso suo marito, che insegnare al Re de Gionana pri ВЬ 4 Carlo

Pietro de Medici diffaafo a manomettere lacaía de Me-

Carlo III. in che guisa egli douesse lei strangolare. Et essendo egli stato della sua Reina vcciditore, non su meno pronto a mo strare a gli Vngheri, come lui cel propio esepio vecider poteste ro. Quando Piero de Medici per effere stato manomesso da Giouanni della medesima famiglia chiedeua alla Signoria, che a Giouanni si douesse mozzar il capo; su chi se l'accostò all'orecchio,& si gli disse; che egli no introducesse questo costume, di metter mano al sangue de Medici. Quanto maggiormente dee vn Principe far ogni procaccio; che con l'inuendicata morte del suo predecessore egli non venga offeso; però Tacito non contento d'hauer vna volta tocco questa senteza, disse altrouc, che delle sceleratezze che si commettono cotra i Principi, pltor a lib. 17.c. 134. est quisquis successit. 2. Et Dario nel fine delle parole, che pregò,

Dario quelche moredo fa dir

3 Giuftinel fin. dell'r r.lib, ; Q.Cutt. nel's. lib.nel fige.

che fossero rapportate ad Alessandro, disse; che in quanto alla ad Alessandro. vendetta, che egli douea fare di chi l'hauea veciso, gli ricordaua esser più tosto causa commune di tutti i Re che sua, della quale no tener conto gli sarebbe stato di disonore, e di pericolo. quam negligere illi, & indecorum esse, & periculosum. 3. Grande essempio di ciò si vide in Dauit, il quale non che altro sece morir colui, il qual gli diede la nouella della morte di Saul suo predecessore, e venendo poi alcuni a presentargli la testa d'Isboset figliuolo di esso Saul sauiamente disse. Io vccisi colui, il qual, mi recò le nuoue della morte di Saul, il qual douca di ragion rimunera re,e sosterrò costoro, i quali hanno veciso vn'huomo innocente, il qual dormiua in casa sua nel suo letto? e senza indugio se-

elib. 2. de Re Ce lor tor la vita. 4. cap.4.

> Che s'hà alcuna volta da dare spatio di corregger [] a chi falla.

#### DISCORSO VIII.

? Plat. nel Tieneo c.496.



OME appariscono alcuni mali ne'nostri corpi e quali non sempre conviene correr subito a rime di, ma alcuna volta è bene star a vedere, quel che: vuol far la natura. 1. così non in tutte le colpe de: popoli s'ha incontanente a por mano al ferro, e:

al fuoco, ma talora dar tempo, che si rauueggano da per se stessi de loro errori. Col qual modo si ripara a inconuenienti grandissimi. Di ciò su notato Cecinna, il quale desideroso della

guerra

seppe ottimamente far Quintio di sopra'allegato, nel compartir fra suoi la preda acquistata da gli Equi. aldebantur, & laudes, quid bonum manus que premio gaudent militum animi. a. Non a Liu. libr. 1. voglio negare che talhor della preda per la strettezza del publico conuien far altro, che donarla a' foldati, hauendola i Cõ foli T. Romulio, & C. Veturio venduta per foccorrere alla scarsità dell'erario. 20. Eseben questo aunenne nella vecchia 20 lib. 3.0522 Rep. intorno a i 300 anni di Roma, vedesi con tutto ciò intorno, 150 anni dopo non tutta darsi a' soldati da Scipione, il qual non patì, che in essa si comprehendessero gli huominiliberi. 21. Fragli altri nostri disordini questo è grande, benche 21 lib. 2. e. 301; rade volte ci tocchi di vincere, che niuna vtilità si consegue dalle prede che noi facciamo, come notabilmente si vidde nella giornata nauale, dalla quale al publico non peruenne alcun commodo. Done al contrario cosa degna di consideratione siè, che i Romani ne' loro bisogni armastero sei mila huomi-Romani dalle ni dalle spoglie de'Galli, le quali nel trionfo di C. Flaminio eraspoglie de galli armano lei
no state condotte. 22. Ma perche molte volte auuiene, che a
milla huomi; nimici non le lor robbe, ma quelle che a noi han tolte si ritol22,ii.23,c.228. gano: bella non sò fe m'habbia a chiamarla, o prudeza, o liberalità, o giustitia su quella del Consolo Lucretio Tricipitino, che condotta tutta la preda in Roma e in campo Martio diste sala, ini per tre giorni la lasciò, perche ciascuno che le sue robbe vi riconoscesse, se le pigliasse, hauendo fatto vender tutto il restante di cui non si era trouato Signore. 23. Couiene anche nel 23 116. 3. 0.45. partir le prede hauere in se vna certa magnifica resolutione, che ciò che di esse si sa non paia satto per grettezza, ma con magnificenza, che forse vnasi fatta cosa accennò Varrone, quando scrisse al Senato, che Anibale stadosi a sedere in Canne tutto intento nelle stime de'prigioni, e così dell'altra preda, non misuraua la vittoria, ne con animo di vincitore, ne secodo il costume di gran Capitano. 24. Per la qual cosa seè in 2411, 22.0,221, vso, che si dica gli atti nobilmente satti chiamarsi e douersi atti Romani chiamare; atto Romano veramente, e sicuramente fu quello, che vsò quel nobil Francese nella vittoria che Car Carlo Primo ammonito al lo Primo acquistò del regno d'amendue le Sicilie. Il quale parte le prede vedendo il Remolto occupato a far le partigioni del Tesoro con magnisse za. di Manfredi infin con hauer fatto venir le bilancie, egli salitoni su disse, che non ui bisognaua tante bilancie, e con il pie ne fece treparti soggiugnendo, vna a Monsign. lo Re, l'altra a Madama la Reina, el'altra a' fuoi Caualieri douer partirsi. 25. 25. Gio. villi. Douendo dunque ciascuno procurare, che dalla predas'hab. 7.cap.10.

pe de Celtibe-

bia a cauare gloria, & vtilità, considerisi l'honore e il beneficio grande che cauò Scipione dalla preda, che auanti gli fu recata Allucio Principe della bellissima sposa d'Allucio Principe de Celtiberi, la quale intatta,& senza prezzo al suo sposo restituita, non solo feceil fuo nome glorioso risonare per tutta la Spagna, predicandosi tra que'pop oli di natura magnanimi esser venuto vn giouane somigliante a gli Dij, che vinceua il tutto non solo con l'arme, ma con la benignità, e co' beneficij, ma in guisa si rese obligato Allucio, che iui a pochi giorni il venne a seruire con 1400. Caualieri eletti. 26. Ottima è anche quella preda, che si dà a' soldati per incitarli alla virtù, come fece Vocula, ancor che a lui

26. Liu. lib. 26. verfo il fine,

> ſe. Vt que pradam ad virtutem incenderetur. 37.

non riuscis-

27. Ta c, li. 202 C. 184.

Il Fine del del Diciasettesimo Libro.



# DE' DISCORSI

#### SCIPIONE

AMMIRATO,

### Sopra Cornelio Tacito. LIBRO XVIII.

Che è gran sciocchezza, potendo trauagliar il nimico. ne luoghi stretti, aspettarlo nella Campagna.

#### DISCORSO PRIMO.



HI và ad assaltar il nimico in casa sua, segno è, che si sente gagliardo; onde all'assaltato conuiene pigliar tutti gli auantaggi, che può resistere, e anche per vincere, se gli verrà fatto. Et perche i passi e i luoghi difficili son vataggiosi, mal fà chi non sa seruirsi di questa occasione, cercado d'occuparli, e di far quiui il primo con

trasto al nimico, come cercarono di far i Greci, quando furo-xerse aspetiano assaltati da Xerse in Termopila; percioche colui, che si met to nel stretto te a guardar i passi, il fa primieramente per tener il più che può di Termogila. discosto il nimico da casa, e per tentare, se senza auuenturar il tutto, potesse riuscirli cosa prospera con auuenturar poco; fallo per straccar il nimico, per seruirsi del beneficio del tempo, e forse per altre cagioni, tal che il dire che il guardarli sia male, perche per esser luoghi stretti non vi si puo andar con tante genti, con quante vi viene il nimico, pone più errori; imperoche la prima cosa, che si presuppone nella guardia de passiè; che per l'auantaggio del sito co i pochi si possa contrastare co i molti; appresso quando pur vi s'habbia a stare con molte genti, non veggo, perche potendo venirui grosso il nimico, non vi possa venir grosso ancortu. Il quale per esser nel tuo

nel tuo paele, di ragione puoi hauer più copia di viueri, che no ha il nimico. Et se si dice, che essendo più passi, non tutti si possono guardare; noi habbiamo a intendere finalmente di que' passi, onde verisimilmente si hà a credere, che il nimico habbia a passare; come fecero i Greci già detti, i quali doppo molte con sulte, lasciato il passo di Tessaglia, si posero in Termopila per buone ragioni argomentando, che quindi il Re di Perfia hauef sea passare, come sece. 1. Ne l'essempio che si adduce de Roma I. Erodot, li.7. ni par che molto stringa i quali andarono ad aspettar Anibale nel Tesino, & non nell'alpi. 2. percioche non hauendo i Ro-2.liu, lib, 21.c. mani giuridittione nell'alpi, non poteano andara incontrar il nimico in casa d'altri. Et se l'alpi fossero state de Romani, ottimamente harebbon fatto ad aspettarlo in que'luoghi, & non male, come alcun dice; anzi quanto più angusti passi dell'alpi hauesser eletto, meglio haurebbon satto; se al giudicio, & autto rità di Liuio si ha da prestar sede. Il quale riprendendo gli Alpigiani, che non l'hauessero saputo aspettare a luoghi stretti, dice. Qui si valles occultiones inf diffent, coorti in pugnam repente ingen temfugam, stragem que dedissent. 3. Et che sia meglio in questi luoghi combatter co arti & con infidie; che a guerra aperta il medefimo auttore l'afferma mostrando, che Anibale mancò poco d'esserui disfatto. Ibi non bello aperto, sed suis artibus si aude, ac deinde insidiis est propè circunventus. Ne solo da Liuio viene approuato quel, che si è detto, ma da capitani d'Ottone nell'opporsia Cecinna capitano di Vitellio nell'alpi, auenga che non essendo

3.iui.c.105.

C. 192.

197.

Annibale con rischio nelle Alpi.

Annio Gallo mandato ad cc cupar l'Aipi.

4. Tac.lib. 18. C.146.6

192.

7 lih 3.de bel 8.iLi. C. 190. 6.

stati a tempo, deliberassero di farglissi incontro alla riua del Pò. Le parole che ciò testificano son tali. A queste genti su dato per gouernatore Annio Gallo infieme con Vestricio Spurina man dato ad occupare le riue del Pò, imperoche i primi configli era no riufciti vani, hauendo già Cecinna passato, l'alpi, il quale spe raua Ottone di poter fermare dentro le Gallie. 4. & Tutore vien biasimato, perche non s'affrettò di serrar co'presidi la ripa superiore della Germania, e i luoghi stretti, & malageuoli dell' s.lib. 20.c. 163. alpi. 5. Annibale istesso, prima che calasse in Italia, passato che

hebbe il siume libero, pose a guardia di certi popoli posti alle falde de Pirenei Annone, vi sauces, qua H. spanias Galijs iungunt in 6. liu.lib.21.c. potistate essent. 6. per esser in sua balia gli stretti? che congiungono la Spagna con la Francia. Cesare per potef tenera freno a Durazzo la caualleria di Pompeo, fortificò gagliardamente due liretti, onde potea esser danneggiato. 7. come poco innan zi hauca fatto Rutilio Lupo capitano di Pompeo in fortificar l'Islano, 8. ma chi sacesse alcun dubbio sopra questa conclu-

sione,

sione, vi son luoghi tanto chiari in sua difesa, non ostante quel, che si è detto, che si toglie ogni materia di cotendere. Haucano gli Etoli guerra co'Romani, e potendo trattenerli a Corace, monte altissimo e malageuole a passare, posto tra Gallipoli, e Naupatto, l'abbadonarono per sostener in Naupatto tutto l'im peto della guerra. Dice Liuio, che il Consolo Romano Acilio essendosi auuiato a quel camino giunse a Corace, oue per i ma Corace monas li passi che trouò, molti de carriaggi & delle persone istesse capi genele. taron male; facendosia tutti manisesto, con quanto dappoco nimico s'hauea guerra, il quale vn luogo cosi fatto non hauea con presidio alcuno saputo fortificare per serrar il passo a chi ve niua ad affalirlo, quam cum inerti hoste res effet, qui tam impeditum sal tum nullo prasidio, vt clauderet transitum, insediset. 9. Euenne vn' 9 liulib. 3623 altro nella guerra di Perseo, nell'entrare che conuenia farcal consolo Romano Licinio d'Epiro in Atamania, passo di tanta maluagità, che per l'istessa confession de Romani, eglino haurebbono riceuuto vna rotta gradissima, se il Represo il luogo, e il tempo opportuno si fosse fatto incontro a Romani. I quali restando di ciò marauigliati, e d'infinita allegrezza ripieni, d'esser senza colpo di spada vscitine a saluamento, si secer besse di talinimici cotanto imperiti dell'arte della guerra, che non sa pessero conoscere i loro viaggi. contemptus quoque hostium adeo ignorantium opportunitates suas accessit. 10. Et che i passi quan- 10 ! 42.8. 539 do son guardati bene dieno difficoltà, e molte volte impossibilità, nella medefima guerra di Perseo apparue chiarissimo; quando il già detto consolo, volca mettersi ad assaltar Gonno Gono doue po terra posta nel passo, che si và di Macedonia in Tessaglia, che per trouar duro intoppo fu forzato di rimanersene. Cum & loco & prasidio valido inexpugnabilis res esset, abstetit incapto. 11. nella medesima guerra il consolo Marzio, ilquale suc- 11. ini. c. 5433 cedette a consoli, i quali furono successori di Licinio, confessò eglistesso, che con pochissime genti potea tutto il suo essercito esser messo in rotta, se Perseo hauesse saputo guardar i passi. Nelascia di dir Liuio, che v'eran deluoghi, che pur con dieci to di no hauer fantisi potean guardare. E vien chiamata piu tosto temerità, che ardire quello de consoli a condursi in simili luoghi. 12. Che il Redi Francia passassi in Italia per vn passo non guardato, fece quello, che fecero i Romani, quando passarono come habbiam detto per i passi non guardati. Ebe notabile in questo essempio quel, che dice il Guic. 13. che su cosa certissima, che se i 1515, 6345 Francesi hauessero hauuto alcuna resistenza, la fatica sarebba stata yana. E se Prospero Colonna stando a tauola a desina Difc. Ammir.

Perseo scherniguardatoi paffi,

12. liu. li.44. c: \$52.per tutto.

uola.

14 liu.c. 542.

Prospero colo re,e non prendendo quella guardia, che douea per la lunga dina fatto pregio stanza de nimici, su satto prigione; il medesimo auuenne a Romani, i quali standosene ancor eglino sicuri per la lontananza de gli alloggiamenti de nimici, furono oppressi da Macedoni. 14. è beneduque il guardar i passi, ma bisogna guardarli bene, e non far come il Re Antioco, ilquale si pose a guardar Termo

pila con animo molto differente da quel che hebbe Leonida.

Calidromo Ti.

chiunta,e Ro dontia gioghi

malageuoli.

15 li.36.6.437. 15. & con tutto ciò non ne sarebbe stato cacciato; se M. Porzio mandato dal consolo Acilio, a occupar l'vn de tre gioghi de monti superiori chiamato Calidromo, non hauesse trouato gli Etoli, che v'erano a guardia, la maggior parte a dormire come si vide in quelli altri che in vano cercarono d'acquistar gli altri due Ticchiunta e Rodonzia. Quel che si conchiude de passi, si può affermar delle terre, non che non sia bene smantellar quelle le quali non ti possono recare alcuna vtilità, ma no lasciarne alcuna se non quelle che perdendosi, di necessità t'habbiano ad apportare l'estrema rouina, non mi pare che sia consiglio d'huo mo sauio. Imperoche come Mitridate sece bene, suggendo andar gittando de suoi tesori per terra, accioche chi il leguitaua ri tardandon a ricorli, li desse spatio a suggire; così vn Principe, il quale è assaltato nel suo stato, bene farebbe a non perder nulla; ma ottima cosa è non potendo ciò sare, occupar il nimico in acquisti di poca importanza per non perder il tutto, come sece la religione di Malta, la quale con prendere il castel di santo Ermo, si liberò dalla potenza del Turco, & venne al disopra di quell'impresa.

Mal'a prenden do Sant' Ermo fifaluo.

> Se egli è meglio aspettar il nimico in casa,o andarlo a incontrar nella sua.

#### DISCORSO II.



HIARAMENTE apparisce per lo testimonio di Tacito, che pensiero d'Ottone era d'opporsi a Vi tellio nella Gallia, quem sisti inter Gallias posse sperauerat; ma fallitoli il dissegno, essendo già venute nouelle, come Cecinna hauca già passato l'al-

pì, fu come nell'altro discorso si è detto, mandato Annio Galio, e Vestricio Spurina ad occupar le ripe del pò, per vietar al

al nemico il passar più innanzi, ad occupandas padi ripas pramiffu.t. Circa la qual materia, facendosi innanzi il discorso di alcuno, te egli è meglio temendo di esser assaltato in serire o in Tac.l. 18, ca; aspettar la guerra. 2. pare per l'essempio d' Ottone, che in ogni modo sia meglio tener la guerra discosto di casa, che tirarsela 2 lib 2 c.12. adosso; ne huomo il può prouar meglio dell'autore, che tiene il contrario, percioche gli essempi, & le ragioni, che egli produce in fauor che s'habbia andar a ferir il nimico sono migliori di gran lunga di quelle; per le quali vuol prouare, che la guerra s'habbia ad aspettare; vedendosi manisestamente. che così Creso conforta Ciro ad andar a trouar Tomiri. 3.co-me Anibale s'ingegna di persuader ad antioco che vada ad asfaltar i Romani, 4. ne è di lieue momento la deliberation d'Agatolce, ilquale conosciuto dinon poter disender la casa sua 4 liu, lib.34. dalle forze de Cartaginesi, prese per partito d'andarlia serire in casa loro, e li riuscì il suo auniso selicemente. 5. come ven s Giustino lib, ne fatto a Scipione non solo di liberar la patria sua dalle con- 22, tinue guerre, che riceuea da Anibale, ma anche di vincer Cartagine. Habbiamo dunque due barbari, vn Greco, et vn Romano; due de quali sono confortatori, et i due altri essecutori d'andar più tosto a ferir il nimico, che ad aspettarlo. Hor vediamo di che vigore sieno gli essempij in contrario. Et il primo è, che gli Ateniesi mentre fecer la guerra commanda alla casa loro, restarono superiori; et come si discostarono, et andarono con gli esferciti in Sicilia, perderono la libertà. Il secondo è cauato dalle fauole poetiche, per le quali si mostra, che Anteo Anteo Re di Li Redi Libia fu insuperabile, mentre contese con Ercole Egittio dentro i confini del suo regno, ma come per astutia di Ercole se ne discostò, perdè il regno, et la uita, onde si dice essersi stato dato luogo alla fauola, che Anteo esfendo in terra ripigliaua le forze da sua madre, che era la terra, et che Ercole auedu. tosi di questo lo leuò in alto, et discostollo dalla terra. Il terzoèil ricordo dato da Ferdinando d'Aragona Redi Napoli ad Alfonso suo figliuolo che egli douesse aspettare il Re di Frã cia dentro il suo regno con l'essercitio suo intero, et no andasfe a farseli incontro di fuori. A quali di mano in mano rispondendo dico, che niuno dei tre detti essempi sta ne termini fuor che l'vitimo. Il quale, quando cosi stia, che di ciò si potrebbe disputare, però che Ferdinando vietò il peruenire, non per aspettar il nimico, ma perche hauea speranza d'accordarsi, et non volcua sdegnar più il pontesice. 6. non è Ferdinando da 6 Guic. lib. 14 paragonarsi a Ciro, che vbbidì al consiglio di Creso, ne a niu-

Agatocle.

Q Fabio Mal fimo defluade la guerra d'Af-friça.

no de itre altri di sopra nominati, come surono senza alcun dubbio Annibale, & Scipione, & forse ancor Agatocle, se ben a me no è oscuro l'essempio de Cartaginesi in simil materia venir allegato da Q. Fabio Massimo, quando vuol dissuadere a Scipione la guerra d'Affrica. 7 imperoche noi cerchiam di sa pere, se chi aspetta che gli sia mossa guerra, è per sar meglio aspettandola, o andando a trouar il nimico. Et chi biasima l'andar a far guerra nel paese de nemici, peroche gli Ateniesi andando in Sicilia perderano, conuerrebbe che biasimasse i Romani, & tuttigli altri popoli, o Principi, i quali non per combatter in casa loro, ma per esser andati a trouar i nimici sotto f lor tetti hanno con infinita gloria del nome loro disteso i confi ni del loro imperio:ne meno mi moue l'essempio d'Ercole, poi che Anteo non volontariamente, & per propria elettione, ma per inganno fu da Ercole condotto fuor de termini del suo regno. Ma chi disputa con gli essempi, non darà mai fine ad una questione trouandosi in tutte le cose essempi in prò e incontro di quella cosa, che altri intende di noler prouare. Et Ciro istesso, ilquale col consiglio di Creso andò ad assalir Tomiri, ancor che ottimo fosse, perdè in quell'assalto l'essercito, & la persona. Vediamo dunque quali di questi due capi ha ragioni migliori, ancorche l'auttorità di capitani si grandi in simili casi habbia forza di ragione. Et Creso, ilqual conforta Ciro ad assaltar Tomiri, si muoue con questa ragione, che se Ciro ueniua ad hauer una rotta dentro il suo regno, i Messageti non si sarebbon contentati di quella vittoria, ma ageuolmente gl'haurebbon tolto il regno, come conueniua far a lui uincendo i Messageti dentro il·lor regno, che seguitando la uittoria haurebbe con facilità acquistato il regno di Tomiri. Et come ogni huomo sa, pessima cosa è doue due giuocano!, che un perdendo possa perder poco, et l'altro guadagnando possa uincer molto. Mostra ancora effer cosa uergognosa al figliuol di Cambise, di lasciarfi uincer d'ardir da una donna, come uolesse dire, che in due partiti egualmente dubbiosi, è buona deliberatione accostarss fempre al piu honoreuole. La ragion d'Annibale è diuersa da quella di Creso, ma non men buona & forte, se io non fallo della sua. Et è questa, che mentre l'Italia si staua intatta, & poteua di soldati, et di vettouaglie ualersi contra i nimici esterni, non era Re, ne natione al mondo, che potesse contendere con esso loro, onde se non si andaua a seccar questa fonte in casa, era uano ogn'altro partito, che in ciò si pigliasse. Annibal negabat opprimi Romanos nisi in Italia posse. & di

Configlio di Anibale,

\$ Giuft.1.r.cap. 2343

di queste ragioni, questa è tocca dell'autor già detto, & v'aggiugne, che chi assalta viene con maggior animo, che chi aspet ta, ilche fa più cofidente l'essercito; & che i soldati per trouarsi ne paesi d'altri sono più necessitati a combattere, la qual neces sità fa virtù. Ma dall'altro canto egli difende la parte contraria co cinque ragioni, la prima delle quali è per vsar le sue proprie parole, Come aspettando il nimico si aspetta con assai va-" taggio, perche fenza disagio alcuno tu puoi dare a quello mol" ti disagi di vettouaglie, & d'ogn'altra cosa, che habbia bisogno, vn'esercito, alla qual rispondo, che chi và ad assaltar altri in casa sua ha fatto il suo conto, onde habbia ad hauer le sue vettouaglie, & è più facile, ch'egli entrando in quel d'altri si possa valere di quelle del paese nimico, che no l'assalito li possa impe dir le sue. Dice appresso. Puoi meglio impedirgli i disegni suoi, per la notitia del paese, che tu hai più di lui, rispodo che essen-,, do vera quella regola, che non s'habbia a lasciar luogo nimico alle spalle; sempre colui, che è entrato in paese nimico, sarà peritissimo del viaggio, per lo quale vn'altra volta ha caminato, & se incommodo alcuno gli auuerà per non saper il paese, ciò l'auuerrà quando sarà stato rotto; il che è vn male, che nasce più dalla vittoria del nimico; che perche il nimico habbia saputo il camino meglio di te; oltre che chi va ad assaltare vn paese, ha tutta la notitia di quel paese che li bisogna, onde dice Plutarco. 9. che douendo gli Ateniesi far la guerra di Nicia. Sicilia, haucano continoamente innanzia gli occhi la forma, e il sito dell'isola, & la natura del mare, che ella ha intorno con tutta la discrittione de' porti & de' luoghi, & quel che segue. Nel terzo luogo dice. Puoi con più forze incotrarlo per poterle facilmente tutte vnire, ma no potere già tutte discostarle da ,, casa; rispodo che per lo più i luoghi, che si assaltano, hano mari, ne;& che per questo non sapendo colui, che debbe esser assali-10, in qual parte habbia il nimico a smontare; gli conuiene tener più luoghi guardati, onde ha meno commodità d'vnir le sue genti del númico; il qual sapendo quel, che egli ha fisso nell'animo, viene ad affalirti intero; oltre che se la guerra è lunga, ha il nimico, che ti ha affaltato ancor egli i fuoi fupplimenti di soldati, che di mano in mano sono mandati dalla Rep. ò dal Principe, che è stato autor della guerra. In quarto luogo dice. Puoi sendo rotto rifarti facilmente, si perche del tuo esfercito se ne saluerà assai per hauer i risuggii propinqui, si,, perche il supplemento non ha a venire discosto. Guardisi pur vn Principe di non riceuer vna rotta dentro il suo regno; che Difc. Ammir. Cc

Duca d'Alua thatiene ji Duca di Guisa.

per lo più come si è detto, perderà anche il Regno. Il che sece dire al Duca d'Alua, quando fu affaltato dal Duca di Guifa nel Regno di Napoli;che egli no volca con vna giornata auue turar vn Regno per vna soprauesta di broccato, che tato haurebbe vinto vincendo il Duca di Guisa; doue perdendo già cofessaua, che haurebbe perduto vn Regno. Dice nel quinto luogo esfere statialcuni, che per indebolir meglio il suo nimico, lo lasciano entrare parecchie giornate in sul paese loro, & pigliare assai terre, accioche lasciado i presidij in tutte indebolisca il suo esfercito, & possalo dipoi combattere più facilmente. Io dubito, che non si scambi in questo luogo la religione con l'effetto, non si trouando secodo il mio giudicio nessun Principe ò Rep.che si lasci espugnar le terre, perche postiui i presidij del nimico, il possa poi scemato di gente più facilmente superare. auniene bene a coloro, che sono assaliti il perder di molte terre contra lor volontà; la qual cosa porge ben loro questo conforto, che menano la guerra in lungo, & come ne' mali del corpo, il più che possono la tengon discosta dal cuore: nel qual tempo si rendono atti a poter riceuere di molti benefici dal tepo; per lo qual discorso si può vedere se io non prendo errore, esser senza alcun dubbio, meglio far la guerra in casa del nimico, che nella sua; si per le ragioni, che son migliori, & si per l'autorità de Capitani, & de gli scrittori, i quali parlando specialmente di questa materia, inchinano a questa sentenza, alla quale per vtilità di chi leggerà queste cose mi par diaggiugnerealtre auttorità, & ragioni. Dico dunque, che sono più i prin. cipi, che sono odiati, che amati da' sudditi: onde se colui, il qua le è assalito in casa sua, incomincia a toccar qualche rotta, haurà questo mal di più, che oltre i nemici forestieri haurà anche idomestici come hebbero i Romani dopo la rotta ricenuta da: Annibale a Canne; perche Scipione Africano il medesimo spe ra, che possa auuenire a' Cartaginesi, come dimostra in quella oratione, nella quale egli risponde a Q. Fabio Massimo, oue: tutta questa materia è ampliamente trattata. Appresso quato maggiore apparisce la speranza del potersi saluare, tato meno altri si rende ostinato a difenders; ma perche in casa sua ciscusa più doue poter ricouerare, che in quella d'altrui, quindi auuiene, chegli efferciti più ageuolmete son rotti nella casa pro-10 Tacilib 19. pria; che in quella d'altri, et prepinqua Cremonion sium mænia quato plus spei ad effugium, misorem ad resistendum animum dabant.

Augusto ama combatter anzi in Greeia chein Italia.

10 Questo si scrue d'Augusto, che desiderando egli la giornata nauale co M. Antonio più tosto in Grecia, e appresso i pacsi

a'quali,

a quali gli comandaua, che in Italia vicino Roma, affrettò la partita per Brindisi. 11. & quel che su detto de gli Spagnuoli, 11. Dionel. 50; quando congiunti con Asdrubale cobatteuano in Spagna con tra i Romani, fà maranigliosamente in prò della nostra intentione; Cioè che bramauano d'esser più tosto vinti in Spagna, che d'esser condotti vincitori in Italia. 12. Chi và ad assaltar 12. liu. lib. 28.63 il nimico di fuora ha questo pretesto glorioso, che saluando gli 233. altari, i tempi, ei tetti domestici, par che vada a guastar quelli de nimici; e pero era lodato Ottone, perche egli faceua sembia ti non d'assaltar l'Italia, ne i luoghi, e i seggi della patria, ma i lidi esterni ele città de nimici volea che si mettessero a suoco, e a sacco. 13. Leone Imperadore, il quale scrisse dei prepara- 13.11, 18.0,146. menti bellici, capitano, e scrittore eccellentissimo, dice chiaramente, che la guerra potendo s'habbia a far nel paese de nimici, & danne la ragione adotta di sopra, che chi spera potersi sal· uare, come sa chi è in casa sua, è men valoroso combattitore. 14. Dice Giustino, che Dario, il qual combattè con Alessan 14.6,20. 245. dro si lasciò venir il nimico addosso, stimando maggior glo. ria il rispigner la guerra per forza, che farlesi incontro. 14. ma egli s'auuide a sue spese quel, che importa lasciarsi accostar il nimico; però che quando volle rispignerlo, non su più in arbi trio suo difarlo. Ne è verisimile che vn debole venga ad assali re vn piu potente:onde nasce vna certa credenza nell'animo di ciascuno, che chi viene ad assalire, sia più potente dell'assalito, il qual fu concetto d'Anibale. Inferimus bellum, dice egli, in- Concetto di festisque siznis descendimus in Italiam, tanto audacius fortiusque pugnaturi, quanto maior spes maiorque animus inferentis est vim quam arcentis. 15. la qual opinione potendo per diuersi rispetti 15. liu.li. 21. c. recar danno a chi aspetta la guerra in casa, si dee ingegnare con 198. ogni studio di farsi incontro al nimico. Circa la distintione, che colui il qual'è armato può aspettar il nimico in casa, & chi ha denari l'ha a tener difcosto, io non veggo huomini che fossero ptù armati de Romani, i quali conoscendo il fallo che haucan commesso a lasciar entrar Anibale in Italia, preser partito di mandar Scipione in Africa, il che fu la faluezza della loro Rep.ne veggo come si possa schifar l'auttorità e il cossiglio d'Anibale dato ad Antioco, opponendoglifi, che la passione & Pytile suo gli facea parlar cosi; poiche Anibale chiaramente di mostra che per i suoi interessi egli era a commune con ogni da no & vtile, che di quella guerra sarebbe risultato ad Antioco, Antioco Re co tal che non senza proposito Liuio parlando di questo parer d'- son Romani, Anibale diste, estere stato sempre vno, e il medesimo; ne loda

Hierone Re di Siracula confi. glia i Romani,

punto Antioco del non hauer esseguito il consiglio di lui. Che i Romani si poteano, & gli Suizzeri si possono difender in casa con maggior numero di gente che fuori, è come se vn giucatore fatto danari di tutti i suoi stabili gli potesse auuenturar ad vn tratto di dadi; ma perche no resti di questo articolo dubbio alcuno foggiugnerò due configli, l'vno di Sulpitio confolo, & l'altro di Hierone Re di Siracusa molto atti a por fine a questa disputa. Il Re hauendo per la guerra, che i Romani haucano co'Cartaginesi portò loro quell'aiuto, che egli hauca potuto maggiore, v'aggiunseanche il consiglio, il qual fu, che il Preto rea cui toccava la pronincia di Sicilia, tragettasse l'armata in Affrica: si perche i nimici hauesser la guerra in casa loro, ve & hostes in terra sua bellum haberent. emen posa si desse loro à porger aiuti ad Anibale minusque laxamenti daretur ijs ad auxilia Annibali summittenda. 16. Il consolo alcuni anni dopò parlando 26 Liu. lib, 22. col popolo della guerra Mocedonica cosi dice. Sed virum in Macedoniam legiones trasportetis, an hostem in Italiam accipiatis hoc quantum intersit, si vnquam ante alias, Punico certe proximo bello experti estis. 17. Ma quanto importi che voi portate l'essercito in Macedonia, ò riceuiate il nimico in Italia, se mai ne su alcun tempo veramente dalla prossima guerra Affricana ne siete stati pie nissimamente instrutti.

4711,31.C. 363.

C.2 I 9 .

Quanto nuoca molte volteil divider le forze, e non opporsi vnito contra il. nimico.

#### DISCORSO III.

Cecinna difunendo le forze Za male.



portativia dallo spauento di color, che fuggiuano. Nam Cecinna non simul cohortes, sed singulas acciuerat, qua res in prelio trepidationemauxit, cum dispersos nec vsquam ualidos pauor fugientium abripe-

ret. 1. Due altre volte Tacito sa mentione d'vn simil acciden- 1 Tac. lib. 13.e. te; l'uno in tempo di Tiberio, essendo propretore in Germania L. Apronio, di cui si scriue, che in una guerra, che hauca co'Fri- L. Apronio dil fij mandò prima tre leggieri coorti, e poi due, e dopò alcun te- funedo, le for: po co fierezza la caualleria, & loggiugne. A slai gagliardi se insie me hauessero vrtato; ma uenedo alla spicciolata, nea coloro, i quali erano in disordine aggiuse vigore, e dallo sbigottime to di chi fuggiua eran portati via. Satis validi si simul incubuissent :per in teruallum aduentances, neque constantiam addiderant turbacis, & panore fugientium auferebantur. 2. l'altro fu quando Vitellio, es- 2.lib.19,0,572 fendo già morto Ottone, e volendo opporsi alle genti di Vespasiano, è scritto di lui, che potendo con l'essercito suo intero passar l'appennino, & assalir i nimici stanchi dal verno, e dalla scarsezza, mentre diuide le forze, dum dispergit vires, diede ad ester tagliati a pezzi, & fatti prigioni i valorosi soldatisuoi, einfino alla morte ostinati a morir in seruigiosuo. 3. Che dunque habbiamo a dubitare, che questo non sia buono precetto, poi che tre volte ci vien da questo accorto autor ricordato? Ma perche ta, che queste cose leggerai per tua utilità più uolentieri acconci l'animo a porgermi fede; leggi quello, che di ciò scrisse il prudentissimo Guicciardino parlando della mala riuscita, che secero gli apparecchi de Francesi. Credesi che a questa impresa nocesse, come si uede molte uolte " interuenire la divisione fatta delle genti in piu parti, & che se " tuttisi fussino nel principio dirizzati a Genoua harebbono forse hauuto migliore successo. 4. così dice

il Guicciardino, e rendene in questo partico. larle ragioni. I quali quattro essempi parendomi, che debbano bastare non soggiugnerò altro, rimettendo alla prudenza del Capitano, quando di questo partito debba valersi, poiche non

fempre, ma molte volte questo che si è deto, come il Guicciardin dice, è so lito interuenire.

3 li. 19.6,172, 9

4 lib. 3.c. 89. 6. Guicciardino che dice delle forze delunite.

Quando la moltitudine fa vn'errore, è bene perche se ne aunegga farglielo toccar con mano.

#### DISCORSO IIII.

guarda. A cost fatta gente, perche per lo più è incapace di ragio

L 1 huomini quanto men sanno, maggiore è la confidenza che han di se stessi; il che auuiene, perche non sapendo quel, che lor maca, niuna cosa credono, che a lor manchi. Del che non è dissimile, quella sentenza la qual dice, che proto a deliberar è colui, il quale a poche cose ri-

ne, rade volte gioua altro anima estrameto di quello, che portă seco i successi delle cose. Onde su l'auuenimeto di esse chiama to da gli huomini prudeti il maestro de pazzi. 1. ma è cosa mol 1 Liu.lib. 22.0 to pericolosa hauer ad aspettar gli accidenti, che ci insegnino, nondimeno non essendo opera se non di Dio solo, che gli huomini non errino; sarà vsficio di sauio Principe, ò di prudentissi mo gouernatore, quando gli errori accaggiono, far per quelli conoscere a gli operatori di essi il male, che han fatto; & giusta lor possa, ò cauarne vtile, ò far che almeno altro male non partoriscano, che non è cosa di leggier peso: Opera ordinaria è, che al fallo segua la pena; ma perche sempreper varie cagioni non si può dar luogo alla pena; il più vicino, e opportuno rimedio è operare, che segua almeno il pentimento: il quale non può discendere nell'animo di chi ha commesso l'errore, se egli non s'auuede d'hauer fallato. Sertorio conoscendo i suoi soldati tanto ostinati a voler combattere, che non hau. rebbon curato il suo comandamento, si trouaua a duro partito, antinedendo egli, come accortissimo Capitano, che sareb. bono stati messi al disotto; pensò dunque col rischio di pochi proueder alla salute di molti, perche diede licenza ad vna squadra di caualli, che andasse a combattere; la quale cominciando a piegare, ne le mandò vn'altra in soccorso; e in tal modo ri-

couerati in faluo gli vni, & gli altri, con fauio auuedimento mostrò, a che fine sarebbeita a terminare l'importuna loro

Auuceim ento maettro de paz 217.

Sertorio come accorfe i tuoi soldari.

2 Prortino lib. domanda, se con tutto l'essercito hauessero combattuto. 2. 8.cap.10. L. Minutio essendosi accorto, quato temerariamente si era vo. luto pa-

luto pareggiare con Fabio Massimo, proruppe a dir quelle bela Munutio s'auc lissime parole, & da esser tenute sempre a memoria da gli huo de pareggiarsi mini souerchio arditi, & non interamente prudenti. Colui me co Fabio Massimo. ritar la prima lode, che da te conosce il buon configlio; il secodo luogo appartenersi a colui, il quale a chi ben consiglia, sa protamente vbbidire. Chi da se non saben consigliare, ne altrui vuol vobidire, costui esser di perduta speranza. 3. I coz. 3. Liu. lib.222 zoni per auuezzar che i caualli non ombrino, s'ingegnano di car.214. tenerli fermi alla cosa che li fa ombrare, perche vedendo non esfer quel gran male, che essi stimauano, s'auuezzino a non temere; per lo contrario conuien fare a cozzoni de gi huomini, cozzoni, e farli veder in viso quella cosa alla quale essi straboccheuolme: sue Ani. te corremano, perche conoscedola cattiua, la temano, & l'habbiano in orrore. Alla plebe di Capoa tenendosi mal contenta del gouerno de'nobili, venne vna gran voglia di tagliar a pezzi tutto il suo Senato, & prender essa il gouerno, & amministratione della Città, del qual pensiero essendosi accorto Pacuuio Pacuuio Cala-Calauio huomo nobile, ma popolare, & potente di quella Cit- be di Capoa. tà: prese vn partito bellissimo in se, se per scelerato fine non si fosse mosso a farlo, col quale mostrò alla plebe l'error che pigliaua. Et il partito fu questo. Fatti racchiudere col consentimento loro istesso tutti i Senatori nella curia, chiamò a parlamento la plebe, a cui disse, che sapendo egli il desiderio, che ella haueua di spegner la nobiltà, hauea tutti i Senatori disarmati, & soli fatti serrar nella curia; mache stimana bene esser necessario, prima che dar la morte ad alcuno, eleggere chi douesse entrar nel suo luogo, non credendo già egli, che essi volessero ester sottoposti ad auttorità regia, & senza gouerno no potersi niuna città reggere. Trarremo dunque a sorte, dice Pecuuio, de' Senatori quel primo, che innanzi ci verrà; di cui fatto il vostro giudicio, nominerete quella persona, che ha da tener il suo luogo, & così di mano in mano in vece del vecchio & odioso fermerete il nuono Senato, dal quale humanamente, & prudetemete sarete gouernati. Piacque il partito alla plebe, e cominciato a trarre il nome del vecchio Senatore, tutti cominciarono a gridare, lui esser reo, & maluagio huomo, & che perciò era degno di morire, stabene dice Pacuuio; eleggiamo lo scambio, a che parendo in vn'instante la plebe ammutolita, non soccorredo chi de' suoi potesse occupar il luogo del tratto, si trouò pure chi alcuno ne nominasse, al nome del quale essendos le grida leuate molto maggiori, chi dicedo che. nol conosceua, chi che egli era vn ciabattino, altri che era vn. mendico.

mendico, ò vituperoso; & vie peggio succedendo quanto più col nominarne de gli altri si veniua a toccar il fodo, & la feccia del popol minuto, in poco d'hora incominciarono da se stessi ad accorgersi, senza Pacuuio farci altro, che prendeuano errore; onde dicendo, de' mali quello esser il più tollerabile, il quale è più conosciuto, richiesero, che i Senatori fossero libera. ti, & con esso loro riconciliandosi, si contentarono di stara quel modo di viuere, nel quale infino allora erano stati. 4. Di questo bellissimo essempio di Pacuuio tenne ad altro propo sito gran coto l'autor de'discorsi meritamente, come d'yno de' più belli ammaestramenti che possa peruenirci da' gouerni ciuili. Ma ne gli abbottinamenti militari per far rauuedere i soldati dell'error loro; il che ci ha dato occasione a far questo discorso, non minor auuertimento è quello, che ci vien dato ad Alfeno Varo perfetto de gli alloggiamenti ( diremo hoggi Maestro di campo dell'essercito) il qual era con Fabio Valente. Il quale esfercito esfendosi abbottinato, hauedo tratto de sassi, & messo in suga il suo Capitano. Alseno entrato in isperanza, che fosse per acquetarsi, v'aggiunse l'arte, e il consiglio, percioche fece auuertiti i Centurioni, che non facesser le guardie, & comadò che non suonasse la tromba, con che i soldati sono a loro vffici inuitati. Da che nata fra loro vna certa supidezza, guardadofi attoniti l'vn l'altro, & di questo che niuno regge ua temendo, in cominciareno a chiarirfi, che lor mal grado co ueniua, purche alcun gouernasse, perche con preghiere, & con lagrime si posero a chieder perdono, a chi hauea prima cercaro d'ammazzare. 5. Quindi è, che niuna cosa in simili abbottinamenti da' Capitani è più ricordata, o per meglio dire, e pi u rimprouerata a' foldati, che il domandarli; chi comanderà loco,ò a cui essi vbidiranno perche in questo modo è vn far tocrole a soldati. car loro con mano l'error, che pigliano. Dice Druso. A Percennio, & Vibuleno presterete voi il giuramento? Percennio & Vibuleno pagheranno le paghe a' foldati, & dispenseranno i poderia i benemeriti? in vece de i Neroni,& de i Drusi pren-

c.149.b

4. Lin. lib. 24.

Alfeno Varro

come accorge

i soldati del-L'error farto .

C. 224. & 25.

6 libro r. car. 6.b. manico.

7. Iui, car. 8. & g. Vocula, e sue parole.

deranno essi l'Imperio Romano? 6. Dice Germanico. Cessin parole de Ger. gli Dij, che a Belgi peruenga questo honore d'hauer soccorso al nonse Romano, & d'hauer raffrenato i popoli di Germania ne cosa punse più gli abbottinati, quanto il conducerne egli il

suo figliolo Caligola a Treuiri. 7. Dice Vocola. Diuolgherassi questo prodigo per l'vniuerso mondo; che voi sotto l'insegne di Cinile, & di Classico habbiate ad assaltare l'Italia? farete voi le sentinelle a Tutore Treuiro? Darà il Batauo il segno della

batta-

battaglia? Voi supplirete le schiere de Germani? 8. Dice nell'antica Rep. Scipione Affricano al suo essercito abbotinato in Scipione Affri Ispagna. Albio, & Arrio s'attendarono nel pretorio, appresso cano al suo esdi loro suonò la tromba, da essi su domandato il contrasegno, sercito abosina sederono nel tribunale del proconsolo Scipione, comparue il littore, caminarono facendo quegli allargar la piazza, auanti a essi furon portati i fasei, & le scuri. Hor uoi credete esser poten ti il piouer sassi, cader saette dal Cielo, & produr gli animali in soliti parti. Questo è portento che con nessuna uittima, con niu ne preghiere potrassi purgar giamai, senza il sangue di coloro, i quali tanta sceleratezza han commesso. 9 Non poteua Augu 9 liu.l. 2810. 328 sto di M. Antonio dire quel che Scipione diceua d'Albio, et d'eche dice de Mo Atrio; ma prendendo occasione dell'essersi egli fatto schiauo di Antonio. Cleopatra Reina d'Egitto, sù questo suono cercaua d'infiammar i soldati Romani ad ira; dicendo. Sarà possibile che noi, i quali habbiamo uinto Pirro, Filippo, Perseo, et Antioco, et po stoil giogo a tante altre nationi valorose del mondo, habbiamo ad esser calpestati da una femina Egittia? 10. la qual ar50,6,573, te non incognita a Nerone fece ueder a padri, quanta era stata grande la fatica, che egli haucua durato, perche Agrippina no entrasse nella curia, et non desse audienza ei risponsi alle nationiesterne. 11. Ondeio mi sono più volte marauigliato 11 Tacito libri del senno di coloro, iquali dicono che morendo un gran Prin cipe con lasciar figliuoli piccoli, i suoi regni si ribellerebbono, e a cui si daranno eglino, a forestieri? questo non è credibile, che popoli, stando in lor potere, ambiscano Re non conosciuti, d'altri costumi, d'altra lingua, d'altro habito, et tallhora d'altra religione. A Signori del paese ? et come può cadere in opinione di persona uiuente, che gente altiera, et per la lor grandezza a fatica vsata a ubbidire al maggior Re del mondo, s'inchini a seruire e ubidire a un suo pari, et talhora ad un inferiore? Ma torniamo onde ci siamo partiti, et dilatiamo alquanto questa materia; poi che non solo ella può giouare per gli errori della moltitudine, ma anche delle singolari persone, et non che de priuati, ma de Reistessi, a quali spesso auuiene come a coloro, i quali habitano altissime montagne, che per non hauer il sole, oue far reflessione, poco son noiati dalla forza del caldo, cosi non sentono sempre i Re il fuoco delle lor colpe per non hauer soggetto, oue battendo in loro ripercuota. perche Natan comessa buono è accorto può ueramente chiamarsi colui, ilquale stu. accorto Danis diandosi con gli altrui essempij di far questa reflessione, li fa de propri falli rauuedere.modo tenuto da Natan con Dauit, di cui

forse in libro sacro o profano no si legge il migliore. Vn ricco. gli dice: o Re hauendo armenti, & greggi grandissimi di buos & di pecore in venendoli vn forestiere a casa, non corre a hono rarlo del suo, ma tolta vna pecorella, che vn suo poueretto vicino hauca senza più, la quale era tutto il suo piacere, & tutta la fua confolatione, quella vecide per dar mangiar al forestiere. Il Re d'ira fremendo giura per Iddio viuente, che torrà alta ve detta del ricco, non si essendo infino a quella hora auueduto, che egli era il fellone. Allhora Natan. Voi sete il ricco gli diceo Re Dauit, a cui Iddio ha con larga mano il regno, & le richezze di Saullargito, et abbonda la tua casa di mogli, & di confolationi, & con tutto ciò inuidiando ad Vria vna fola che egli hauca, quella gli togliesti, & di ciò non conteto facesti quel tuo valoroso, & fedel vassallo a gran torto morire. 12. Ma se quanto Dauit pianse il suo fallo tanto altri il suo piagnesse, non so, se dicessi, che haremo a pregar Iddio, che cadessero i nostri Principi in tali colpe, per vederne vscir fuori cotanti lampi di virtuoso & salutar pentimento ma ne alcuno è, che osi ripigliar i Re;ne i Re soffrirebbono d'ascoltarlo, come quelli che non uo glion maestro. Da che viene che a tempi nostri con tacito e vni uersal consentimento di tutti è vietata la rappresentatione del la tragedia perche non degnando ella d'insegnar a priuati, ha solo ogni suo pensiero riuolto alla dottrina de Principi, a quali io chieggo perdono, se per auuentura ho con esso loro troppo arditamente parlato; giurando non men che fece Dauit, niuna cosa ipronarmia scriuer queste cose, che desiderio di bene.

12.1.2.dei Fè,

Tragedia petche schifara à tempi nottri,

> Che officio di gran Capitano è conoscere, se una guerra s'ha da affrettare o ritardare.

## DISCORSO QVINTO.

A prima cosa, che dee intendere un prudente, & sauio Capitano si è, conoscere, se la guerra, che ha per le mani, è da affrettarla o ritardarla, dipendendo da questo qual modo egli habbia a tener in gouernarsi col nimico, Suetonio Paulino, di cui

niuno fu nell'opere militari nel tempo suo più sagace, nella guerra a che si diede principio tra Ottone, & Vitellio con bel discorso

discorso mostrò, a nimici esser vtile la fretta, ad essi ciò è a gli-Ottoniani la tardanza, fest nationem bost bus, moram ipfis ve lem dißernit. 1. ne si può dir foldato o almeno huomo di stato chi rilita.c. 150. non intende questo punto, & però Tacito riprendendo Vitel- rantifimo dellio mostra, che egli ne staua à detto d'altri circa il fatto, se la la Guerra. guerra si haueua a strignere o menar in lungo. quantus vrgendo trahendoue bello mo tus alios rogicans. 2. Tra le molte cagioni per 2116.16.6.172; ches'habbia a ritardar yna guerra, yna siè; quando il pericolo del danno è maggiore, che non è la speranza dell'acquisto. come si disse del Duca d'Alua, quando su assaltato nel regno di Napoli dal Duca di Guisa. 3. Simile a questa su la deliberatione di Gueo Sulpitio dittatore, quando attendeua ad allun gar la guerra contra i Erancesi, non volendo auuenturar le co-Te fue con vn nimico, il quale, & per conto del tempo & del luo Francess. go in che si trouaua andaua tutto di piggiorando, che son dell' alte cagioni, perche s'habbia ad allungar vna guerra; oltra no hauer viueri a bastanza, non fortezza alcuna di momento, & esser quella natione di natura, che il suo sforzo consiste ne'primi impeti, doue con l'indugio suanisce & va via. 4. comegli anni a dietro si osseruò & era precetto a combattenti in isteccato; che quando l'vno hauca in guisa ferito l'altro, che da se medesimo per le ferite riceutte si sarebbe venuto meno, non affrettaua ma ritardaua il combattere; bastandoli di tener da se discosto il nimico, tanto che da se venisse mancando. Chi osseruerà bene l'historie, trouerà questo essere spessime volte auuenuto, che all'vno o all'altro dei due principi, che hanno guer ra infra di loro, torni bene per varie cagioni & accidenti l'affrettare o il ritardar la battaglia, perche nota Frontino, che Alessandro & Cesare, i quali haucan i loro esserciti veterani, Alessandro & fempre cercauano il combattere all'incontro Fabio Massimo Cesare affretta uanole guerre. contra Anibale, ei Bizanzi con Filippo sempre il ricusauano, & riuscinne lor bene, non conoscendo esser opportuno alle cofe loro il venir alle mani col nimico. 5. Quello dunque di due 5 lib. 1.03: Capitani sarà tenuto eccellente, ilquale non sarà forzato sar a voglia del nimico. Ne veggo come altri voglia prouare, che vn Capitano non può fuggir la giornata, quando l'aunersario la vuol fare in ogni modo. 6. perche se così fosse, sarebbe fare 6 lib.3.6 10: a senno del nimico. Onde bellissima & degna risposta è quella, A Saniti che co che fece vn'Ambasciador Romano a Sanniti. I quali dicen- sa risponde vn doli, che in vn luogo tra Capoa & Sessa aspetterebbono i Ro Romano. mani a combattere, per veder qual de i due popoli hauesse ad esser Signor d'Italia; l'accorto Romano rispote; che i Romani

non doue eran chiamati da nimici, ma doue da lor Capitani eran condotti; soleuano andare. Non quo hostis vocasset, sed quò ? liu, li, s, e. i 43. imperatores sui duxissent, ituros esse. 7. E quel che si dice, che chi non vuole far la giornata non ha altro rimedio ficuro, che por si so miglia discosto al nimico, o rinchiudersi in vna città, o sug girsi non par che sia vero; perche vn Capitano prudente li saprà ben trouar egli, come fece il Dittatore Sulpitio & Fabio Masfimo da lui allegati. Io non posso mettere a petto due maggio Celate affretta ri Capitani diquel che furono Pompeo & Cesare; & hauendo di combattere con Pompeo. Cesare voglia & necessità di combattere con Pompeo, nol potè indur mai a farlo, ancora che egli ogni giorno l'inuitasse alla battaglia, accampando si quasi sotto i suoi alloggiamenti; ne per questo Pompeo si rinchiudeua negli steccati, ma accampandosi ancor egli, hauendo i suoi alloggiamenti alle spalle, nõ lasciana a Cesare far cosa, che egli volesse. 8. Mi dirà alcuno. bel,ci.c.190. Hor come dunque Cesare vinse Pompeo? Vinselo, non perche Pompeo da lui, ma perche da suoi su forzato a combattere. Iquali ogni giorno gli rimprouerauano, che tenedo gli huomini consolari & pretorij a guisa di serui, si compiaceua di menar la guerra in lungo, il che vien detto da Cesare istesso, perche altri non creda che sia una fauola. Et si quando quid Pompeius, tardius, aut consideratius faceret, vnius esse negotium diei, sed illum delectari imperio, & consuleres, pratoriosque seruorum ha-9 Iui.C. 100. 10 lib. 2. della bere numero dicerent. 9. leggasene Appiano. 10. & Plutarco. guerra ciu. car. 11. che amendue dicono hauer Pompeo fermato nell'animo 11 in Pompeo di non combattere; & segno era, che il potea fare:ma che chia-C.829. mato da suoi Agamennone,& Re dei Re su suo mal grado costretto vinto da si continua seccaggine di venir alla giornata. Ma vegnamo all'essempio da altri allegato in fauor suo di Filip Filippo Re di po Re di Macedonia, & vediamo, come si accorda col testo di Macedonia. Liuio:perche chi leggerà queste cose possa da se discernere, come sta il fatto. Dopo dunque hauer egli detto; che chi non yuol venir a giornata, li conuiene ricorrere ad vno dei tre rimedij da lui prodotti,o star lontano,o chiudersi in vna terra, o , fuggirsi, segue con queste parole. Che questo che io dico sia , vero, si vede manisestamente con mille essempi, & massime ,, nella guerra, che i Romani feciono con Filippo di Macedonia , padre di Persco. perche Filippo sendo assaltato da i Romani di Fabio Mass., liberò non veniralla zussa, & per non vi venire, volle fare pri-", ma, come hauca fatto Fabio Massimo in Italia, & si puose col fimo.

", fuo essercito sopra la sommità d'vn mote, doue si afforzò assai ", giudicando, che i Romani non hauessero ardire d'andare a tro uarlo, uarlo, ma andatiui, & combattutolo lo cacciarono di quel mon te, & egli non potendo resistere si suggi con la maggior parte,, delle sue genti. Et quel che lo saluò, che non su consumato in ,, tutto, su la iniquità del paese, qual sece che i Romani non po-,, terono seguirlo. Filippo dunque non volendo azzuffarsi, & es-,, sendosi posto con il campo presso a i Romani, si hebbe a suggi-,, re. Queste sono le parole dell'autore allegato. Hora è da sapere, ,, che Filippo sauiamente in questo vedendo l'essercito Romano esser al suo superiore ordine, di militar disciplina, & di armi, si accampò in luoghi vantaggiosi, doue seruendosi di catapulte, & baliste compartite su rupi discoscese a guisa di muri uenne a pareggiare l'essercito Romano, e in guisa il pareggiò, che essendo assaltato da Romani, se ben quando le genti di Filippo s'allontanauano da gli alloggiamenti ne toccauano, quão do i Romani andauano ad affalirlo nel lor forte, la facean peg gio i Romani, odasi quel che dice Liuio . Postquam multis vulneratis, interfect sque recepere se regij in loca, aut munimento, aut natura tuta, uerterat periculum, in Romanos temere in loca iniqua, nec faciles ac receptum angustias progressos. 12. Dopò che 12 lib. 32,cat; feritine, uccisi molti, i regij ricouerauano in luoghi, o dalla natura, ò dall'arte fortificati, il pericolo si era riuolto sul capo dei Romani spintisi temerariamente in luoghi maluagi, e i quali non haueuano facile ritirata. Quel che segue mostra meglio quanto era stato ottimo il partito preso da Filippo, neque impunita temeritate inde recepissent sese, ne quindi si sarebbono saluati senza esferli costata cara la lor temerità, se non che? Ecco lo scioglimento della tragedia. Stando il consolo T. Quintio Caropo Princi a petto a Filippo, da Caropo Principe d'Epirotifu mandato al pe d'Epirotias consolo un pastore, ilquale pascendo i suoi armenti presso oue il Res'era attendato, sapena benissimo tuttele riuolte, e i valichi di que' monti. Fagli costui intendere, che se uorrà manda re alcuni de suoi seco, li condurrebbe per sentiero non aspro affatto sul capo denimici; il che dirgli da parte di Caropo, ilquale molto più desideraua, che di quei luoghi fossero Signori i Romani, che Filippo. Il consolo impazzando d'allegrezza, dato a un tribuno quattro mila fanti, & trecento cauallierili commette, che segua il pastore, camini di notte, quando per i cattiui passi i caualli non possano andar più oltre, li lasci in alcun piano, egli giunto nel monte, ne dia fegno col fumo, ne alzi legrida se prima non riceue il segno dal consolo, & con tutto ciò habbia con se semprelegato il pastore, ilquale dicendoil vero, sarebbe altamente rimunerato. Quintio in tanto Disc. Ammir,

corge Quintio.

per liberare il Re d'ogni sospetto, ogni di venia seco alle mani, e à punto à capo del terzo giorno riceuè il segno del fumo, quando i suoi spintisi presso gli alloggiamenti reali si trouauano a duro partito. Perche dato il segno promesso, l'infelice Re si uide, dauanti, & da dietro accerchiato. Hora dal narramento di questo fatto si può vedere; che il male che viene a Filippo, non viene dall' hauer male eletto luogo di non combatteresenon con vantaggio co'Romani, ma dal tradimento del Principe Caropo; nel qual modo, & Fabio Massimo, e il dittatore Sulpitio, e ciascun'altro Capitano l'haurebbon potuta far male. Et se pur il Re v'ha colpa, che doueua anche guardar al tutto, finalmente la colpa, non viene da quel che altri dice, e i Romani temerariamente si erano spinti inanzi, e harebbonne pianta la pena se non fosse auuenuto quel che auenne. Hora per passar più oltre dico, che non si chiama sforzar il nimico à combattere, quando egli ciò faccia con danno suo, che questo farebbe andar a vrtar il capo ad vn muro, che a nessuno può es ser vietato. Il dire poi, che se vn di loro hauesse in ogni modo. voluto far la giornata, l'altro non vi hauea se non vno dei tre rimedij detti da lui; io non so come sondi questa conclusione, contrariandosi alle parole dette di sopra, che se Anibale sosse ito a trouar Fabio, eglil'harebbe aspettato, e fatto giornata seco. Conchiudiamo dunque, che a vn Capitano, e molto più a vn Principe appartiene di sapere: se vna guerra s'ha da allungare,ò ritardare. Et se egli conosce, che s'ha à ritardare, ha da far ogni opera di non venir a giornata, & mostrato habbiamo chelo può fare; hauendolo fatto Fabio, e Sulpitio, & oltre costoro Pompco, & Filippo, se ben quelli per lasciarci suolger da fuoi, & non dal nimico, & questi per esser tradito da gli huomini del paese, combattono & la fan male. Se dunque la Rep. di Venetia, ò altra Rep. o altro Principe considerando la natura, & le conditioni della guerra, che han per le mani comada. no vn lor Capitano, che non combatta, non dee combattere, Questo è il configlio di Suetonio Paulino, ne dee chi che sia in fegnar questa dottrina, che vn Capitano non può fuggir la gior nata, quando l'auuersario la vuol fare in ogni modo. Perche se tu intedi di prouare, che ciascuno può vrtare il capo ad vn mu ro, come si è detto, ò gitarsi in mare, e vecidersi da se stesso, tunon m'infegni nulla. Se tu vuoi prouare, che vn Capitano fi la sci costringere ad esser combattuto, et perdere, tu non dirai al

tro se no vno dei molti modi, ne quali vn Capitano gosso è costretto sar a senno del nimico. Che Anibale combatta con Sci-

pione:

Giornata poter:

Venetiana Republica, quando comanda che non fi com batta.

pione in Africa, non èperche eg li fosse costretto combattere con Scipione; ma come l'istesso aut or dice, perche non doueua yeder commodità in allungar la guerra; onde no so come egli accomodi questi essempi insieme, ne come si metta a disputar di una fondandola sopra autorità di diretto contraria a quello, che egli in tende di prouare. Mi conviene aggiugnere per essami nar questa materia, che se egli hauesse detto, che un Capitano non può fuggir la giornata, quando i suoi la vogliono fare in ogni modo, haurebbe detto meno inconueniente, che non dire, quando la vuol far l'auuersario. Et che ciò sia uero, si è prouato per Pompeo, & prouarsi per Q. Fabio Massimo, non perche egli si fosse lasciato da suoi costrignere a far a lor uoglia, ma perche forzato contra il costume della patria sua a pareggiar la sua autorità, essendo egli dittatore, col maestro de caualieri, fu troppo gran testimonio del suo valore, & della sua carità, che vscito il prosuntuoso Minutio a combattere, & facendo la male, eglisi fosse contentato di andar a soccorrerlo. 13. La 13 Liu.lib.28; ragion di questo è; che recandosi molte nolte i soldati a nergogna il non combattere, come se questo fosse argomento della loro codardia, uengono co' lor Capitani, o co'compagni come fece Minutio con Fabio a strani partiti. Di che no minor essem pio fu quello dei soldati di Varrone, & di L. Paolo Emilio, i qua rone, e L. Pao. li pur troppo chiaramente disseno, che se non si daua il segno lo Emilio che della battaglia, sarebbono senza Capitani vsciti a combattere. 14 lui, e, 217, Nisi signum detur, sine ducibus ituros. 14. Et ben di ciò Fabio, che in se haucua conosciuto queste dissicoltà, ne auuisò L. Paolo, annuntiandoli auanti tratto, che maggior contesa li sarebbe il suo collega Varrone, che non Anibale. Con costui, diceua il prudente Capitano, ti toccherà combattere nel tempo della battaglia; con colui in tutti i luoghi, & in tutti i tempi harai à contendere, contra Anibale, & le sue genti tu uerrai alle mani co i tuoi fanti, & co i tuoi caualieri, Varrone co' tuoi stessi soldati atterrerà. 15. Ne Emilio replicò altro, se non che egli di- 15 Iui. c,2167 cea pur troppo il vero; ma per la ferocità del compagno non era facile a ubbidire a suoi consigli, come auuenne. Et se alcun di cesse, questo auuenire, quando son due a comandare, perche i soldati, i quali han uoglia di combattere, si gittano dalla parte del Capitano temerario, dico. Che Cesare capitano solo, & an- Cesare che o: dediris da suoi che di maggiori pruoue, & auttorità di quelli che si son detti, soldati, venne in difficoltà non minori di queste ancor egli in Ispagna essendo cotraria Petreio, & Afranio, imperoche ricusando egli per buone cagioni il combattere, se non gli fu detto da suoi sol

dati, che andrebbono alla battaglia senza aspettar il suo cenno, quel che sorse su peggio, dissero più uolte alla scoperta; poi che tale occasione di uittoria si lasciaua andar via, che quado a Cesare sosse unuta voglia di combattere; essimon sarebbono vsci ti alla battaglia. Etiam cum vellet Cesar, sese non esse pugnaturos.

16. di che non surono differenti le parole vsate da soldati al dit

16 De bel. ciu. lbi. 1, c. 151.

17 Liudib.7.c.

Licinio Crasso che risponde. Metello Pio che risponde.

18 Frontino, 1,62p. 1.

19 Tac.lib. 17.

20 lib.1.de bel.

fanza.

23 lib. 1.

16. di che non surono differenti le parole vsate da soldatial dit tatore C. Sulpitio, Seiniussu Imperatoris, aut dimicaturos, aut agmine Romam ituros. 17. Al che i rimedi che veggo potersi dare son questi. Seruirsi se così paranno disposte le cosè dell'autorità; di-. cendo il Capitano, che egli non dec dar conto de suoi intendimenti a foldati, l'v ssicio de quali è l'vbbidire. Con la qual autorità M. Licinio Crasso à colui che il domandaua, quando volca disloggiare rispote. Hai tu paura di non sentire il suono della tromba? & Mettello Pio in Ispagna interrogato quel, cheil dì seguente sarebbe, rispose, se la mia camiscia ciò volesse sapere, la gitterei al fuoco. 18. Quel ragionamēto, che fece Ottone à suoi foldati mezzo abbottinati ancor che per sua saluezza, è molto a questo proposito accommodato; quando massimamente dice. Con l'abidire stanno in pièle cose militari, & non col domandare i Capitani quel, che intendon di fare. 19. Se questa via par troppo seuera, bisogna entrar per vn'altra tutta piena di cortesia, & di modestia, come quella che tenne Cesare. Verbigratia dire. Se io posso hauer i nimici in gabbia senza cauar la spada dalla guaina, nol debbo far io? Ho io à patire non dico la morte. ma che sia tratta vna gocciola di sangue a tati ualorosi huomini, che metton la vita per l'honor mio, potendo vincer il

nimico a man falua? 20. Frontino fa vn intero capitolo, oue produce molti essempi, come possano rassenarsi l'importune domande de soldati, che chiedon la battaglia. 21. Et se pure altri sosse à richiesta loro entrato nella zusta, & le cose andasser ma le, non indugi all'hora à guisa di Sulpitio di rimprouerare a sol dati la lor branura. Doue son le grida di coloro, che volcan l'ar me per vicir à combattere? doue le minaccie che senza il comadamento del lor capitano combatterebbono? Ecco pure che il vosto Generale vi chiama con chiara voce alla battaglia, & stà armato auanti le prime insegne, & non è niuno di coloro che il segua, che teste diccuano di douer esser eglino i condottieri, ne gli alloggiamenti seroci, nell'ardor della zusta paurosi; per lequali vere rampogne auamparono in guisa di nergogna, che la ciandosi incontro l'arme de nimici, e cacciata da lor petti ogni memoria di pericolo surono superiori. E di ciò sia detto a ba-

Che

Che non si deue lasciar luogo nimico dietro le spalle.

### DISCORSO VI.

EL discorso prudentemente fatto da Suetonio Paulino ad Ottone Imp. persuadendolo. che egli douea menar la guerra in lugo, come di so pra si è detto, fra le altre ragioni, che egli allega vna è, che Vitellio non hauea alle spalle tutte quelle forze, che erano necessarie. Nec multum pirium a tergo. I. poche parole ma molto pregne 110.

Suctonio paul no gran folda

e significanti, sapendo l'huom militare, come dice Tacito, intedentissimo di tutte le militari astutie, quato importi hauer luo go sicuro, o non sicuro dietro le spalle. E già egli, quado castigò la ribeilione degli Inglesi elesse un luogo a tergo silna tlausum. 2. sa 2 lib. 14.6. 1023 pendo non hauer a far co'nimici senon dauanti. Vespasiano quando si deliberò di prender l'arme contra Vitellio, douendo venirne in Italia, mandò ambasciadori a i Re de Parti, et degli Armeni, ne uer sis ad ciule bellum legionibus, terga nudarentur. 3. accioche uoltatesi le legioni alla guerra ciuile, le spalle non restas." sero scoperte. Onde io non so, come altri si sia mosso à dire, che " te le fortezze son si forti che il nimico non le potesse occupare, sono lasciate adietro dall'essercito nimico. & uengono ad essere di nessun frutto perche i buoni esserciti, quando non hanno ga gliardissimo riscontro, entrano ne paesi nimici senza rispetro di città o di fortezza che si lascino indietro, come si uede nell'antiche historie. 4 Allequali parole non solo par che si oppon- 4 lib, 2, c.24. ga il già detto Suctonio Paulino, & Vespasiano; ma anche Cesa re, ilquale seruendosi di questo precetto come di regola, e massima militare, cioè che no si debba la sciar luogo nimico dietro Cesare non si lascia mai diele spalle, spesso anche l'adduce ne commentarii suoi. Nella guer tro sueghi nea ra, che egli hebbe co'Francesi, uennero a lui i legati de Morini, mici, scusandosi della guerra, che per lor poco sapere haucano mosso a Romani, e offerendosi pronti a far tutto quello, che da Cefare uenisselor comandato. Queste cose, dice egli stesso, auuen nero a luimolto opportunamente, quod neque post tergum hostem relinquere uolebat, neque, &c. 5. che è quel che noi hab- , lib.4.car.47 biamo detto di fopra, che non si dee lasciar luogo nimico dietro le reni. Nella medesima guerra de Francesi, essendo egli uenuto ad una terra de Senoni, detta Vellaunoduno, dice, che deliberò d'espugnarla, ne quem post se hostem relinqueret. 6.

Difc. Ammir.  $\mathbf{D} d$  7 Car, 239c

caminano

Bo i vineri.

per non lasciar dopò se alcuno nimico. Irtio ouer Oppio nel libro della guerra Alessandrina dice, che Cesare hauendo trouato vna quantità di grano d'intornoa Ruspina, stima esserul poi egli ritornato, perche non volea lasciar dopò se vote le terre di marina. 7. Da quesse autorità di due grandissimi Imperadori come furono Cesare, & Vespasiano, & d'vn Capitano da non disprezzare, come su Paolino, oltrè Irtio ouer Oppio si vede che la regola e buona, e che veramente ella dee starcosì, cioè che per ragion di guerra, non si dec lasciar luogo nimico dietro le spalle, ma forse è da veder la ragione di questa regola, & non habbiamo ad andar cercando molto, per essa, pe roche Cesare nel luogo allegato di Vellaunoduno così soggiugne, quo expeditiore frumentaria vieretur, perche più speditamente si potesse valer delle vettouaglie. Chiara cosa è, che le Fortezze non fortezze no caminano, & che non possono impedire vn grande esfercito, che no vada inpanzi;ma hauendo questo esfercito ma impedifcobisogno di viueri, et ancor d'altro cinquanta soldati che stieno alla veletta, iquali escano a tempo da quelle fortezze, o da quei. luoghi nimici lasciati adietro possono dar grande impedimento alle cose tue. Assegna ancor la ragione Irtio, dicendo che Ces.volca metter presidio in quelle terre di marina, per sauerl'armata doue ricouerare. Carlo VIII quando venne in Italia. ad occupar il regno di Napoli, non si lasciò luogo nimico dietro le spalle, stimando che colui, il quale gli hauca aperta la porta ad entrare in Italia, non glie la harebbe serrata al tornare, ma essendossegli opposti i Venitiani, et il medesimo Duca con gli altri confederati al Taro, si vide in tal pericolo, che su co-stretto raccomandar la salute della sua vita a San Dionigi, et: San Martino riputati particolari protettori del reame di Francia. 8. Et scegli, non vi perdèla vita, ne forse la riputatione non mancando di coloro, i quali danno non meno la vittoria a lui che altri se la dia a collegati, non è però, che egli chiaramente

8 Guic.lib.2.an BO 1495.

> non dimostrasse esser pur tropo uc. ro; che chi entra in un pacse nuouo, et che non è suo, ha da procurare in ognimodo di lasciarsi amico, et fecuro ciò che si lascia dietro le spalle.

che

Che satollo, & riposato, & non digiuno, & stanco s'habbia a condurre il soldato alla battaglia.

#### DISCORSO VII

I PVO essere stanco, e no hauer fame, ma assai stanco è sempre il famelico, non hauendo forze,& uigor di combattere, perche quel che si dice, che il soldato non si debba condurre stan co alla battaglia, sicuramente si può dir del famelico, ma senza questa consequenza, sonui Satollo, e ripo autorità chiare & particolari, che digiuno no

codur il folda-

si debba condur in modo alcuno il soldato a combattere. On- to alla battade Scipione hauendo a far fatto d'arme con Asdrubale, diede ordine infin dalla sera innanzi che così i soldati, come i caualli tutti si trouassero hauer mangiato innanzi giorno, & che nota il successo di quella battaglia, no meno gli vinse per questo auui so tenuto da se, che Asdrubale perde per la fame, e per la sete de fuoi. 1. Per questo non senza molta ragione domandò del pane Gedeone à quegli di Sorot, veggédo i suoi stanchi per poter seguitare i nimici. 2. Ma di che ci habbiamo à marauigliare, se Ippocrate dice, che doue è fame non si ha à dar fatica? 3. Per 3 lib. 2. a fe intender meglio questa cosa del mangiare, s'ha da prosuporre, che i Romani non prendeuano mai il cibo in campo, se non a ni non mangia hore determinate; & per questo era necessario, che dal Capitano, nella cui autorità stà il combattere, fosse loro annuntiato, quando haueano a cibarsi, & questo si facea mandando una ta uoletta attorno, che ciascun si cibasse, talche hauendo Emilio vdito, che i Toscani uolean la battaglia, dice Liuio, che subito egli commandò, che si desse la tessera, cosi era chiamata questa tauoletta, perche i soldati mangiassero. Vt prandeat miles, firmatisque cibo viribus arma capiat. 4. ma non è chi di ciò meglio ragioni di Vlisse, quando hauendo vdito Achille ordinare, che senza altro indugio si desse all'arme, egli cosi li risponde.

Y Liu.lib. 25. car 318. 2 Giudici. 6.

Soldati Roma uano fenza or dine del Capi-

4 lib.19.c.161 iui car, 163.

- Non inuitar digiuni a la battaglia. O force Achille i figli de gli Achiui. : Che'l fier contrasto suol durar non poco.

Quando az zuffate son le squadre insteme, Ma falli riftorar con cibo, & vino In su le naui; & ciò da forza, & lena. 3.

romero lib. Chi conduce dunque nella battaglia huomo digiuno, & per conseguente stanco, fa male; della quale stanchezza da per se folamente considerata gli essempi sono molto magiori; e perciò no vogliono Celso, e Paolino, che i lor soldati stanchi d'yn camino di sedeci miglia, et affannati dal peso delle loro bagaglie, si debbano incontrar co'nimici; i quali scharichi, e leggieri 4 Tac. lib. 18. ne habbian fatte appena quatro. militem intinere fessum, sarcinis grauem obijcere bojti & c. 4. di che uengono altroue ripresi i 5 lib. 20. carte soldati di Vocola; i quali mal grado del Capitano, incompti, fef-Popilio Lenate sique prelium sumpsere 5. M. Popilio Lenate hauendo dopò mici per esser vna longa, & pericolosa battaglia vinto i Galli, si contene di i suoi stanchi. seguitarli, & la cagion su; perche non volea sottoporre vn'esser cito stanco dalla zusta a noua fatica. 6. Memorabile ragiona mento è quello, che fa Paolo Emilio co'suoi soldati d'intorno questa stanchezza. Non è forfe da far differenza, dice egli, da vn foldato cui hoggi ne stanchezza di via ne d'altra opera habbia affannato, se posato, & intero nel suo padiglione li farair prender l'arme, e'l condurai nella battaglia pieno di forze, &: di corpo, ed'animo vigoroso, ad vno il quale dal lungo camino affaticato, & di peso stanco, molle di sudore, con la gola arsa di sette, col viso e gli occhi pieni di poluere, & arostito dalla sferza del caldo, opporrai a un nimico fresco, quieto, e il quale per niuna altra cosa prima spossato si rappresenti alla. battaglia? 7. E marauigliosa cosa osseruare quante volte Cesa-Cesare riguat. re ritocca questa stanchezza nella rotta, & perdita di Curione, hor mostrando il lungo camino, che hauca fatto la notte onde i soldati non poteano marciare, hor la lassezza di caualli, benche non mancasse loro l'ardire, che par che per questa sos nel 2. de bel la cagione egli si perdesse. 8. & quando racconta l'assalto dato da Francesi a Sabino suo legato mostra l'error de Francesi à condursi all'assalto senza fiato examinatique peruenerunt, onde fra le cause potenti di perdersi a posta la stanchezza. Opportunitate loci hostium inscitia, ac defatigatione.a. per la qual cosa egli, ilquale comebuono, & valoroso Capitano sapeua, quato importaua, che il poucro soldato staco, ò riposato fosse codotto al la giornata, quado in Alessandria mise con tato valore in rotta

le gett del Re Tolomeo giouanetto, che no li potè esser uietato. di accostarsi infino a gli alloggiamenti de nimici, vedendo no dimeno quelli, & per lito, & per diligenza de difensor, esser ben

mun iti.

non fegue i ni £ 26.

car-151.6.

185.

7 lib. 44. cart. 562. chi.,

ciu. presso al fine.

9 libro 3x de bel. gal, carte 7.bi muniti, non volle in conto alcuno, che i soldati stanchi dal camino e dalla battaglia si mettessero a combatterli. lapsos itinere, ac praliando milites ad oppugnanda castra succedere noluit. 9. Co-90.220.66 me coloro, i quali insegnano a nuotare, sapendo, che a vn lungo nuoto ciascuno si stancherebbe, han questo riguardo d'insegnare a prender fiato, & a ripolarli; coli hanno a fare i gran capitani, di procacciare con ogni industria possibile alcun riposo a suoi, quando per istanchezza li vede soprafatti dalla fatica, Galba legato de come fece Galba legato di Ces. ilquale assalito ne propri allog- Cesare. giamenti da nimici, & per sei hore continue in guisa atteso a menar le mani, che già eran mancate le forze a ciascuno, non potendo a quel modo, che faceano i nimici, con altri freschi scambiarsi, & per questo trouandosi a duro partito; per cofiglio di Baculo & di Voluseno soldati esperimetati deliberò estremo rifugio d'vscir da glisteccati, & con impeto di dar addosso a gliassalitori; ma per poter far questo, fu dato ordine, che i soldati alquanto si rinfrancassero dalla fatica non combattendo, ma solo badando a riceuer le saette de nimici, e a vn segno vscisser suori. 10. Il che da perditori li sece vincitori, 101.3. de bel. hauendo tagliato a pezzi più di trenta mila de'loro auuerfari. gal.car.33. Noi non vsiamo gli scudi alla somiglianza de Romani, ma non è dubbio alcuno; lo scudo oltre la commodità di metterlosi in capo con tutti i vestimenti, quando altri si spogliaua ignudo per passar i siumi; oltre far la testuggine, sotto la quale si pigliaua alcun riposo, & oltre quel che si douea dir prima della diffesa della propria persona, esso hauer gionato molto a soldati feriti e mal conci; quando in esso appoggiati per la stanchezza attendeuano a combattere co'nimici. Ve nostri & qui vulneribus confecti procubuissent, scutis innixi prælium redintegrarent. 11. Chinon vuoldunque perdere una giornata, o 11 iui.1.2.c.298 almeno non dar cagione altrui di dire, cheper sua colpa l'habbia perduta, come in gran parte su imputato a Crasso, studisi di non lasciarsi cogliere stracco o famelico alla battaglia. 12. Però de'tre ammaestrameti che da Paolo Emilio a suoi sol-12 App. de bel. dati per molto principali, i due riguardano a questa materia; hauer il corpo forte e veloce, e il cibo presto ad ogni comandamento del capitano. 13. Ma perche come volgarmente si di- 13 liu.lib.44.6 ce,ogni regola pate eccettione; quado auuenga che alcuno hab 5614 bia vsato vna grandee straordinaria diligenza per coglier il nimico sproueduto, non de all'hora con metter indugio in mezzo, perder il frutto della fatica durata; perche dicendosi da moltia Claudio Nerone le medesime cose, che da noi sono

state dette, cioè che si douea alquanto dar riposo a soldati stanchi dal viaggio, & dalla vigilia; egli in contrario perfuadendo & confortando mostrò, che quel partito, che la celerità hauea fatto sicuro, non si douca con l'indugio render temerario: Il cui configlio mandato ad effetto si combattè con Asdrubale, et siottenne la vittoria. 14.

Nelle cose grandi le vie di mezzo esser inutili, & per conseguente a principi la neutralità eßer dannosa.

# DISCORSO VIII.

RA i pensieri, che assaliuano Vespasiano, prima

che mettesse mano à preder l'Imperio, vno era que sto, che ne priuati affari si da l'andar innanzi; epoterfi più o meno auanzare secodo altrui voglia; ma in coloro, i quali entrano a desiderar l'Imperio, tra l'altezza e il precipitio non restar mezzo alcuno. nibil medium inter summa, aut pracipitia. 1. imperoche ò bisogna rouinare, o dinenir Principe. In Toscana è vn prouerbio; il quale benche intenda di cofe private, con poca fatica si può tirare alla nostra intentione, che la rouina non vuol miseria. Onde errano coloro, i quali danno essempi di liberalità dalla persona di Cesare; imperoche Cesare il quale hauca animo di diuenir Principe, come fece, non si riserbò ne pensieri suoi cosa di mezzo. lo hò veduto molti cittadini da ricchi diuenir poueri, e da poueri tornar a diuenir ricchi; ma di pochi principi si legge che ca. duti, che sieno vna volta, risurgano più. Et piango la lor. conditione; quando mi rammemoro hauer letto nell'archiuio Manfredi Re de Re Napoletani; che a tre figliuoli restati di Manfredi Re delfuoi figliuoli, l'yna & dell'altra Sicilia, Carlo primo facca dar per le spese quel in grā miseria. lo che non arriuaua a tre giuli il di per ciascuno. Questo sece direal prudentissimo Liuio, per bocca di Scipione Africano, che la maestà reale con più difficoltà si trae dal sommo al mezzo, che non dal mezzo al basso; volendo dire che i Re per la loro grandezza non sono cosi facilia caderc, come i priuati; ma sepunto incominciano a sdrucciolare, non haucr riparo. Regum maiestatem difficilius ab sommo fastigio ad medium detrabi,quam

I,li,18.C.157.

bi,quan amedijs ad ima pracipitari. 2. Possono dunque i principi per la prima cosa riceuer questo ammaestramento non da 21ib. 37. 643.7. me, ma da Scipione Affricano e tenerlo beneà mente, da cui scipione Affrifu dato ad Antioco Redi Soria; ilquale hauendo hauuto guer cano configlia ra co'Romani è ammonito da Scipione a pensare a casi suoi, il Re Antioco, Viciamo di Re,e all'antiche historie tornando ad alquanto di uersi casi passiamo. Hauenano i Sanniti, de quali era capitano Cajo Pontio, codotto i Romani alle Forche Caudine in modo che in lor potere era per la malageuolezza del luogo, oue eran capitati di farne il piacer loro: ma volendone il configlio di Erennio Pontio padre del generale, il quale per l'antica età cra Fremio Pontio. libero de peli della guerra, costui mandò speditamente a dire, consiglio, che incontanente senza far loro alcuna villania liberi li lasciassero andare, la qual sentenza essendo da tutti riprouata, & per ciò mandato a lui di nuono, rispose. Tutti senza lasciarne pur vno douersi tagliar a pezzi: marauigliandosi tanto maggiormete ciascuno di si contrari e stranagati pareri, lo secero sopra vn carro venir in campo, ne da quel che hauca detto puto mutatosi, ne rese solo le ragioni dicendo, che col primo consiglio; ilquale egli stimana ottimo, hanca voluto con vn potetissimo popolo fermar vna pace perpetua con l'altro hauca per molte età voluto differir la guerra co' Romani, non potendo per la perdita di due esserciti così presto riprender le forze. Tertium consilium esse, 4. Queste son parole degne d'esser poste in oro 4 liu. 1.9, c, 250 che non si dana la terza via, come disse il Vescono d'Osma a Ce fare. Notifi dalle parole di questo sauio & buon vecchio, quale era il primo configlio, che egli hauea dato, & come egli il chiama poi ottimo; mostrando esser venuto al secondo, al qual no da nome di buono o di cattiuo più per necessità, essendo sta to rifiutato il primo, che per altro; ancor che vi fi vegga dentro alcuna ragione di stato. Il che ho uoluto dire, perche coloro, che son tristi non si gittino a questo estremo della crudeltà aditata da alcuno, quando disse, che sanno rarissime volte gli huomini esser al tutto tristi, o al tutto buoni. Ma che ma rauiglia; se quella terza via è da gli huomini saui disprezzata. sedi Dio si legge, cheabborisce i tepidi, & mandauit mandata sua custodiri nimis, & quando ei dice. V tinam frigidus esses; vuol mostrare, che è tuttania cosi cattino quell'estremo come la tepidezza. Non è alcun dubbio, due cose esser d'egual nocimento nelle cose importanti, la fretta, la qual per non riceuer configlio può più tosto chiamarsi temerità, & la tardità, la qual non ponendo mai ad esecutione quello, di che si cosulta perde.

Tac.lib.18. C. 157.

perde il frutto, che si cauadal consiglio. Et con tutto ciò essendo nelle attioni grandi l'indugio pericoloso, bisogna spedirsi. nam qui deliberant, desciuerunt, dice Muziano. 5. Fa bio Valente capitano di Vitellio, hauendo veduto la ribellione rabio ualente dell' armata di Rauuenna, poteua affretando il camino preue non si sa risole nir Cecina, che staua per dar la volta, o congiugnersi con le legioni auanti al fatto d'arme. Non mancaua chi configliafse, che egli con alcuni suoi più sedeli per occulti tragetti, vietata Rauenna passasse a Ostilia, o a Cremona. Altri eran di parere, che chiamate di Roma le coorti pretorie, con vna gagliarda banda douesse dar dentro; ma egli con dannosa dimora in consultando perdè i tempi dell'operare, & disprezzato poil'vno, el'altro configlio, di che nelle cose dubbie non si può far peggio, mentre fegue la via di mezzo, ne dell'ardire fi ferui a bastanza, ne della prouidenza. Mox virunque consilium 6.lib. 19.c. 169. aspernatus, quod inter ancipitia deterrimum est, dum media serui-

P.Seruilio con

tur, nec ausus est satis nec providit. 6. Stimano alcuni ne gouerni ciuili col non pigliar parte, farsi degli amici, ma gran documento diedero in contrario di ciò Appio Claudio, & P.Ser-P. Seruilio con uilio l'anno 259. della città di Roma; imperoche Seruilio vo lendo starsi di mezzo, ne vieto l'odio della plebe, nesi conciliò l'amicitia de padri. Itamedium se gerendo, nec plebis vita-

zo famale. 7 liu. lib. 2.

C.30.6,

fotto,

8. iui.poco di

uit odium nec apud patres gratiam inijt 7. & benche Appio maluagiamente si fosse portato, finalmente doue Seruilio ne a gli vni, ne a gli altri sodissece, rinsci ben Appio gratissimo a padri. Scruilius neutris, Appius patribus mire gratus. 8. In questo errore caggiono sutti que principi, e tutte quelle Repub. le quali pensando per questa via di fuggire i pericoli delle battaglie, dicono nelle competenze di due principi di maggior forze di loro, di volersi star neutrali, non si accorgendo, che colui, il qual vince senza hauerti obligo, volentieri prenderà occasione, essendo per la vistoria diuenuto più potente di quel Fiorentinifian cheegli era, d'oprimerti. Mostra il Guicc. che questo errore do neutrali fan fu preso da Fiorentini nelle guerre de maggiori principi d'Italia l'anno 1532. quando impediri eglino delle discordie ciuili a eleggere la parte migliore; sono queste le sue parole istesse

" lere osseruare dichiarando ossesono non mediocramente l'ani

" mo del Re di Francia, ilquale da principio si prometena mol-" to di loro, l'odio del Pontefice non mitigarono, eal Red'Ara!

" non s'accompagnarono col Redi Francia, ne con altri, & la " neutralità di giorno in giorno. & con configli ambigui e inter-" rotti osferuando, non mai vnitamente deliberando, ne di vo-

gona

gona lasciarono senza hauerne alcuno ricompenso, godere il frutto della loro neutralità, ilquale, per ottenere, harebbe cupidamente conuenuto con loro. 9. Io volentieri accompagno, 9 lib.tr.! quando me ne è offerta la commodità, gli esiempi antichi co' moderni; perche si vegga che la verità delle, cose con la mutatione de tempinon si è alterate; imperoche per mutarsi gli instromenti del guerreggiare e i modi, non si mutano le ragioni. Et quando con gli essempi va congiunto l'ammaestramento manifesto, & non nascosto dello scrittore; & come dicono i legisti il caso à in termino, non si può contrastar loro; & bisogna prestar lor fede, e vbbidirli; & chi altrimenti fa falla; perche fa contra l'essempio, contra chi l'ha consigliato, & contra chi l'ha fcritto. Aristeno pretore degli Achei hauendo sentito consigliare a Cleomedonte, che nella guerra, che passaua tra i Roma A hei biasima la neutralità. ni, & Filippo era bené lo starfi neutrale fra l'altre cose, è ragioni, cosi risponde. A quel che Cleomedonte vi mostra per via securissima di consiglio il posarui dell'arme, non via di mezzo, ma di niuno profitto può appellarsi. ea non media, sed nulla via est. & rendene la ragione cosi soggiugnendo; imperoche oltre che la società de Romani s'ha da riceuere, o rifiutare, che altro è che esser preda del vincitore, come quelli, che ci sco. priremo con non mai ferina gratia d'hauer aspettato gli auue. nimenti delle cose, per accomodar i nostri consigli alla sortuna. 10. Nella guerra che poco dopo seguì tra i medesimi Ro-10. liu. lib. 2, c. mani d'vn canto, & il Re Antioco e gli Etoli dall'altro; gli am- 383. basciadori d'Antioco dubitando di non poter tirar dalla loro gli Achei, per ester in amicitia co'Romani, & stati beneficati da loro, doppo hauer detto cose mirabili delle lor forze, s'ingegnauano dipersuaderli, che sistesser di mezzo senza congiugner più all'vna parte, che all'altra; la qual oratione essendo stata fatta alla presenza di Quintio consolo & capita- Quintio bialino de Romani in quella impresa; Quintio non hauendo la-ià. sciato di rispondere a quelle parti, a che si conuenina far risposta, quando venne a quel luogo nella neutralità, disse queste parole veramente memorabili, e necessarie da essere spesso ricordate in simili consulte a chi si vede hauerne bisogno. In quanto a quello che giudicano cosa ottima, che voi non v'in-" tromettiate in questa guerra, dico anzi niuno partito essere" men vtile di questo. quippe sine gratia, sine dignitate pramium" victoris eritis. 11. imperoche senza gratia & senza dignità residialibase farete premio del vincitore. Fu Quintio si gran capitano, & 419. siculare, edistintesono lesue parolea questo proposito, che

mi par-

neb,

JOV

mi parebbe mancar di giudicio se con procacciar fede d'altri, mostrassi non restar interamente appagato della sua autorità. Alfonto primo Solo che aggiugniamo quel che si scriue del Re Alfonso & de Sanesi, i quali essendo stati in certe guerre Italiane neutrali, & poi dai soldati dell'vna fattione, & dell'altra predati. A Sanesi disse il Re, è auuenuto, come a coloro i quali habitano nel primo palco della casa; che da quelli di sotto son trauagliati dal fummo,& da quelli di fopra dall'vrina. 12.

12, Panor.li,4.

Che i denarifono il neruo della guerra.

# DISCORSO IX.

Remedii con . tra foldati, che vogliono com battere.



E GOVERNI deglistati si ha per cosi serma,e salda propositione, che i denari sieno il neruo della guerra;come appresso i Matemati ci,che il tutto sia maggior della parte. Onde ha uendo Mutiano mello infieme naui, foldati,& arme, and aua dicendo, che niuna cofa tanto l'affannaua,quanto la prouifion de denari, ha-

uendo sempre in bocca quella sentenza; che i denari sono i ner 1.Tac.lib.18.c. ui delle guerre ciuili; Eos effe belli ciuili neruos dictans. 1. a che parea che rifuggisse, come a cosa, che da niuno li potea esser negata. Suetonio Paulino capitano inferior di fortuna a Mutiano, ma superiore di riputatione, & di ualore, discorrendo come s'hauea a gouernar la guerra per Ottone contra Vitellio, cra di parere, che ella fi hauesse a menar in lungo per molte ragioni, et fra le piu principali per conto, che hauendo dalla sua il Senato, e popol Romano, veniua per conseguête ad hauere in poter suo le publiche & prinate ricchezze, le quali tra le ciuili discordie eran più utili del ferro; publicas, priuatas que opes, & immensam pe-2 dui. car. 150. cuniam inter civiles discordias serro validiorem. 2. Ne con più saldo Antonioptimo argometo si muoue Antonio Primo ad affrettar la guerra, nel frettar la quale Mutiano per rispetto di Vespasiano hauca posto ma-3.1.19.c.162.6. no contra esso Vitellio, se non perche ritardandola non vedea Dinari sono il onde s'hauessea cauar danari. Vnde interim pecuniam, & commeatus? 3. di che Vitellio hauedo superato Ottone, abbondaua. Ne folo i denarı fono ıl neruo delle guerre ciuili; ilche riftrinfe Mu tiano per seruirsene a proposito suo, ma di qualuque altra guer ra o ciuile, o non ciuile, che ella si sia, anzi è da tutti i buoni scrie

guerra',

tori questa sentenza approuata, & tenuta per vera indifferente mente senza farui alcuna difficoltà, come si proua per Cicerone, ilquale oltre la dottrina, fu huomo consolare, & di grande auttorità nella Rep. di Roma, & perciò viene da me in questo luogo allegato. Dice egli quasi con le medesime parole espressa mente i denari esser il neruo della Repub. si vettigalia neruos esse Reip, semper duximus. 4. & altrone. Nerui belli pecunia. 5. Li- 4. Pro lege Ma uio per bocca d'Asdrubale afferma, non solo Annibale hauer, Filippica car con denari comprati alcuni passi, ne senza denari hauer potuto condur gli aiuti de Franceli, ma che non farebbe pur egli fen za essi condottosi infino all'Alpi non che passatele. inopemvan-611,23. 6,2331 tum iter irgressium, vix penetraturum ad alpes suisse. 6. Tucidide Pericle in che narra di Pericle, che il primo fondamento, che egli fece in contando gli Atefortar gli Atenicsi a sostener gli incommodi della guerra su, niesi alla guer che essi haucano il modo di poterlo sare, ottenendosi (segue egli) principalmente la uettouaglia per lo configlio, & con 7 lib.2. car. 81. l'abbondanza del danaro. 7. Et dopo hauer pienamente parlato di questa materia, discende a parlar del numero delle gen-Tucidide ti. Et perche non sia dubbio alcuno, che Tucidide faccia più dinari che del conto de danari, che delle genti, ancorche io non intenda di le genti. prouar questo, bastandomi dimostrare, che i denari sieno il ner uo della guerra, parlando egli nel principio della sua historia delle guerre, che furono auanti la guerra di Troia, conchiude non essere state gran guerre, & ciò esser proceduto non per la ca s.nel proemio restia delle genti, quanto per quella del danaro. 8. & poco do- c.o. po torna a dire, per la carestia dunque de denari le cose innanzi 9. iui. c.7. alla guerra di, Troia furono assai deboli. 9. Contra la qual sen tenza l'auttor de discorsi o vago di mostrar la gradezza dell'ingegno, pur che cosi l'intendesse, s'oppone cercando di mostra-rollib. aciore non esser vero, che i denari sieno il neruo della guerra. 10. La qual opinione dice egli esser allegata da Q. Curtio nella guerra, che fu intra Antipatro Macedone, e il Re Spartano, do ue con le seguenti parole dimostra. Che per disetto di denari il Re di Sparta fu necessitato azzustarsi, & fu rotto: che se differiua la zuffa pochi giorni, ueniua la nuoua in Grecia della mor te d'Alessandro, doue sarebbe rimaso vincitore senza combattere;ma mancandogli i denari, e dubitando, che l'essercito suo per difetto di quello non l'abbandonasse, su costretto tentar la fortuna della zuffa. Talche Q. Curtio per questa cagione afferma i denari esser il neruo della guerra. La qual sentenza è allegata ognigiorno, & da Principi non tanto prudenti che bastifeguitata. Perche fondandosi su quella credono, che basti a lo-

ro difendersi hauer tesoro assai, & non pensano, che se il teso-" ro bastasse a vincere, che Dario harebbe vinto Alessandro: &

" quel che segue. Questa sentenza, sebene questo non importa " principalmente alla cosa, di che si tratta, non su data da Q. Cur-

II in Cleomes ne car. 5 15.

tio, ilquale ne principij di quella guerra Spartana è manco, ma da Plutarco. 11. Il Re Spartano fu Cleomene & non Agi de, il vincitore fu Antigono, & non Antipatro. La guerra no fu ne tempi d' Alessandro, nel qual tempo segui la battaglia d'Agide con Antipatro, ma tre età dopo lui, nella quale Cleomene rotto per mancamento di denari rifugì in Egitto, doue in quell'altra Agide, a cui non si racconta che mancasse denari, fu morto valorosissimamente combattendo. Hora venendo al punto, e'non è dubbio alcuno, che se vn principe non fa cesse altro fondamento che su i denari, si trouarebbe ingannato; percioche il dire, denari esser il neruo della guerra s'intende, che la guerra habbia l'altre sue circostanze; si come il corpo humaño non folo di nerui, ma d'ossa, di polpe & di sangue Biaccio o al- è costituito. Ma si come yn braccio benche d'ossa, di carne, e di langue ripieno, mal potrebbe far il suo vsficio, se gli fosse im nerui non può pedito alcun neruo, percioche non si potrebbe distendere ne piegare, così vn'effercito benche d'huomini guerrieri, che sono l'ossa, & d'armi fornito sia, che sono le carni, sarebbe inutile zoppo, & storpiato, ne piu in vna parte che in vn'altra si potrebbe mouere, se gli mancasseno danari, che sono i nerui. A che douettero riguardar coloro, i quali furono i primi a dar questa sentenza, che i denari fossero il nerno della guerra. Hora l'allegare per venire alle ragioni dell'autore già detto essem-

> pi tanto generali, che se il, tesoro bastasse a vincere, Dario harebbe vinto Alessandro, i Greci i Romani, ne nostri tempi il Duca Carlo gli Sguizzeri, il Papa ci Fiorentini con più facilità il Duca d'Vrbino non sono di niuno uigore per piu ragioni prima, perche l'hauer piu denari non fa, che s'habbia a uincere una guerra perche quel che contrasta teco n'habbia tanti che bastino a condur le sue imprese. Appresso non s'ha da parlar d'un'essercito di genti esseminate, o in guisa corrotte per la lunga felicità, che non habbia in se polpa, ne nerbo, con un' effercito di lunga mano efercitato alla guerra, come fu la militia d'Alessandro con quella di Dario. Della qual militia d'Alessandro chi non uorrà marauigliarsi della fine, che sortì quella guerra, legga il medesimo Q. Curtio, quali erano le qualità,

tto membro impedito operate.

12.1/12.car,24; qualigliordini, quali i soldati, quale la disciplina, & che non

u'era capitano, che non hauesse senssata anni. 2. e all'incontro contro consideri le delicatezze e le morbidezze de Persiani, che non conuerrà entrar in dispute de danari, iquali in tal caso son didanno a chi li possiede, e non d'aiuto. Che i Greci come più ricchi harebbon vinto i Romani, questo non concedo gia io al trui. Se per i Greci egli non intende tutti i Red' Asia, iquali era Macedoni, e non Greci. Ma quando ciò fosse, bastana, come dissi disopra, che i Romani ne hauesser tanti quanti saceano lor di mestieri. Puoglisi anche rispondere con la medesima risposta, che sa egli ribatere, che i dinari non sono il neruo della guerra; dicendo egli che al Rè Spartano interuenne questo per conto de danari, che molte volte è interuenuto per altre cagioni. Onde stando vera la sentenza, che i denari sono il neruo della guerra diremo quelli che non han vinto, non hauer re stato di uincere, perche questa sentenza non sia vera. ma perche mancauano loro altre qualità, che erano necessarie per farli vincere. Ma egli ò non confidando molto in questi essempi,o,volendo render le sue ragioni piu gagliarde, ricorrre all'au torità di Solone; di cui dice. che mostratogh un tesoro innumerabile di Crefo Redi Lidia, & domandato quel che gli pareua della potenza sua; Solone gli rispose, che per quello non. lo giudicaua più potente, perche la guerra si faccua col ferro e non con l'oro: & che potea venir vno, che hauesse più ferro di lui, e toliergliene. Ne questo veggo quanto sia vero, potendo per ciascuno vedersi in Erodoto. 13. il qual riferisce questo ab boccamento di Solone & di Creso, che non si parla quiui di fer solone no par ro, ne di vincer battaglie, essendo Creso pur troppo infino a la a Creso d'oquell'hora stato fortunato non che con l'oro ma col ferro a riportar vittoria de suoi nimici l'essempio che egli soggiugne de Francesi, et del Re di Macedonia è ancor egli molto diuerso, di quel che da lei viene allegato, come se ne può chiarir ciascuno, che ne dubitasse, ricorrendo a Giustino. 4 imperoche il 14.11.25 c. 201 Redi Macedonia Antigono, che è quel, di cui habbiamo par- di Macedonia lato, che vinse Cleomene, non per sbigottire i Francesi, ma per Vince. Cleome ysar con gli ambasciadori loro quella magnificenza, che a si gran Re conueniua, gli riceuctte a mensa con splendore reale. Et se bene Francesi da que tanti apparecchi, & da molti vasselamenti d'oro, & d'argento adescati l'andarono ad assalire. fur conci in modo da lui, che volentieri, non hauerebbon volu to por mano a quella impresa. Undeson le proprie parole dell'autore. Tal fu la fama, che si sparse della vittoria d'Antigono; che non sol hebbe da Francesi quella pace, che volles maniuna de suoi seroci nimici hebbe animo di molestarlo.

perano il loro

vt Antigono pacem huius victoria opinio non a Gallis tantum, uerum etiam a finitimorum feritate prastiterit. Dice poi l'allegato autore, che in tempo suo hauendo i Venetiani l'errario loro pieno di tesoro, perderono tutto lo stato senza poter esser difeso da quello. Et perche non dice, estarebbe più sù i terminis che hauendo i nimici più gente bellicosa che non haueano i Venitiani, in non molto tempo i Venitiani ricuperarono ciò per hauer dina che haueano perduto, per hauer piu denari, che non haueano i nimici? E tengasi per fermo, che io non vengo a questo per vaghezza di contradire; che se i Venetiani non fossero stati in quel tempo ricchi di moneta essi non haurebbono alzato. più testa; tali e tanti surono i nimici, che in vn tratto li si scoprirono addosso. Et se luogo alcuno è gagliardo & efficace per prouar quello, che posson fare i denari, questo senza alcun dubbio è desso. Ma perche io non uoglio metter più tempo in riprouar le sue ragioni, mi contenterò di produr vn essempiodi Liuio, ilqual egli dice esser di questa opinione più vero testimonio, che no alcun altro; fondandosi, che nel paragone che fa d'Alessandro a Romani, non sa mentione di danari, ma a questo risponderem poi. Hauedosi dunque a sciegliere vn capi tano, e vn esfercito, che sia atto a prouedersi del pane, e de danari, io non istimo, che l'autore istesso potesse desiderar meglio d' Anibale e del suo esfercito; & tutto ciò non in tempo di danniedi perdite, ma nel maggior colmo della sua felicità Dico tutto ciò, però che egli dice, esser impossibile, che à buoni sol dati manchino i denari, come che i denari per loro medesimi tronino i buoni soldati. Epoco innanzi hauea detto esseri denari ben necessarij in secondo luogo, ma esser vna necessita, che i buoni soldati per se medesimi la vincono. Dice Liuio. 15. che hauendo Anibale vinto i Romani a Canne, ne mandò gli auuisia Cartagine; i quali conteneuano le gran cose satte da lui, verissime tutte, & non mica ciancie & vanità. Ciò surono, che egli era venuto sei volte à battaglia con sei capitani generali de Romani; de quali quattro eran consoli, & dei due l'vn ditttaore & l'altro maestro de caualieri. Hauer veciso de Romani piu di dugento mila, piu di cinquanta mila hauerne fatto pregioni. Dei quattro Consoli due hauerne tagliato a pezzi, dei due altri l'vn ferito, el'altro con l'essercito, rotto esserli appena scampato dalle mani con cinquanta soldati.ll Maestro de: caualieri di potestà cololare essere stato rotto, e messo in fuga, il dittatore folo perche non habbia mai tentato la fortuna della battaglia, esser riputato vnico capitano. Essersi ribellati da

Romani

&s lib,230.

Romania Cartaginesi i Brutii, gli Appuli, e parte de Sannitì, & de Lucani, Capoa, & quel che segue. Et per far poi stupir tutta Cartagine, fece gittar auanti la curia tutti gli anelli de Roma ni uccisia Canne, che surono vna quantità grandissima: i quali anelli per maggiore marauiglia mostraua che sossero soli de cauallieri, & de più principali, non costumando la plebe di portar anelli. Che credere finalmente che sia la somma di questa ambasceria cosi grande e cosi gloriosa, & cosi certa e uera, come veramente ella era ? Mittendum igitur supplementum e Be, mittendum in stipendium pecuniam. In somma chiedeua denari Comedunque è impossibile, che a buoni soldati manchino dana ri? non erano buoni soldati i soldati d'Anibale? come i danari non balzauano in mano de i foldati d'Anibale ottimi soldati come ciascuno concederà, sci denari nanno a tronare i buon foldati? In che modo i foldat buoni viricono per se medesimi la necessità danari, se i so atti d'Anibale no seppero uin cere questa necessità; & se questi beneditti danari non si tronano dopo rotte, & sconfitte tali, quando si troueranno? che rispo derà a questo l'autor nominato? Paralliseconda necessità, o pri ma & principale; & da porre in capo dilita la necessità de danari? Bene dunque disse Demade, ilquale comandandoli gli Ateniesi, che facesse metter le galee in acqua, et prouederle di foldati, et di marinari, egli che si trouaua senza un soldo, per no parlar di denari, disse, che per la prima cota era necessario pensar del pane, et poi parlar delle galee. Bene parimente disse Archidamo, ilquale considerando la guerra esser una uoragi. Archidamo di ne, che ingiottisce i denari senza misura, si serui d'vna simil ri-ce non b. sogna sposta, che è quello, che da noi in uolgar motto si costuma di di za biscotto. re, che non bisogna imbarcarsi senza biscotto. Ma per tornar ad Anibale, come che a gli auuersari suoi paresse strano in gno de dinari, Cartagine, che dopo tante vittorie, e tante marauiglie egli hauesse tuttauia bisogno di dinari. come se i dinari insieme con le uittorie, fecondo la credenza deil' allegato autore hauessero di necessità a balzar in mano de vincitori, fu nondimeno con marauiglioso consentimento de Senatori proueduto di molti talenti d'argento et la ragione è pronta, percioche se noi considereremo gli vsfici della militia, troueremo o che al soldaro conuiene marciare, o difender vna città, o un paese, o dar un assalto, o riconoscere i siti, o uenir a giornata, o altre si fatte occorrenze, nel mezzo delle quali occupationi se egli hà a pensarea prouedersi da viuere, o di moneta per l'altre opportunità della uita, è un trauaglio da non poterfi reggere lungo tempo.

Et benche nelle espugnationi delle città, quando elle vanno, a facco, auuenga, che al foldato abbondi la moneta, è nondime-

16 Tac.1.10.c. 193 6.della co lonia di Treni

17.lib. 30.

no da considerare, che non sempre, anzi rarissime volte auuen gono questi sacchi, & quando spesso auuenissero, non so quan to fia vtile alla militar disciplina auuezzar il soldato a queste ra pine. 16. Ilquale quando tu uolessi sfrenare di non dare a sac co vna città, così importando alla somma delle cose di douer fare, Dio sa, come ti verrebbe fatto di poterlo tener a segno : E dunque necessario, che il soldato habbia le sue paghe, se brami hauerload ognituo cenno vbbidiente. Altrimente facendo o non potrà seruirti, & converrà che quell'essercito si dissolua, o combattendo per necessirà, come sece Cleomene, perderà per forza. Ionon uoglio partitmi di questo luogo senza un poco d'aggiunta al nostro propo Eto, perche ciascun vegga come l'in tendea Liuio del futto dell'imoneta. 17. Ilquale sa dire ad Ani-bale, quando su richiama o in Accieta, queste parole, quasi piagnendo. Già non più con 22 tifici, & con rinuolture, ma palefemente mi richiamano coloro, i quali vietando, che mi fi mandasser mone genti, e danari, infino allhora mi tirauano in casa. Da che si nede, che non ostante l'essercito vittorioso s'intendeua An bale effer cacciato d'Italia per difalta di moneta. Ne da noia, che nel paragon d'Alessandro a i Romani, Linio non fauelli di moneta, fauellando della copia de soldati della uirtù lo ro, della qualità de capitani, e della fortuna. Imperoche se alcuno andrà il tutto sottilmente considerando, trouerà che nella copia de foldati vien compreto anche il danaro. Et fe tu non co cedi quelt interpretatione, la qual io stimo esser verissima, dico. Che prefupponendo, che coti Alessandro, come i Romani haueffer denari a bastanza per le loro imprese, non li conueniua far mentione di moneta ma che mi ha finalmente a importare, che uno scrittore non racconti sempre tutte le cose necessa rie confessando Anibale per mancamento di denari esser stato cacciato d'Italia: Sono d'unque i danari il neruo della guer. ra, cioè quelli che dan moto a gli esserciti, & senza i in

iqualinon posson far lungo camino, perche conviene di quelli hauere gran quantità acheioper difender le cose sue, o per offender altri è costretto far ragunata d'ar- ...

mi, et gen-

Non effer cofa utile il dispregiare il nimico.

### DISCORSO X.



E primi precetti, che crano dati a un soldato gio uane, vno era, che quando egli trahena un col po, facesse in guisa; che non restasse scoperto, talche in vecedi dare ne riceuesse 1. Chi mot i vegetalitical teggia alcuno fa a punto il medeiimo, perche 11. non fa colpo che vaglia, e rendesi habile a toccarne Et chi volesse pure un poco con l'animo

riposato andar discorrendo quel che è auuenuto altrui in tal materia tronerrebbe i più viui morfi, & i più pungenti e memorabili estere stati tocchi a prouocanti, & non a prouocati; tal che auiene a queste genti quel che si dice de caualli calcurosi, che più ne riceueno, che non danno; come a uuenne a Filippo Redi Macedonia, ilquale hauendo voluto burlar Filippo da Megalopoli chiamandolo Re si sentì con offesa della sua mae-- stà da lui dir fratello. 2. E dunque sauio auniso nelle communali vlanze di chi hauesse vaghezza d'andar altrui motteggian do di spogliarsene, che non è mercantia da farnegran capitale. Quellipoi i quali sono si prosuntuosi e sì indescreti, che per cattiuo habito in questo passano alle besse, et à gli scherni, si espongono a pericoli molto maggiori, massimamente se contra huomini militari cotal burle viano, di cheresero mal conto gli infelici Cremonesi, i quali hauendo fatto delle burle a sol cremonesi per dati della tredicesima legione, mentre ini erano stati la-burlari sodati sciati per fare l'anfiteatro, li sdegnarono in guisa, che occorseroloro occasione di vendicariene, posero a sacco, e suoco Cremona. Mox tertiadecimanos ad extruendum amphiteatrum relictos, vt funt procaccia ribana plebi ingenia, petulantibus turgijs illuserant. 3. Accadde il fimile a molti della plebe : Tac. 1.19,023 Romana, iquali vsciti incontro all'Imp. Vitellio, & messisi a far delle burle a soldati, a quali toghendo le coreggie della spada, domandauano poi oue le coreggie si fossero, si sentirono si fatta addosso la furia delle coltellate, che haurebbono di quel giuoco voluto esser digiuni. belle parole son quelle di Tacito, Non tulit ludibrium insolens contumelia animus. 4. Non Fabbritio Mafostenne la besse l'animo non auczzo ad essere schernito. ra maldo per-· si marauigliò ciascuno nell'età de padri nostri, perche Fabbri Ferruscio, cio Marramaldo, contra l'yso militare, hauesse satto vecidere Ee Disc. Ammir.

alla sua presenza il Ferruccio, il quale era già suo prigione, & sebenc è chi dica, ciò hauer fatto perche essendo stato morto il Principe d'Orange, non gli patina il cuore che lasciasse viuo vn Capitano tanto minore, dalle cui genti il Principe era stato vcciso; la verità è che Fabbricio, nell'assalto di Volterra era stato schernito da soldati del Ferruccio, quali alludendo alla voce del Maramaù perche così volgarmete il Marramaldo era chia mato, l'hauean dalle mura della terra mostrato la gatta. Non dee dunque il soldato schernire il soldato suo auuersario, perche questo non conuiene sì perche doue il ferro è arbitro e giu dice delle contese, la lingua non v'ha ad hauer luogo, & si perche come altri auanti à noi benissimo in ciò discorse tu prouo chi il nimico a maggior ira senza tuo profitto: la qual essendo la cote douc s'affila il taglio della fortezza ha da esser tolta e non offerta al nimico. anzi se possibil fosse, s'hanno ad addolcire i nimici e non a inacerbire, di che raro, e nobilissimo è l'essempio chese ne legge nell'autor nostro, quando sparsa vna voce per l'essercito d'Ottone, che i soldati si eran ribellati à Vi tellio, la falsa allegrezza rese languidele menti attonite dal su 5 iui.c.151 6. bito terrore falsum gaudium in languorem vertit. 5. Et cagion Ottonianı vinfu che gli Ottoniani abbandonassero l'ardor della battaglia. Cosi dunque s'hà a fare sneruando li auuersari della lor possa con alcuna credenza atta a ciò conseguire & non forticandoli co lo sdegno ministro sidissimo dell'ardire. Onde si legge che non mai furono i Romani più asprie seroci contra i Veienti, che in vna guerra: nella quale fieramente erano da loro stati villaneggiati . Non alio ante bello infestior Romanus (adeo hinc 5 liu.l.2.c. 37. contumelijs hostes, hinc Consules mora exacerbauerant.) 5. & non molto dopo volendo il sauio scrittore dimostrare, che que siduo che bra ste non sono vere arti da soldato dice del Veiente, che essendo nimico più assiduo che graue commouea gli animi più con le rampogne, che col pericolo. 6. come dunque ne motteggiarsi dec il compagno a casa, ne burlare il soldato ritornante dalla guerra, ne quando si ha da attender a vincer con la spada, dee: il nimico con la lingua ingiuriare il nimico, così non è veficio che meno conuenga a vn Principe che usare alcuno de i già det timodi contra il nimico. Principe . perche è degnamente ri

> preso il già detto Filippo Re di Macedonia, il quale hauendo vdito dir da Fanea Principe de gli Etoli, che conueniua uince-

6, ini.car.37.

ti perche.

de gli Etoliche reo ubbidire a migliori subitamente rispose. Oh questo il uedice a Filippo derebbe un cieco, uolendo burlarsi di Fanca che era di corta ui-Re di Macedo sta perche soggiugne l'autore, & erat dication natura quame

Regem:

Regem decet. 7. era più parabolano che a Re non conueniua, & se ciò si disdice a vn Principe, molto menogli si conviene il venire a parole più agre, come si fecer l'vno contra l'altro Otto ne e Vitellio rimprouerandosi scambieuolmente i loro stupri, rimproueran el'altre loro sceleratezze, quasi rixantes stupra, & flagitia inuicem initi con Viobiettauere. 8. Imperoche come ottimamente hauea ordinato l'Areopago, che nelle dicerie si rimuouesser gli affetti come & Tac.l. 17.00 instrumenti fuor della causa, così che cosa si può dire più fuor della causa che done s'ha a combattere con l'armes habbia a co tender con le parole; Osi guerreggi dunque tra due Principi. ol'vn l'altro si scriua, o per mezzo d'ambasciadori si tratti,o l'vn dell'altro ragioni,o in qualung; altro imaginario modo vn Principe con vn'altro alcuno af fare comunichi, fia da loro lontana ogni contumelia, come indegna da Princi pe, ilqual douendo confidar nella giustitia della sua causa,e serbar lo sdegno ela collera al cimento della battaglia,

> molto dee ambire d'esser tenuto o motteggiatore, o agro riprensore, o soprastante di parole ad alcuno.

Il Fine del Diciottesimo Libro



# DE DISCORSI

# SCIPION

AMMIRATO,

# Sopra Cornelio Tacito.

## LIBRO

Prima che col nuouo nimico si venga a giornata douersi: tentare quel, che le sue forze. nagliano ..

#### DISCORSO PRIMO.

😭 N T o N I o Primo valorolo Capitano della: fattione di Vespasiano contra Vitellio, mentre si consulta in che modo hauca a maneggiarfi la guerra, assaltò i nimici, & hauendo con leggier battaglia. fatto pruoua di quel' che valessero, la scaramuccia su sciolta del

zi cagioni de

pari. tentatisque leui prelio animis. 1. Il me-1: li.6.19.0.163. desimo sa Ceriale in acqua con Civile. tentato telorum inttu; perche se egli era inferiore al nimico di numero di legni, gli era: 2 Millione et a fuperiore di marineria, & di grandezza di legni. 2. Discorre: Perdite leggie- alcuno, le le picciole battaglie innanzi, alla giornata son necesgran ymorie, sarie, & par che tema ester eguale il danno all'vtile, che se ne: può aspettare; imperoche come vincendo l'esfercito suo diuen. terà confidente, così perdendo haurà spanento, & paura. Vnol per questo, che cotali leggi ere scaramuccie non si facciano se non con certa speranza di uittoria, non s'accorgendo, che chi si ponea tentare, non è certo della uittoria. Et se sperasse: vna certa uittoria, harebbe a cercar la giornata, & non la scaramuccia. Et che ciò sia uero, puossi uedere con l'essempio del dittatore: Se . i.

dittatore Postumio Tuberto, di cui fu scritto, che volentieri tol leraua, che i suoi soldati tentano à poco a poco il successo della Zusta tentato paulatim eucntu certaminum. 3. andassero col para- 3 siu. 14. c.47
Popilio Lena gon delle forze, fondandosi nell'animo la speranza dell'intera ie tenta i ne vittoria Et Popilio Lenate Consolo e Capitano non disprezza mici. bile de Romani hauendo à combatter co' Galli, si pose à far gli alloggiamenti.perche volea prima conoscere quel che i nimici valessero, che mettersi all'vitimo rischio della battaglia. Vt prius noceret vires, quam periculo vltimo tentaret. 4. Et la ragione 4 lib. 70 c. 1260 è, perche potendo perdere cosi nella scaramuccia come nella giornata, è meglio perder nella scaramuccia, & l'auttorità che egli medesimo adduce di Valerio è chiarissima. Lembus certaminibus tentandi hostis causa. 5. Mase dell'auttorità di Cesare s iui.c. 1290 s'ha da tener conto historico, & capitano tale quale gli fu; anzi se ella a quella di tutti gli altri hà a procedere, apparirà manifestamente, che egli con l'essempio suo volle insegnare a tutti i capitani del mondo, che per nessim conto si debbano metter a combattere con vn nuouo nimico senza farne prima la proua: laquale consiste cosi in iscoprir le forze de nimici, come in vedere qual sia l'ardire, & animo de tuoi. Hauendo Belgi tentati. eglidunque a petto i Belgi, de quali & per lo numero, & per da Cesare? esser tenuta gente di molto valore s'hauea a far conto, deliberò di soprassedere la giornata, nondimeno con scaramuccie a cauallo si pose ogni di a tentare quel che il nimico valesse, & quel che i suoi ardisser di fare, quoti lie tamen equ stribus pralijs, quid hostis virtute posset & quid nostri auderent, periclitabatur. 6. Et quando pur si perda in queste leggeri battaglie, non è 6 lib.2 de belo per questo perduta tutta la riputatione d'vn capitano percio.. gal.c.23v che se così fosse, niuno che hauesse vna volta perduto, harebbe mai a uincere; anzi è sauio auuiso per la consernatione del tutto auuenturar la parte; ne mancan rimedi, come perdendo fi possa risorgere: i quali da capitani grandi sono stati prudentemente presi; & moite volte vna leggier perdita è stata: cagione d'vna gran vittoria; come si mostra con l'estempio di Cesare da noi allegato. Il quale non vna leggier zusta; ma. hauendo poco men che perduta vna giornata, percioche in essa oltre molti caualieri Romani gli furono vecisi nouecento sessanta soldati, cinquanta tribuni, trenta centurioni, & perdutoui trentadue bandiere, non per questo si disperò d'hauer a vincere; & gli rimedi, che prese fur questi. In prima confortò i suoi soldatia non si smarrire per lo danno riceuuto con molte ragioni; le quali fur di tanto vigore che: eglino

eglino mossi da quelle senza partirsi dal luogo voleano tornare a combattere: ma Cesare passando al secondo rimedio stimò eller bene metter tempo in mezzo per rinfrancar gli animiloro. spatiumque interponendum ad recreandos animos putabat. 7 lib.3. de bel. 7. Imperoche quando vno èsbigottito, bisogna liberarlo pri-

ciu.c.199.

leggier batia-

c fore a fuoi.

& liu.l.3.c.61.

Q Fabio dittatore con legie. re battague V1..ce.

10 Iui.c. 159.

11 Iui, c. 154.

Sebastiano Re di Portugallo yerde per non hauer fatto pro

ma da quella paura, & siceuerne alcun segno d'hauerla lasciata, & poi metterlo a nuoui rischi della battaglia. Il che su fat-M Oratio con to anche da M. Oratio Consolo, di cui fu scritto; che con scorgha fa prender rerie & con leggieri battaglie hauea auezzi i soldati più tosto a pigliar cuore e ardimento, che a ricordarsi della vergogna riceuuta per la mala condotta de decemuiri. 8. Et perche conuemua a Cesare disloggiare, è da considerare la marauigliosa

induttria, e diligenza che egli in ciò tenne, che auanza ogni hu-

mana credenza, secondo ilqual ordine può regolarsi chiunque farà caduto in fimili difauuenture. Q. Fabio dittatore hauendo il suo esfercito perduto; dice Liuio, che ritenne i suoi per alcuni di dentro il vallo più a guisa d'assediato, che di assediatore, col qual modo generò tal pentimento della colpa commessa del perdere nelle sue genti, che vsciti suori a combattere 9 lib.9. c. 158. Vinsero i nim ci. 9. Ne molto dopo mostra ciascuno hauer fat. o pruoua di quel che volesse il nimico lembus pralys. 10. Pochi anni innanzi a questa giornata i Romani, che eran pas

> forti de Consoli accesi dallo scorno dell'ignominia riceuuta si fecero animofamente incontra a nimici, & li ruppono. 11. Non si dee perdere per hauer a vincere, ma è ben da huomo sauio, & valoroso ingegnarsi di perder in guisa che si possa vin cere, & non che perdendo non si habbia a rizzar più capo. A che se hauesse posto mente l'infelice Don Sebastiano Re di

> satisfotto il giogo alle forche Caudine, senza voler vdire i con-

Portugallo, quando andò ad assaltare il Re di Fessa, non haurebbe insieme con se stesso condotto alla morte quasi tutta la ua delnemico. nobiltà del suo reame; perche col tentare il nimico molte cose si scuoprono, & possonsi ammendare che non può farsi dopo che non resta più che perdere. Ingegnesi dunque vn Capitano di tentar il nuono nimico con leggieri battaglie prima che venga seco a giornata, come altroue anche apparisce con-12 lib.28.6.318 l'essempio di Scipione, & d'Asdrubale. 12. accioche qualegli

il truoua cosi possa gouernarsi, percioche trouandolo da poter vincere affretterà la battaglia campale, & se darà in duro riicontro baderà ad allungar la guerra. Il che come altroue si 23 dile, s.h.18. è dimottrato è il vero vsficio del Capitano. 13. Onde è me-

morabile il configlio di Q. Fabio a M. Liuio; che non fi metta

teme-

temerariamente a combattere, se prima non prendealcun saggio del nimico. Ne prius quam genus hostium cogno set, temere manum consereret. 14.

£+liu.17.0.308

Se vero è: che si debba tenere maggior conto della fanteria, che della caualleria.

### DISCORSO II.

ξΟιτι popoli fono eccellenti a cauallo come Lazigi valorost ), erano i Iazigi, anzi tutto il loro sforzo consi- a cauallo. Δ steua nella caualleria, uim equitum qua sola valent, offerebant. I. si come parimente erano 1 li.19.c.163.6 Parti; atque illis sola in équite vis. 2. Molti sono ec cellenti à piede, come hoggi sono gli Sguizze-

ri,& come già furono i Romani. Hora il dispu tare qual sia miglior la caualleria, o la fanteria non è di debol consideratione. Et quanto all'essempio malageuolmente se ne potrebbe perauentura dar sentenza, uedendo che non meno i Parti ampliarono l'imperio loro con la caualleria di quel che i Romanis'hauesser fatto con la fanteria; se bene anche i Romani haucano caualleria onde bisogna uenir alle ragioni. Et perche'ui è chi disputa questo capo, e in gran parte si fonda su l'autorità de Romani noledo prouare per l'essempio loro, che si debbe stimare piu le fantarie, che i cauagli è bene che io mostri perche i Romani secero maggior sondameto nella fantaria che nella caualleria. Et non è dubbio alcuno questo primiera- da meno della mente estere stato fatto da loro per necessità; purche volendo i fanteria. Romani, che tutti fosser buoni alla militia, & non tutti per la porta potendo hauer caualli, anzi la minor parte poterne haue re; furo costretti il neruo delle lor sorze sondarlo nella santeria onde Romolo hauendo diuiso il popolo in trenta curie, sece so sindete so lo tre centurie di caualieri. 3. Tullo Ostilio quando riceuettein Roma gli Albani, accrebbe bene il numero decaualieri, hauendone creati di loro dieci torme, ma per la medesima cagione molto maggiore su il numero de santi, co quali furono ripiene, & accresciute le legioni. 4. Tarquino 4 lui cat 66. non mutò nulla delle centurie di Romolo, se non che inesse tre centurie volle che fosse il numero di mille trecento caual. Servio Re die lieri. 5. Seruio, ilqual dette vera forma al viuer politico di de forma al vi Roma così per le cose della pace, come della guerra, giudican-Roma.

do esser bene compartir la cittadinanza secondo il ualsente di

ciascuno, secedi essa cinque classi, le quali in tutto conteneuano cento nouantatre centurie: delle, quali le ottanta, che faceuano la prima classeerano del maggior ualsente, & di tutte queste non furono satte, computateui le già ordinate da Romo lo, più che diciotto centurie di caualieri. E cosa notabile per quel che fa al nostro proposito, che con tutto, che il numero de caualieri rispetto all'altre genti fosse si poco, conuenne non dimeno pagar i caualli de danari del publico, & per le spese di essi assegnar loro l'entrate d'alcune nedoue, il cui hauere potesse reggere a quella spesa. 6. Et perche non rimanga atcun dubbio che la pouertà de Romani fu la cagione, che no si facessero più caualieri: ce ne è un essempio bellissimo nella persona di L. Tarquinio di gente patritia creato maestro de caualieri da L. Quintio Cicinnato: ilquale per la pouertà di non poter far il mestieri a cauallo, hauea militato sempre a piede. 7. Non è dunque da dire co l'autorità de Romani, che la fanteria sia mi gliore della caualleria; imperoche già si vede; perche Romani fecer più fondamento nella fanteria, che nella caualleria. Il Guerre effer dire, che le guerre s'incominciarono prima a fare a cauallo che a piedi; ma che accortisi, come i fanti eran migliori de caualieri, ciascuno si diede alla fanteria questo vorrei che mi fosse mo strato; oltre che da perse assaichiaramente si può discorrere, prima gli huomini potersi esfer azzusfati a piede, che a cauallo, per esser tardi uenuto l'vio della caualleria conuenendo do. mar il cauallo, & farlo vbbidiente alla briglia e allo sprone, la qual attione fu atribuita a Bellerofonte. 8. et poscia militare con esso. Ne veggo quanto quella ragione vaglia, che l'huomo a piede possa andare in molti luoghi doue non possa andare il cauallo, parendomi tutto il contrario; perche quando tu non possa andar a cauallo in alcun luogo, puoi smontare; come T. Quintio commise a suoi canalieri, che facessero, quando furon mandati addosso a Filippo per consiglio di Caropo. 9. fu

anche messo questo partito in opera da Gallogreci. equitatum quià equorum nullus inter inaquales rupes vsus erat, ad pedes de-

del cauallo, essendo senza esso manca di quella commodità.

Fassi senza alcun dubbio ingiuria al cauallo, dicendo, che sia difficile fargli seruar gli ordini, poi che coloro, i quali le lodi di questo nobile animale hanno raccolto, tante cose raccontano della sua docilità, dell'vbbidienza, & del quasi ragioneuole intelletto, che cssi hanno in sentire i comandamenti, & molte

volte

7 lib, 3.c. 51.

6 lib, I.C. 16.

\$2. . .

cominciate pri ma a cauallo.

Bellerofote do mo prima il cauallo. 3 pli.l.7. c.56.

aliu. li. 38,ca. ductum 10. milia hominum. a. douc chiè a piè e ha bisogno 470,2,

volte il bisogno del loro Signore. Esfe diessi alcuni vili, & aicu nianimosi trouandosi, el'animoso al vile huomo. El vil canallo all'animolo guerrier abbattendosi, venga questa disuguaghan za a generar inutilità & difordine, non fo perche non fipolla dir in contrario, che tutto ciò sia anzi guadagno, che danno; perche il guerriero animolo & delideroli di gloria, patendo finalmente lanciarli da canallo a terra, non fitronarà in peggiot termme, choessera piede, come tu disegni, che egli sia; ma il vile dal cauallo animoso trasportato nel mezzo de nimicipotrà molte volte a suo mal grado far delle attioni valorose, che di sua volontà non farebbe. Eben da considerare non vno ma più estempi de Romani, ne quali si veggono ilor canalieri smontar da canallo e combattere a piede co' nimici, come al lago Regillo, che il dittatore T. Largio comado a canalieri, che da a Cinal eri finontali ro da cauallo 10. come fece il consolo Valerio com che smonuno. 10 husto, 2.c. battendo co' Sabini. 11. come Sex Tempanio co' Volíci. 12. 28. consei caualieri stessi secro di lor proprio mouimento com 11 li.3.cat. 622. battendo con gli Ernici. 13. Et altroue. I quali e simili luoghi 13 lib. 7.c.1210 par che dal medefimo, che prepone la caualleria sien disprezzati rispondendo loro da semedesimo, ches consoli facenano che smontino discendere i canalieri Romani per soccorrere alle fanterie che da canallo. patiuano, e haueano bisogno del loro aiuto; ma serbandosi vin luogo mirabile di Linio, dicea quello non potersi veramente rispondere, quando combattendo i Romania cauallo con caualli; il che accade effendo eglino a campo a Sora, finontarono no perche porgessero aiuto a fanti, ma perche giudicarono a vincere esser necessario lo smontar da cauallo. Et nondimeno in quelluogo apparisce chiaramente la deliberatione dello smontara piè esser proceduta dalla morte del lor Maestro de caualieri; il corpo del quale essendo per peruenire in man de Sanniti, non vollero i Romani cotanta ingiuria sofferire, & per questo smontarono da cauallo per ricuperarlo dice Liuio perche non si dubiti di questo. Nec abfait, quin corpore ettan, quia inter hostiles ceciderat turmas, Samnites poterentur; sed extemplo adpedes descensumab Romanis est. Et perche era anche stato vecifo il capitano de nimici: ne ancor essi voleuano, che i Romani s'impadronissero del corpo dellor capitano, soggiugne Liulo coactique idem Samnices facere, & repentina acies circa corpora ducum pedestre prelium inije. 14. Non è dunque questo 14 lib. 9.0 1578 luogo da tenerne alcun conto. Et a quelli, a quali egli da fe stefso risponde, potendo alcun replicare, perche no poteano i caua lieri porgere aiuto a lor fanti cosibe a cauallo come faceano a

piede

piede, dico, che essendo in tutti quei casi gli esserciti azzusfati in sieme, l'yrto de caualli sarebbe stato non di minor incommodo & rischio a loro stessi, che a nimici. In proua di che è quel luogo di Tempanio, i cui caualieri smontati a piè, eo se inferunt \$3,liu.l.4.c., 7 obiettis parmis, ubi suorum plurimum laborem uident. 15. che se vi fossero giunti co' caualli, l'harebbono calpestati, & mal condotti, & non porto loro aiuto. Si vede bene in alcuni de i luoghi allegati, quel che io ho detto di sopra; che chi e a cauallo può smontare a piede:ma il fante non hauendolo,non può ne suoi bisogni montare a cauallo. Onde nellago Regillo, doppo che i caualieri Romani smontati a piede posero in disordine i nimici, furono presentati loro i caualli per poter dar la caccia ai Latini, Equitibus admoti equi , vt presequi bosiem possent . E il simile auuenne co'Sabini, imperoche rotto, che i Romani hebbero il corno loro, eques inter ordines peditum testus, se ad equos recepit. Non si proua dunque con questi essempi la fanteria es-Anibale giudi recepu. Non il produ dunque con quetti ellempi la fanteria el-caben la caual fer miglior della cauallieria, & resta in suo vigore l'auttorità leria, d'Anibale, quando nella giornata di Canne, veggendo imonta re a piè i canalieri de Romani, & egli facendosi beffe di simil

se bene ad Anibale questa noce cosi era penetrata, appresso per che i caualieri smontarono; perche essendo il Consolo Paolo stato malamente ferito, s'accorsero che non poteua piu reggersia cauallo. Ommissis postremo equis quia Cons. ad regendum equum uires deficiebant. 16. Giouandoci dunque l'auttorità d'Anibale a preporre la cauallieria alla fanteria, & non ci nuocendo l'auttorità de Romani, che essi hauesser proposto la fanteria alla caualleria per elettione, se non per necessità, resta, che noi vediamo se trouiamo alcuna altra cosa da noi oltre alle dette in fauor della caualleria, & non è dubbio alcuno, che maggior conto tennero i Romani della caualleria, che della fanteria; & se maggior stima ne su tenuta da loro, molto ma ggiore ne do uiamo tener noi, i quali l'habbiamo più petfetta, & che gli antichi cosi facessero in questo modo si proua, prima perche i caualieri erano di miglior gente, che non erano i pedoni militando a cauallo i nobili, & la plebe a pie. e però Valerio Consolo dice a caualieri . Agite inuenes prastate virtute peditem , vt ho-17 lib. 3, c.61. nore atque ordine prastatis. 17. & doue si parlò del lago Regillo, recepit exemplo animum pedestris acies, post qua inuentutis primo

partito disse. Quammallem uinttos mibi traderent equites, cioè io harei piu caro, che me gli dessero legati. Ne il partito preso da Romani è in contrario, prima perche i consoli non hauenano, come altri dice, fatto discendere a piè i loro cauallieri,

primo coros aquato genere pugna secum parte periculi sustinentes vidit, talche haucano loro due vantaggi, l'orreuolezza della famiglia,& l'ordine della militia. Quindi è che ne premij, che si dauano a soldati; al pedone toccaua vna parte, al centurione due, al caualiere tre. 18. Et Perseo non senza cagion dice, i ca-18 li. 37.c. 4613 ualieri essere i principi della giouentù, i caualieri essere il se- 166.41.6.5176 minario del senato, da quali riceuuti nel numero de padri 510.lib.45.car. crearsi i consoli, e i capitani degli esserciti. 19. Oltre a ciò ha- 19 liu. 1. 42. 63 uea Cesare detto come altroue si è dimostrato, che se egli da al 5414 tri soldati suoi ad vna certa impresa non fosse stato seguitato, sarebbe nondimeno andato a quell'impresa con la sola decima legione, la quale haurebbe poi riceuuta in luogo di coorte pretoria; hor auuenne iui a non molto, che douendo Cesare abboccarsi con Ariouisto, & non si considando de caualieri Frãcesi, sece montare a cauallo molti della già detta legione; onde vn di loro piaceuolmente motteggiando disse, che Cesarchauca fatto più di quello che hauea promesso: che hauendo det. to di voler riceuere la decima legione in luogo della coorte pre toria, hor gl'hauea fatti caualieri. 20. Non è dunque da far dub 20 li. 1. de belà bio, che l'ordine equestre hauesse vantaggio alla fanteria. Ho-gal.c. 16.b. ra che la caualleria nostra sia miglior della Romana, parmi che da questo si possa in gran parte comprendere, se mostreremo, che quella militia non fosse ridotta a quella perfettione che conueniua, & per questo la nostra hauerle auantaggio. E in prima che diremo di quel costume di tor le briglie a caualli (di Gaualli senza che noi ci rideremo) non vedendo che maggior vtile si possa fieno perche. trarre da vn cauallo fenza briglia, ad hauerlo con la briglia. Ne habbiamo a dubitare, che il maestro de canalieri del dittator Mamerco, non hauesse questo a suoi comandato, & egli fra essi stato vno a farlo. 21. si come sece ancor Fuluio Flacco, narran- 21 liu. 14. 0,76. do questo partito esfere stato altre volte vtile a Romani, con al legar solo che l'impeto de caualli senza freni è maggiore. 22. 22 li.40 s.510. Appresso il non hauer eglino staffe, par che molto tolga di vigore al caualiere di operarsi più in vn modo che in vn'altro, tro uandosi senza questo aiuto a cauallo. il che oltre molte pruoue apparue in Cornelio Cosso, quando combattè con Volumnio fo vecide Volumnio Re de Veienti & l'yccise, ilquale costretto a smontar da caual- nio Redi Velo ciò fece appoggiandosi all'asta che hauea in mano. Confestim ienti. & ipse basta innixus, se in pedes excipit. 23. Ne per quel che si 23,116,4.6.712 truoua nell'istorie, ne per quel che si uede nel caual d'Adriano hebber sella con gli arcioni di dietro & dinazi, quale habbiam poi, che quanto aiuto o disaiuto dia, non e da domandare. Et:

forfe

forse quindi deriuò, che i Romani non in quella guisa che noi facciamo si dilettauano di caualli, non hauendo ridotto quell'arte all'intera perfettione, come da noi si è fatto; & per no an dar tutto di co'pie penzoloni vsarono andar più in lettiga che a cauallo, talche a Parti fu discaro Vonone, perche ancor eglia somiglianza de costumi che hauca appreso da Romani, non te nea molto conto del canalcare. Segni equorum cura. e allincontro si compiaceua della lettiga; quoties per prbes incideret, 24 Tac.l.2. nel lettra gestamine. 24. Et per mostrare con yn solo ma forte argomento, che i Romani no hauessero appreso benequesta arte, da che nacque il seruirsi più della fanteria, che della caual-

prin.

25 Cef.1.2.car. 104.

Caualleria Ro dutta à perfer

Pane aflomigliato alla fan Ila caualie ria.

leria; gran segno ne diede Cesare quando hauendo bisogno di fornirsi di caualleria, e mandato per essa in Germania, imperoche uenuti non si trouauano molto ben a cauallo; tosse da tri bunide soldati, eda caualieri Romani, & da altri venuti di nuouo nel suo campo i caualli, e dielli a Romani. 25. Pare dun que che dalle cose dette si possa conchiudere, la fanteria non perche ella della caualleria fosse migliore, essere stata frequentata da Romani, ma perche a loro tornò piu commodo di co-1 fi fare, volendo che la militia non solo fosse nella nobiltà, ma anche ne la plebe. Pare similmente essersi mostrato che da Romani non fosse a quell'intera perfettione ridotta la caualleria, mana non ri- che fu la fanteria, e rimaner saldo il giudicio d'Anibale in preporre i caualieria fanti; & con tutto ciò i Romani per i premi e per altro hauer tenuto più conto de i caualieri, che de fanti. Ne perche i fanti de Romani fossero in tanto maggior numero che i caualieri, seguirà per questo, che essi tenessero maggior conto de i fanti, perche in questo modo i trinerrini, i piperni, le pietre serene, & le bigie & altre pietre ordinarie sarebbon preposte a gli amatisti, a iacinti, a rubini, & a diamanti; de quali la copia è minore. Non negherò, che si come il pane per esteria, altricibi ser cibo naturale dell'huomo ha sempre a star saldo, se ben le coturnicie fagiani, & l'altre carni pretiose si variano; così va Principe ha da tener sempre il fermo sopra un numero, di fanteria alle sue forze proportionato a guisa di pane, cercando di darli poi per condiniento alcune scelte, & eccellenti squadre di caualleggieri & d'huomini d'arme per far perfetta, & ren der nobile & illustre la sua militia. imperoche non solo i caualli, come altri scrisse, sono necessari negli esserciti per fare scoperte, per scorrere, & per predaripaesi, per seguitare i nimici, quando fuggono, & per essere ancora in parte una oppositione i caualli degli auuersari; ma perche nel passar i siumi con

con l'ordinarsi di sopra & di sotto, son quasi vn ponte alla fanteria, la quale per mezzo di essi passando non ne perisce persona. 26. Et perche assuefatti con vna parte di fanti veloci, fa ef- 25 Ges. de best ciu.l. 1.c. 149. fetti mirabili. 27. perche fu grandemente lodato Q. Nauio Cen 271 i.7. c. 104. turione, il quate su inuentore di mescolare i santi tra i caualie123.6. ri. 28. Et Vegetio dice, che questo mescolamento è di tanta 28 liu, lib, 16.13 importanza, che benche i caualieri de nimici fossero de tuoi piu valorosi, nondimeno incontrandosi in questa mescolata Iquadra, non possono pareggiarla. 29. il che apparue nel fat- 29 li. 3. cap. tel to di Nauio, che essendo statisempre superiori caualieri Campani, con questa inuentione sur vinti. Et perche per la velocità di caualli possono dar tosto auuiso de gli auuenimenti succe duti, il che per molti rispetti può apportar commodità incredibili; come i due caualieri di Narni recarono in Roma la nuo ua della rotta & morte d'Asdrubale, & della vittoria di Nerone. 30. Et perche non potendo esser abbattuti molte voltei 30 liu.lib.27,6. fanti da fanti, come auuenne a Romani co'Liguri, per tre hore che haucano combattuto infieme, fenza parer auantaggio da niuna delle parti, fu costretto il consolo comandare a caualieri, che montassero a cauallo, & da tre parti vrtassero ne nmici, la qual cosa gli die la uittoria. 31. Et perche per le buone ar- 31 1,42, c, 526 me, che possonò portare con l'aiuto de caualli, quando si trouano a piè sono migliori de fanti. Verecundia erat equitem suo alienoque marte pugnare, peditem ne ad pedes quidem digresso equiti parem esse. 32. che è quello che nel principio si diceua, che il caualiere smontando a piede sa l'officio del pedone; ma il sante à piè non hauendo a cauallo, non potrà mai far l'officio del caualiere. Et marauigliosamente fa in pro di questo, esser meglio armato, quel che dice Sex. Tempanio. Nisi hac armata cohors sistat impetum hostium, actum de Imperio est. 33. Et in somma 31.liu.l.4.c.774 chi non preporrà il canalierie al fante, & per conseguente la caualleria alla fanteria, non preporrà l'huomo armato al disarmato, ei luoghi forti a i deboli; perche il cauallo aggiunto al--l'huomo, è aggiugner vigorealle suc gambe, che men corrono del cauallo; maggior impeto all'vrto, non potendo l'vrto del fante pareggiar quel del cauallo; maggiore spatio di tempo per resister al nimico, e per sar tutte le occorrenze militari, per hauer il cauallo più lena & forza dell'huomo a piè. A che siaggiugne; che non essendo le fanterie nostre ridotte alla disciplina delle fanterie antiche; & essendo miglior la nostra caualleria dell'antica, troppo chiaro apparisce, quanto maggiormente dee esser da noi anteposta la caualleria alla fantera. Difc. Ammir. Ff

M. Antonio Trium viro pa: te per difetto, della Caualle-

Ma quello sopra tutto sia certo argomento di quel che operi la caualleria, che hauendo M. Antonio in diciotto battaglie i vin to i Parti, fu finalmente per non poterpareggiar la caualleria de nimici, a rischio più della perdita, che del guadagno; dicendo Plutarco; che quelle vittorie non erano d'alcuno effetto, 34.in M. Ant, e, perche egli non potea aggiugnere il nimico. 34. Et tutto che

ZIO.

Xenofonte per dar animo a suoi, i quali non haucano caualli, dica che diecimila caualieri non sieno più che diecimila huomini, & che niuno morì mai per morsi ò per calci, di cauallo; & che chi e a piè, di lungi fa colpo più certo, & di presso più ga-35.11.3, 6, 207, gliardo. 35. è nondimeno da uedere quel che li conuien fare quando si viene alla pratica; conciosia cosa, che essendo gli ultimi suoi soldati feriti da caualieri Parti, senza i Parti poter da loro essere offesi, conobbero, che in conto alcuno non haureb. bon potuto quel camino fornire senza, caualli; perche trouatine intorno a cinquanta, & messoci sopra fanti armati a guisa di caualieri, furono senza alcun dubbio la saluezza di quell'es-

36,iui,c,2113

Che le artiglierie de gli Antichi, se ben differenti dalle nosti e ,, faceano quasi i medesimi effetti, & della: ptilità di esse.

## D) I S, C, O, R, S, O) 111(.

sercito. 36.

Edendo Antonio Primo i suoi soldati ostinati a voler assaltar Cremona, non lasciò ragione ne argomentato alcuno addietro per rimuouerli da que: sta opinione; fra le quali ragioni, perche eglino, non uoleano pur metter indugio in mezzo di far ue:

1. Tacilit. 19.cs. 166.

nire l'artiglierie, egli così dice, gladys ne @ pilis perfringere ac subruere muros vlla manus possent? 1. Credete uoi co le spade & co? pili d'hauer a rompere, & montar su le mura di Cremona, qua si uolesse dire; le spade ei pili sono stati trouati per combattere da corpo a corpo; doue si combatte con le mura, vi vuo-Tito apparece- le altro, che spade & bagaglie. Et per ciò Tito Vespasiano, quan chia l'Arriglie de viddo che Ciorus chen populare pigliore app battaglia ria per Gieru- do uidde, che Gierusalem, non si potea, pigliare con battaglia. di mano, deliberò di far riposare i suoi dal combattere, fin che fur posti in opera non solo tutti quegli instrumenti, che da gli: anti-

falemme,

antichi per espugnar le città crano stati trouati; ma quanti da nouelli ingegneri gli venner proposti. 2. Ne Corbulore, ancor Corbulonepre che eccellentissimo capitano, haurebbein vn di preso Volaneo de Volaneo. se egli non hauesse operato l'artiglierie, auuentado fuochi, aste, & ghiande, quello che hoggi chiamiamo palle d'archibuso o d'artiglierie. 3. & la ragione si è, perche doue non si può arriuare col braccio, bisogna di necessità ricorrere instrumenti, che vagliano più del braccio. Et per questo, così per offendere, come per difendere fur da gli antichi trouate inuentioni e instromenti mirabili; onde Cesare si era in guisa fortificato co tra Scipione in Affrica con scarpioni, con catapulte, & con altre arme, che sogliono apparecchiarsi per dissela, che benche il suo esfercito fusse in quel tempo di soldati giouani, Scipione non hebbe mai animo d'assaltarlo. 4. Chi vuol vedere le mara 4. de bel. Af. e; uiglie de i modi da difendersi, vegga quel che fece cento cinqua ta anni innanzi a Cesare, disendendo Archimede le mura di Si Archimede le racusa sua patria dalle arme de Romani, che sur opere tali, che ue. dissidatosi Marcello d'hauer la citta per battaglia, si voise all'as sedio. Tra le quali opere come quella mano di ferro fu stupen da, che prendendo vna naue per prua e con mirabil contrapeso di piombo solleuandola in alto, eposcia lasciandola cadere in mare da poppa, fieramente e con spauento incredibile di ma rinai la tempestaua, & per molto che venisse a cader diritto, le facea far acqua. 5. così non su punto disprezzabile quella 3. liu. 1.24-carò macchina delle legioni de Romani in Germania, la quale a 2520 guifa di ghiaccio gittata a occhi veggenti de nimici, era accon cia a prender vno,o più di essi a vn tratto,e solleuatili in alto,ro uesciarli dentro gli allogiamenti. 6. piu di cento anni prima di Archimede, opere non meno stupende si viddero Demetro c.184, espugnando le citta; talche ne acquisto il nome di Poliorecte; cioè espugnatore delle citta.7. massimamente nella guerra, che 7. Plut di lui hebbe contra i Rodiani. 8. Et perchegli huomini non istupisca s.iui.c. 2001 no dell'inuetione de tempi nostri, che sia trouata tempera che regga a colpi d'archibuso; onde sono in pregio i petti forti, a me non par minor l'inuentione di Zoilo, il quale sece corsaletti di tanta fortezza, che auuentatogli vn dardo da vna cata-ti. pulta ventisei braccia lontano, non facea in loro altra impressione, che vna piccola linea, la quale parea più tosto fatta da vn penello, che da vna punta di dardo. 9. Tra gli altri instrumenti militari così da offendere come da difendere, certa cosa è, che la balista era di tal qualita, che non trouaua cosa, che a lungo andare le facesse contrasto, auuentando sassi di grandissimo

3.li.13.car.93

 $\mathbf{F}\mathbf{f}$ 

C.183.

76 veg. 11.4.0 peso a guisa d'vn fulmine, che foraua ciò che incontraua. 10. Sed excussa balistis saxa strauere informe opus. 11. E non altrimente che costumiamo di far ancor noi contra le nostre artiglierie, che difendiamo le mura con sacca, & balle di lana, essi le riparauano con coltrici & cetoni cosi dettida loro, cheson qua fi vna simil cosa; accioche l'emptio della macchina dado in ma

12. lib.4. C.23.

13.1.2. de bel. ciu. car.159. Ant. Primo no saliffero le mu ra di Cremona fenza l'Arti glieria.

teria acconsentiente non abbatesse il muro, così dice appunto Vegetio.12. E forse vna simil cosa sono quelle stuoia, delle quali parla Cesare nell'espugnatione di Marsilia; la quale chiunque leggerà, vedrà quanto in tutte le cose s'assomigli alle batterie de presenti tempi. 13. Hor per tornare onde siamo partiti, non. senza cagione Antonio Primo, come soldato & capitano prati volse che si as. co non volcua, che s'assalissero le mura di Cremona senza arti glieria; perche oltre che ordinariamente non era cosa possibile a farsi, potea & douea credere, che inimici ne hauessero alcuna eglino con esso loro, con che grandemente haurebbono potuto danneggiare gli assalitori, si come auuenne hauendo riceuu to dano notabile da vna balista di mirabil grandezza de soldati: Vitelliani;& dice Tacito, che haurebbe fatto strage gradissima de nimici, se due soldati, come diciamo noi dell'inchiodar l'ar tiglierie, no fossero andati a tagliar le funi, co che si caricaua la balifta.14.dalle quali cose da noi allegate si può vedere oltre infinite altre, che si potrebbon produrre; che se be tra l'artiglierie de tepi nostri, & quelle de gli antichi è differenza; nondimeno in quato ad abbatter le mura, a uccider gli huomini, a difender si facea quasi i medesimi effetti. Talche a me pare, che il metter in disputa, se i Romani harebbon fatto o no fatto le cose, che se cero, quando si fossero riscontrati nelle nostre artiglierie, sia di sputa otiosa; perche posto che tra le nostre, & quelle sia notabile differenza, sarebbe in ogni modo seguito per ragione di proportione, che quelli acquisti che faceano in dieci giorni, I hareb bon fatti in alquati più; ma diciamo ancor meglio, che si come: per molte difficoltà, che ritrouarono in espugnar alcune città, non restaron per questo di vincerle: cosi ne aste l'harebbon rite nuto di vincere; poiche se i nimici harebbono hauuto instrome ti da difendersi, ne ad essi sarebbon macati simili instrometi da offendere. Et se con l'isperienza noi vediamo, che non ostanti le nostre artiglierie i Turchi tuttauia citolgono i regni & le pro uincie; perche habbiamo a dubitare, se i Romani huomini piu valorosi & più saui de Turchi l'harebbon satto, o potuto saran cor eglino? l'autor de discorsi hauendo sentito ancor egli andar attorno queste dispute, prende occasione d'andar consideran. do,quan-

1 4.li.19.0.166.

do quanto si debbano stimare da gli esferciti ne presenti tempi l'artiglierie; & se quella opinione, che se ne ha in universale è vera. Et perche egli vuol mostrare, che di dette artiglierie non è da fare gran conto; cominciando a distinguere dal canto di chi si difende, dice. O egli è dentro ad una terra, o egli è su cam pi dietro ad uno steccato. Se egli è dentro una terra, o questa ter ra è piccola, come fono la maggior parte delle fortezze, o la è grande; nel primo cafo che si difende è al tutto perduto, perche l'Impeto dell'artiglierie è tale, che non truoua muro ancor chegrosso, che in pochi giorni non abatta; Prima che io passi più innanzi, et senza usar cavillationi, rispondo, che come le sor tezze sono trouate per sar quel maggior contrasto al nimico, Fortezze pers che sia possibile, cosi l'artiglierie sono ancor ellono trouate per che mouste, far quel maggior contrasto al nimico, che sia possibile; si come i medici non per rimuouer da noi la morte sono trouati, ma perche ne mali et nelle infermità, dalle quali fiamo assaliti, ci dieno quelli rimedi, che giudicano migliori, et più opportuni. Tutte le fortezze dunque, et tutte le artiglierie del mondo non possono riparare, che quando il nimico, che assale è piu gagliardo dell'assalito, che in processo di tempo non uinca quella fortezza, che egli si è posto ad espugnare; ma per questo non segue, che elle sieno inutili, o di poco momento, o che altri sia subito perduto, come egli dice, percioche oltre i soccorsi che può riceuere, importando assai di straccar il nimico, et di farli perder tempo, consumarlo di denari et di genti; certa cosa è, che con questi intoppi che tu li fai trouare d'hauer ad espugnar hor vna et hor vn'altra sortezza, prima che ti giunga alcuore, tu litoglile commodità di vincer l'impresa, come nun nell'espu auuennea Turchi; i quali perduto il tempo in espugnar il ca-gration di s. stello di santo Ermo, riccunto dalle sue artiglierie di molti dan ni mortoui Dragut capitano di moito valore, con molti de mi gliori di loro. 15. non poterono finalmente per quello indugio rs Adriano li ancorche elougnasser Santo Ermo, impadronirsi della città et 18.641. 371. dell'altre fortezze; il che era il fine de Turchi. L'essempio che fidadi Brefcia, ancorche egli esca di que'che ha proposto nella fua distintion; imperoche Brescia è Città grande et non piccola, non fà nulla al proposito dell' artiglierie, ne è gran fatto che essendo ella stata presa poco innanzi da Venetiani, hauendo la città et la fortezza nimica, potesse esser presa da Francefi, che eran signori della fortezza; ne veggo per conseguente quel che habbiano più operato in questa Città gli assalitori oltramontani di quello, che haucuano prima fatto gli Italiani, Disc. Ammir, $\mathbf{F}\mathbf{f}$ 

hauendola gli Italiani presa con maggior oppositione, che non fu quella de Francesi; ma che non faccia al proposito ne è ca-" gione; perche non è vero i Bresciani hauer hauuto quelle arti-"glierie, che egh dimostra, dicendo, che era munita di essa tutta la strada, che daila fortezza alla città scendena, & postane a fconte, & ne fianchi, e in ogn'altro luogo opportuno; delle Monfignor de quali Monfig. di Fois non fece alcun conto, anzi quello con il suo squadrone disceso a piede, passando per il mezzo di quelle occupò la città; ne per quelle si sentì, che egli hauesse riceuuto alcuno memorabile danno. Son mosso a dire non esservero per le parole, che sa dire il Guic.da Fois a suoi soldati quan do il confortaua ad assaltar quella città, dicendo loro che considerassero quanto sarebbono infami e dishonorati, se facendo professione d'entrare per sorzanelle città nimiche contra a foldati, contra all'artiglierie, contra alle muraglie, & contra i ripari, non ottenessero al presente hauendo l'entrata sì paten-16 lib. 10. ann. te, nealtra oppositione che d'huomini, il desiderio loro. 16. par xs. 22. cat. 282. rebbe troppo strana questa contrarietà del Guicc. all'autor de discorsi, se non sosse medicata da certe poche artiglierie, che v'eran pure; ma nongià con tanti apparecchi, ne potute mettere in ordine, come egli narra, onde il Guic. cosi segue, Dette » queste parole cominció precedendo i fanti a gli huomini d'ar-" me ad vícire del castello; all' u scita del quale, hauendo trouato " alcuni fanti, che con artiglieria tentauano d'impedirgli l'an-" dar inanzi, ma hauendogli fatti facilmente ritirare, scese feroce " mente per la costa su la piazza del palaggio &c. La conclusione " dell'autore tante volte allegato è bella. Tal che chi si disende in " vna terra piccola come è detto, & trouisile mura in terra, & " non habbia spatio di ritirarsi con i ripari, & confossi, & hab-" biasia sondar su l'artiglierie si perde subito; come se dicesse. " Vn'huomo ben armato, caduto in terra, et che non habbia spa " tio di leuarfi, et confidifi nel suo buon corsaletto a botta d'ar-» chibuso è perduto astatto ; ma passiamo oltre, et vediamo " quel che dice delle terre grandi. Se tu difendi vna terra gran-" de, et che tu habbia commodità di ritirarti, sono nondimeno " fenza comparatione più vtili l'artiglierie a chi è fuori, che a chi 🧈 è di dentro; di questo bisognerebbe dimandare i Turchi, che as lib. 1. 6.27. furono intorno Famagosta: de quali furono più le migliaia di essi assaltori morti, che non furono morti delle centinaia di quelli di dentro. Imperoche secondo l'Adriani. 17. de Turchi.

fur morti quaranta mila, et secondo il Conte di Beccari 18.cin quanta mila; doue di quattro mila che si rinchiusero in quell

presidio

presidio già si sà, che quando patteggiarono vene eran pur ottocento sani. 19. senza gli infermi. Et sea que'valorosi soldati 19. Adrini. en non fosse mancato munitione & da viuere; e hauessero hauuto alquanto di soccorso, sarebbe fosse ancor Famagosta in potere de Venitiani. Ne le ragioni (oltre che l'esperienza mostra il contrario) lono d'alcun vigore; perche se le artiglierie si portano in mare su naui & galere, & non ostante l'instabilità dell'acqua & de venti, si accomandano che sernano a tuoi biso gni; non veggo, perche no si possano accomandare in terra in luoghi alti o bassi, come altri vorrà: ne come il nimico habbia ad hauere maggior commodità ad alzarsi essendo suori di quello, che puoi hauer tu essendo dentro massimamente hauedo piazza grande; & essendo stati trouati i baluardi forti & gagliardi, coli a poter reggere ogni grossa artigliaria, come fatti in modo che ageuolmente in quelli si possa condurre ogniarti glieria; ne mai le mura son cosi basse, ne cosi sotterrate ne sossi come egli dice ehe chi è di fuori t'habbia a star sempre a cauallo; oltre che come si mutan le cose, cosi ciascuno saprà prender partito di ricorrere a que ripari, che al fatto suo giudicherà appartenenti: & chi leggerà gli assalti delle città fatti a tempi nostri, oltre quel di Malta, vederà chiaramente; che di gran lunga è stato sempre maggior il dano de gli assalitori, che de gli assaliti; ma che finalmente leuate le diffese, e cessato il poter operar l'ar tiglierie, massimamente grosse, si uenga a combatter da vicino o con gli archibusi, o con le picche, o pur con le spade; questo è come io dissi di sopra; che no ostante la cura de medici, si ha fi nalmente a morire, & con tutto ciò con queste arti di fortezze & di artiglierie si è pur veduto; che la religione di Malta ha fatto resistenza alla potenza del Turco e è aucora in piede, & porge ogni giorno mille impedimenti a nimici, cosa la quale se si trouasse scritta da autori antichi, sarebbe difficile a credere. Passa pur egli a parlar della terza cosa cioè; quando tu credi con l'artiglierie poterti disendere dentro gli allogiamenti in " campagna; oue dice:che se il nimico ti giugne addosso, & hab." bia vn poco vantaggio del paese; & trouosi piu alto di te, & " nell' arriuar suo non habbiancor satto i tuoi argini e copertoti " bene, ti disalloggia &c. In qualunque cosa il nimico habbia tre " vantaggi all'altro, o si tratti d'artiglierie o d'altro; chi non sà, " che ti costrignerà a fare a modo suo: Quando si disputa d'vna cosa, si disputa in casi pari :e in tali casi; se chi sarà negli steccati harà fatto le diffese, e hara le sue artiglierica ordine, sempre per lo più sarà superiore a chi è di si. ori, tutto che ancoregli  $\mathbf{F}\mathbf{f}\mathbf{4}$ 

gio d'essernel suo alloggiamento; et però dell'infinite batta.

glie che fecero i Romani, pochissime son quelle, che fecero con tra gli allogiamenti de nimici; e se quelli finalmente abbatterono, su perche i Romani erano superiori di valore, di numero, di maestria & d'arte di guerra a nimici, con che non solo pareggiauano l'auantaggio, che haueano i nimici dellor forte, ma l'auantaggiauano con l'altre cose, con che erano superiori, Et molte volte ancor auueniua, per non essersi il nimico sempre accampato bene. Onde concedendo io, chei Romani come superarono le disficolta de tempi loro, cosi hauerebbono superato le artiglierie de tempi nostri; non concederò però mai, che non sarebbe stara maggior la fatica etl'indugio che harebbon posto, riscontrandosi in queste artiglierie che in quel le non che io nieghi di più quel, che egli afferma, che i Romani haurebbon fatto più presti i loro acquisti, se fossero stati in questi tempi. Non è dunque da far quel poco conto dell'artiglierie che egli conchiude; et se ètal'hora auuenuto, che esferciti nimici fenza artiglierie habbiano occupato vna terra, o entrato negli alloggiamenti de nimici, i quali habbiano hautito artiglieria come fecero gli Sguizzeri a Nouara, non posso ne so dir altro, se non che questi son casi singularissimi, de quali non ne auuiene ogni giorno; perche anche i soldati della par te di Vespasiano senza artigliere preser Cremona, et vinsero i Vitelliani; ma non per questo se ne ha à fabriccar vn'argomen to contra il gudicio de capitani istessi che elle non vagliono; et perche chi leggerà queste cose, tenga pur per fermo, che quelor victoria a sti anuenimenti si possono dir singolari, non gli sia grave di leg Nouera famo ger queste poche righe che seguono del Guicc. parlando della , già detta vittoria degli Sguizzeri a Nouara, Ritornarono i vin , citori quasi trionfanti il giorno medesimo in Nouara, et con , tanta fama per tutto il mondo, che molti haucano ardire confiderato la magnanimità del propofito, il dispreggio euidentifsimo della morte, la fierezza del combattere, et la felicità del successo preporre questo fatto a quasi tutte le cose memorabi-20 L. 153318 liche si leggono de Romani et de Greci. 20. Non è dunque da dire, che per questo l'artiglierie non son buone, poi chesecondo il volgar prouerbio vn fior non fa primauera; anzi fa roso capitano mara uigliosamente al nostro proposito quello, che Mottino. de sguizzeri. lor capitano dice ad essi Sguizzeri; quando li conforta ad andar a quella impresa. Vna sola fatica è d'occupar l'artiglierie, ma l'alleggerirà non esser poste in luogo fortificato, l'assaltar-

le all'im-

Sguizzeri, et

æall'improuiso, le tenebre della notte, assaltandole impetuosamente è piccolissimo spatio di tempo quello nelquale possono offenderci, & questo interrotto dal tumulto, dal disordine, dalla subita confusione. 21. Da che si uede, che questo Capitan pra 21 Iui, 6, 317/2 tico, & ualoro so tenne conto dell'artiglierie, ancor che hauesse ro mancamento, le quali artiglierie ( & questo poga fine a questo ragionamento) di quanta importanza sieno, conobbero gli stessi Sguizzeri, quando combatterono non molto doppo co Francesia S. Donato; battaglia laquale dal Triuulcio Capitano ma battaglie di tanta esperienza, su chiamata non d'huomini ma di giganti; de giganti quel sollendo dire, che diciotto battaglie, alle quali egli era interue zeri a san Donuto, erano state a comparatione di questa, battaglie fanciulles nato che, della qual battaglia non fu dubbio alcuno, dice il Guic.che gli Sguizzeri harebbono riportato la uittoria, se non fosse stato l'aiuto dell'artiglierie. 22. le quali facendo a quella ualorosa 22 lib. 12. cart; natione conoscere non esser sempre l'ardire, ò per dir meglio la 364. temerità felice, dieder la uittoria a Francesi. E se vogliamo dir li beramēte,& sinceramēte quel che intediamo, niuno Principe, il quale ha da perder molto, haurà in somiglianti casi, se estremo bisogno non lo spinge, a pigliar essempio d'vna natione, la quale ttahendo il sossentameto della uita dal militare hor a seruitio di questo, e hor di quell'altro Principe, & auuenturando poco altro, che le proprie persone, ha per necessità di ostentar il suo ardire, et di far palese al mondo con quanti pochi arredi è 🐰 vsa a uincere i grandi apprestamenti de gli altri.

Del fortificarsi, & che le fortezze sono utili, & non dannose.

#### DISCORSO IIII.



VTTA l'arte della guerra in due cose consiste, in sapersi difendere, si che altri no sia vinto dal nimico, et in saper offendere in guisa, che uinca il nimico. Chi difende, ò difende se stesso in campagna, ò si disende ne glisteccati, & dentro le mura; dell'arme del difender la propria persona, & dell'offendere altroue si è

ragionato. 1. Hora io prenderò a parlar folo delle fortification. Et perche queste si fanno, o per disender se stesse, ò per 111b, si dise,

diten-

detender vn paesenon è alcun dubbio queste ultime esser di

S.158 6.

maggior dignità delle prime; perche con l'espugnatione diesse il acquista un paese, doue con quelle non si fa altro acquisto che d'una Città; & per lo piu queste son cognominate frotiere & tai fu Cremona edificata da Romani per vna bastia contro i Galli, iquali habitauano di la dal Pò. Propugnaculum aduersus Gallos transpadum agentes, & si qua alia vis per alpes rueret. 2: Et per questo su da Date huomo intendentissimo di tutte le co 2 capit. 20. del se belle, cognominato Peschiera bello, e forte arnese, da frononter. Plur in Ara. teggiar Bresciani, & Bergamaschi.3. Filippo padre di Perseo 5 lia lib 9, cat. chiamana Corintio i ceppi della Grecia. 4.et Sutri fu chiamato 6 lib. 9. e. 106. la chiani di Toscana. qua pris socia Romanis velut claustra He-Coles Scala de trais erat. 5. & cost Nepi.6. Si come a tempi nostrisi può dir, 1-g.afi per pas che sia Gaeta vna porta del Regno. Et Cales era a gli Inglesi vna scala da scendere in Francia; delle quali fortificationi esfendo tato importanti, si dee hauer molta cura; e intendentissimo lura stirnato colui, il quale squadrando così fatti siti le saprà porre, si che si possa afficurare il paese quasi con vna sola piazza. Ma perche questo articolo del fortificar il paese, ò vna Cutà no è passato tra huomini di grande ingegno senza alcun contrasto, è da vedere quel che dice Platone; il quale ragionan-» do della guardia del paese, cosi scriue. La diligenza, e opera di » ciascuno sia tale primieramente, che il paese in quanto sia più » possibile sia difeso contra l'impeto de nimici, tenendo discosto chiè per volerti nuocere con fossi, con torri, et con procinti à sommo potere. Dice poi della Città, che sia ella tutta tiratta in cerchio ne luoghi alti, accioche sia più forte. 7. Seguita poi a parlar delle mura, & par che si contradica lodando il costume de gli Spartani, che non volean mura; ma il tutto è da intender sanamente, volendo egli secondo il mio giudicio più tosto mostrare quel che l'huomo ha à fuggire, essendo dentro le mura a guardia d'vna Città, che biasimar le mura; come se altri temedo in conceder il vino, i pericoli, che si traggon dal vino paresse di voler biasimar il vino, & nondimeno concedesse finalmete l'vso di quello preso co debito modo. Cosi fa Platone, ilqua-

le hauendo alquanto discorso intorno, le mura, che elle posson far l'huomo infingardo, e non diligente, parendoli star dentro di quelle sicuro, con tutto ciò segue alla fine così. Nondimeno se da muri gli huomini hanno ad esser difesi, facciasi così. Eordina vn certo disegno, e disposition di case che sacciano fortezza da se medesime in luogo di mura. Oltre questa rispo sta, che si fa a Platone, la qual io stimo esser vero, è da hauer

riguardo

leggi.

riguardo, che hauendo egli fatto il paese forte con procinti, fossi, e torri, e con hauer collocato la Città in luogo alto, in ogni modo si vede hauer parlato in lode delle fortezze, quando ben togliesse le mura della Città, che non toglie, poiche in questaguila si viene in ogni modo ad hauer proueduto alla guardia e forrezza della Città; ma sentiamo Aristotile, ilqual parla molto più chiaro, et intorno il fatto delle mura, et d'ogn'al-dice delle fossi tra cosa a ciò appartenente si lascia intender meglio. Dice egli ficationi. accortissimamente così.7. Coloro i quali di cono le mura non esser necessarie alle Città di ualore, fauellano molto all'antica; il 7 lib. 7. delle polit. cap. 11. che si può vedere esser per isperienza stato riprouato in quelle Città, che ciò si recauano a gloria Imperoche è ben vergogno-, fa cosa,quando si ha a fare con numero non molto maggior di,, nimici, voler difendersi con le mura; ma perche può talor auue, nire, che il nimico ti giunga addosso, & per numero, & per virtù,, fuperiore, chi vuol campare, & non esser tagliato a pezzi ne pa,, tir da nimici de vituperi;necessaria, & opportuna cosa è, chee-,, glissitruoui ben fortificato, massimamente nelle guerre di que, sti tempi, ne quali & l'artiglierie, & le macchine per gli assedi, delle Città, sono con ogni sottigliezza state ritrouate. Così dice Aristotile; ma che direbbe egli, se si fosse abbattuto a di nostri, doue le artiglierie, & le macchine di quei tempi agguagliate a queste sarebbono assalti di rapate, & di melarancie, & uera mente non era di molto tempo prima incominciato in Grecia ad attendersi attentamente alle fortificationi, onde dice Pla tone, che l'arsenale, il porto, e le mura d'Atene furon opera parte di Temistocle, e parte di Pericle; e Pausania dice, che la rocca fu cinta di mura da Cimone figliuolo di Milciade. Ma seguitia mo a vederequel, che foggiugne Aristotile, perche mipar mol to a proposito di quel, che habbiamo alle mani. Simile è a dire (dice egli) che la Città non si debba cinger di mura, perche gli habitatori in questo modo diuenterrebbon codardi, co me se altri dicesse, ches'habbia a cercar d'vn paese facile ad esfer assalito, ches habbiano a spianar i luoghi montuosi, e che, le mura non s'habbiano a fasciar con case priuate. Ma questo è, ben chefi sappia, che coloro i quali han le mura, possono far con este, & senza este, ma non poston già far con este coloro, che sono senza esse il fatto dunque stà così, non solo le Città s'hā no a cinger di mura, ma si ha a porre studio, che elle sieno acconcie in guisa, che dien bellezza, & fortezza si per conto dell'oppugnationi che si potrebbono ritrouare, come per quelle, che si son ritrouate. Imperò che (notisi bene quel che segue) si come:

, come pensiero de gli assalitori è il tentar tutti i modi per poser vincere, così oltre le cose ritrouate bene, è che molte ne vadano inuestigando coloro i quali hanno a difendersi; conciosia cosa che niuno si metta ad assalir coloro i quali si son ben preparati; dalle quali parole, par che Aristotile antiuedendo con la sua diuina mente, che le machine da batter le mura si sarebbon satte in processo di tempo più gagliarde, dia consiglio, che con pari misura s'attenda a trouar nuoue sorti di ripari, & di sortificatio ni. Non par dunque che ti rimanga alcun dubbio, che il fortifi carsi sia necessario; & perche sortificarsi è il procurare di dare disauataggio a chi ti viene ad assalire, quindi son nate tutte l'inuentioni di danneggiare il nimico, fra le quali essendo quella in portantissima, che venedo egli ad assaltarti, sia battuto da fianchi. 8. quindi son venute fuori le torri, e i baluardi, & ciò che è stato trouato a recarti questo incommodo, come erano le mu ra di Gierusalem. Nam duos colies immensum editos claudebane muri per artem obliqui, aut introrsus sinuati. dice che le mura erano artificiosamente state satte oblique, ò torte in dentro; Tac.lib.21,c. vt latera oppugnantium ad ichus patescerent. 9. affine che i fianchi degli affalitori fossero esposti a colpi; la qual sorte di fortificatione come non è stata tolta uia per non esser sopraggiunta causa atta à leuarla; cosi è stata tolta l'altezza delle mura, per non dar quella disficoltà al nimico, che daua prima, anzi darebbe facilità; imperoche abbattendosi le mura da i colpi delle cannonate differenti da gli arieti; quanto maggior fossela breccia, che ssi fa dalle roume di essa, tanto farebbe più facile lasalita, doue essendo le muta pari al ciglione de fossi, e non po tendo dell'artiglieria esser battute, rendon la salita difficile olcata a sue tor- tre gli altri rispetti; onde quelle tanti torri di sessanta, & di cen touenti piedi alte di Gierusalem sarebbon dannose. 10. Di questo modo di fortificarii, & d'affoisarii, & altri simili, surono i Romani tanto a gli altri superiori, & del saper parimente ilnoghi forti degli altri espugnare, che chi affermasse questa essere stata una delle principali cagioni, per le quali eglino

vinsero il mondo, non direbbe cosa lungi dal vero; essendo all'incontro i Barbari stati sempre ignoranti dell'arte del fortificarsi; però Tacito ad vna occassone, che i Parti eran uenuti per occupar Gornea Castello forte per sito, & per lo buono presidio, che v'era così ragiona. Nibil tam ignarum Barbaris quam machinamenta, & astus oppugnationum, at nobis ea pars militia maxime gnara ett. 11. dice chiarissimamente, che di cspugnar terre i Barbarinon haueano pratica alcuna, doue i Ro

mani

Ιi. 10 Iui.

IIO.

199.

92,1,20,C. 183.

mani n'erano peritissimi. Onde Ces. dimostra, che i Suessoni gli si resero non per altro, che per i grandi apprestameti di guer ra, cheli vider fare; i quali neprima haueano veduto i Galli, ne pur vdito raccontare. 12. Et Liuio chiama i Boij gente roz 12 l.2. de belli gal. car. 25. ză nelle arti di espugnar le Città. 13. Parlandosi da gli antichi in 13 libi 21, care questo mo do delle forrificationi, è da vedere come altri voglia 193. prouare, che le fortezze generalmente sieno molto più dannose, che vtili. A che, se alcun mi replicasse, che egli parla delle fortezze, e non delle fottificationi; e perciò allega, che i Romani non vsarono di farne, dico, che per intender ben questo punto bisogna sapere, che i Romani tenero altro modo di guer reggiar in Italia, & altro fuor d'Italia; perche tornando su que' principii più commodo a loro d'hauer gli Italiani per compagni che per sudditi, non facea lor mestieri di fabbricar fortezze, con le quali harebbonli dimostrato di volerli per sudditi, e non per compagni; ne huomo è, che meglio pruoui tutto ciò di cso autore, quando discorrendo de modi dell'ampliare, mo stra, che i Romani tenner questo modo; ma quando essi guerreggiarono fuor d'Italia, si seruirono così bene delle fortezze, come ci seruiam noi; imperoche oltre che essi costumarono di metter i limiti, che non erano attro che fortezze, si seruiuano anche de Castelli, la qual voce viene a noi da essi Romani, i qua li li poser questo nome quasi piccoli alloggiamenti. Et chi ciò negasse allegando, che essi erano vn'altra cosa, negherebbe, che i Romani hauessero artiglierie, perche non eran fatte come le nostre; nondimeno chi leggerà Cesare, e gli antichi scrittori, trouerà, che essi eran sortezze. Casar prosetto occupato itinerè ad Dyrrachium, finem properandificit, castra adflumen Apfum ponit in finibus Appolloniatium, vt vigiliis castellisque benemerite ciuitates tute essent. per assicurar le Città benemerite con le guardie, ecoi Castelli. 14. Tacito volendo lodar Agricola dice, che egli non pose mai Castello, ilqual da nimici fosse stato abbattuto, o per patto, o per fuga abbandonato; & nel medefimo la guer, ciuser luogo di bocca dell'Inglese Galgaco, sa vscir queste parole con- te in: fortando i suoi a scuotere il gioco de Romani. Nec quiequam pl traformidinis, vacua castella, senum colonia, inter male parentes, & iniuste imperantes agra municipia, & discordantia. Io ho allegato questo luogo per mostrare, che i Romani oltre le colonie, ha ucano anche i Castelli, poiche l'Inglese dice, &, che no ci era più causa d'hauer paura, essendo le colonie piene di vecchi, & i castelli voti 15. Ma che tutti i popolidel mondo, & l'istessi Ro- 15 Nella vita mani vsasser fortezze, che cosa ne può far miglior fede, che la di lui,

forțezza.

di Tiebe. car. 384. 405. Munichia roc ca Arene,

fortezza, ehe i Romani hebber nel campidoglio? I Cartaginesi Cadmea rocca hebber fortezza chiamata Birfa. Quella di Tebe fu detta Cad-10 Plat in Pe- mea. 16. in Argo su nominata Larissa. 17. anzivi ne sur due. Iopida c. 277. 18. Fortezza fu in Megara cognominata Nisea Non surono i Messenij senza la lor rocca detta Tehomata. Ne gli Ateniesi ne 28 lib. 44. car. sterono senza, la quale oltre che essi haueano il pirco, che eta il loro Arsenale molto fortee bono, chiamarono Munichia. Corinto, e i Greci d'Italia, come i Tarentini, & quelli di Sicilia, come i Siracusani tutti heber sortezza. Ne a ciò consentirono tutti i populi del mondo senza ragione, imperoche le for tezze sono necessarie per più cagioni, & prima, perche come disse di sopra Aristotile, niuno si mette ad assalir coloro, i quali si son ben preparati; onde si toglie l'animo ad altri, che ti ven ga ad assalire; secondariamente perche hauendo a difenderit, si falcon pochi, quel che si harebbe a fare con molti; il che su fatto da Cesare. quo minore numero militum munitiones defendi possent. 19. In terzo luogo per saper doue risuggire ne sopra stanti pericoli, come Irtio, ouer Oppio disse di Farnace, il quale sarebbe viuo peruenuto in poter de Romani, se l'hauer a combatter gli alloggiamenti non gli hauesse prestato larghis-20 lib. de bel. sima commodità di fuggire. 20. Quarto per stancar il nimico, come dice Appiano di Scipione, il quale affannato dalla vigilia,& dalla lunga fatica, fu finalmente costretto conceder la vita a cinquanta mila Cartaginess, i quali erano rifuggiti nella 21 Ap. de bel. fortezza. 21. Quinto per goder il beneficio del tempo, il quale pun. verso il fi

Alex.

19 1.7. de bel.

gal.

potendo arrecar seco infiniti, & impensati accidenti, ti puo qua si da morto ritornar viuo; come auuenne a Romani, a quali \*2 Liu. lib.5. sul'capitolar co'Francesi venne in lor aiuto Camillo. 22. Sesto per conuenir col nimico con più dolci, ò meno agre conditioni, del qual capo così appo gli antichi, come i nostri moderni innumerabili sono gli estempi. Ma in ciò pare che gli auuerfari delle fortezze prendano errore non le giudicando vtili, poi chea lungo andare niuna è per far resistenza al nimico, quando viene ad affaltarti gagliardo; non fi accorgendo, che le fortezze non sono perciò vtili, perche elle sieno insepugnabili; ma perche il più che sia possibile elle fanno cotrasto al nimico Ma vediamo quali sono le oppositioni degli auuersarii, i quali pro supponendo, che le fortezze dieno animo à Principi d'oltraggiare i lor vassalli, consigliano a non le fondare; accioche gli heredi con quella confidenza non commettano delle maluagità, il che sia cagione d'hauera far loro perder lo stato. A chi respondo, che quando vn Principe s'abbatte ad esser di

talna-

tal natura molto più crudele, & men rispettiuo sara per vsar le fue parole, haueudo vn'essercito in ordine che non sara hauen do vna fortezza ben munita; di modo che se egli mosso da que sta carita vuoltor via le fortezze, & induratener gli esserciti, non farà nulla. Se ei dice, che le fortezze sieno inutili, perche per colpa de ministri elle ti son tolte, come auuenne di quella di Milano, per solemnissima perfidia di Berardino di Corte; ri fpondo, che quando vn traditore vuol assassinarti non ci è ripa ro. Ma da chi sono i Principi stati peggio trattati, che da gli esserciti, e dai Capitani loro? Chi tolse l'Imperio à Galba, se non Ottone co i propri soldati dell'istesso Galba? Chi ne prinò Ottone, se non l'essercito, che gli stessi Imperadori Romaniteneano in Germania, di cui fu fatto capo Vittelli? Chi tolse l'Im. perio e la vita a Vitellio, se non gli esferciti, che i medesimi Imperadori teneano in Leuate, di cui si fece Principe Vespasiano? de quali essempi si potrebbe colmare vn libro intero con molto maggior copia, che non si farebbe delle fortezze. Volendo in ogni modo l'autor presupposto con l'autorita di gran capitani far gagliarde le sue ragioni, soggiunge cosi: Guido Vbaldo Du ca d'Vrbino figliuolo di Federigo, che fune i suoi tempi tato sti " mato Capitano, sendo cacciato da Cesare Borgia figliuolo di " Papa Alesandro VI. dallo stato, come di poi per vn'accidente" nato vi ritornò, fece rouinar tutte le fortezze, che erano in " quella prouincia, giudicandole dannose; perche sendo quello " amato da gli humoni per rispetto loro non le voleua, & per co ". to denimici vedena non le potere difendere, hauendo quelle bi" sogno d'vn'essercito in campagna, che le difendesse; tal che si " volse a rouinarle. Vorrei conie altre volte ho detto, che nell' allegare si andasse più riseruato; imperoche la prima cosa non è vero; che egli facesse rouinar tutte le fortezze, hauendo lascia te quelle di San. Leo, e di Maiuolo; la seconda, che è quel che importa, egli le rouinò non al ritornar, che fece allo stato, ma nell'esser forzato la seconda volta dopò l'accordo de gli Orsini, col Valentino a partirsi dallo stato, volendo prinar il nimico di quelle commodità, & à se lasciar minor difficoltà, se vn'altra volta fosse piacciuto à Dio di farlo ritornar à casa; per confermatione della qual verità mi è paruto di addurre in questo luo 21 Nel 555 gol'istesse parole del Guicciardino. 21.a questo proposito; le quali son tali. Il Duca d'Vrbino benche dal popolo, che gli promettea voler morire per la conseruatione sua, fosse pregato di non partirsi, nondimeno temedo più dell'arme militari, che 🤊 non confidaua delle voci popolari, ritornandosene a. Venetia, » dette:

dette luogo all'impeto de gli nimici; hauendo prima fatto roui nar tutte le fortezze di quello stato, eccetto che quelle di Santo Leo,e di Maiuolo. Passiamo all'altro essempio da lui allegato, & per non parcre, che noi il volessimo pigliar nelle parole, produciamolo in quel modo, che da lui medefimo viene spie-» gato; & è tale; Papa Giulio, cacciati i Bentiuogli di Bologna » fece in quella Città vna fortezza, & di poi faceua assassinare. » quel popolo da vn suo gouernatore; talche quel popolo si rebel

Papa Giuglio

" lò, & subito perdè la fortezza, e così non gli giouò la fortezza, » el'offese in tanto, che portandosi altrimente gli harebbe gioua to. Io non voglio trouandomi tanto al disopra far inucttiue benà Bologna contra niuno; ma con quata pietà, con quanta virtù, e con qua ta giustitia Papa Giulio togliesse Bologna à Bentiuogli, & di quanta gratia, di quanta vtilità, & di quanto ornamento fosse stato per non dir dise medesimo, a glistessi Bolognesi, l'essere stati liberati dal giogo di cosi fatta tirannide, oltre che per se è molto noto à ciascuno, leggansene le parole, che il Prior di

zz Guie, lib.9.

quel reggimento vsò all'istesso Pontesice in sul partire ch'ei se cedi Bologna. 22. Conoscere il felice stato, c'haueano, e quan-" to per la cacciata de tiranni fussero amplificate le ricchezze, " e lo splendore di quella Città, e doue prima haucuano la vita; " e la facoltà sottoposta all'arbitrio d'altri, hora sicuri di ciascu-" no godere quietamente la patria, partecipi del gouerno, e dell' " entrate, ne esser alcun di loro, che priuatamente non hauesse da lui molte gratie, & honori, vedere nella Città loro rinouata " la dignità del Cardinalato, vedere nelle persone de suoi cittadi-" ni molte prelature, molti vsfici de principali della corte Ro-" mana; per le quali gratie innumerabili, & fingolarissimi be-" nefici esser disposti prima consumare tutte le facoltà, prima " mettere in pericolo l'honore, & la salute delle mogli, & de sigliuoli, prima perdere la vita propria, che partirsi dalla diuotio " ne sua, e dalla sede apostolica. Andasse pur lieto, e felice senza " timore, ò scropulo alcuno delle cose di Bologna, perche pri-" ma intenderebbe essere corso il canale tutto di sangue del po-" polo Bolognese, che quella Città chiamare altro nome, ò vb-" bidire altro Signore, che Papa Giulio. Se si dee credere a " questo Priore, il qual non istà punto su i generali; ma nomi-" na spetialmente i benefici riceuuti dal Papa, questo non era, " assatlinar il popolo, & l'istesso Guicciardino siberissimo nel dir quel che sente, il qual riferisce quel che disse questo Priore, parlando poi come scrittore con la bocca sua, e non conquella d'altri, e narrando come i Bolognesi ruppono la sta-

rua di bronzo fatta in honore di Giulio, non ne assegna la causa a suoi mali trattamenti, ò de suoi ministri; ma ciò dice esser proceduto, ò perche (tali sono le sue proprie parole) ne sossero,, autori isatelliti de Bentiuogli, ò pure perche il popolo infasti-,, dito da trauagli, & danni della guerra; come è per sua natura,, ingrato, e cupido di cose nuoue hauesse in odio il nome, e la me,, moria di chi era stata cagione della liberatione, e selecità della ,, lor patria. Non si perdè dunque la fortezza per colpa de i mali " trattamenti di Giulio, ne si perdè per cosi dire per conto di essa fortezza; la quale come l'istesso autore dimostra, ampla, e forte era mal proueduta, perche vi erano pochi fanti, poche vettouaglie, e quasi niuna munitione; il che accaderebbe anche di vn'essercito, quando sosse senza arme, senza vettouaglie, e fornito di mal Capitano; di ciò si possono bene incolpar i ministri del Pontefice; ma non già egli d'hauerla fatta; poi che l'isperienza mostrò, che è bene far le fortezze, non per trattar male ipopoli, ficome egli non fece; ma per non dar cagione, ne ardire a sudditi di diuentat trissi. Co'quali è molte nocessario, che il Principe faccia l'Afficio, che il medico fa con gli infermi, a quali bifogna far pigliar le medicine e gli altri rimedi per la falute loro, ancor che non vogliano; ma passiamo più ol tre. Nicolò da Castello (dice egli) padre de Vitelli, tornato nel Nicolò da Castello disfa la sua patria, donde era esule, subito dissece due sortezze, che vi due fontezze, hauea edificate Papa Sisto IIII giudicando non la fortezza, ma la beniuolenza del popolo l'hauesse atenere in quello slato. Io domando a costui; che altro hauea à fare il Vitelli, che spianar le fortezze, poi che egli con abbatter quelle, vedea abbattuto il freno, & l'ostacolo de gliappetiti suoi?per sè non le potea conservare, perche haurebbe a prima vista mostrato di volersi fare scoperto tiranno; è costume di chi vuol insignorirsi della sua patria esser nel principio lusinghiere, e d'ogn'altra cosa far cenni, che di volcr essertiranno; la qual non è già mia opinione, ma di Platone. Cosi fatto huomo (dicecgli. 28.) sa la Rep. luta nel principio tutti, forride a ciascuno con cui s'incontra,e,, rifiuta il nome di tiranno, promette molte cose, & con quello del prinato, e del publico paga gli altrui debit idivide al popolo, & seguaci suoi campi, e sinalmente con tutti s'infinge piaceuole, e mansueto. Fece dunque il Vitelli quello che hauca a fare, & non mi marauiglio punto, che non faccsse altrimente; ma procediamo più innanzi magnificando, e ponendo egli al Cielo l'essempio che segue, il qual è questo. Ma di tutti gli altri esse mpi il più fresco, il più notabile in ogni parte, & atto à , Difc. Ammir. mostra-Gg

Genoa si ribel lò da Luigi Francia.

mostrare l'inutilità dell'edificarle, & l'vtilità del disfare è quello di Genoua seguito ne'prossimi tempi; ciascuno sà come nel x 1 . Redi " 1507. Genoua fi ribellò da Luigi XII. Re di Francia, il qual venne personalmente e con tutte le sorze sue à riacquistarla, e ricuperata che l'hebbe, fece vna fortezza fortissima di tutte l'al re, delle quali al presente s'hauesse notitia, perche era per sito, e:

per ogn'altra circostanza inespugnabile, posta; in vna pun-3) ta di colle, che si distende nel mare chiamato. da Genouesi Co-

" desa, e per questo batteua tutto, il porto, e gran parte della terra " di Genoua. Occorie poincl 1512 che effendo cacciate le genti

Ottan iano Fregulo.

" franciose d'Italia, Genoua non ossante la fortezza si ribellò, e " prese lo stato di quella Ottauiano Fregoso, Il quale con ogni in. dustria in termine di sedici mesi la espugnò, e ciascuno cre-» deua,e da molti n'era configliato, che la conseruasse per suo refugio in ogni accidente. Ma esso come prudentissimo, conosce » do, che non le fortezze; ma le volontà de gli huomini mante-

" neuano i Principi in stato, la rouinò; e cosi senza sondare lo " flato in su la fortezza; ma in sù la virtù, e prudenza sua lo ha te-

» nuto, etiene. E doue a variare lo stato di Genoua soleuano ba-22 stare mille fanti, gli auuersari suoi l'hanno assaltato con dieci " mila, & non l hanno potuto offendere. Vedefi dunque per que

» sto, come il disfar le fortezze no ha offeso Ottauiano, e il farle » non difese il Redi Francia; perche quando potete venire in

" Italia con l'essercito, ei potete ricuperar Genoua non vi hauen-" do fortezza; ma quando e non potete ve nire in Italia con l'effer

" cito, ei non potete tener Genoua, hauendoui la fortezza. Fu du " que di spesa al Re di farla, e vergognoso il perderla; à Ottauia-

otrauian Frego no glorioso il riacquistarla, e utile il rouinarla. Che altro risponderemo a questo cosi grande, e notabile essempio, se non, so erra à dif far la fotezza. che se egli sosse uissuto tanto, se pur questo non auuenne à suoi tempi, haurebbe conosciuto quanto malsece il Fregoso à roui narla; imperoche doue gli altri Ptincipi essendo nelle fortezze,

con più dignità, & utilità loro conuengono col nimico, egli il quale era fenza fortezze, fu costretto mandarsi à costituire sen za altri patti in potestà del Marchese di Pescara, appresso il qua. le mori non molti mesi poi, 29. ma non giudichiamo le cose,

car. 409, anno da gli accidenti, e diciamo hauer malfatto il Fregoso à spianar la fortezza per una delle due ragioni, ò per tutte due, ò stimado egli con la bontà, & uirtù sua, è per l'amore che per questo gli era portato da Genouesi non per esser uinto, ò perche egli non

seppe, ò non potè uincere quel timore, che ragioneuolmente: potea hauere, di non esser riputato per tiranno conseruando la

3,5,220.

fortezza; l'vno, & l'altro de quali errori come che tragano prin cipio da honeste cagioni, sono nondimeno egualmente dannosi, vedendosi con l'isperienza non esser mai si grande l'amor de popoli, che no habbia bisogno della compagnia del timore, perche altrimente ne pericoli egli ti abbandona, come fu abbandonato il Fregoso dal Genouese, di cui il Guic dopò hauer detto, che Ottauiano era in quella Città amatissimo, così ragio na; il popolo della terra diuiso nelle sue parti, con tutto che hauesse intorno vn'essercito tanto potente, & mescolato di lingue, tanto varie, rifguardaua otio samente il progresso delle cose co quelli occhi medefimi, che era folito per il passato a riguardare gli altri trauagli loro. Et che ciascun'huomo grande quanto piu si conosce esser virtuoso, tanto più debba esser muitto, per comune vtilità contra il dispregio della fama altroue, se ne è ra 30 libra dife si gionato. 30. L'vtilità dunque che peruenne a Ottauiano Fregoso d'hauere spianata la forrezza, oltre il proprio mal suo, fu il veder la sua patria saccheggiata; la preda della quale dice il Guic.fu inestimabile d'argenti, di gioic, e di denari, e di ricchiffima supellettile, essendo quella Città per la frequentatione del ·la mercatantia piena d'infinite ricchezze; entra poi l'autor det to non stanco di cotanti essempi à parlar delle fortezze, le quali son fatte dalle Rep. non nella patria, ma nelle terre, che elle ac quistano. Et con l'essempio della fortezza fatta da Fiorentini nella Città di Pisa da loro acquistata, mostra le fortezze esser da nose; conciosia cosa, che peruenuta quella in poter de Francesi, accrebbe poi la difficoltà a Fiorentini à riacquistar Pisa. A che non mi so risponder altro, se non che se Pier de Medici, il qual da le sontezze ne hauea il modo, volle dar le fortezze di Pisa, e di Liuorno al di Pisa, e di Li-Redi Francia; il che su la rouina sua, non so che colpa v'hab- uorno al Redi biano le fortezze. Riserbandosi nel fine del suo discorso l'argo, mento più gagliardo dice finalmente così. Et voglio mi batti, l'autorità de Romani, i quali nelle terre, che voleano tenere, con violenza smurauano, e non murauano, questo dimostram mo di sopra esser falso. E dopò hauer egli risposto à quel, che segli potea dir contro, con l'essempio a tempi antichi di Taranto, & ne moderni di Brescia, segue conchiudendo in tal modo. Ma quanto all'edificar fortezze per difendersi da nimi., ci di fuori dico, che le non iono necessarie a que'popoli, & à ,, quelli regni, che hanno buoni esserciti, & a quelli, che non han, no buoni esserciti sono inutili; perche i buoni esserciti, senza le ,, fortezze sono sufficienti a difendersi; le fortezze senza i buoni, esserciti non si possono difendere. Questo è simile a quello che Gh

diffe 2

ga Liu, lib.

che tante in 1. talia.

Augusto quanto piagnela rot ta di Vargo. 33 Dione: lib. \$6,6,568.

disse altroue, che i buoni esserciti vanno à trouar i denari, che i danari non solo non ti difendono, ma ti fanno predare più pre sto. E a ciò si rispose anche di sopra, quando si dimostrò, che i Romani come peritissimi del fortificarsi, si seruiuano ancor delle fortezze. Ma perche la verità si và da se stessa a trouare, se egli stesso ci insegna altroue, che un Capitano debba esser cono gralib, a. dilaga, scitore de siti. 31. che altro vuol dire, se non saper trouare, cono scere, e disegnare i luoghi forti, e le parole, che egli stesso a questo proposito adduce di P. Decio tribuno de soldati, che altro fuonano, che lodi delle fortezze? venendo in quelle specialme te, e distintamente satto mentione dell'vtilità delle sortezze? Vides tu Aule Corneli cacumen illud supra hostem; arx est illa spei salutisque nostre, steam ( quoniam ceci relinquere Sannites ) impigre capimus. 32. non haurebbe quel buon soldato detto; quella è la rocca della nostra speranza, e della nostra salute, se le rocche non facessero a gli stati quell'vsficio, che l'ancore fanno alle naui. E se egli finalmente permette, che vn Principe in suoi confini ne possa tener alcuna, nons'accorge egli, che cosi Pisa era nei confini de Fiorentini, come l'Eufrate, e il Reno fossero i confini de Romani? Non vede egli parimente, che le tante for tezze che sono in Italia, non da altro procedono, che dall'essere molti i confini, come sono molti i Principi, che sono in Ita-Fortezze per- lia? Anzi io aggiungo ancor questo, che per esser hoggi tante fortezze in Italia, qualunque se ne sia la cagione, non è se non. cosa vtilissima per Italia; non potendo riuscire per humana. virtù a popolo alcuno numerosissimo, e militare il correrla coquella facilità, come per i tempiantichi sorse non per altro, che per mancamento di cotali fortezze anuenne a Goti, & a. altri popoli, i quali di mano in mano in diuerfi tempi, & con miserabile strage, allagarono questa nobil prouincia. E quando. io confidero (al che più uolte ho fissato l'animo) che Augusto. per la rotta di Varo in Germania. 33. la qual benche grande: fu finalmente di tre legioni, fosse di tanto sbigottimento ingombrato, che hauesse comandato, che per Roma si facesser di notte le guardie; chea presidi delle prouincie sossero prolongati gli vifici, che si fosser fatti uoti, e giuochi a Gioue per lo mi glioramento dello stato di Roma, il che solo fu fatto nella guerra di Cimbri, e de Marsi, e che per molti mesi non si pettinò mai barba, ò capegli, & che talora fu veduto percuoter il capo a gli vsci gridando. Quintilio Varo rendimi le legioni; & che quel giorno ogn'anno mentre visse, l'hebbe per infelice, & lugubre, cono forzato a credere, non peraltro hauer egli ciò fatto, che: per.

per hauer come intendentissimo della guerra conosciuto il pericolo, che rotto quel limite poteano i Germani, non trouando altro intòppo, ò fortezza per strada venirsene fino in Roma: imperoche io non sono già di opinione, che vn'essercito per ga gliardo che sia, si ponga ad entrare ne paesi nimici, senza rispet to di Città, o fortezza; come egli senza allegarne essempio, dice hauer letto nelle antiche historie. Sono dunque secondo la mia estimatione vtili le fortezze, non ostanti le ragioni, & essempi prodotti in contrario; della qual comune opinione de gli lutomini parendomi hauer ragioni a bastanza, & ne tempi nostri Isola di Malto hauerne fatto gran fede l'Isola di Malta, laqual possiamo chiamare in buona parte il propugnacolo, & l'antemurale d'Italia; io porrò fine a questo discorso.

Qual fu più cagione dell'Imperio, che acquistarono i Romani, la uirtu, ò la fortuna.

## DISCORSO V.



S s E N D o state nelle guerre di Vitellio, e di Vespasiano le cose de Romani per rouinare; conciofia che la Dacia, e la Germania si erano scoperte nimiche. Sopraggiunse (dice Tacito) si come spesso era altre volte anuenuto, la fortuna del popolo Romano. Affuit, vt sape alias for

tuna populi Romani. 1. Il qual luogo non è vnico, dicendo no mol 2 lui c. 177.6, to dopò, che la fortuna combatteua per quelli di Vespasiano.z. Queste autorità oltre, altre del medesimo scrittore mi hanno ri dotto alla memoria quel discorso, che altri ha fatto della fortu na, disputando qual fosse stata piu cagione dell'Imperio, cheac Fottuna, estra quistarono i Romani la virtu o la fortuna. Et se noi intediamo poterza conla fortuna in quel modo, che faceano i Romani getili, i quali la teneano per vna deità, follia sarebbe, secondo il mio auniso, giu dicare, che i Romani crescessero più pla lor virtù, che per la lo ro fortuna; percioche sarebbono in questa maniera stati da più che gli Dij. Et se la fortuna appresso noi Christiani altro non è, che una secoda causa mossa dalla uolotà di Diojè bene attribui re i nostri buoni anuenimenti più alla volontà, & botà di Dio, che alla nostra virtù, il che altri non vuol, che si possa sostenere; cioè la fortuna esser da più della uirtù, e nondimeno egli fa poi Difc. Ammir. Gg vn di-

vn discorso tutto contrario a questo, nel qual dice, togliendolo g lib. 5, 6.9.7. da Liuio. 3. che la fortuna accieca gli animi de gli huomini. quando ella non vuole, che quelli s'oppongano a difegni fuoi; dunque dal contrario ella illumina gli animi de mortali, quado vuol, che habbiano buoni successii, & vallo egli prouando in quel discorso ottimamente. Il medesimo Liuio, scriuendo delle battaglie, le quali erano passate tra i Romani, & gli Equi, do-12 mg/4 pò hauer mostrato in che cattiuo termine le cose de Romanisi eran ridotte, morto vn consolo, l'altro tener l'anima co'denti molti de Principi, la maggior parte del Senato, quasi tutta l'età atta alla guerra apprestata; tal che appena bastaua a far le guar die non chea combattere, foggiunge, & dice. Derferta omnia 4 lib.g. car.44. sine capite, sine viribus Dy prasides, acfortuna prbis tutata est. 4. ma quel luogo non riceue alcuna contraditione, quando mostrando il medesimo autore, che ne Emilio, ne Perseo erano vn dì per combattere soggiunge, che la fortuna, la quale è superio s libro 44.car. real configlio humano, attaccò la battaglia. Fortuna que plus consiliis bumanis pollet, contraxit certamen. 5. Cesare nobilissimo te 563. Romano, sommo scrittore, & grandissimo Capitano trouandosi in sul fatto, andò ne suoi comentari più volte ritoccando la potenza della fortuna. Multum cum in omnibus rebus, tum in s lib.6.de bel. re militari fortuna potest. 6. Et altroue, quasi le medesime parole. gal.c.78. La fortuna la qual molto può nell'altre cose, come princi-7 lib. 3. debel. palmente nella guerra. 7. Et altroue. Qui quanto la fortuna pos ciu.car.194. sa nella guerra, & quanti accidenti apporti conseco, si posib.6. de bel. tè conoscere. 8. ma sopra tutto, non al valor de soldati, gal.car so. ne al suo; ma alla fottuna vuol che si debbano render gratie di tutte le cose prospere, che gli erano succedute in Italia, i ame due le Spagne, e in tutti i mari, oue egli si era incontrato con 9 lib.3. de bel. l'armate de nimici. 9. ne diceua queste cose senza proposito, miu.car.196. hauendo diciò veduto quasi miracoli; percioche trouatosi in mare con disauantaggio à nimici, & stando per capitar male, in vn momento ognicosa si trasmutò, echi hauea temuto ricouerò in buon porto; & chi hauea altrui dato terrore, di 30 lui.c. 181. se, incominciò a temere. 10. Et periò non è da marauigliare; se nel passaggio che egli volca far d'Apollonia in Brindisi, vegg & do smarrito il nocchiero, che il conduceua, non conoscendolo gli disse, che facesse buon animo, poi che egli portaua Ce riPlot, nella sare, e insieme con esso lui non disse la virtù, ò l'autorità; ma la fortuna di Cesare. 11. I Greci hebbero destrezza mara-Vita di lui. uigliosa in tutte le cose chedissero, ò secero, come quelli, i

quali hebbero il petto pieno d'altissimo sapere, hora in vn tem-

pictto

Pietto d'Egira essi collocarono la fortuna, a cui era attorno Cupidine; il che non fecer per altro, dice Pausania, che per mostrare, che nelle cose amorose gli huomini saceano più profitto per mezzo della forruna, che della bellezza. Et soggiugne, che Pindaro l'intese benissimo, quando disse, la fortuna esser pindaro quel vna delle parche, & sopra star di potenza all'altre sorelle. 12. Ne quella fu punto sciocca inuentione, che i Tebani in 12 lib.8. Achai mano della Fortuna, come di madre, & di balia ponesser ca. 12 lib.9. Poeti Pluto. 13. tal che io non dubito agentili Romani dell'Imperio che acquistarono, maggior cagione essere stata la fortuna, che la virtu. Horase noi andremo ben considerando le cose; per quella ragione, che i Gentili più oltre non conoscendo, dissero, le forze della fortuna maggiormente conoscersi nelle bat taglie; diremo i sapientissimi Ebrei conoscitori del vero Iddio, dicono Dio de non per altro hauerlo molte volte cognominato Iddio de gli gli efferciti. esserciti, che perche principalmente nelle guerre più che in altro suole apparire più visibile la potenza sua. Onde Dauit Dio è sua fordisse tante belle cose in questa materia, à Dio, & non à suo va. tuua. lore, come facea Cesare della fortuna, ogni suo buon successo attribuendo. Non fi salua il Re per lo molto valor suo, ne il gigante per la molta sua robustezza. Il cauallo ti mancherà sotto, quando, tu più spererai nella sua bontà, che egli habbia à saluarti. 14. e altroueio non porrò speranza nell'arco 14 Sal. 32: mio, e la mia spada non mi saluerà. 15. ma di Dio parlando di ce. Il quale diede a miei piedi la velocità del ceruio e ammaestrò le mie mani alle battaglie; e fece le mie braccia com'arco di bronzo, e in somma afferma. Dio hauerli soggiogato i suoi nimici, iquali gli haueano volto le spalle. 16. Et come Cesare 16 821.17. confidando nella fua tortuna, no fi spauenta della tempesta del mare, egli & Re, & guerriero non men che Cesare più in alto montando dice; che nella virtù del suo Iddio trapasserà le mu ra. In Deo meo trasgrediar murum. 17. imperò che scampar d'yna tempesta di mare può esser opera naturale, ma non può già chi che sia, trapassar i muri senza manisesto miracol di Dio. Et quello che è segno certissimo, e indubitato della salda considen za, che egli hauca nell'autor della sua fortuna dice, che no solo non fisbigottirà delle guerre, che gli fi potessero muouer contro, ma crederebbe, che quelle gli farebbono auuenute per gloria, & beneficio suo, che questo suonano quelle parole. si exurgat aduersum me prelium, in hoc ego sperabo. Che vuoi tu dire mi dirà alcuno? Voglio dire, che non hauendo i Christiani altra fortuna che Dio per conseguente confidiamo più in Dio, Gg

che nella nostra virtù; per non esser da meno de Romani gentili,i quali attribuirono più al valore della fortuna Dea loro, che a quel di se stessi. Et che per questo non lasciandolo di fare dal lato nostro, tutto quel che è possibile, procurando, di hauer copia di genti, d'armi, & di denari, & d'hauer buoni ordini, & buona causa, crediamo poi tutto quel che ci auuiene, esser voler di Dio; con renderci sicuri esser sopra tutto verissimo, quel che diceua Camillo. Tutte le cose 'essere auuenute felicemente a coloro, i quali tengon conto di Dio; infelicissime a coloro, che lo disprezzano. 18.

rs Liu. lib. 50 CAL, LOIA.

> Che non si marauiglino i Principi, se è detta lor la bugia.

# DISCORSO VI.

RANDE ingiustitia era quella di Tiberio il quale facendo per la sua crudeltà gli huomini timidi,& vili, quando poi víciua del Senato, si marauigliana delle adulationi de Senatori, chiamandoli huomini acconci alla seruitù. 1. Io ho sentito dire d'alcuni

# lib.3.car. 42.

Giulio Agrefie foldato va-

lorofe.

Gulio Agreste si vecide. per non effergli creduto.

2 lib. 19. @al. 1.72.

Principi, che si son doluti, che non è detto loro la verità, non si accorgendo i meschini, che tengono modi tali, che non è potuta esfer lor detta per molta voglia, che altri habbia di dirla. Giulio Agreste essendo soldato pratico, e valoroso, conforta il suo Imperadore Vitellio nella guerra, che hauea con Vespafiano, à portarfi virtuosamente, imperò che era anche à tempo di poter vincere, non di resistere al nimico. Et accorgendos, che Vitellio mal volentieri vdiua i felici progressi, che faceua Vespasiano, si proferì d'andar egli à veder in viso, come era paf fato il fatto di Cremona; e tornato, e riferito la cosa, come appunto era succeduta, e Vitellio brauadoli, che egli era stato cor rotto, gli vsò queste parole. Poi che gran pruoua, ò Imp.couien che ti faccia fede del vero, ne più di mia vita, ò di mia morte ti fa dibifogno, m'ingegnerò į ogni modo darti fegno, che tu mel creda. Et dalla sua presenza partitosi, con l'vccidersi da se stesso li fece toccar con mano, che non l'haucua ingannato. 2. Xerse domanda Demarato, se i Greci haurebbono hauuto ardir d'aspettarlo, e di venir seco alle mani, & Demarato dicendoli il ve ro èschernito da lui; non ostante hauerli prima chiesto, se vo-

lea che dicesse il vero, o nò, e hauuto liceza dal Re di dir come Pintendeua. 3. Chi sarà dunque colui, che osi di dir il vero a c. 181. & 187 Principi, sapendo d'hauerne a riportar morte o vergogna?perche non sempre si può hauere Achille, che entri malleuadore Achille difene per te, come fece egli, quando promisea Calcante, che il difenderebbe da qualunque cercasse d'offenderlo, se non temea di dir il vero in reder la cagione, onde nascea la peste, che gl'afflig geua l'essercito Greco. 4. Perche non è da tacere in questo caso 4 0 mero qua per andare confermando tuttauia maggiormente quel chesi si nel principio dell'alliade, è detto, quello che infino a gli huomini fanti, e innocentiffimi hano in si fatti accidenti costumato di fare; accioche tanto me no i principi si marauiglino, se no è detto loro il vero, Era Acab 1 Quatrocento Re d'Ifrael per andare alla guerra e hauendo quatrocento In- Indouini del di douini, che li configliauano l'andare, imperoche vincerebbe; li ifraei. fù pur messo innanzi Michea per vdir il parer suo; il quale cono sciuto dal Re per huomo veritiere, era per questo non troppo hauuto caro da lui;ma per no dispiacerea Giosafat Re de Gin dei suo cofederato, prese per partito di madar per esso; ma il nu tio o di suo capo, o d'ordine del Re, la prima cosa, che gli dicesse fu. Vedi Michea, il Re ha 400 profeti, che tutti dicono, ch'e gli è per hauer la vittoria, no voler esser tu cosi strano, che ti vogli oppor a tutti; digli ancor tù che vincerà. Michea come huomo da bene rispose. Io tidò in pegno la fè mia, che io dirò quel lo che Dio mi metterà in cuore. E andato alla prefenza d'Acab e domandato di quello, che gli auuerebbe, prestamente rispose. Andate lietamente o Re, che sarete uittorioso; ma interrogato di nuouo, che gli dicesse il vero; gli rispose in modo, che potè ac corgersi, che egli vi rimarebbe morto. Onde volto a Giosafat. Non ti dissi io, gli disse; che questo huomo non era per dirmi cosa, che buona fosse. 5. Nel che è degno di consideratione, Acab Res'adda che Michea huomo santo, il qual sapea, che il Reno volca vdir rade Vdar il pe il vero, gli dicea per modo d'Ironia, non quel che hauea a fucdere, ma quel che il Rebramaua c'hauesse a succedere. Et co tut to ciò la rimuneratione della verità detta fù l'esser messo in pri gione con l'aggiuta d'vna ceffatta, che egli riceuette in sul viso. Hor vadansi i Principi a ramaricare, che sia detta lor la buggia, & quel che e peggio, accusino Iddio, il quale stuffo delle loro maluagità, è autore, che sieno ingannati, come in quel luogo può vedere; nel quale non intendo diffondermi; essendo il mio pensiero di persuaderli all'opere virtuose con gli essempi profa ni, e non co sacri; accioche secondo il sentiero, nel quale si trouano, meno habbiano cagione di ricalcitrare.

de cal caute,

5.3.Reg.32.

1000

Non douersi il nimico nella battaglia, mettere in disperatione.

#### DISCORSO VII.

Anton. Primo quel che configlia.

NTONIO Primo chiamato i suoi a parlamento disse loro, che le forze di Vitellio erano dubbie, se si metteano in sul deliberare, ma fiere & terribili, se fossero cacciate dalla disperatione, ambiguas si deliberarent, acres si desperassent. 1. Corbulone maestro

Tac.lib.19.c. 173.

di guerra, quando con l'elsercito s'inuiò verso Tigrano certa, 21.14.e. 201.b tenne ordine tale, che al nimico non s'hauesse a leuar la speran. za del perdono. 2. Et chi primiero di tutti affermò, che al nimico il qual fuggiua, s'hauea a far il ponte d'argento, forse non ad altro hebbe più teso l'arco del suo pensiero, che a questo, ciò è, che tagliandoli la strada di poter suggire, non si metta in necessità di morir con l'arme in mano, il che recca il giuoco vinto a dubbio di perderlo; per laqual cosa ottimo su il consiglio di Euribiade dato a Greci, che non tagliassero i ponti dell'Elesponto, onde Xerse hauea a ritornare in Persia; potendo la necessità del tornare a combattere, nella quale il Resarebbe messo, esser la ruina della Grecia. 3. Sesto Giulio Frontino produ

Furibiade con figlia che no fi taglı i ponti.

a Erod.li.8. c. 216.

a lib 1. 3.6. de gli stratagemi.

si debba dar la via a nimici, perche racchiusi non si mettano dal la disperatione a rinouar la battaglia. 4. allegando sopra tutto quel memorabil detto di Scipione Affricano, cheal nimico che fugge non solo si declasciar la strada spedita, ma lastricarglicla. Ma perche l'essempio solo senza l'ammaestramento è come la legge senza il proemio, è bene, che noi adduciamo in conferma tione di ciò quello, che ne scriue Liuio nella presa d'Anxur, che fu poi detta Terracina, nella quale saliti i Romani su le mura hebbero lungo tempo a combattere facendo vecifioni cosi di coloro che fuggiuano, come di quelli che o armati, o disarmati faceuano refistenza. Onde i vinti veggendo, che col cedere non operauan nulla eran costretti a disendersi, sinche su fatto intenelere, che niuno vecidesse se non gli armati; il che di lor uolontà

dalla parte de vinti si sarebbe di nuouo accesa la battaglia, se

Camillo

ce molti essempi di gradissimi capitani, co'quali ci insegna, che

5 Liu.l.5, c.24, fece a tutti posar l'arme. 5. Il simile auuenne in Sutriscioè che

Camillo non hauesse inaindato attorno ordine, che si posasser l'arme:perche con niuno altro, che con gli armati fi farebbe fat to contrasto poni arma, & parci inermitussissent, nec prater armaios quemquam violarir 6. Eil partito, che presero Tutore e Sabino 6 lib.6.c. 104. di non dar addosso alle reliquie dell'essercito di Viteslio non fu per altro, che per non accenderlia imbestialire, tolta che fosse lor la speranza del perdono. Vicit ratio parcendi; ne sublata spe uenie pertinacia accenderentur. 7. Bellissimo ammaestrameto è quel 7 Tac. lib. 202 lo che ci da Liuio narrando la giornata, che fu tra Scipione, & Mandonio, nella quale benche la vittoria fosse di Scipioue, Battaglia tra nondimeno perirono tra di Romani, & di socij intorno a mille donio. dugento soldati,& di più di tremila feriti. il che finito, che egli hà di dire, così soggiugne, minus cruenta un ctoria su ssent, si patentio ri campo, & ad fug im capessendam facili foret pugnatum. la uittoria sa rebbe stata meno sanguinosa, se si fosse combattuto in campagna più aperta, e più ageuole a prender la fuga. 8. Non è duque \$116,22,63\$ buon partito mettere il nimico in necessità di combattere; im peroche come ottimamente in questo da altri fu detto, questa necessità si ha a mettere a tuoi, & torla a nimici; si come co pru denza ancordisse, che a Principi, & Republiche prudeti debbe bastar vincere, perche il più delle volte quando non basta si per de. Come dunque noi mostrammo altroue, che i popoli non si hanno a tenere in continua paura. 9. così non si hanno a met tère in disperatione i nimici, quando sono in battaglia. Il che meglio, o almeno più apertamente di tutti seppe dire il valorofo Hebreo Abner, il quale fuggendo per all'hora dauanti ad A- Abner Hebreo sael, & per mercè pregandolo, che il lasciasse scampare; ne ciò de Asael. volendoli Asael concedere; egli trattogli vn colpo con l'asta a rouescio, & nell'anguinaia feritolo, iui sel fece cadere morto a terra. Ne per tutto ciò lasciato diseguitare da Ioab fratello d'Asael; disse quelle belle parole. Incrudelirà la tua spada fin che ci spenga affatto dal mondo? An ignoras, quod pericolosa sit desperatio? 10. Era per questo costume de Romani in certi fran 102, Regum. 22 genti di gridare per tutta la battaglia, che si posassero l'armi, co me volesser dire, posatele, che non v'uccideremo. Vna vox pone re arma iubentium per totam fertur aciem. 11. I Macedoni, che non hebber questo auuertimento, dettero una volta si fiera carica addosso a Romani non lasciandoli ritirare alle naus; che tirati dalla disperatione, e dall'indignità si posero a far resistenza: onde yccifero de Macedoni dugento, & altri tanti fecer prigioni. dicendo apertamente Liuio, che niuna cosa a ciò li spinse, che l'yltima necessità. 12. però sece bene il pretore 12 11,44 c. 55 33 L. Emilio

Emilio Regil- L. Emilio Regillo nell'affalto di Focea di suonara raccolta, per non opporre i soldati incauti a gli infuriati assalitidalla dispera tione, edalla rabbia. Coattus ergo per eulo militum prator receptui canere iussit, ne obijceret incautos furentibus disperatione ac

13.1.57. C. 453. rabie.13:

> Che vn P rincipe det effert intero offeruatore delle sue promesse.

### DISCORSO VIII.

t lib, 19.c. 175.

Ssendo antica víanza de Romani di osseruar le promesse e i patti fermati co'nimici, Flauio Sabino fratello di Vespasiano manda a Vi tellio dolendosi, che i patti no si osseruino quod pacta turbarentur. 1. Ne Vitellio ha altra scusa, che rigittar la colpa ne soldati, a quali egliera ridutto in termine, che non potea opporsi; ne ardisce allegar al

Maroboduo torna' fede ne' Romani.

2 lib. 2.c.26.

troua fede in Claudio.

3 1. rz.c. 78.6.

tro, ancor che quel secolo fosse corrotto, & fosse guerra ciuile; questa fede & lealtà de Romani, la qual era nota a tutto il mon do fu cagione non dico nella vecchia Rep.ma in tempo di Tiberio, che il Re Maroboduo discacciato dal suo regno, e inuita to da molte nationi, solo a Romani si fosse raccomadato; & ha uendo Tiberio risposto, che volendo stare in Italia non gli man cherebbe luogo securo e honorato, & quando volesse partirsi, babiturum side qua venerat. 2. per diciotto anni che sopranisse, tutto quel che cra stato promesso, interamente gli su osseruato, come fu anche offeruato a Catualda, a colui dato per istaza Ra uenna, & a costui Ciuidale. Ne Claudio haurebbe dubitato, co Mittidate Rè me dubitò di riceuer Mitridate con patto di saluarlo; se egli no hauesse hauuto animo d'osseruarli quello, che li promettea, anzi riceuutolo in Roma, a Mitridate bastò il cuore di parlar non folo liberamente, ma con orgoglio; cofi era ficuro, che no gli sisarebbe venuto meno della promessa. 3. Chi tiene che le promesse fatte per forza non si debbono osseruare; sa come gli amanti a quali in andando per boschi, e vedendo abeti e faggi par di vedere lor donne e donzelle; perche cosi egli tira a suo proposito cose, che no solo non si confanno co quella cosa, ma son contrarie; ma estendo lungo, che più pruoui l'osseruanza delle

delle promesse de Romani, che l'essempio di Sp. Postumio da sy. Postumio: lui allegato; l'essempio del quale se volesser seguitare coloro, che non vogliono offeruar le promesse, o non si trouerebe persona che no volesse osseruarie; o commetterebbesi atto di mag gior virtù, che non è l'osseruarle. La qual cosa, perche meglio s'intenda, breuemente sarà da me dimostrata. T. Veturio Calui no e Sp. Postumio consoli de Romani guerreggiado co'Sanniti, essendosi inauedutamente condotti alle Forche Caudine, fu rono costretti riceuer quelle conditioni da nimici, che furono loro proposte, le quali furono, che disarmati passassero sotto il giogo, & promettessero per l'auuenire la pace co'Romani. Tor nati i consoli a Roma, e hauendo a trattar della pace co'Sanniti non si disputa dell'osseruanza delle promesse, ma chi era tenuto a osseruarle, i consoli, i quali haucano promesso, o il pop. Romano. Sp. Postumio, il quale con vn fatto memorabile, e illustre volea scancellar l'infamia del mal condotto essercito, e della mal promessa pace, prouò con efficaciss. ragioni i consoli, i quali haucan promesso, e non il pop. Rom. di cui non appariua auttorità o consentimento alcuno, esser tenuti all'osseruanza del patto. Eche per questo i Rom.sciolti da ogni obligo, da ogni religione douessero per i loro Feciali mandar ignudi, e legati esti consoli a Sanniti, perche contra i capi, e i corpiloro, i quali hauean l'altrui fatto promesso, sfogassero la giustissima ira loro;non douendo i Romani consentire alla pace. Faccia dunque cosi chi non vuole osseruar le promesse, & saragli s'io non m'inganno perdonato il fallo. I Senatori, come che stupeda, & alta marauiglia ingombrasse gli animi di ciascun di loro che tanta virtù si uedesse in colui, il qual tanto hauca demerita to, e insiememente da singolar pietà fosser commossi, che huomotalea fi gran supplicio, qual di ragione s'aspettaua douesse soggiacere, e i Tribuni della plebe si fossero opposti; permisero nondimeno che i consoli e tutti quei capi, i quali haucanpromesso la pace, per i Feciali Romani fosser condotti a Sanniti. Considerino i presenti huomini quella antica virtù, e se non la vogliono imitare, almeno l'ammirino: ne da fonti cosi chiari & limpidi di vero valore traggono fi sozzi, e torbidi riui di uitij, Costoro vanno a pagare l'osseruanza della promessa col capo loro; & quel che secero i martiri nostri per la gloria del cielo, fanno essi per la gloria del mondo. Onde condotti alla porta della Città de nimici, i Feciali per osseruare interamente le sacre lor cerimonie, sanno spogliar costoro, e ciascun di essi legar le mani dietro le spalle, e non hauendo animo coluit che a

Fede douerfi of

M.Ant. Triuui fedeal Re d' Armenia.

5 lib.2.c.16,

€ val.l,2,cap.6.

7 nel primo de gli offici.

Prouetbio in Ifpagna.

che a Postumio haueua a legarle, per la riuerenza della maestà di tanto huomo di strignerlo; perche, dice egli, non mi leghi tu bene perche giustamente si faccia questo atto? e finalmente in questa guisa sono presentati a Sanniti, accioche da loro riscuo-411.9.6.152.531 tano il debito dell'obligo fatto. 4. conchiude per questo l'auttore allegato, che le promesse si posson rompere, e non si auuede, che oltre il configlio non esser buono, è ancor poco sicuro, non vedendo io, come si possa considar in quel Principe, di cui sia sospetta la fede:e Tacito dimostrò il danno che venne a Roro non offerua maniper la sceleratezza di M. Antonio; ilquale fatto a se venire sotto specie d'amicitia Artauasde Re d'Armenia non molto doppol'vecise, talche il suo figliuolo Artaxia si mantene insie me col regno inimico de Romani col fauore de Parti. 5. & ve ramente ciò fece egli contra il costume del popo. Rom. di cui niuno altro fu piu osseruatore della sua fede; dauanti a i conso li del qual popolo, non hauendo Amiclare animo di comparire per chieder la pace; perche quello a lui non auuenisse, che a Cornelio Asina consolo de Romani peruenuto alla presenza de'suoi Cartaginesi era auuenuto; Annone suo compagno nul la di ciò temendo, come ottimo estimatore della fede de Roma ni,animosamente vi copari; & trattandosi di por fine alla guer ra, hauendoli un tribuno di soldati detto, che egli potrebbe age uolmente incontrarsi in quel che Cornelio s'era incontrato, i consoli fatto star cheto il Tribuno; Annone, dissero, di questo ti morc ui libera la fede della nostra città. 6. In questi estempi vor rei io, che si specchiassero i Principi nostri, & lasciata adietro ogni non fana dottrina, andassero del continuo meditando l'at to di Regolo, il qual anzi che fallir la promessa al nimico, torna volentieri al supplicio; il quale essempio nella medesima nostra materia è prodotto da Cic. il quale non solo no fu Christiano, ma non molto mostrò tal'hora di credere a suoi Dij.7. Disse vn grand'huomo che per tre cose si manca di sede, o perche chi promise non hauca animo di osseruare, & questo è maluagità; o perche si pente, & questo è leggerezza; o perche non può; nel qual calo io dico che dee come Postumio dar se stesso, e imi tar in ciò il buon debitore, il quale non hauendo da pagare il debito non si nasconde, ma presentandosi dauanti al creditore, volentieri lascia metter la sua persona in prigione. Evn prouerbio in Ispagna, il qual potrebbe esser seme di moltierrori, massimamente trapassando molti di quelli detti per la grandezza del principato in Italia, il qualeè; che leparole di complimento non obligano; ma che complimento ha da far

il prin-

il Principe col vassallo, o col seruidore, o con quel che di gran lunga è a lui inferiore? Et se i complimeti si fanno tra i pari, che cattino vezzo o d'adulatione o di vanità è quello di offerir altrui cofa, che tu non hai in animo di donargli? Come potrà dunque alcun fare, che non si senopra non osseruando, o maligno, o leggiere, o impotente o almen vano? non prometta dunque chi non vuol offernare. Ma ha ben da aunertire colui, a cui alcuna cosa si promette in che modogli si promette; imperoche come che alcuni imputino a Leone di non hauer offer uato quel che promisse a Gio. Paolo Baglione; c' non si può veglione decapiramente cauare dalle parole del Guice, che egli hauesse interamente promesso. & se Luigi vndecimo sece dire al Conuen-9.1.13, an. 1520 tuale che egli hauea gran bisogno d'vna testa come la sua e poi hanutolo in mano gli fece mozzar il capo, certo non gli fallì di vn iota diquel, che hauea detto; poi che con l'animo & con le 10 Argentone parole espressamente hauea detto di desiderar la sua testa. 10. cat. 143. Diqueste risposte ambigue bellissimo essempio è quel de Roma ni. Era disparere tra gli Achei e Lacedemoni, e tutto che gli Achei fossero congiuntissimi co' Romani, no tornaua a lor co Romani vsano to di far nouità co' Lacedemoni. Per la qual cosa hauendo a- ambignità nel mendue questi popoli mandato ambasciadori a Roma, su co-rispondere. siambiguamete risposto da Romani, che gli Achei intesero esfer loro ogni cosa permessa del fatto de Lacedemoni, e i Lace- 11. Liu.lib. 382 demoni no ogni cosa esser loro permessa interpretarono. 11. il 6.4720 qual luogo è degno da esser molto considerato da Principi; im peroche si come non si ha mai a dir ò prometter il falso, così è bene hauendo alcuna cosa ad occultarsi far in modo, che altri a ragione non possa accusarti per salso. E chi è sauio con pru- Rescupori Rèdenza schifa i cattiui passi. Tiberio scriuendo a Rescupori Re di Tracia scrisse dolcemete, e stando su i generali dimostrò, che se il Re non hauca fallato, potea confidarsi nella sua innoceza. 12. manda poi Pomponio Planco amico di Rescupori in Mesia per poterlo hauer meglio alle mani, & se Planco con parole e con promesse il coglie alla trappola, non permette finalmente Demettio acne ha promesso Tiberio. Antigono dice a Demetrio suo figliuo te. lo che non palesia Mitridate l'intedimento, che egli sauca d've ciderlo; e Demetrio ancor che glie le hauesse promesso, non palesa il pensiero del padre, ma per l'amor, che portaua a Mitrida. te con la punta dell'asta scriue in su la terra. Fuggi Mitridate. 13. Plut in De-13. Noi non scriuiamo queste cose per dar altrui appicco di dar colore all'inosseruaza delle promesse, ma per auuertir altrui ad esser cauto in quello, che gli si dice o promette; se ben a Deme-

trio si può perdonar questo fallo, si perche è fatto per saluezza dell'amico, & si perche la promessa passa tra padre, & sigliuolo. I Romaniseucrissimi nelle cose della fede, & di quella come ar detissimi amanti gelosi, seruadola sempre cadida, & intatta no consentirono a lor cittadini le false e inganeuoli ritornare nel campo de nimici, perche dall'obligo del riternar a quello fosse. rosciolti. Ben silasciarono ingannar essi tal'hora, mostrando di creder a' mancatori di fede, che fosser mai primi o secondia mancarne. Onde Scipione il maggiore incontratofi in vna na ue piena di molti illustri Cartaginesi, e in sua potessà ridottala, li lasciò andar tutti liberi alle lor case, per hauer allegato di esfer ambasciadori mandati dalla lor Rep. a lui; amando piu tosto d'esser egli con verità ingannato, che falsamente poter altri mai dire d'hauer in vano ricorso al presidio della sua fede. 14. Cesare parimente ancor che abboccatosi con Arionisto si sosse accorto, che dal canto del barbaro gli fosse mancato di fede, no softenne, che a soldati suoi fosse tirato pur vn sol colpo; ne dici posset, cos a se per sidem in allequio cir cumuentes. 15. ma che parliamo di cose si piccole a petto a quello, che hor siamo per dire? Sesso Pompeo hauendo nella sua naue Ottauio & Marcantonio gli si accosta all'orecchio Mena suo liberto, & dettogli, che con scannar due soli huomini suoi nimici il farebbe signor del mondo, nol sostenne per non mancar della fede. 16. di che meno mi sono marauigliato, quando leggendo i primi comin ciamenti de Romani, ritruouo questo estere stato antico ammaestramento & ordine impresso ne petti loro dalla somma prouidenza del sauio Re Numa; vi sid: s ac iuramentum, propulso legum ac panarum metu ciuitatem regerent. 17. In contrario di ciò, io mi sono abbattuto ad alcuni Signori, i quali non hauendo offeruato quel, che a minori di loro hanno promesso, con

Scipion Affrica no accetta la fcula de Cartagineli,

14. Val. 1.6.c.6.

Cefaread Ario uifto, che gli manca di fede, non manca. 15. de bel. gal. lib.1,car.18.

Mena liberto.

16.Dion.li.48, c.508,

17.Lia,l.1,c.8.

\$1. prou. 37.

do a grandi s'osserua, non leastà o integrità, ma paura o sospetto di castigo la sa osseruare. Aggiungo, chi manca altrui della promessa diccil salso: la bugia è sallo seruile; dunque il principe mancatore della sua promessa, si trassorma nella natura del seruo. Onde a gran ragione disse il sauio, che non conuiene al Principe il labbro mentitore. 18. Chi promette altrui, o per beneficio riceuuto promette e non osseruando quel che ha promesso è ingrato; o perche ne riceue presente commodo, e non rendedo il benesicio è ingiusto; o per suturo vtile che ne spera, e tu

orgogliose parole hanno risposto loro: Se vi ha mancato della parola, fateuela osseruare, sapendo molto bene, che coloro per la loro impotenza non poteano farlasi osseruare. Dunque quan

tu l'inganni e'l tradisci; se non hai l'animo acconcio ad osseruare. Chi promette e non osserua, no può suggir vna delle due cose; o accettare, che quando promiseera pazzo; o confessare che quando non osierua è vn ribaldo. Se colui a cui hai promes so, nel tempo di osseruargli la promessa ti fa alcun male, pagalo del ben riceuuto, & poi pensa a vendicarti del malche t'ha fat to. Dicesi che la fede va vestita di bianco, guardati dunque di non macchiarla, che non è cosa che più apparisca, che due con trarij, quando vno è posto a petto all'altro. ma coloro, i quali han di più lordezze imbrattata la veste, poco dee lor calere, se fra tante vn'altra vi si aggiunga; come disse quel tristo Pratese. Io ho viuendo tante ingiurie fatte a Domenedio, che per farne gli io una insulla mia morte, ne più ne meno mi farà. & non san Postumio seco no come Postumio sececon vn'atto di eccelletiss.uirtù scancel scancela r lar le preterite colpe. ma degni d'estremi supplicij sono coloro, preteri te coli quali non contenti d'esser cattiui eglino, vogliono far cattiui ancor gli altri, e alla natura humana auuezza e facile a cadere insegnano i modi e gli artificij d'errare, ponendo nome di pru denza, & di gouerno di stato a qualuque enorme sceleratezza. Questo solo so io,e son certo di non prenderui errore; che mol te cosesis sarebbono a tempi nostri tra alcuni principi composte; se non già del modo d'assertarle, ma se del modo dell'osseruarle l'una delle parti si fosse potuta assicurare dell'altra. Et so ancora, che alcuni, che hanno uoluto hauer fede, si son trouati ingannati.

De gli alloggiamenti.

### DISCORSO XI.

MA più principal cagione; onde Anibale si muoua a dar dopo Alessandro il primo luogo sopra Tutti gli altri capitani a Pirro; è, perche egli primieramente insegnò a fare gli alloggiamenti. 1. 11in.11b. 15 el

sapendo quell'accortissimo capitano, quanto 419 gran fondamento dell'arte militare sia il saper bene alloggia- parte principa re; imperoche la casa, & la patria del soldato sono gli allog- le dell'arre mi giamenti oue stà collocato il suo honore: proprium esse militis decus in castris, illam patriam, illos penates. 2. In che furo- 2 Tac.1.19, es no tanto diligenti i Romani, che Filippo si marauiglia de i lo-

Difc, Ammir.

3 liu.l. 31, cart. 372

ro alloggiamenti, considerando non meno l'apparenza del tut to, che le particolari parti di essi cosi per l'ordine de padighoni, come per gli spatij delle vie. 3. Et Vegetio dice, che a gli antichi gli alloggiamenti erano vna città portatile. I quali non vsandosi più a tempi suoi conchiude che non hauendo i soldati ne'bisogni loro doue rifuggire, erano tagliatia pezzi a guisa di bestiie, ne prima si metteua fine al morire, che al nimico non fossemancata la volontà di correr lor dietro. 4. Liuio nel para-4 lib.r. c, 21. gonc che fa d'Alessandro co'Romani, la prima cosa che egli

\$ lib. 9. c. 1564

considera è, che egli sicuramente non harebbe portatoloro vantaggio nell'accamparfi. 5. Ma affine che veggano i presenti guerrieri quanto manca alla militia presente, mancando il fortificarfi negli steccati nel modo che faceano i Romani adducciamo innazi, che facciamo altro, vn'elogio di essi steccati, que ro alloggiamenti vscito di bocca d'vno de maggiori capitani, che hauessero i Romani, come su Paolo Emilio; Il quale ragionando co'soldati suoi a buon proposito cosidice. Maiores nostri castra munita portum ad omnes casus, exercitus, ducebant, esse unde ad puquam extrent, quo iactati tempestate pugne recepium habérent. Assomiglia gli alloggiamenti ad vn porto. imperoche si affomigliarii a come il porto e quello, onde altri esce a far le sue nauigationi e il suo viaggio: cosi similmente il porto è quello, oue egli dalle tempeste del mar battuto ricouera. Ideo ('dice egli) cum

Allogiamenti d'vn porto.

Paolo Emilio lodagli allogiamenti.

munimentis ca cepissent prasidio quoque ualido firmabant; quod qui castris exutus, etiam si pugnando acie viciset pro uicto babebatur. Bella pruona è questa, che egli fa dell'importanza de gli alloggiamenti all'vso di que'tempi: ne'quali vno che fosse stato spogliato di essi, s'intendeua in ogni modo d'hauer perdu to, quando ben combattendo col nimico fosse per altro nella battaglia restato vincitore. Castra sunt uictori receptaculum, ui-Eto refugium. Non vuol Paolo Emilio passarsi seccamente delle lodi degli alloggiamenti, ma celebrandoli tuttauia maggiormente mostra, come sono ricetto de vincitori & refugio de uinti.ma quel che segue è non men vero, che bello. Quam multi exercitus, quibus minus prospera pugna fortuna suit, intra uallum compulsi tempore suo, interdum momento post eruptione falla: uictum hostem repulerunt. Uno il quale sia rotto in campagna aperta, ne habbia doue ricouerare, è come disse Vegetio, spacciato; ma quanti esserciti si son ridotti negli allogiamenti (dice Emilio) battuti, e mal trattati, dal nimico, che rihauutifi. col tempo, o preso pur allhora vn poco di fiato, sono tornati ad uscire, & han posto in rotta il uincitore . E dunque (conclude:

clude egli) questa militar fede vn'altra patria, il vallo è in vece di mura, e a ciascun soldato è il suo padiglione la sua casa, ci suoi Dij familiari. Patria altera est militaris bac sedes, uallumque pro manibus, & tentorium suum cuique militi domus ac panates funt. 6. dal qual luogo trasse Tacito quel che di lui di sopra 6 lia lib. 44. 61 adducemmo. Hora che con queste lodi sarà per auuentura ad alcuno nato desiderio di veder rinouar questi alloggiamenti, due cose penserò io di fare, mostrare come eran fatti, & mentre ciò farò, parlare delle lor qualità, e in secondo luogo discorrere se a presenti tempi tornasse commodo imitarli, e in quanto questa imitatione s'hauesse a distendere. Dico dunque che volendo vn capitano d'essercito muouersi per andar oltre, mãdaua innanzi alcuni de suoi centurioni piu pratichi per far l'al centioni maloggiamento; dico centurioni, imperò che infinoa tempo di fquadrar gli al Cesare, non era stato ancora del tutto introdotto il Mastro di loggiamenti, Campo, di cui incominciò ad essere vsficio particolare di pigliare, & far fare gli alloggiamenti. Dice dunque Cesare. His rebus cognitis exploratores, conturionesque pramittit, qui locum casteis idoneum deligant. 7. Et che a tempi poi de seguenti Impera-gal.c.26 dori vi fussero i presetti degli alloggiamenti, in Tacito si uede parlando non meno di Ausidio Ruso. 8. che di Menenio. 8 lib.1.c.; 9. Le qualità, che douea hauer il luogo a ciò atto, erano l'aria, o inice 8, buona, massimamente hauedoui a star molto, l'acqua, le legne, cil pascolo non lontano non cosa che ti stia sopra capo, non fiume che ti possa allagare, non maggiore ne minor ampiezza pel número de soldati. 10. Quel che Vegetio ossernò et rac- 10 Veg. 1, t. c. colse, tel'insegna benissimo Cesare con l'isperienza, accampan 21: dosi egli presso il siume Axona; doue di più si ha da hauer questo riguardo, che egli con le ripe del fiume fortificò vn lato de suoi alloggiamenti; posesi di più in parte, doue tutto quello, che gli rimaneua di dietro per conto dei uiueri era sicuro, oltre (comedice Vegetio) hauer l'acqua, et le legne, perche si era attendato presso al colle, et non hauer sopracapo cosa alcuna; onde il nimico venne ad accamparsi di là del fiume in Cest de bel? in vn colle simile al suo. 11. In contrario di ciò l'occasio- gal.l.2. c. 22 9 ne, che presero i Galli di assaltar Ser. Galba legato di Cesa- to. re fu la maluagità del luogo, in che egli fi era posto, essendo in vna valle, nella quale tirando i Galli i lor colpi da monti, che attorno haueano occupato non poteano credere, che i Romani fossero per sostenere il primo impero loro: ne furono i Romani senza pensiero d'abbandonar il luogo, e neder se potean saluarsi uscendo, et facendosi con vno sforzo grande la strada Hh

teliuli. 36.33 per mezzo de nemici. 12. Della proportione degli alloggiamential numero de soldati se ne legge vn errore in Tacito, che l'ampiezza del vallo accrebbe la speranza a gli assalitori; imperoche essendo capace di due legioni appena v'erano per difenderlo cinque mila armati; quod duabus legionibus setum, vix quin-83.1,20. c. 1833 que millia armatorum tuebantur. 13. AC. Fabio legato di Ce-

li perdè.

S, 6-27-28,

fare fu per incontrar male non per errore, ma per non hauer hauuto tempo, essendo stato lasciato con due legioni, in quelli alloggiamenti; onde Cesare oltre la caualleria si era partito co \$4 Gel. 1.7: e. quattro. 14. Et a tempi nostri si perdè Nicolia; perche essendo Micolia perche città di gran circuito, e per ridurla all'vso moderno fattoui vndici baluardi reali, oue per ciò bisognaua gran præsidio, non-IS C. di Bie.1. vi furono mandati piu che mille trecento fanti. 15. Prima che passiamo da questa ampiezza, o stretezza d'alloggiamenti, no voglio lasciar d'auuertire; che alcuni hauendo fermato nell'-

561. 4. de beli gal.c.49.6.

piccolezza de gli allogiamenti di Cesare, essi stimarono pochi douer esser ancor i soldati; il che Cesare hauea fatto, perche v'era arriuato con poche bagaglie. 16. Simile errore presero i Galli, quando escendo Cesare con due legioni, sece gli alloggiamenti per meno di sette mila huomini; & ristrigendo le vie. quanto pin potè, & fingendo di piu terrore, & sbigottimento. con innalzare il vallo, & serrar le porte co semplici filari di piote, che parea non potersi per esse passare, adescò in guisa i nimici, che hebbero ardire di manometter il vallo, & di cercar di riempier il fosso, quando vsciti da tutte le porte con impeto i Cesariani, li misero in suga, & vecisine gran parte, a tutti gli altri fur tolte l'arme. 17. In contrario essendosi Appio Claudio alloggia largo accapato in Tempe, alloggiò così largo, che sece credere ad Antiocho, che egli fosse in quel luogo insieme con Filippo; il che l'indusse a partir di Larissa, e tornarsi a Demetriade. In castrame

animo, dal circuito di essi tante, & non piu genti poterui essere, v'han preso errore, come secero gli Inglesi; quando dalla

Appio Claud. artatamente.

3

ignes cum accendiffet, speciem, quam quasierat, hosti fecit, omnemibi 54. hu. lib. 36. Rom. exercitum cum Rege Philippo effe . 18. Et l'accorto Afdru-C. 433, bale, benche fosse venuto in sospetto da alcuni segni, che i nimici fosser cresciuti di numero, restò in questo ingannato,

che hauendo fatto diligentemente veder attorno gli alloggiamenti denimici, non si era veduto in luogo alcuno amplia-19 1, 27 c. 3101 to il vallo. 19. Bisogna dunque star sollecito, che altri da que-

tatus latius quam pro copijs, & plures quam quod satis in usum grant,

sta credenza non resti ingannato; ma sopra tutte le cose per ottima aria, a che altri si sia abbattuto, in questo ha da hauer riguar.

ILE

riguardo, che l'alloggiamento sempre in vn luogo non stia, che cattiua arià diuerrà ficuramente, sol che l'indugio duri alcun tempo per l'immonditie, & carogne, e altre brutture, che porta con seco oue è numero grande di persone. Et perciò il consolo Fabio diceua non riputar per cosa vtile, che in vn luogo risedes fe sempre l'essercito, affermando, che col caminare & con la mutatione de luoghi, si rendeua più nobile, e più sano. 20. Et 20 l. ro. e. 1766. Cec.l. 8. de bel, tanto più ageuolmente auuerrà la corruttione dell'aria, quanto più strettamente s'alloggerà; come scriue Cesare esser auuenuto a Pompeo: il cui essercito tra per l'alloggiare stretto, & per l'odor cattiuo, & per la moltitudine di corpi morti si era tut to infermato. 21. Onde su costretto poi mutar luogo. 22. Et di ciu.c. 189. Cesare su scritto, che faceua tanto camino quanto bastasse alla 22 ini. 6.190. mutation de luoghi per conto della fanità. 23. della nettezza 23 Irol. 8. Co. 25 degli alloggiamenti è sempre da tenere a mente, quel che dice la scrittura. Habebis locum extra castra ad quem egrediaris ad requisica natura, gerens paxillum in baltheo cumque sederis, fodies per circuitum & egesta humo operies quo celeuatus es, vt sint castra tua san a Deut.e, 23; Eta, & nihil in eis appareat sæditatis. a. Hora più innanzi passando dico, che trouato il luogo, et statuito quello spatio, che a te parrà conuencuole, per lo più, t'ingegnerai, che la forma sia quadra. dico per lo più, perche molte uolte per cagione del sito, bisogna altri accommodarsi a quel che può, et non a quel che vuole; se bene a me non èincognito, che i Romani con lo spianare sempre si siudiassero di ritrouar con l'arte quel quadro, che non porgea lor la natura. 24. e in questo 24 Gios de bel. haucano auantaggio a gli altri, facendo in vn certo modo, iud.lib.3.c.4. che infino a i siti hauessero a vbbidir loro, non essi a siti. Tronato il sito, et tirato il filo, non vna ma varie secondo i tempi, e i luoghi erano le fortificationi. imperoche talhora bastaua Fosso e Vallo vn fosto, et talhora al fosto bisognana aggiugnere il nallo: ma come a faccua; perche la terra che sì cauana dal fosso nenina a far da se stessa quasi vno steccato quindi è, che di questo cauamento sì seruirono in due modi; il primo, quando il terreno il consentiua, cauandone le zolle ouer piote intere a somiglianza di grandi mattoni; le quali ponendo a guisa di sassi, intorno il circuito dell'alloggiamento, facessero quasi un muro, e poi gittando la terra minuta tra i due filari delle zolle, ouer piote facessero quel ripieno, che vsano i muratori tra la pietra, che mira la faccia di dentro, et quella che mira la faccia di fuori. Et chiamauan le piote il cespite, et tutto quel ripieno l'aggere, che propriamente potremmo dir hoggi senza discostarci Difc. Ammir. Hh

15 nel 1.9.

molto dal nome antico l'argione. Onde disse Lucano. -25:

Et l'argine di zolle ben munito.

Rorgea securi entro le tende i sonni.

Cefare nella battaglia de. Neruij.

Ho detto disopra, che cauanan le piote quado il terreno il co sentiua; imperoche quando nol consentiua, andauano presso,

ediscosto per esse, oue pensanano di poterle trouare; da chessi conosce, quanto a petto a noi fossero essercitati nelle fatiche i soldati Romani. Et però Ces. in quel pericoloso assalto, che heb be da Nerni, tra le molte malagenolezze, che in vn rempo gli si incontrarono, vna fu, che s'haueano a richiamar coloro i qua.

li s'eran alquanto allontanati per andar cercando dell'argine.

261 2 d. bel. gal.c. 27.

qui pau'lo longius azgenis petendi causa processerant, accerscendi. 26. Non contenti di questo fosso e di questo ai gine fatto di pio te & di terra, come si è detto; quasi il più delle volte vsauano an: che il vallo, che era vno steccato di legname parte portatile,&

parte fatto in fretta dalle vicine selue, commesso in modo, che con prestezza, & co fortezza veniua altri a serrarsi con esso senza hauer a temer vn impeto de nimici. Talche i soldati abbotti nati in Germania, rimprouerano tra le tante loro fatiche con

propri nomi il vallo, i fossi, il condur da mangiar a caualli, materia & legni; che vuol dire materia per conto dell'argine, legnic

a7 Tac.l. 1, c; 7.b. per conto del vallo. 27. Ma se prima si facesse il vallo o pure il fosso, in ciò ho alcun dubbio per questa ragione; che hauendo \* a ficcarsi trani e paloni in terra per istar più forti, no par che su. la terra mossa, ma sulla dura s'hauessero a siccare; onde prima-

s'hauesse a far il vallo, che il fosso. Et per conseguente tanto s'ha uesse a far discosto dal fosso, che rimanesse vno spatio tra il fosso è il valo a ricener tutta quella terra, che si, caua dal fosso.

Tal dunque era il modo del fortificarfi de Romani ne gli allog giamenti, fosso, argine, zolle, & steccato di legname; Nel qual. modo di racchindersi erano così religiosi e osseruanti, che man cado tempo o materia; tempo fu, che si serrarono co i basti del le bestie, che conduceuano le bagaglie, & le altre bisogne delle:

2 \$ liu.lib .25.c. legioni. 28. per non dir quado a guifa de i barbari si seruiuano. dei carri, & carrette del campo. Et quella su cosa sopra tutte le altre fiera, e horribile; quando volendo Cesare serrar la città di Munda con isteccato; si seruì in vece di zolle o di piote, de i corpi morti de nimici; e ordinò; che gli scudi, e i pili facessero il

vallo, mettendoui poi sopra spade, pugnali & capi di morti. 29 de bel Hilp 29. Cotanto conobbero di necessità, & di utilità, in questi loro

alloggiamenti, notifiben quel ch'io dico, che è co sa molto notabile; che assaliti mentre essi alloggiamenti faceuano; onde pa

£ 280.

270.

rean;

rea, che per allhora s'hauesse attendere a combattere & non a far steccati, in ogni modo volcano che si proseguisse il lauoro del campo, come fece Popilio Lenate, il quale affaltato da Gal- Popilio comi li in quello, che i suoi si steccauano; & l'ordine preso era; che alloggiamenti. mentre i Triarii attendessero a fottificarsi, gli astati, e i principistessero armati per i casi, che poteano aunenire; dice il prudente scrittore, perfarespiccar ben questo partito preso dal consolo. Ab Romanis nec opus intermissum. 30. ne per tutto ciò 30 liu.l. 7. car volle, che si tramettesse l'opera, proseguendo cioè i Triarija stecconarsi, e gli altri ponedo mano alla batta glia. Il che a chi ben vi considera parrà fatto con prudetissimo auuiso, mostrãdo che per la primiera cosa eglino non si erano disperati d'hauer a vincere; poiche pesauano d'hauer ad allogiare, il che come a suoi daua animo; così potea torlo a nimici. Appresso potea no far vn discorso fra di loro, e dire. Noi sosterremo tanto la battaglia cò nimici, che quando pur fussimò rotti essendo in tã to gli alloggiamenti in gran partefiniti hauremo pur doue ricouerare; & sesaremo vittoriosi è pur douere, che habbiamo doue ristorarci della fatica fostenuta, doue medicar i feriti, & doue pigliar il cibo e il riposo. Il medesimo sece Cesare, il quale Cesare affaltaassaltato da Ariouisto in quel che s'accampaua, volle in ogni giamenti. modo, che due squarde combattessero; e la terza attehdesse a finir l'opera. Nibilo fecius Cesar vi ante constituerat, duas-acies hostem propulsare, terriam opus perficere iussit. 31. Che non è da 31 l. r. de bel; credere, che quando Liuio scriuca. Ab Remanis nec opus intermis sum, non hauesse innanzi questo luogo. Non sece cosi Asdrubale; ilquale assaltato da Romani lasciò la fortificatione de glisteccati, e male ne gli auuenne. 32. Ma perche non solo si mo 32 liu. lib. 27. stri in generale l'vso de Romani del fortificarsi in presenza, o 6.311. in faccia, o in barba del nimico; come volgarmente dicono i foldati de presenti tempi, ma anche il modo particolare dell'en trare all'allogiamento: bello essempio è quello che ci vien dato da Paolo Emilio, ilquale hauendo messo il suo essercito a ordine per combattere, essendosi il cauto, e accorto capitano auueduto, che i soldati erano stanchi dal camino, improuisam ete ordinò a primi ordini, che facessero vna trincera alla fro te de nimici, & posassero le bagaglie, il che fato che fu, i primi che fece partir dall'yltima battaglia furono i Triarij, poscia i Principi, stando gli astati nella prima battaglia armati, se il nimico facesse alcun monimento. Finalmente cominciando dal destro corno secepian piano andar partendo tuttigli astati di ciascuna bandiera, stando ferma la caualleria leggiera contro il Hh nimico.

nimico, nel qual modo senza alcun tumulto furono tutte le fan terie alloggiate, senza muouer si mai i caualieri, finche la fronte 83 li.44.6. 5622 del vallo, & la fossa non fosse condotta a persettione. 33. oltre le quali tante auuertenze, sempre per lo più s'accampauano in luoghi alti. Onde Irtio quasi ridendosi de barbari diceua, vsan za loro effere lasciati i luoghi alti, accamparsi alle ripe de fiumi 34. Et Camillo di lor disse poco meno che dipignendo le no-34 li. 8.de bel. itre vsanze, che doue la notte gli coglieua, la s'accampanano gal. c. 124. presso i riui dell'acque senza fortificarsi, senza guardie, & senti-35 Liu.l.s.c.99 nelle. 35. Ma circa la larghezza, & profondezza del fosso, & cosi parimente circa l'altezza del vallo, egli si facea più o meno fecondo era più o meno il bisogno, & la necessità, che ciò ricer caua. Vegetio non vuole che il fosso fatto in fretta sia men di nuoue piedi largo, & meno di sette profondo, accrescendo all'ampiezza di dodici, & alla profondità, di noue, quando cosi il 16 lib. 1.e.24; bisogno il ricercasse.36. Leone Imp. ne'tempi più bassi, sa la fof sa larga cinque o sei piedi e alta sette, ouero otto, ricordandosi. 376. 11.6. 14. che la terra si getti inuerso il vallo. 37. Ma non vogliamo di queste cose maestro migliore di Cesare, ilquale volendo soprabondar sempre nella diligenza; quando s'accampò contro i Belgi, di cui il numero era grande, e il valore non piccolo, fece il vallo alto dodici piedi e il fosso diciotto. 38. & quando volle 28 li. 2. c. 22. b mostrar d'hauer paura, come di sopra si disse, fece il vallo più al 19 lib. 5, c. 67. to di quel che folea. 39. Tutti contentono le porte di questi allogiamenti effere stato quattro, tal che facendo vna eroce in mezzo di essi d'egual proportione, ciascuna porta si venisse a trouare nel fine, doue terminaua ciascuna linea di essa croce. Vegetio, la porta volta a nimici, per lo piu a Leuante chiama Pretoria, & quella postale a dirimpto Decumana. 40. tal-10 lib. 1. c. 24. che trouando due altre porte, da altri nominate la porta destra: principale. 41. e la porta finistra principale. 42. non par che 41 lin.l.4. c.71. resti dubio esser l'altre due porte poste nel fine dell'altre due 42 Iui. linee di essa croce, l'yna alla destra della pretoria, & l'altra alla finistra. Non mi è oscuro il dubbio che si fa da alcuno nel nome, & nel numero delle porte; facendo Liuio mentione. 43. di 48 Iui. porta Questoria & di porta strasordinaria, ma per non entrare in questioni di Grammatici, di ciò mi riporterò a chi di questo. auanti di me ragionò. 44. Ma del numero delle porte, trouando 44 Lipsio li 1. Copia Tac.c.33 che Leone Imperatote posto anchor egli le quattro maggiori, s centrais ponga altre porticciuole: 45 ragione è che a lui si debba per molti rispetti prestar sede, massimamente che coloro i quali no

minano le quattro maggiori, non par che tolgono, che non

vi possano essere state delle piccole, che da i Toscani con proprio vocabolo nelle città murate, sono molte uolte state chiamate postierle. Prima che a parlare de compartimenti de gli steccati entriamo, dirò poi che fossati, & serrati li habbiamo, che di qualunque porta s'entraua, si trouaua vna gran piazza, che circondana tutto il procinto di dentro, vota e spedita da qualunque imbrazzó per più rispetti. primo perche venendo i nimici a lanciar fuochi, o altro negli alloggiamenti, non trouaf fero materia di danneggiare; seco do furono da Scip.in vna not te abbrucciato gli alloggiamenti di Siface, & d'Afdrubale 45. Alloggiamen Secondo, perche venendo con preda di bestiami, vi fosse luogo 10 di Siface. oue riporto. Terzo, perche volendo vscir fuori in vn subito con bruciati. tra i nimici o da vna, o da più porte, o da tutte, le genti si tronas 45 liu 1. 30. 60 fero in quel modo disposte, e ordinate che il capitano ha disegnato che debban combattere, come fece Emilio, il quale ordinò il suo effercito alle quattro porte, accioche dato il segno insieme da tutti ilatis' vscisse con impeto contra il nimico. 46. 46 Mu. 1. 40-6; Segue ch'io debba dire de compartimenti de padiglioni, & del 506. Call. 5, 64 le vic,e in quali luoghi le legioni,e in quali gli aiuti, & oue i fan ti, oue i caualier erano alloggiati. Ma perche di ciò Polibio fece vn discorso; ilquale separatamente va per le mano di molti tradotto dal Greco da Filippo Strozzi, potrà ciascuno ricorre Filippo Strozzi real fonte, senza esser da me in questo luogo repetito. Il che so alloggiamenti anchora perche se ne uerrà pur in alcun modo per conto de pre di Polibio. senti tempi trattando. Resta duque che noi mostriamo, poiche si è assai ragioneuolmente di ciò trattato, se bene è che a somiglianza de Romani sieno da noi questi alloggiamenti imitati. Et oltre hauer l'essempio de Romani, con l'auttorità di Cesare questo dirò, che surono ancor essi molte uolte cercati l'imitare da nemici loro, onde i Neruij cinsero i loro alloggiameti col i loro alloggiameti col i loro alloggia uallo di undici piedi, et col fosso di quindici, hauendo ciò appa- menti, rato non folo dal longo uso delle guerre, che haucano hauuto con Cesare, ma da alcuni prigioni, che si trouauano in poter lo ro de Romani. Ma quello è degno di marauiglia, il che mi ha fatto addur questo luogo, che non hauendo i Neruii copia di ferramenti atti a questo mestiere, come è la pala, e la zappa, aggiugnendo a questi instromenti il corbello tagliavano le zolle con le spade, et canauano la terra con le mani, et portauanla doue bisognaua col lembo delle uesti militari. gladijs cespites circuncidere manibus sagulisque terram exaurire. 47. Talche tanto maggiormente par che douremmo far noi, a quali la 97.0.924 pala, ela zappa sono in molto vso. Et senza alcun dubio niu-

no negherà, che non sia bene pigliar vn buono alloggiamento. & fortificarlo, per poterui star securo, & non combatter a voglia d'altri. Che cosa è dunque, che non li facciamo, come i Ro mani? forse perche tanta diligenza non bisogni, essendo mutato il modo del fortificare? o perche come in altre cose ci siamo allontanati da buoni ordini de Romani, cosi ci siamo anche al lontanati in questa? Ese il modo del fortificare è in gran parte mutato per le artiglierie più terribili, & spauentose di quelle de Romani, seguirebbe di necessità, che pensar s'harebbe a fortificar meglio gli allogiamenti di quel che fecero i Romani, & no a torlidel tutto. Perchepare, che piu nostra negligenza, come nell'altre parti dell'arte militare auviene, sia stato, e sia cagione di non alloggiar bene, che poca necessità che ne habbiamo; onde infino a Vegetio; il quale cra men lontano dal tempo de Romani, che noi non siamo; imperoche viuea intorno l' anno di Christo. 370 si duole che a tépi suo i la scienza del saper 47 lib.r. c.21. alloggiare fosse del tutto andata in oblio. 47. Se negligenza ne è cagione, come io stimo, ella è sicuramente nata da non essere premiati i soldati da Principi come si conuerrebbe. Et i princie pi non premiano, o perchesono per lo più sempre in necessità e in necessità sono; perche spendendo largamente doue non bi fogna; non possono spendere poi mediocremente doue bisogna;o perche malageuolmente in alcune cole a spender si volgono, se per necessità non vi sono tirati. Quindi è nato, che riculando il soldato con un certo apparente colore di non esser tenuto a zappare la terra, cheè mestiero di contadini, ma ben à combattere col nimico, che è messier del soldato, non voglion metter manoa fortificarsi nelli allogiamenti. Essendo per questo costretto a lasciarsi questo vsficio a guastatori e de guastatori non potendosi, o volendosi hauer quella copia, che bifogna; quindi è, che questa importante cura cosi per serunio del Principe, come per beneficio del soldato è posta in abbando no. Stanti dunque le cose nel modo che stanno, che si possan fare mai allogiamenti buoni è cosa impossibile, quando ben l'hauessero a far i guastatori; & la ragione è questa, dicono isoldatipratichi, che vn essercito di trenta mila fanti, & di sei, ouer otto mila caualli ha bisogno d'otto mila guastatori : cioè quattro milla per l'artiglieria, presupponendo, che vi sieno sesfanta pezzi tra di batteria & di campagna, & quattro mila a gli allogiamenti, di modo che vn Principe, ilquale ha fatto il suo conto d'hauer a speder cing;, tosto s'auuedrà d'hauere a spe dere sei; portando otto mila guastatori poco meno, che il sesto

della spela, la qual cosa di quanta importanza sia, lascierò farne giudicio ad altri. Senza, che come cresce la spesa cresce anche la necessirà de viueri, & la necessirà dell'ampiezza de gli alloggiamenti, i quali conuenendo far capaci senza i caualli di tretaotto mila fanti, a difenderli non faranno più che trentamila. \*Che per quel che si è veduto; non è di debol consideratione. oltre che impiegando Cesare di tre parti I vna in fargli alloggiamenti. 48. & alcuna volta delle quattro le tre. 49. se tu metti 48 sib.t.c. 19 trenta mila fanti sei mila caualli, pighando il minor numero, & ottocchic guastatori, che conuien pur che alloggino; già vedi che di cotante genti i guastatori sarebbono quasi la metà me no di quello che bisognerebbe, in facendo delle tre parti l'una, che dunque s'harà a fare? ritornare a que'primi principij, che altre volte si è detto, cioè instituire vna militia nuoua, la quale nutrita, & alleuata ne'buoni ordini, senza hauer bisogno d'altri, faccia da se tutte quell'opere, che i soldati Romani saccuano. Dico questo, perche quando pur vn principe volesse star saldo alla spesa de guastatori: & questo satto de guastatori in niuna altra cosa delle già dette gli desse noia; trouerannosi in ogni modo molte altre imperfettioni, onde faremmo costretti venire a rinouar gli ordini dell'antica militia, per vscir vna vol ta da tante confusioni, che in ogni modo da questa corrotta mi litia ci soprastanno. Et sarebbe pur cosa notabile, che con la spe sa che si fa solo a guastatori, si facesse miglior effetto, che non fa rebbono, non parlando de caualli, i trenta mila fanti, quando i nostri otto mila fanti, che ne bisogni farebbono secondo il costume antico l'vsficio de guastatori, sapessero accamparsi, e alloggiare, come noi pretendiamo, che habbiano a fare. Il che io prouerrò in modo, che no mi potrà esser negato. Sergio Galba Sergio Gal. di cui di sopra facemmo mentione, trouandosi con vna sola legione, & con yn poco di caualleria ne gli alloggiamenti, che tut to insieme non fa la somma di otto mila fanti, è assaltato da nu mero tal denimici, che fu in pensiero di saluarsi, abbandonare le bagaglie, vícendo con impeto da glisteccati, & facendos la strada per mezzo de gli assalitori. Paruto al consiglio che questo partito si douesse riserbare all'estremo, si delibera che veggano prima di difenderfi dentro gli alloggiamenti, & tentata la fortuna pigliar poi quel compenso, che paresse il migliore. Difendendosi valorolamente, ma non potendo per estere cosi pochi resistere a molti; percioche de nimici veniuano sempre i freschi in luogo degli stanchi, & eglino essendo sempre i medesimi non poteano riceuer rinfrescamento veruno, proposo-

che alquanto si rinfrescassero, cioè non combattendo ma atten

50 Cef. 1. 3. c. 33.de bel. gal.

52 li.3.c. 64.b 53 iui.c.66 b 54 li.7.c,96. b

< 1. 1. de bel. ciu. c.155.

Rotta di Raue na fucceduta, per gli-ailoggiamenti non finici.

dendo folo a star sul vallo, riceuendo i colpi degli auuersari. Do pò la qual breue possa, essendo da tutte le porte con grande impeto vsciti, vccisero di più di treta mila fanti più della terza par te. 50. che è quello appunto o almen molto simile a quello che dice Paolo Emilio. Quanti eflerciti si son ritirati a gli alloggiamenti in men felice fortuna, che hauendo preso alquanto di fia to, son tornatiad vscire, & uinto il nimico? Non è vnico questo essempio, ma vene sono degli altri come fu quel di Sabino, il quale assaltato, & schernito da nimici, vscendo da due porte de stidi. c.37.b fuoi alloggiamenti, vccise gran numero di essi. 5 1. Il simile au ? ne a Cicerone combattuto per sette giorni dentro i suoi steccati, riuscendo sempre egli superiore co incredibil lode sua, & de. suoi. 52. e il simile a Cesare quando ando per soccorrer Cicero ne. 53. Cosi si difese Fabio. 54. Et in somma molto s'harebbe a fare se si hauessero ad accozzare tutti gli essempi di coloro, i quali in reo stato trouados, per mezzo degli alloggiamenti hano vinto. Et la ragione è in pronto; perche chi alloggia bene. non è costretto a combattere a voglia del nimico, nel qual modo si combatte con disauantaggio, & vassi a manifesta perdita. ma si combatte a voglia sua, cioè con suo auantaggio, onde co uiene che il più delle volte si vinca. Et chiara cosa è, tutte le belle fattioni, & la vittoria acquistata da Ces.in Spagna contra Petrenio. & Afranio non altronde esser proceduta che dal sapersi Cesare ben alloggiare, perche finalmente senza colpo di spada conduste i nimici a darglisi in potestà. 55. In cotrario di ciò veg gasi quel che ha fatto a tempi nostri il non saper ben alloggia re, non essendo la rotta di Rauenna succeduta per altro, che per l'alloggiamento non interamente finito, ne ben fortificato da quelli della lega, come si conueniua al Mulinaccio; prima, per che quello, che i Romani faceuano ogni sera, che conueniua loro far nuouo alloggiamento, non fecero eglino in tutto il resto del dì, & la notte seguente, che si alloggiarono. secondo, che doue i Romani fasciauano tutto l'alloggiamento con fosso & con vallo, & con porte, essi fecero vn fosso solo senza alcun parapetto alla fronte dell'alloggiamento loro. Terzo, non seppero almeno con la terra, che s'hauea a gittar tutta uerso l'alloggiamento alzando l'argine coprirsi in modo che non po tessero esser danneggiati dall'artiglierie de nimici. Con tutto ciò da che si può vedere quello che faccia solo l'opinione d'esfere bene alloggiato, accostatosi l'essercito Francese a dugen-

to braccia a nimici, si fermò per più di due hore senza far nulla, veggendo, che eglino non vicinano a combattere; Ma offesi quelli della lega fieramente dall'artiglierie di fuori, che accomodate prestamente dal Duca di Ferrara veniuano a percuo. Dues di Ferra? ter per fianco, dalle quali non si haueano saputo ricuoprire, fu- ra accomoda 1º, Alteglierie. rono costretti combattere a voglia del nimico. Et su il primo Fabbritio Colonna, ilquale senza licenza del Generale (quanti errori son questi di guerra) vscito dagli steccati, se ben costret lona esce a coto dal danno che riceueua dall'artiglierie, & seguitato da gli al. battere. tri appiccò la battaglia, la qual benche valorosamente guidata. restò la vittoria a Francesi. Et che quelli della lega non douessero combattere, oltra l'instanza sattane dal Re Cattolico vno della lega, oltre che a nimici andaua mancando la vettouaglia. oltre il numero minore, che quei della lega haucano di fanti, & minor valore della loro caualleria, ve l'induceua la propria deliberatione,& configlio de Capitani, estendos mossi per soccor rer Rauenna, & non per combattere; & molto ben l'haueuan foccorsa, se fatti leuar in fretta i nimici dalle mura, come secero, con la fortezza, & sicurezza dell'alloggiamento l'hauer lasciati consumare dal disagio, & dalla fame senza venire a batta. glia. 56. Io non voglio fare essagerationi, ma dicoben questo, 56 Glicili, ro. che se Cesare, o altro di que'capitani antichi potesse risuscitare, annissizida c. & vedesse questi disordini del guerreggiare che noi vsiamo, si stupirebbe in vedere per quante lieui cagioni si perda talhor vn'impresa, non dico perche si perda una battaglia, perche di due che combattono, o valore, o fortuna, o altro ne sia cagione, vn conuien che vinca, & l'altro che perda; ma in considerar le cagioni perche vno habbia perduto. Ma passiamo innanzi, che altro dette ardire a gli Sguizzeri di assiltare i Francesi a Nouara, che la credenza di non esser ben alloggiati, & che altro fece Fiancesi non ben alloggiati perditori i Francesi, che il non esser veramente ben alloggiati? a Nouata ne a Non erano dice il Guicciardini per la breuità del tempo, & Santo Donato. perche non si temena tanto presto d'vn'accidente tale stati fortificatiglialloggiamenti de Francesi. 57. Che altro mos- 57 lib. 11. carsela seconda volta gli Sguizzeriad assiltare i medesimi Fran- 317. ann. 1513. cesia San Donato, doue era la persona del Rèloro, che la medesima credenza della debolezza degli alloggiamenti? & che mancòloro, che non conseguissero la vittoria, che l'esser so. pragiunti dalla notte, la quale dato tempo a Francesi di prouedere a casi loro, & quel che su lor ventura, soprauuenuti alfardel di gli aiuti dell'Aluiano, appena dopò hauer combattuto insieme non piccola parte del giorno, ottennero la vittoria.

toria, se vittoria s'ha a chiamare quella, quando sonando eli

46 ann. 1515. ma,

Sguizzeria raccolto con l'artiglierie su le spalle, & conscruado la loro ordinanza, & caminando con lento passo si ritiraro no verso Milano, non essendo de nimici pur vno, che hauesse: 58 11.12. 0.345 hauuto ardire di tener lor dietro. 58. Ma parliamo delle cose Daca di Par- succedute l'altr'hieri, quel poco di dano, che potè riceuere il Du ca di Parma in due entrate, & ritornate a saluamento, & co glo-1 ria sua, che secenel Regno di Francia nol riceuerre da altro, se non dal non effere vltimamente il suo alloggiamento cosi bene fossato, & trincerato come si conueniua. Ne si minimo, e inesperto fantaccino è a nostri tempi, che non conosca; & no accettiper cagion de gli alloggiamenti venir tutto di di molti danni a gli esferciti. Ne il Brancatio lascia di dire gli incommodi; ei. pericoli, che da essi nascono non potendo i miseri soldati ripo? farfi vu'hora che dal dare all'arme non fiano costretti armarsi; & faltar alle difese; onde o si infermano, o si riducono a tale ffracchezza che la natura humana non può tollerarla; & fe fono affaltari è impossibile chepossano reggere; hauendosi a te: ner per fermo, che di notte sempre l'auantaggio è di chi assalta. 59 primo aune Ondecgli ricorrea guastatori. 59. Em vero è miserabil cosa su nimento del che mentre non vogliamo durare alquanto di fatica, per no po ter ben riposare, se ne dura por doppia, riposando malissimo, co mene seruigi domestici della casa auniene, che metre altrui rin: cresce di ripor il coltello, o la paniera done l'ha ritrouata, has spesso a durar gran pena, quando negli, venga poi dopò per ritrouarla. Ma noi diciamo finalmente così. Tu principe che per l'essempio de gli antichi, & per la cosessione de medesimi tuoi propi capirani conosci vtili ester gli alloggiamenti; ne stanti i disordini della presente militia poter riordinare gli ordini antichi, effendo più malageuole il difimparare, che l'imparare, ordina se non altro vna legione di giouani, i quali non meno che. la picca; & l'archibufo (appiano operar la zappa, & la pala; ne meno che di picche, & d'archibusi sa che sien forniti di zappe, & di pale, tra gli ordini, cintegnamenti militari fa che fi effer-a citino à faper tirar vn filo come fanno gli ortolani, a squadrar

> yna fossa, ad accomodarsi, che in zapando altri tragga la terra zappata done bisogna, a far loro intendere come s'hanno ai cuoprire, doue habbiano a collocar l'artiglierie, come riquadrato alloggiamento s'habbiano ad alloggiare per poter dopò le futiche ripofarli agiatamente, che tu vedrai mirabili ef-u

Zappe à pali con bu ni in freemant: com' & Archo-

lib.2. i...

fetichene vícirano. Et perdarti vn po di spiraglio di quel che a somighanza de gli antichi tu hai a sare è chentrincerato; che

chetu ti sei, & posto che la frote riguardi il leuante tu tiri imedesinii fili dentro, che hai tirato di fuori, & facendo per la pri Comp rii nemierá cosa vna croce in mezzo, tu venga dell'ampio quadro che hai preso a far quattro quadri principali, che sarano le due vie maestre del campo, l'una per lo lungo tirata da leuante a po nente, dalla porta Pretoria alla Decumana, l'altra da tramonta na à mezzo giorno, dalla porta destra principale alla porta sini stra principale, & poi a guisa de gli orti, iquali non solo in altri minori quadri, ma in poche si soddinidono, fa in questi quadri altri quadri minori; ma i quali rilpodendo co la medelima mi fura a gli altri quadri fi vengano a far altre vie minori, che diui dano per ampiezza, & la lunghezza tutti gli alloggiamenti da imo, a sommo. Maio parlero della positura d'vn quadro, con la proportione, & misura del quale saranno misurati gli altri, et posto ch'io voglia alloggiare quattro mila fanti capitanati a centurie, et che vadano dieci soldati per camerata farò in questa maniera. Entrando per la porta pretoria nella via macstra di mezzo, comincierò a tirare nel primo quadro principale, o destro, o finistro, che egli si sia, vna striscia, ouer filare di venti tende doppie, cioè giunte insieme da spalla, a spalla, che l'vne riguarderanno a tramontana, et l'altre a mezzo giorno, ciascuna delle qualifarà braccia sei larga, e diecilunga, talche l'ampiezza di questa striscia ouer filare sarà di braccia venti, et la lunghezza di centouenti, le quali alloggeranno quattro centurie, ma perche le vie, che guarderanno verso ponente, e le uante rimarrebber cieche, et deserte; ragioneuol cosa è; che coi fanti alloggino i ceturioni, allungherò ciascuna striscia diecibraccia per capo, et facendo quattro tende di più, due di soprajet due di sotto ciascuna delle quali sarà di dieci braccia qua dre alloggierò i quattro centurioni delle quattro centurie; talche ciascuna striscia ouer filare alloggierà quattrocento fanti insieme coi lor centurioni. Tirado col medesimo ordine quattro altre striscie, l'vn a canto all'altra per lo lungo con lo spatio di quattro braccia via da striscia a striscia veranno alloggiati due mila fanti, che occuperanno il mezzo quadro. Al quale aggiugnendo con lo spatio di quattro braccia di via per trauerso l'altro mezzo quadro, si darà i vn quadro d'ampiezza di braccia centosedici et di lunghezza di digento ottantaquattro alloggiameto per quattro mila fanti. ma perche no è effercito che non habbia caualleria: in tal caso le tende che si pongono da spalla a spalla dec ciascuna di esse hauer tanto spatio dietro di se, che sia capace di quelli caualli che tengono i Signori della tenda.

tenda, nel qual modo senza imbrazzar si possono, & quelli di fopra cauar i lor caualli alla uia di fopra per la lor teda, & quel li di sotto far il medesimo cauando i lor caualli per la lor tenda nella uia di sotto. La misura delle quali tende a proportione delle già dette, hauendo riguardo a caualli, e alla qualità de caualieri, che precedono i fanti, ageuolmente andrà tra se diuisan do l'accorto Maestro di campo, si come farà de maggiori padi glioni cosi del Generale, come de Colonelli, e dell'altre persone principali dell'esfercito; I quali padiglioni douranno hauere per legge del Principe una sempre eguale e immutabil misura; talche saputo una uolta lo spatio, che essi s'occupino, non s'habbia a far ogni di noui scrutinii intorno la loro quantità: come parimentes'ha da fare del luogo, perche della collocatio ne di essi non si habbia tuttauia a questionare. Potrà con la me desima misura simigliantemente a ragguaglio andar facendo de gli alloggiameti dell'artiglieria, & dell'altre munitioni, con dinisare una nolta per sempre di qual larghezza debbano essere cosi le due uie di mezzo, che diuidono in croce tutti gli allogia menti, come quelle di tutto il circuito, che ua attorno; lasciando dalla faccia interiore dello steccato, infino alla faccia esteriore delle tende piazza della capacità, che egli giudicherà opportuna. Ma basti questo per un saggio, potendo come nel principio si disse, ricorrere a Polibio; ilquale con speciale trattato abbodeuolmente di ciò discorse. So molto bene, che molti che questo discorso leggerano, diranno costui non esser soldato, ne trouatosi alla guerra; poiche mostra di non sapere, che ancor noi habbiamo alloggiamenti. Le quali cotali parole, & risposte sono e di questo e d'ogn'altro buon cossiglio guastamento e ro uina, poi che quando niuna altra cosa s'hauesse a replicar loro. questa sola sarebbe sufficientissima; che no solo ad hauer allog giamenti si dee pensare, ma a hauerli buoni e perfetti, talche niu na altra parte si possa loro aggiungere o leuare, hauendo in loro e di bello e di sicurezza tutto quel che può desiderarsi che è quello, di che si marauigliò Filippo, quando uide quelli de Romani, & vniuersam speciem castrorum & descripta suisquaque partibus, tum tendentium or dine, tum itinerum internallis: & negaffe barbarorum ea castra vili uideri posse. 60. Et se hoggi senza tante altre qualità, che a gli alloggiamenti si ricercano, se ne sarà trouato pur uno, che d'ogni lato sia stato sasciato di sosso, e di uallo, e copertofi interamente da quelli di fuori, uolenticri fosterrò che mi sia riprouato ciò che io scriuo.

60.5.Liu, l. 3. c. 372.

j

Rarissime volte, & quasinon mai potersi scusare coloro, i quali congiurano contra il lor Principe.

#### DISCORSO X.



A LLA bocca di chi solo non può mentire, vici quella uerissima sentenza, che è necessario, che auuengano de gli scandali; ma infelici coloro per cagione de quali essi auueranno. Cosi possiamo Chi cergiusa dir noi, si trouano de i Principi scelerati, & con nun ha difela,

contra Princ pi

niene che sieno spenti dal mondo; ma infelicissimi quelli, i qua li ardiranno di manometter la perfona reale. Vna fimil cosa fu detta da Tacito; quando disse. Haud dubie inter erat vitellium vinci. 1. Senza dubbio importana, che Vitellio fosse vinto; ma non possono scusare la lor perfidia quelli, che tradiron Vitellio à Vespasiano, hauendo anchetradito Galba. Tra le molte ragioni, che di ciò si potrebbono allegare, vna molto principalesi è; che forse non mai, ò pure rarissime volte su fatta con giura contra vn Principe, per lo semplice amore della libertà; onde à gran ragione fu detto. Falsamente esser messo innanzi il titolo della libertà da coloro, i quali essendo in priuato vili, e in publico seditiosi, non hanno altroue le loro speranze riposto, che nelle discordie. 2. Et altroue. Bel titolo è quello della libertà; ma niuno andò mai cercando di farsi tiranno, che non s' vsurpasse questo bel titulo. 3. Et per questo come di cosa verisfima fu detto, benche à maluaggio fine. Che molti per fouuertire l'Imperio, mettono innanzi il nome della libertà; ma non cosi tosto hanno l'imperio souuertito: che anche la libertà vogliono metter al fondo. 4. Erafi N. Re d'Armenia ribellato 41ib. 16, eurte da Astiage Re di Media, a cui quando su da lui vinto, si era reso tributario, e hauca promesso di seguitarlo nelle guerre, che occorreuano, e di non far fortezza nel suo paese. Hora essendogli state prese l'arme contro da Ciro nipote d'Aslia-ciro 'che d'ec ge per lato di figliuola, & vintolo non solo in battaglia; ma infi al Re Almino gnoritosi dello sua persona, il domanda che cosa l'hauca costretto à ribellarsi. Risponde l'Armeno; imperoche egli desideraua la libertà, parendogli bellissima cosa esser libero,

t lib. 19. nel fine.

Liberta bel ifa tolo, n a v furpato spesso da Tiranni.

2 lib. II. cart.

3 lib.20, carte

Difc, Ammir.

e în quella libertà poter lasciar i suoi figliuoli. Belissima, e hono ratissima cosa è, replicò Ciro, il combattere; perche altri non di uega mai seruo; ma se alcuno è vinto in battaglia, ò in altro mo dogli sia auuenuto d'esser caduto in seruitù, e poi cerchi di priuare il suo Signore di se medesimo, dimmi vn pocogiudicherai tu questo per huomo da bene, honorandolo come huo mo giusto; ò riconoscendolo per ingiusto, e per rubatore, seueramente il castiglierai? Non potè l'Armeno negare di non me ritar castigo, hauendo tolto altrui, la cosa, che possedea, & che 5. Xen of lib. 3. per ragion di guerra giustamentes'hauea acquistata. 5.Se quede ped, Ciri.c. sto è vero, quanto maggior fallo commette colui, il quale oltre spogliar altrui diquel ch'è suo, cerca ancor d'ammazzarlo? Dirà alcuno, come harò io, à fare, se mi sono incontrato a viue Ceriale confire sotto un Principe maluaggio? Quello appunto che Ceriagia bene i Tre le configliaua a'Treuiri; il che era, che si come noi tolleriamo il seco, e le molte pioggie, e gli altri mali della natura, così habbiamo a portare in pace la prodigalità, & l'auaritia de fignoreg 6 Tec lib.20, gianti 6. conforme à quello, che molti Senatori Romani dicenano per attutar lo sdegno di M. Liuio, cioè, che come la crudeltà de padri, cosi si dee portar in pace, e con dolcezza, quella 7- liu. lib. 27. della patria. 7. da che non è lontano il detto di Marcello, che i buoni Principi s'hanno à chieder con uoti; ma qualunque essi si sieno tollerarli. Et Claudio diceua à gli ambasciadori de Par Claudio Imp. che dice alli ti; che eran da sofferire, e da portare in pace i costumi de Re; Ambalcia tori, perche le spesse mutatione non metteano conto. 8. ma è natu-8 Tac. lib, 12, ra di molti, che niuno stato attaglia loro, e non cosi presto vno hanno assaggiato, che domani norrebono inghiottir l'altro, & poscia tranguggiar un'altro; il qual male procede il più delle uolte, più dalla instabilità del loro ceruello, che da malitia, ò di fetto di chi comanda\*Ne conuenien dire, che perche il uiuere a libertà fia riputata cosa più amabile, che sotto d'un Principe: quetto sia la cagion del mutamento, poi che molti della giouentù Romana de nobili, passati dal giogo reale alla libertà,

furono di siperuerso animo, che non resto da loro di non tra-

dir la patria, i parenti, i tempi de gli Dii, & ciò che haucano,

ad uno già superbissimo Re, & allora acerbo esule di Roma.9.

Ne i Giudei scosso il giogo di Faraone, indugiarono molto à pe

tirsi della ricuperata libertà 10. Nequella scusa milita in sa-

uor loro, che sotto un tiranno si mozza altrui la strada di peruenire a honoridouuti alla sua nirtù hauendo noi altroue mo strato, che anche sotto un Principe cattiuo, si possa diuenire:

quali

eliu, lib, 2, cz G;udei fi. per -. dono della ri cuperata,liber, 10, Effe do, a

niti.

€,194.

C 3 06.

de parti.

car . 77 . .

16,

\* 4. 4. 116.4. disc. honorato, & grande, 11. anzi natura de gli huomini grandi è, i

quali hanno mercè del lor valore aperto il camino alla gloria, di non entrar volentieri in si fatte imprese. Et i saui sen'astengono, come di scogli pericolosi, one pochi vrtarono, che non facesser naufragio. Mi si potrebbe imputare, che io non ho gustato mai libertà, & però fauello in questo modo, & quel che a questa proposta mi debba rispondere, questo sol dico, che se la libertà, cosa preriosissima sopra tutti i resori del mondo non è bene vsata; & vsar bene non si può, se non tra huomini virtuo si, edi costoro la copia à tempi nostri è molto piccola, io per me sarei più acconcio a patir vno che molti tiranni, quando co lui pur tiranno fosse. Ma queste dispute da canto lasciate, se natione alcuna è al mondo, la qual habbia minore scusa di ribellarsi, ò di congiurar contro il suo Principe, questa è la Christia. na; la quale non solo è stata ammaestrata à non ricusare d'yb. ro è, che s'ybbi

bidire al suo giusto, & legittimo Signore; ma quando quel lo pur reo, & maluagio fosse, vuol, che in ogni modo gli presti vbbidienza, rollerando patientementel'asprezza della sua seruitù. 12. poi chetale habbiamo a credere, che sia la volontà di Dio, nella cui manosono i cuori de i Re; il quale parendo, che cotali Principi re-

> gnino, molto. più l'habbiamo à patir . Il. . noi.

Chriftiani capi tal dottrina lo ancor che mal-

22 Pietro ro Epift.cap. E.

Il Fine del Diciannouesimo Libro.

## DISCORSI

### IONE

AMMIRATO

# Sopra Cornelio Tacito.

### LIBRO

Che sia meglio elegger i magistrati, o cauarli per tratta.

## DISCORSOPRIMO



R AN disputa in Senato, fu quella fra Eluidio Prisco, & Marcello Eprio: segliambasciadori, che si haucano a mandare a Vespasiano, haueano ad esser cletti, ò cauati per tratta. Elui-dio lodaua l'elettione; onde dice quella nota: bil sentenza. Soite, & vrnamores non discerni. 1. aggiugnendo, chenon ad altro fine, era stato-

Zluidio loda ne' magistrati l'elettione. I Tac, lib, zo, C,179.6-

introdotto il ballottare, che per bilanciare la vita, e fama di ciascuno. Et che per questo era honore della Rep. e insiememente dell'Imp. che gli si mandassero incontro huomini innocentissimi, i quali con honesti, ragionamenti empiessero gli orecchi del Principe, Marcello allegaua hauer fauiamente dispo-Marcello loda sto gli antichi, con la sorte per tor il luogo all'ambitione e, alle nimicitie; ne esser dopò succeduta cosa, onde gli antichi instituitis'hauessero à mettere a monte; & altre cose similiandauan dicendo, quali in questa materia potrebbono per questa parte, ò per quella esser dette da ciascun'altro. Hora se noi miriamo all'effetto, che hebbe questa disputa, non è dubbio, che hauremmo ancor noi à proporre la sorte; ma se si guarda chi era Eluidio; & che la prudenza, & sapienza sua meritamente era da mettersi auanti à tutto il Senato insieme, haurem: mo andar dietro all'elettione. Ma perche in questo caso ad Eluidio

Ja Cource

dio, per legare, che hauea con Marcello, da cui era fiato offeso, si puo imputar alcuna passione, rimane il dubbio in suo vigore; qual sia miglior partito nella creatione de magistrati, volgersi alla sorte, ò all'elettione. Et se io non m'inganno, ancora che in dir elettione paia gran cosa, io non farei gran fatto respettiuamente differenza dall'elettione alla sorte. Et per farmi ben intendere, prenderò questa imagine. Di cento mila anime, che Firenze saten sogliono essere state, & esser di presente in Firenze, al più tre mi to milla Anic la patticipauano del gouerno della Rep. le quali per gli infermi; assenti, ò ch'erano a specchio, e altre occasioni si poteano veramente ridurre a due mila. Di costoro essendo il quarto per l'arte minore, chiara cosa è, che habili à certi vesici no rimaneua no più che mille cinqueceto: ma perche la Città è diuisa in quar tieri, & conueniua, che non a rinfuso; ma ciascun quartiere hauesse la sua volta determinata, ad vn quartiere solo per conseguente veniua a ristriguersi la creatione del Gonf. per quella volta, & non a tutti, e quattro; talche di mille cinquecento ueniuano à cimentarsene trecento settantacinque. Et perche non à tutti i singolari huomini, quali erano i trecento settantacinque, ma alle famiglie s'hauea a dar quell'honore, & le famiglie per ciascun quartiere di poco passauano il numero di settanta, a i settanta, e non a i trecento settantacinque s'hauea a compartir quell'honore. Ma perche de i settata poco numero era quello, che fosse peruenuto all'età habile a riceuere il gonfalonerato; ne tutte le famiglie ancorche habili per vno tacito consentimento erano ammesse; e il diuieto operaua ancor molto; quin di manisestamente si vede di tremila anime in quanto poco nu mero veniua à ristrignersi cotal dignità. Stado le cose in questo modo, se noi vogliamo dirittamente giudicare, essendosi fatti tanti vagli, quanti si è discorso; che può importare, che vno per elettione, ò per tratta sia stato creato Gonf. di giustitia? Anzi io crederei, stante per lo più la corruttione de gli huomini, i dise. gni, la poteza, l'amicitie, i fauori, le pratiche, e altre simili malua sice beni secon gità, che occorrono, meno peccarsi digran lunga nella tratta, dole sorti.

Nume, c. 26; che nell'elettione. E non solo Mose. 2. & Giosue. 3. partiscono 33. beni secondo le sorti; ma tutto il testamento vecchio è pieno mo, & per ium d'essempi di questi sorti. Ela ragione si è, che quado tu hai ben io, fatto le parti de beni, e cosi per conseguente, che quando tu hai ben diuisato, e fatto i tuoi vagli, e diuieti delle persone, è presto, & vtil partito, e più sicuro di ciascun'altro il rimetter la crea tione del magistrato alla sorte. Oltre che ne l'eletto monta in superbia, ne quel che non ottiene cade in disperatione, ò Difc. Ammir. Ιį concepè

concepe odio con chi che sia, vedendo la sorte e non humano giudicio esfere stato della sua elettione o del suo cadimento cagione; perche non è da far marauiglia se contra il parere d'Eluidio nel senato Romano si conchiuse, che gli ambasciadori da mandarsi a Vespasiano fossero tratti e non eletti; & cosi similmente se à sorte son trattigli vificiali sopra la restitution de beni rapiti in guerra.4. & se Valerio Nasone a sorte è mandato nella prouincia.5. Neda san Tomaso, disputando egli questo articolo, è vietato nelle temporali, & cinili dignità di proceder per via di sorti. 6.

. Tac. lib.20. 5.lib.4.c.54. 6.in 2.2. q.95. 8,11s

### Della scelta de soldati.

### DISCORSO II.

VANDO. Vitellio sene venne di Germania in Roma per combatter dell'Imperio con Ottone, conducendone seco le migliori coorti, che vi sussero, riempiè l'effercito che vi lasciaua di gente raccolta insieme da i vicini castelli, il quale vien chiama-

alli-20.c.181.6 to nomen magis exercitus, quam robur. L. più totto nome, che neruo & gagliardezza d'essercito; & segue appresso, che non si può dir cosa più propria. Segnem numerum armis ornauerat. siauea quella infingarda moltitudine carica d'arme; perche a cosi fatta militia non sono le armedissesa, o vigore, ma peso; il che fu prima detto da Liuio opprimerentque quedam oneratimagis aliaz, c.2c6, bis, quam tetti. 2. Tali per lo più sono gli esserciti de moderni principi, i quali non pensando mai difarsi, se non quando soprastà il pericolo, sfornendosi al primo suono del tamburo le stalle d'Italia, le cucine, & le tauerne, si viene a creare non vno effercito, ma vn numero vile, & infingardo carico d'arme; onde a me è venuto voglia in questa mia fatica, prestadomene larga occasione l'autore, sopra del quale io scriuo, di parlar della scelta de soldati, chiamata da Romani deletto; giudicando io, che: della scienza militare il deletto sia l'a b c. nel che mi seruirò anche d'altri autori, per non lasciar che desiderare in questa materia. Et perche alcuni ficendosi da capo osseruauano douersi le scelte far più d'vn paese che d'vn'altro; dico, che non douendo i principi far le scelte de lor soldati da altri luoghi che da quelli, che da essi son posseduti, lasciata questa disputa de luoghi più 2, veg. 1, 1, e. 2, vicini o più lontani dal sole. 2. deuono attendere a farle nel

modo.

modo, che possono; poi che noi vediamo, che i Romani le saceuano in tutti i luoghi, in Galatia, in Cappadocia 3. nella Fran cia Narbonese, in Africa, in Asia 4. in Germania fra Bataui. 5. 4. lib. 16 e 1240 in Tracia.6. & finalmente per tutte le prouincie a loro suggette;& fu chi prudentemete mostrò in questo caso esser colpa de Principi, & no difetto di sito, & di natura il mancar d'armi pro prie. Hauendo in secondo luogo da considerare, onde sosse me glio cauar i foldati dalle città o dal contado; non è dubblo essere per lo più preposti i contadini, come piu essercitati alle fatiche, e meno aunezzi alle morbidezze. 7. L'età par che communemente venga per lo più disegnata ne i diciasette anni, poi che Vegetio l'accena con lo ipuntar della barba. 8. & Tacito s.iui.e.40 la mostra auanti lo spuntar di essa. 9. Mario volena che i Tironi(cosi erano chiamati i soldati nouitij) sussero d'alta statura, con tutto ciò s'ha da guardar più alle forze, che all'altezza del corpo. 10. Ein gran parte ne tironi queste cose son degne da 10. Veg. iui.c.; esser riguardate, la viuezza de gli occhi, il capo ritto, il petto am pio, le spalle piene di muscoli, i diti forti, le braccia lunghe, piccol ventre, le coscie alquanto magre, le gambe e i piedi asciutti &neruosi. 11. Degli esferciti quando si prendono huomini fat 11. iui.e.s. ti, fuggansi pescatori, vecellatori, cuochi, testitori, stufatuoli, comedianti, & simili artefici di diletti, massimamente lasciui; leggansi fabri, legnajuoli di cosegrosse, beccai, cacciatori di cerui et difiere feroci et simili. 12. Onde si uede che il mouito. re in gran parte dell'abbottinameto di Germania, fu un certo Percennio capimaestro delle opere teatrali; dice Tacito, procax lingua, or miscere cetus bistrionalistudio dottus, 13. huomo linguac- 13. lib. 1.e.4. ciuto, e auezzo per la professione istrionica a muouere i scompigli; et se queste doti corporali sono ne tironi da apprezzare, molto piu fenza alcun fallo commendabili fono i co stumi; il che da Tacito non su lasciato adietro, anzi uenendo in una particolar distintione del soldato uolontario, cioè da se medesimo offertosi, et dell'eletto, et mostrando che Tiberio state la moltitudine de veterani, era costretto per riempiere gli esserciti di venir alle scelte di nuoui soldati, gli sa dire esser biso gno di metter mano al deletto, perche non era chi uenisse a offerirsi, at si suppedidet, non cadem virtute ac modestia agere; quia plerumque inopes ac vagisponte militiam sumant. 14. Et quando 14 lib.4.5. 441 ve ne fossero de uolontarii, nou si portano con la medesima uirru e modestia degli altri; imperoche il più delle nolte i pone riei uagabondi si uanno a far soldati; talche s'hanno a notare due qualità, le quali è per lo più bene, che debban concor-

6.1 1b.4.car. 5 to

y. Veg.iui. C.13

0.lib.20

tere quando si può ne soldati, cioè, che non sieno mendichi ne uagabondi. Oltre a questo è da sapere, che appresso le nationi obligate alle scelte, era esso deletto tenuto per cosa graue; percioche i figliuoli cran dinisi da padri, e i fratelli da fratelli, comese fosse un mortorio; ma molte uolte egli era fatto anche più graue per i cattiui portamenti de ministri, ò scegliendo uec chi, e infermi per ricomprarsi, ò giouanetti belli per fini non ho nesti. 15. recusauano altri; come i Traci il diletto per sosperto, che mescolati con altre nationi, non fossero condotti in paesilontani. 16. altri il suggiuano; fra quali erano i Corsi come cosa à loro insolita, & però non atti à tollerar quella fatica 17. Onde furono queste scelte molte uolte cagione, come altroue reslib.4 dise.1. dicemo di ribellioni. 18. e molte uolte à gli steisi Romani sur acerbo, perche su Manlio costretto à depor la dittatura, 19. il che ho uoluto dire per auertire, che in esse si habbia à proceder con destrezza; ancora chea tempi nostri, non essendo gli impe rij cosi grandi come quelli de Romani, cesserebbono molte di queste difficultà. Dicemmo, che il diletto è come l'a b'c. nella: scienza militare; talche bisogna uenire all'accoppiar questelet tere per andar più innanzi; che è il giugnerli insieme, e essercitarli; che altrimente si farebbe quel, che si disse da principio; nomen magis exercitus, quam robur. e crceremmo tanti facchi? ni per caricarli d'arme, & non tanti soldati per seruirsi dell'arme. Degli esfercitij militari, il primo è l'andare, ò marciare al suon del tamburo, et nello spatio di cinque hore di state far-Oriuoli Roma uentimilia passi; ma perchegli oriuoli Romani eran temprati ni tëprati sem que ava modo sempre di dodici hore il di, et dodici la notte, così la state come: il uerno, bisogna far conto, che l'etre hore della state eran quattro delle nostre ordinarie; onde le cinque hore uerrebono ad esser poco men di sette, tal che à quel ragguaglio s'harebbono: à far tre miglia per hora, caminando ratto nello spatio dellemedesime hore, si haurebbono a far ventiquattro miglia; çiò, che sitrapassasse sarebbe corso, a che non si può assegnar misura; col marciare van del parigli effercitij del corso, et del salto, i quali a molte cose son necessari, come han dimostrato coloro, i-quali diciò hanno scritto. 19 del nuoto. 20. dell'oprar lo scudo et la spada di maggior peso dell'ordinaria, et addestrarsi al palo fitto in terra. 21. essercitandosia ferir più di punta, che: di rouesci 0.22.a cobatter armati.23. a lanciar pali, corsesche, et zagaglie-bisognando.24. a tirar con l'arco. 25. con la from-

ba. 26. et auuentar le piombaruole. 27. in luogo de quali hab-

biamo di presente l'archibuso. Essercitauansi a lanciarsi a ca ual

15 lib. 20 .car. 181.

17 lib, 18. car. ¥47. 19 L u. lib. 7. gira,

fo Vege.cap. 9. 20 Iui c.10.

21 C. II.

22- C. I2. 23 C. I3. 24 C. 14.

25 c. 15. 26 c. 16.

97 € 17:

lo. 28. e a portar pesi. 29 ne quali esfercitij chi si trouaua ammae 28 cap. 187 strato; è incredibil cosa à stimare quanto di gran lunga si lasciassero glialtri addietro. Non paia dunque eosa da non porgerle fede, che Alessandro Magno con trentamila fanti, & con Alessandro Ma poconumero di caualli, occupaffe l'ampissimo regno di Persia, gno con puoe che i Rom. vna sola Città s'insignorissero di tutto il mondo. gian fatti. Ilche conosciuto ottimamente da essi Rom. su cagione, che non solo tenessero maestri per insegnare i già detti esserciti; ma assegnassero colonie, oltre gli altri rispetti per questo fine. Il qual luogo vnico a me vien dimostrato nella colonia di Camu loduno; perche è da farne grandissimo conto. Id que promptius venire: colonia Camulodonum valida veteranorum manu deducitur in. agres captinos, subsidium aduersus rebelles, & imbuendis sociis ad offic a legum. 30. oue si vede che non solo, la colonia fu quini 30lib.22.e.80; mandata per un presidio contra i ribelli; ma per ammaestrare i copagni à gli nsfici militari. Hauremo a dire molte altre cose intorno questa materia; come i soldati hauessero a trincerarsi. 11.accioche come auuenne à Nauarrino i gabbioni non s'ha. 31 Voge, capi uessero a riempier di pietre. 32. quali fossero i luoghi doue ha- 2:. uessero ad accamparsi. 33. come ne'subitani pericoli hauessero lib. 2.c. 22. à ristrignersi, e allargarsi. 34. quante volte il mese hauessero a 33 Vege. cap. essercitarsi. 35. ma perche queste cose, ò toccano a Capitani, ò 34 Iui c.26. in tal modo parladone, verremmo à trattar no d'yna parte, ma 35 lui 6276 di tuttà l'arte della guerra, basterà hauer mostrato, quali erano i pensieri de Rom intorno le scelte de foldati, per le cui pedate se noi volessimo caminare, dico che per conto della carità in tradotta dalla religione Christiana à noi è prestata vn'opportunità di uenir à cotali scelte co modi più facili, e più presti, che non hebbero i Rom. Il che sarebbe essercitando que fanciulli, Militia de gli che in Firenze Innocenti, altroue Orfanelli, & in tal luogo Get Innocenti quera tatelli sono chiamati, ne gli essercitii militari; de quali verbigra tia, se accoppiassimo cinquecento, & li mettessimo al corso, co. me hauremo per proua dugentocinquanta corridori assai buo ni, cosi tornandoli ad accoppiare ne hauremmo cento venticin que migliori; & ritornandoli ad accopiare, se ne harebbono séssantadue ottimi; come il simile seguirebbe déglialtri esserci tij di lottatori, d'imberciatori, & d'altri; ilche folo sia detto per vno essempio. Chi non sà senza aspettare il principio de i diciassette anni, che per hauere alcuna esperienza, se ne andrebbono a ventuno, che se corali fanciuli da i dieci anni infino à quindici in tal guifa s'andassero ammaestrando cosi nel marcia re al suon del tamburo, come al saltare, al lanciare, al nuoro, & all'altre

all'altre cose, che si son dette, che farebbono vna riuscita mara. uigliofa; massimamente se col corpo verrà, anche essercitatol'animo alla patienza, all'honore, alla fedeltà, alla fortezza, alla sobrietà, & a tutti que buoni precetti per mezo de quali s'acquista habito di virtu. Io sò molto bene, che molti diranno molte cose intorno questo nostro pensiero, chi mostrando, che si tira molta spesa dietro; chi la chiamerà vana; dicendo non poter i Principi esser balij di fanciulli; chi pericolosa a nutrirsi in seno tanti huomini bellicosi, & tal sarà come auuiene di chi non con fidera più oltre, ò come sono alcuni che non approuano cosa, di che essi non sieno autori. 36. che se ne riderà, a quali io potrei parimente con molte ragioni rispondere; & mostrebbesila spesa non esser molta, & la sicurezza, & la gloria esser infinita; & il modo d'instruirli, esser assai facile; ma volendo co così fatta gente seruirmi per hora più dell'auttorità, che delle ragio ni;batterà dir loro, che in questo modo, e non in altro il Turco si è farto padron di tutta l'Asia, di buoni pezzi dell'Affrica, & di gran parte dell'Europa. Et sebene la sua potenza è infinita, il nerno vero, & la somma di tutte le sue forze, non è però posta più, che in quattordici, ò quindici mila Giannizeri, alleuati in tal modo, ò poco diuerso da quel che habbiam detto. Non era il mio intendimento d'allargarmi tanto in questa materia; ma poi ch'io veggo, qui posar il pondo di tutti il gouerno ciuile : perche non può godersi la pace, senza l'arte della guerra ; ne l'arte della guerra può bene acquistarsi, se da teneri anni, come dell'altreartiauuiene, non s'apprende, non mi sarà noioso perder intorno a ciò alquanto di tempo. Dico dunque, perche altri non istimi hauer noi cauato questo alleuamento di fanciulli dall'vio solo de Turchi; che egli fu da antichissimi Principi po-3esofti Re di Ito in opera con profitto grande della grandezza, & gloria lo-Fgitto, aliena rosper la qual cosa a Sesostri Red'Egitto, fu molto ageuole safanciulli per la re i grandissimi fatti, che egli fece, per hauer il padre nella nasci ta di lui tolto ad alleuare con la medesima cura, & ammaestramento tutti i fanciulli Egitij, nati in quel tempo. 37. Et si scri-Flippo Padre ue, Filippo Re di Macedonia, haue primieramente dato princi pio a teruirsi di fanciulli nobili del suo reame, che secondo l'vso ne di paggi no de nostri tempi chiameremmo pagi, e ciò non per alterigia di lui,ne per dispregio di quelli; ma solo affine d'auuezzarli a gli essercitij militari hauendo egli grandemente in odio gli otiosi, egli infingardi. Onde fece molto ben battere Afroneto, perche

hauendo lete, partitosi dalle squadre, era scantonato a bere ad vn vicino albergo, & diede la morte ad Archedamo, perche ha

uendoli

m litia.

36 li. 17.0.132.

37 Diod. Sic. înditeî l'ordibil 1.

uendoli comandato, che stesse con l'arme, l'hauea messe giu; & perche ciascun faccia quel conto, che si dee di questo ordine, e i principali massimamete: sia lor noto questo ordine instituito da Filippo padred' Alessandro, esfersi conservato in Mucadonia. infino à Perseo figlinolo dell'vitimo Filippo, & essere stato sempreditanta virtù, che vinto Perseo da Romani, soggiogata la Coorte di Fio Macedonia, e ogni cosa andata à rouina, solo quella squadra, ò sa Coorte, ò corpo di militia, che si debba dire, non hauer mai abbandonato il Re,senon nell'estremo dell'affatto abbatuta fortuna sua. Pueri regij apud Macedonas uocabantur principium liberi 38 Liu. lib. 45. alministerium electiregis: ea cobors persecuta regem suzientem, ne tum quidem abscedebat donec, &c. 38. E vera la regola, ò precetto degli agricoltori; che è meglio il poco ben coltinato, che il molto trasandato; ilche seruirebbe a far vedere chela spesa non sarebbe si ingorda, come altri s'imagina. Chi crederebbei Mimalucchi Mamalucchinon esser arrivati a cinque mila? & che nell'es- poco numero. sercito de Parti, il qual pose in suga Marc'Antonio, nel quale furono cinquanta mila caualieri, non fossero più che ottocento liberi alleuati fotto buona disciplina, essendo tutti gl'altri serui? Et gli Spartani furono sempre si pochi, che domandato Agide, spartani poco numero. quanti essi fossero, tacendo il numero, rispose, quanti bastano a cacciar via i cattiui. 39. Et perche spesso di questo erano pro- 39 Plut, ne gli uerbiati, Aristone del medesimo interrogato, rispose; Assaiso- apno a bastanza à cacciar i nimici.40.e vn'altro diste. Molti tipar- ap. ranno, se verrete con esso loro alle mani. Alessandro nel pensie ro di volersi insignorir dell'yninerso, sece ancor egli come Sesostri alleuar ne gli esserciti, che noi diciamo, tretamila fanciulli. Dunque tu Principe per conseruar il tuo stato sanne alleuar diecimila. Gran cecità è questa de nostri Principi, non è si piccol Geità de nos Castello, che non vi sia l'arte del calzolaio, del sarto, & del fabbro; ma ionon ho veduto Città alcuna per grande, e nobil che sia, che vi s'insegni l'arte del difender la patria; & è pur cosa da fare stupir altrui; che i Principi pagan tutto dì, di molti denari per prelidio d'yna fortezza parte piccola d'yna Città, & niuna. cura si prendono come senza pagar vn soldo, i popoli s'aunezzino a difender la Città intera; ma essi portan la pena della lor colpa:quando per hauer nutrito i lor sudditi in paurosa viltà ne yeggon andar la robba, & la patria in mano de nimici. Vorrei, e potrei dir molte cose intorno questa materia maho tema, che gionino poco; perche quando non se ne ha bisogno, non se ne tien conto; & quando se ne ha bisogno, non sono più a tempo. Et se pur alcuno stima per hauer numero alcuno di soldati

.....

Vitellio chiamail velgo fol dati.

41 li.19.0.172.

dati fatti a caso, hauer militia s'inganna, e sa quello errore, che facea Vitellio, il quale si cosolaua alcuna volta per l'affettione di simil gente, & per le grida del popolo, il quale chiedeua l'armi; dum vulgus ignauum, & nihil vltra verba ausurum falsa spetie exer citus, & legiones appellat. 41. Giulio Tutore ribello de Romani consultaua, che la guerra si douesse affrettare, poi che le cose di Roma, con la tardanza harebbon preso sorze, & riputatione, allegando tra l'altre ragioni aspettarsi d'Italia, nec subitum milite,

42 li.20, c. 194. sed veterem expertumque belli. 42. perche sapea ben egli, come sol dato pratico, che differenza fosse tra i soldati vecchi, è esperime tati a i subiti, cioè fatti in fretta; che con proprià voce militare chiameremo a tempi nostri bisogni.

> Chè nelle fortezze non si dee racchiudere gente inutilé, d'alcuni auuertimenti intorno ad effe.

### DISCORSO III.

Vicecastellano di Lecce, e suo cirore.



S s END o io molto gionane, senti con grandissima commotion d'animo, che in certi sospetti di Turchi fosse stato biasimato il Vicecastellano della fortezza di Lecce mia patria; perche sù quel timore hauesse lasciato molte donne, e vecchi, e fanciulli ricouerar nella fortezza; pa rendomi cosa empia, che onde douea aspettar

lo de, riceuesse biasimo. Enondimeno misono accorto, poi, che questo biasimovscito fuori di bocca a huomini militari, era à gran ragion dato; perche quando altro error non si facesse, tu consumi quelli alimenti, che si doueano conseruare per i difensori di essa, in persone inutili, ilche tanto più auuerrebbe, quanto più vi fosse scarsità di viuere; il che su cagione, che Ci-Ciuile perche uile co'suoi ribelli prendesse animo di ottener gli alloggiamen non compane ti da Romanicon vn poco d'assedio, senza vsar più la forza, sapendo che dentro vi era molta marmaglia, e poco da uiuere, hand ignari pancorum dierum inesse alimenta, & multum imbellis tuibe. 1. Molto meglio, e più chiaramente tutto ciò appar-Eraclea perche ne nella presa d'Eraclea fatta da Romani; imperoche essendogli Etoli rifuggiti alla fortezza, doue si sarebbono potuti fostenere per alcun giorno, auuedutisi nondimeno, che non vi erano prouisioni atte a poter, lungo tempo regere a gli as**faltide** 

non combatte ti Romani.

1 Tac. lib. 20. C.183. presa da Romani,

falti de nimici, e particolarmente che vi si erano ragunate tante donne, e fanciulli, e altra turba imbelle, che appena vi capiuano, non che si potesser difendere, preser partito d'arrendersi, notinsi le parole, che fanno appunto al caso nostro. Vi pote congregatis faminis, puerifque, & imbelli alia turba in arcem, qua uix ca. pere, nedum tueri multitudinem tantam posset. 2. Che dunques'ha 2 Liu.lib 36.64 à fare, dirà alcuno, se tu non vuoi riceuer nella fortezza le pouere donne, vecchi, & fanciulli; & haili tu a lasciar in preda al ni mico? se io ti risponderò con vn'essempio de Rom. sò che ti co. uerrà hauer patienza, e non mi riprenderai, che io sia di questo. parcre. Era Roma stata occupata da Galli, e quelle poche genti, che vi erano restate, si erano ritirate alla rocca, con quelle mu Roma occupanitioni che haucano potuto, e con deliberatione presa volontariamente da tutti i vecchi, di rimanersene nella Città; accioche con quelli corpi, co'quali non erano atti a portar l'arme, ne difender la Patria non aggrauassero la scarsità, che patiuano gli armati. nec his corporib. quib. non arma ferre, non tueri patria po Bent, oneraturos inopiam armatorum. 3. Evero, che alquante donne se- 3 lib. 5.c.928. guitarono i giouani lor mariti nella rocca, ma è da notare quel che il medessimo autore dice, nec probibente ullo, nec vacante, non essendole da niuno vietato, ne da niuno essendo chiamate. Dal qual luogo questo cauiamo, che tanti vecchi, i quali erano stati consoli, e haucan menato trionsi, non risiutano di morire per la carità della patria, la quale sperauano di potersi conseruare con la vita de giouani, come si conseruò. Et che se alcune donne andarono dietro à lor mariti, fu più tosto loro permesso, che voluto. Et se ciò hebbeluogo in Roma, oue nella fortezza non era Castellano, oue si viuca a libertà, e ciascuno vi era per la sua parte, vegga quel che ha à far hoggi vn Castellani non a cui dal suo Principe è stata raccomadata la cura e guardia di riceuan piu ge: quel luogo senza hauer altro-riguardo, e commessione, che dalla guardia, e conseruatione di esso. Ma se errore è il riceuer dentrogente imbelle; è forse non minor fallo, anzi più gra ue, e di maggior rischio il metterui gente guerriera, laquale essendo alla tua superiore, non tu, ma quella sarà signora della fortezza; come auuenne al Castellano del castel di Firenze, dopò la morte del Duca Alessandro, ilquale in questa guisa ne venne spogliato per opera d'Alessandro Vitelli. 4. Non cosi 4 Adr.lib.t. c. fece Don Cesare Cauaniglia Castellano della fortezza di Liuor 12.g.
no; al quale benche dal Gran Duca Francesco suo Signore fosniglia Gattelno; al quale benche dal Gran Duca Francesco suo Signore fosniglia Gattelno della fortezza di Liuor 12.g.
D. Cesare Cauani
no al quale benche dal Gran Duca Francesco suo Signore fosniglia Gattelno della fortezza di Liuor 12.g. se stato commesso, che al Vicerè; che passaua in Napoli, vsasse lano di Liuosz. ogni sorte di liberalità, e di cortesia volendo veder la fortezza, no

Avertimenti à Caitellani di foriezze.

egli che accortissimo era, vi introdusse prima una compagnia di fanti Italiani, et ciò non ostante, mandò con bel modo a far: intendere al Vicerè, che sua Eccellenza, gli facesse gratia di venirui col meno imbarazzo, che fosse possibile; ne arrossi di dirli venuto che vi fù, che di quel, che gl'hauea mandato a dire, nonprendesse ammiratione imperoche hauca da suoi vecchi udito dire; che in tempo antico, quando ad vn Castellano si daua in guardia vn castello, gli si metteua indosto vna pelle d'asino; vo lendo mostrare, che a castellani non conuien ysar cerimonie ne gentilezza; ma badar a lor cafi, per non dar in qualche mala ven tura; et perche ciò ch'io dico, sia più altrui sisso nell'animo, è da ridursi a memoria l'essempio, et consiglio di Pirro Red'Epiroti; il quale ringratiato gli Ateniesi della fede, che hauean mo: strato di lui, per hauergli fatto veder la lor rocca, non lasciò di dirloro, che se essi eran saui, non doueano mai più aprir porta à Realcuno. Hora io andrò aggiugnendo alcuni pochi auuertimenti intorno questa materia, non tanto con pensiero di dir cosa nuoua, quanto per confermar con l'antiche autorità quello, che noi stessi costumiamo, ò douremmo costumare. Et primieramente serua per auniso à ciascun, se si hà con alcuna natione nimistà, non tener soldati di quella natione nelle tue fortezze perche amando ciascuno naturalmente più i suoi, che gli strani, non sarà gran fatto, che alcun di coloro, che in tuo ieruigio militano, ne voglia più per la sua gente, che per te; dicendo Liuio, che i Romani harebbono più penato di quel, che non fecero ad espugnar Leucade, se alcuni di sangue Italico ha bitatori di Laucade, non hauesser dalla fortezza riceuuto i soldati. 5. Deesi tener nelle fortezze, quella quantità di gente, che richiede l'ampiezza del luogo, e non minore; perche uenendo a notitia del nimico, quello che per auuentuta non farebbe, sapendo che è per vrtare a duro intoppo, si mette a tentar la fortuna, e molte volte gli riesce il disegno; come riuscì a gli Argiui, fotto la condotta d'Archippo, di caciar via il presidio de Lace-6 lib. 34.c.409. demoni, contempta paucitate eorum, qui in arce erant. 6. Et la roc ca Caruentana si perdè, perche vsciti i soldati del presidio a predare, i pochi restatiui non la poterono disendere da chi uenne ad assaltarla. 7. Stia con gli occhi aperti vn castellano, tenendo minutissimo conto di tutte le genti, che sono nel suo ristretto; ne per uile, et abietto che sia alcuno, il trascuri; perche così tatte genti, te la possono caricar meglio, che altri. Et certo è che larebbonsi i Romani per tedio partiti da tormetar più la rocca d'Artena, Città de Volici, perche hauendo essi genti a bastanza

7 lib.4.c.82.

a difenderla, non vedeano i Romani, il modo d'abbatterlagic un seruo non l'hauesse tradita loro. tedioque recessum inde soret, ni seruus Romanis arcem prodidiset. S. Non habbiamo le for- s lib. ... nei n tezze luogo vicino soprastante, come era la fortezza d'Era-ne, clea, di cui di sopra si sece mentione, che è error da fanciuli:la quale essendo su un poggio, hauea dirimpetto vn'altro poggio che non era partito d'altro, che d'vna valle, dal qual luogo si po teanó commodamente auuentar delle saetre nella rocca. sed adeò propè geminata cacumina eorum montium sunt, ve vertice altero coniici telain arcem possent. 9. A chi non è cauto, niuna cosa più ageuolmente può riuscire, che perdere vna sortezza, in 437. quello, che si dice esser morto vn Principe, e entrar vn'altro; & questo non per altro, che per mostrar intempestiua fedeltà, e af fettione al successore; e in tanto si corre rischio di non mancar di fede al vecchio. Dee dunque vn Castellano andar adagio, e non correr con furia, perche quando il successore vedrà, che quel che egli ha fatto, l'harà fatto per far il douere, e debito suo, enonad altrofine; senon èvn pazzo gliene vorrabene; hauendo hauuto gran ragione Eumene a rammaricarsi d'Attalo, che fosse stato si frettoloso à dar di mano alla sua moglie, credendolo morto, e di parlar col Castellan della fortezza. Nam, & cum vxore fratris, & perfecto arcis tanquam iam baud dubius regni hares est locutus, 10. Chi è geloso d'yna fortezza, non sia vago di mandare spesso fuori sortite; che dieci, che ne 10 lib. 42. cari mu oiano di quelli di fuori, non pareggiano il danno d'yn che muoia di quelli di detro; perche quelli di fuori si rifanno, done conglio d'Acostoro son prinati di cotale speranza. Anibale volendo assicurar i Tarentini, che non potessero essere danneggiati da sol- Taranto, dati della fortezza; la qual era in poter de Romani, si pose à far vna nobile trincera per divider la Città dalla rocca, con spe ranza dice Liuio, che se i Romani volessero impedire di farla trincea, si potesse con esso loro venir alle mani; le parole, che seguono, porgono maraniglioso vigore al precetto, che si è dato. E se serocemente vrtassero in quelli di fuori, con grande occisione potersi in guisa assottigliar le forze del presidio, che ageuolmente i Tarentini da se stessi potessero difender la Città. Et si ferocius procurrissent, magna cede ita attenuari. prasidiis uires, vt facile perseipsi Tarentini vrbemabijs tueri posfent. I.I.

### Della natura del volgo.

#### DISCORSO IIII.

1 Nel 6, della Rep.



S s o M I G LIA Platone il volgo ad vna grandifsima bestia. 1. della qual bestia è necessario saper i costumi; accioche viando tutto di con esso lei, sap pia altri come habbia à reggerla, & come egli se habbia à gouernar seco, per non riceruerne danno;

de'quali costumi il prudetissimo autor nostro, in più luoghi va. facendo ritratto. Tale è dunque questa grandissima bestia ancora, che di forze smisurate, & tremenda; che se ella non ha, chi la guidi è rouinosa,spauentosa,& infingarda. Talche come co furore, & con rabbia mette mano alle cose, cosi non hauendo, chi la correga, da se stessa si disordina, & si mette in suga. vt est zlib. 20. cart. vulgus, disse egli. sine rectore praceps, pauidum, socors. 2. che è molto simile à quel che disse alroue, nibil in vulgo modicum: terrere ni paueant, vbi pertimuerint, impune contemni. 3. nel volgo

#86.

1 lib. 1.c.6.

si porta col vuigo.

niuna cosa è piceola, terribile se non ha paura; se incomincia à temere disprezzabile; la qual natura conosciuta da coloro, i, Drulo, e come quali crano intorno à Drulo & veggedo, che il volgo de soldati incominciaua à temere, fu cagione, che egli procedesse vtilmēte con più agri rimedi. E il volgo inconstante, & non ha fermezza alcuna, come tardam ete conobbe Giorgio Scali d'essersi fondato troppo sulla fede del popolo: ilquale ogni voce, ogni atto, ogni sospetto muoue, & corrope, & vedesi nel nostro autore, che volendo esso volgo, poco prima spianar la Città de gli Eluetij, alle parole di Claudio Cosso, si muta d'una gran crudel tà in vna gran misericordia. vtest mos vulgo mutabilisubitis, & tam proviso in mesericordiam, quam immodicum in savitia suerat. 4. E il volgo vna bestia senza pensieri, & nelle cose sue non fa niu

4 lib. 17. cart. 140.

160.

328.

5 lib. 18. cart. na distintione dal falso al vero. 5. Et per questo, quando egli vuol discorrere de Principi, dice che Nerone è più bello di Gal-6 lib. 17. cart, ba. 6. come se questo esser bello, ò brutto importasse all'Imperio.Bifogna questa bestia tenerla à freno perche non è cofa,che pi udesideri veder nouità di lei. Et bene ha proueduto la natura, che habbia poco ceruello; che infelice il mondo, se sapesse

gouernarsi da se medesima. 7. Onde potremo dire, che habbia tatto, come de gli animali nociui,i quali ha fatto poco genera

tiui,

tiui, doue per lo più sono fecondiss. gli innocenti. Puossi al volgo dar a credere quel che altri vuole. vulgus credulum. 8. ma per che gli huomini sono più inclinati al male che al bene in questo costume, che da se stesso non sarebbe del tutto cattiuo, si sta più alla perdita, che al guadagno. Fra l'altre tante sue buone qualità ha questo particolar vezzo, i vitij & le maluagità, che in lui sono, rimprouera a gli altri, come fanno le meretrici. 9. & se giui car regi per auuentura cosa sinistra auuiene alla città, senza discorrere onde ella si venga ne da la colpa a colui, che gouerna. 10. e in fomma sempre inchina & è pronto alle cose peggiori 11. è desi 10 lib. 4 e.55) deroso de piaceri, e seil principe ve l'inuita n'è fortemente lie- 12 li. 14.6.1001 to.12. Dice Cicerone, nel volgo non esser consiglio non ragione, non distintione, non diligenza. 13. ma notabile sopra tutte è la sentenza di Liuio. ilquale questa dice esser la natura della repropiaco, moltitudine, che ella o humilmente serue, o superbamente comanda; & la libertà, che è vna cosa di mezzo ne con modo sa disprezzare, ne conseruare. 14. eastroue per bocca di Scipione 4+11.24.8.240, disse, che la moltitudine tutta è come la natura del mare immobile, ma che in quel modo, che spirano l'aura e i venti, così ester tranquilla, o tempestosa. 15. contra la qual sentenza vuole 15 li. 18. c. 3251 alcun mostrare esser più sauio & più costante la moltitudine. che vn Principe. della qual sentenza disputa, se io non m'inganno confusamente, percioche se egli distingue & dice, che Liuio Liuio she dice parla di moltitudine concitata, che conuien dire, che egli pren- dine, de dura prouincia sopra le spalle? & se di questa oppositione con questa risposta si è sciolto, che cosa lo spignea replicar di nuouo quasi nel fine del discorso di non voler, che gli si opponga quel che da Liuio è stato detto? ma se vero è; che di tutti i Gouerno Regouerni sia migliore il regio, come quello, che ha meno im- tutti. perfettioni, sarà dunque falso, che sia più sauia & piu costante la moltitudine, che vn Principe. perche postili amedue in eguale bontà, il Principe ha l'aiuto della moltitudine che sono i con siglieri, & da quali riceue il consiglio, & non è impedito dalla dubbiezza et tardità della moltitudine, hauendo la potestà del deliberare, doue la moltitudine per mancare di questa vnica potenza, la qual recisamente conchiugga, ha maggior difficoltà nelle sue deliberationi. Et se egli dicesse, che l'opere del populo Romano furono maggiori et più sauie di qualunque al tro Principe; quando così fusse; ciò nascerebbe più perche i Ro mani no hanno trouato vn riscotro d'egual virtù in vn Re singolare, come su in lui; che perche i popoli sieno più virtuosi d'un Re, ma al nostro proposito ritornando conchiudamo. Difc. Ammir.

il volgo esser vn mostro terribile, leggiero, pigro, pauroso, precipitoso, desideroso di cose nuoue, ingrato, e in somma vn me scolamento di vitii, senza compagnia d'alcuna virtù.

D'alcuni decreti di maravigliosa gravità de Romani.

#### DISCORSO V.

Decreti; de Ro, maai di gran, grauità,



O L T I predicano il valor de Romani in opere di guerra agran ragione, perche in vero, eglino trapassarono in questo mestiere tutte le altre nationi, delle quali si habbia memoria, che sossero state auanti a loro. Et dopo che essi mancarono non è

stato niuno popolo che habbia fatto le cose, che essi secero a gran pezza;ma chi bene andrà riguardando l'opere loro li trouera non meno prudenti ne'bisogni della pace di quel che si fos. sero in fatti d'arme. Onde a me piace d'andar raccontando al cuni loro decreti di marauigliofa grauità non solo per far cono scere quanto essi valessero in questi gouerni ciuili, ma per aprir la mente a chi ha in mano il gouerno delle cose, come feguitan do le lor pedate, in molte occorrenze si possano gonernare. Ha ucano i Sanesi in passando yn Senator Romano della lor città fattogli disfirani giuochi, percioche no cotenti di hauerlo molto ben pesto con le pugna, come ancor hoggi costumano, l'haueano poscia schernito, facedogli intorno il piagnistero, come se fosse morto, della quale insolenza sentita in Roma su presa vendetta contra glischernitori qual si conueniua; con l'aggiun ta d'vn decreto del senato, col quale veniua la plebe di Siena ami monita a portarfi per l'auuenire più modestramente co'suoi pa saggieri. E chiamato questo decreto. Secundum veterem morem. 1. perche odorava molto bene di quella reverenda antiquità. Et forse alcuno hoggise ne riderebbe, se sentisse, che vn Principe de nostri tempi facesse vn tal decreto o rescritto. Costumauano i Romani antichi, quando alcuni diloro si fossero insieme adirati, e non volessero esser più amici, non con serro, o co assalti terminar le loro contese, ma con mandar l'yno a dir all'altro, che egli non capitasse più nella sua casa, & qui finiua ogni lor gara, il che fu scritto da Tiberio al Senato, mostrando, che seguendo l'antico costume, questo egli hauca voluto fare: con Labeone, ilquale per dargli carico si era ito ad ammazzar

Sanefi; fcherenifcono vn Senator, Roma;

I li. 20, C:187.

Riberio comefepara: l'amicitia con, Lab co da sestesso douce da amuertire, chedice, morem suisse muoribus, quoties dirimerent amicitias, interdicere domo. 2. Et già Augusto 2 lib. 5. c. 645 tenne questo modo, quando dichiaro non esser suo amico D. Sillano. 3. Iquali due essempi d'Augusto, e di Tiberio io separa l'amicichiamo decreti, perche essendo cauati dall'antico costume de tia de Sillano. Romani, erano come vn decreto già stabilito in tanti anni, se non scritto, almeno tacitamente approuato dall'uniuersal con sentimento di tutto il popolo Romano. ma se decreto alcuno fu mai marauiglioso, quello fu certo notabile della legge Vale-Legge valeria, laquale vietando, che cittadino alcuno Romano. ilquale al del Improbefa trui hauesse prouocato ad ingiuria, fosse battuto con le verghe, o vecifo con la mannaia, solo questo aggiunse; che chiunque contra queste cose farà, maluagiamente opererà. nibil vlira, qua improbe factum adiecit. 4. e però a gran ragione dice Liuio, chè 4 Liulio car tale era la modestia di que tempi, che quello su stimato esser vn legame molto gagliardo a far offernar la legge, laqual legge fattal'anno 453. di Roma è nondimeno molto simile all'ammonitione fatta a Sanefinell'imperio di Vespasiano passati già gli anni 820. della città, perche altri non creda non esser bene il riuocar talhora ne' secoli corrotti l'antiche buone vsanze e costumi. Se io saprò farmi intendere, non sarò forse giudicato d'hauer raccolto inutilmente queste cose. Io parlerò separatamente del decreto dell'oblinione proposto in Roma da Cicerone a imitatione de gli Ateniesi. 5. Ho parlato altroue dell' ostracismo. 6. soggiugnerò d'un decreto non decreto, cioè 6 lib. 14. diss. posto in silentio, o per dir meglio, fondato sopra il silentio, che con silentio, non è di minor importanza di quanti se ne son detti, & è questo. Haucano i Romani ne'loro maggiori bisogni cercato alcuni aiuti secondo il solito da trenta loro colonie, le quali haneano Ambasciadoria Roma; dodici delle quali allegando impotenza negarono di poterli in alcuna cosa sonuenire, hauendo l'altre prontamente ognilor forza podere in beneficio della commune patria; ringratiate con supremi modi d'honori, e di cortesie le colonie amoreuoli appresso il Senato e ap presso il popolo, fu preso per partito dell'altre dodici non douersi fare alcuna mentione, non licentiarle, non ritenerle, non dirsi loro parola alcuna da consoli. Eatacita castigatio maxime ex dignitate pop. Romani visa est. 7. Quel castigo cheto grandemente parue conuenirsi alla riputatione, & maestà del popol Romano. Hora trahendo da alcuna di queste cose essempio chi che sia a suoi bisogni, alcuna vtilità ne cauerà, quando per la qualità degli accidenti, che corrono, non a que'luoghi comu

Kk

Augusto comè 3 lib.3.c.34.

Decreto chero

7 li.27. c.297.

Modi dinerfi de Gritigo.

ni, che ogn'huomo sà, li conuerrà di ricorrere, ma a non ordina ri, ne vsitati partiti. Verbigratia ha il Pontefice Romano per vendicarsi de suoi nimici due sorti d'armi spirituali e tempora li, & chiara cosa è, che secondo quello, che gli si offerirà o l'vna ò l'altra di queste cose o tutte due potrà a suo piacimento operare, quado cosi il bisogno ricerchera. ma potendo anche auue nir caso, che no giudicherà bene ne dell'vna, ne dell'altra, ne d'amendue insieme di queste due armi d'hauersi a seruire, potrà forse seruirsi dell'essempio d'Augusto e di Tiberio; che volendo dirimere amicitias interdicat domo, con tal decreto. non haucudo i tali popoli osferuato le promesse, che haueano satto al Pontefice Romano, o contrauenuto a i patti fermati infra di loro, ouero hauendo preposto l'amicitia d'huomini scelerati alla sua seguitando in ciò l'essempio de Giudei: i quali amarono più la faluezza di Barabba, che di Christo; o altre cause allegando; egli ilquale hauendo commodità di castigarli con più seuera sfera, si contenta per hora di non voler esser piu loro amico li priua dell'vso della sua casa, delle sue terre, de suoi porti &c. Ese ciò non è tanto potrà aggiugnerui l'improbe factum. E se questo è molto, ammonirli come i Sanesi. E se puri peccatison degni di compassione, scordarglisi, e dirlo. E se son molti a peccare non tutti andarli cercando, come altrone è stato anche discorfo. 8. Che tutti questi sono decreti, cioè partiti presi sopra gli accidenti, che accaggiono, intorno a quali conuien confultare; Questo starsi cheto non è da farsi, se non doue altri ha animo d'hauersi a vendicare, come secero i Romani, che passata la guerra non lasciarono impunità se ben ciuilmente, l'inubidenza delle loro colonie. 9.

3-lib.2-difc.8, in quelto.

9 Liu.l.29,car-937.

Quanto siano a Principi cosa pericolosa le discordie: domestiche.

#### DISCORSO VI

A R o L E veramente degne d'esser vscite della bocca di Tito son quelle; quando sentendo egli, il suo padre Vespasiano hauere sdegno con Domitiano suo fratello, gli disse. Non le legioni ne l'armate esser così salde sortezze dell'Imperio,

Tito mitigal'i, ra del padre verso il fratel, lo.

quanto il numero de'figliuoli, percioche gli amici col tempo, con la fortuna, co'desiderij & talhora con le peregrinationi

nationi o scemano, o s'allotanano, o mancano; solo a ciascuno il suo sangue esser indiuisibile, & massimamente a Principi, della fortuna de'quali godono gli strani, ma gli affanni, & le mi serie non toccano se non a congiunti; ne i fratelli douer lungo tempo star in bona concordia, se il padrenon è primo a diniostrarne loro l'essempio. 1. Beati i principi se tenessero a mente 1 Tac.1.20, 18 queste parole non dette da me huomo prinato, ma da vno de' 189. maggiori & piu virtuosi Principi dell'vniuerso; qual su Tito Ve spasiano, chiamato dal general consentimento di tutta l'antiquità non senza grandissima ragione le delitie del mondo. Salustionobilissimo & eloquentissimo scrittore, delle cose Romane nel libro, che fece della guerra chiamata Giugurtina, fece dire parole non molto da queste dissimili a Micipsa Redi Micipsa Redi Numidia. Non gli esferciti ne i tesori sono i presidi del regno, Numidia pardice egli al nipote e figliuoli parlando, ma gli amici, i quali ne con l'arme costrignere, necon l'oro puoi guadagnarti, ma ben con gli vsfici & con la sede s'acquistano. Et qual è più ami co che il fratello al fratello, & chi degli strani trouerai a re fedele, se seinemico de tuoi. Questa oratione la qual di questo tenore va oltre seguendo, scriue Elio Sparciano, che trouadosi PImp. Seucro infermo alla morte, fu da lui mandata al fuo figli seucro Imp? uol maggiore accioche si mantenesse in pace e in amor col fra gliugli ad atello; tanto possono gli essempi de gli huomini grandi raccontati da i grandi scrittori appresso la memoria de posteri. Per la qual cosa se Micipsa & Seuero a figliuoli, se Tito al padre questi precetti ricordano; se Tacito & Salustio li scriuono, se io per tuo beneficio qui li raccolgo, non ti incresca tu cheli leggi ditenerne conto & di seruirtene a tuoi bisogni, che farai i migliori baluardi e i migliori forti al tuo regno; che hauesse mai fatto ingegnere o architetto alcuno del mondo, massima mente se tu saprai la maggior parte di costoro esser mal capitati per non hauer osseruato i precetti che surono dati loro. Ese volessimo badar alquanto a gli ammaestramenti, che ci hanno dato i poeti trouerremo, che a gran ragione Polinice disse al- folinice quel la madre.

la à Giugurm

che dire alla madie.

,, Quanto è misera cosa infra i congiunti

" L'odio, e con quanta pena in pace tornano, 2.

Il nobil Regno di Soria non per altro fu rouinato, che per gli scambieuoli odij de fratelli, come narra Giustino abbreuiatore di Trogo Pompeo; & cosi pian piano dice egli, per le discordie de i Re congiunti l'oriente peruenne in poter de Romani.3. Allincontro Antigono padre di Demetrio essena 3 lib.40%

2 Eurip. nella

Difc. Ammir.

Kk

mato dal fi srio.

4 nella, vita di, Demetrio.

500. s;infanguinò, De'fuoi.,

6: 1:2.C.28. Bruso aunele. nato da, Seia-7,1.4,car.44.

3,1.5,c 65,

Mahamet Rie. di Perfia.

12 3

do alla presenza d'alcuni Ambasciadori basciato da Demetrio fuo figliuolo, che tornaua da caccia, riuoltofi nel fine delle cofe, che si trattauano a gli ambasciadori. Andate disse, & racconta Antigono 1- te a vostri Signori la grande amoreuolezza, laquale è tra Antimaro dai n gono e Demetrio, soggiugne Plutarco, quasi egli volesse mostrare la cocordia, & buona intelligeza, che era tra lui e il figliuolo esser la fortezza del Regno, e il testimonio della sua grandezza, 4. Filippo pronipore di questo Demetrio, vedendo esserpoca concordia tra Demetrio, e Persco suoi figliuoli vsa loro queste parole. Già vedete da che deboli principii, che quasi era da vergognarsi del nome reale; Eumene & Attalo fratelli si sono agguagliatia me, ad Antioco, e a qual si voglia altro Re 5 Liu, 1, 40.c. di questa età solo per la fratelleuole beniuolenza. 5. Il buo-Sugusto, non no, & sauio Augusto non hauendo figliuoli, e parenti del suo sangue, andò procacciandosi di quelli degli altri, ne mai nel sangue d'alcuno di loro ancor che siero, e terribil sosse, si tinse le mani, e que i che di morte naturale morirono amaramente pianse. Quello scelerato di Tiberio, suo successore, hauendolo la fortuna fatto ricchissimo di parenti, vna gran parte di essi crudelmente si tolse dauanti; ne per esso restò, che l'imperio Romano, ilqual non molto nella sua famiglia si mantenne, in tempo di lui nel suo sangue non venisse meno, hauendo tra lui, & la sua bona madre, come si crede, tenuto mano nella morte di Germanico. 6 egli per lo suo buon gouerno su cagione, che il suo diletto Sciano il proprio figliuol di lui Druso spegnesse col veleno, dopo hauerli adulterato la moglie 7: egli stesso fece vecider Nerone nell'isola di Ponza, & Druso fatto morir di fame in palazzo. S. amendue figliuoli di Germanico. Debbono dunque i Principi molto ben riguardare quando è lor detto mal de figliuoli, o de fratelli; percioche come: gli animi degli huomini fono profondi, e I fini diuerfi; cofi infinita conviene che sia la diligenza a difendersi dalle inganne. uoli arti de cattiui. Il che oltre alle cose dette, con vn'essempio de tempi nostri apparirà manifesto. Mahamet Re di Persia essendo dall'arme d'Amorat Imperadore de Turchi sieramente: afflitto, quasi in su l'aspettar di nuouo il nimico in casa, su costretto prender l'arme contra uno de suoi figliuoli chiamato. Abas, perfuafo a questo da conforti di Salmas suo Visir, ilquali cra suocero del Principe Emirhamze suo figliuolo. la cagione per quel che si diceua era; perche volendoli occupar il Regno già incominciaua a intitolarsi Re di Persia. Mosso dunque il Recon vn. effercito di uentimilia trafanti, & caualli, verso la volta

volta d'Eri, doue era la regia d'Abas prese per camino Sasuar, & Abas figliuo lo del Re di Perdecapitato il gouernatore di quella piazza, & fatto morire mol na potto in ditialtri capitani, & feguaci di Abas, giunto in Eri, attendena a fgiorità del paftrignerla gagliardamente, quando volendo il pouero figliuo. lo saper dal padre la cagione perche veniua ad assalirlo, & saputala, hanuto tempo di scusarsi dell'impurationi, che ingiustamente gli veniuano fatte, in somma si ritronò senza colpa sua, & senza ancor colpa del Principe, tutto ciò essere stato inganno di Salmas, per poter far del Regno a suo modo. Onde dato fine ad vna guerra pericolosissima in su l'auuicinar che facea Farat Bascia nuovo General del Gran Turco in Persia, Farat Bascia a Salmas fu data la debita pena, che si conueniua. 9. La qual General del Gran Turco in istoria ho voluto toccar alquanto piu a lungo del solito, perche Persia. si tocchi con mano esser troppo pur vero quel che e Tacito, & la guet. Persia. Salustio, e Sparziano, & Giustino, & Plutarco, e Liuio della discordia o discordia domestica hanno lasciato scritto; & la ragione, oltre tante auttorità allegate, del rischio che portano ne' Principi le discordie domestiche è questa, che coluitsquale si troua mal sodisfatto, et da se stesso, o con l'aiuto d'alcun'altro prinato non ardirebbe scoprirsi nimico del suo Principe, ageuolmente si paleia, gittandosi dalla parte del fratello, del nipore, o del figliuolo, col qual modo non par che sia ribello, seguitando vn'altro, a cui tanto o quanto s'appartiene di quel re gno,o di quell'imperio alcuna ragione; et quindi è che no mai i Turchi prendon l'arme contra persona alcuna della casa Ottomana, senon hanno con esso loro vn'altro di quella famigha. Eperò vo Principe saulo, signale, quando fusic per isciagura succeduta rottura fra lui e il fratello e volesse por ui rimedio, non haurebbe a far altro, che gittarsi al partito preso contra Salmas, mostrando, che la maluagità del ministro, e non fuo ma l'animo

> l' hauea 🍇 quellà rottura intro dotto

Come è necessaria cosa nel principio d'un nuouo regno, acquistarse fama di clemente.

#### DISCORSO VII

procurarsi alcun commodo. Alle quali cose chi non riguarda, potrebbe veramente a costui darsi più titol di bestia, che d'huo



L i huomini dourebbono ingegnarsi d'esser buoni per amor della virtù; quando da esso bene niuno vti le o presente, o futuro a lor peruenisse. Ma a coloro iquali non calano a questa esca, è pur ben dimostrare, che son costretti a farlo o per fuggir danno, o per-

Litorici qual è

mo. Gli storici, il soggetto de quali sono le attioni degli huoil lor sogget to quale è il fine.

In Tac,1.3.C 41.

te cotra fua na BULTO.

21i, 20, c, 191.b

9. lib, 2, 6.25.

&lib, 11.c. 70.

mini grandi non peraltro neloro scritti lodano, biasimano, ammoniscono, & narrando gli altrui successi tacitamente insegnano, che per confortare il lettore all'opere virtuose, & per ritrarlo dalle maluagie. 1. Et tutto che la clemenza come virtù eccellentissima de Principi dourebbe da lor sempre essercitarsi senza danno della giustitia; mostrano nondimeno da quel li sopra tutto douersi procacciare il nome, & la credenza d'esser tali, iqualison primi a metter il piede nella soglia del nuo-Ciuile clemen 40 imperio, come si vede in Ciuile, & in Classico, iquali come che hauesser gran voglia, & per innata crudeltà, & per desiderio di rubare, di mettera saccola colonia Agrippinense, furraffrenati di ciò fare, sapendo quanto importasse la fama della: clemenza a fondatori d'vn nuouo regno. nouum regnum incohan tibus utilis clementia fama. 2. et ridotta che su la Cappadocia in prouincia, dice: Tacito altroue, che de tributi, che pagauano prima i popolia i Re, ne furono scemati alcuni. quo mitius Romanum imperium speraretur. 3. Mostrò ancor questo il medesimo autore dal contrario nella persona di Mitridate rimesso da Claudio Imperadore nel regno d'Armenia, onde era stato cacciato, ilquale portando co'suoi crudelmente, il chianra Tacito, atrociorem, quam nouo regno conduceret. 4. più atroce di quello, che a nuouo regno non si conucniua, & se ne vi-

der presto gli effetti di questa poca arte, che egli hauca di saperregnare; poiche tradito dal genero, da cui su poco poi veciso, si conobbe, che il popolo stato aspreggiato da lui ne hau-

elista, c, 82, 83, rebbe voluto prender vendetta con le sue mani. 6. Molti anni ananti:

auanti a questi, de quali parliamo cadde nell'error di Mitridate Roboam Re de Giudei, il quale per non voler dare nell'entrar del principato, vn poco di contentezza à suoi sudditi, d'vn'ampissimo regno, che egli hauca, il ridusse à piccola parte; doue haurebbe poco poi potuto far diloro à suo senno; che questo forse volcano inferire que' saui vecchinel consiglio, che gli dierono; che niostrandosi egli in questo principio agenole vsan do con esso loro parole amoreuoli, gli sarebbono stati ischiaui. per tutto il tempo della lor vita. 7. Fù dunque sempre vtil co- 7 Nel 3, del Re la nei noui regni questa fama di clemenza, come si vede in Liuio, che ella è procurata da Anibale, ve fama elementia in prin- Anibale procu cipio rerum colligeretur. 8. da Scipione nell'arrivare; che fa in rafama di cle-Spagna. 9. da Antioco in Scotussa per guadagnar con piu fa- Blib 21.6.1992 cilità gli animi di quei di Larissa. 10. & da Filippo con gli Ata- 9 li.21. c. 203. mani per tirarli à le, & spiccarli da Antioco. 11. Mai Princi- 11 li 36.c. 43 44 pi cattiui,i quali si vede, che fanno questo non per lor buona na tura, ne perelettion di virtù, ma per necessità, ritornano presto a loro costumi, come secero Vangione, & Sidone discaccia vangione disto, che hebbero dal regno de Sucui Vannio lor Zio. dum adipi- gno de Sucui Vanio lor Zio. scerentur dominationes multa charitate, & maiore odio postquam adepti sunt. 12. che è cosa da porger altrui marauiglia ; come gli huominis s'inducano à lasciar quella strada per la qua 79, le vedeuano, che caminauan bene, per seguitarne vna cattiна. Et se alcun dicesse, dunque non s'ha à vsar talora col popolo il rigore, & la seuerità? rispondo, che la clemenza non sa rebbe clemenza, se ella detrasse alla giustitia; imperoche si come l'ufficio del liberale è dare a chi merita, & non a chi non merita; cosi s'ha à presupporre, che la clemenza habbia ad hauer'luogo in chi è meriteuole di essa. Tu Principe per ragion diguerra acquisti vn nuono Imperio; que' popoli, ò che vines. ser liberi, ò che non volessero mutar Signore si son disesi; & di fendendosi ti hanno veciso delle genti, ti hanno satto spender: de danari, vi hai consumato molto tempo, ò altro, come nelle guerre auuiene, non potendo più resistere, vengono a dartisi. in preda; hai per questo a mandarli tutti per la mala via, perche habbiano fatto il debito loro? Ecco come si vede, che infimili casi, la clemenza ha d'hauer il suo luogo per operar virtuosamente, ò senol vogli fare per vsar atto di virtù, farlo per tuo beneficio hauendo à fare vno stabile fondamento nell'animo tuo, che quello è non che buono, ma securo imperio, a cui gli huomini lietamente vbbidiscono. 13. Et come 13 Līt. lib. 8:63disse quel Privernate; se ci darete buona, & secura pace, à Ro- 139, Plut, mania

mani,l'amicitia sarà eterna; se mala non sarà per durar lungo 74 liu.l. 3. car. tempo. 14. Quando negli errori incorreggibili, si come nelle piaghe incacherite degli infermi, bisogna venir al ferro o al furo co; così ne fatti bellici, come in quelli della pace nuno accorto scrittore confortera mai, che con micidiale pietà s'habbia a dar gli alimenti a peccanti. Se principe alcuno è stato nel mondo, a cui meritamente si sia potuto dar nome, o titolo di clemente;questi fu Cesare:& nondimeno per dar essempio a gli altri an cor egli, contra la sua natura piegò talhora al rigore. come sece con Gutornato, a cui morto tra le battiture fece mozzar il capo. 15. & come fecea gli huomini d'Vxelloduno; a qualitutti per la loro ostinatione, & perche importaua l'essempio, sece tagliar le mani. 16. ma noi siamo alquanto trauniati dal nostro camino, non hauendo promesso di trattar d'altro in questo discorso, che dell'vtilità che si caua dalla clemeza nel principio de nuoui imperij. nondimeno non saranno sorse giudicate del tut to mutili queste più tosto ampliationi, che digressioni.

Cuturnato afpramente feri. to da Cefare. 15 l.8. de bel. gal.c 174. 36 iul.e. 125.

> Del bello temperamento troùato da Greci, discancellar certe colpe con l'oblinione.

### DISCORSO VIII.

Nepente herba nominara, da Oinero.

7 Pli.l. 11.c.21. 1,25 0.2.

OBILE herba fu quella da Omero nominata Nepente, & dalla moglie del Re presentata ad Elena. la qual introduceua dimenticanza di maninconia. ma secondo il mio auuiso di gran lunga ella re-

sta inferiore a quella, che trouarono gli Ateniesi, introducitrice di concordia, & di pace: de quali niun popolo èstato infino a nostri tempi; che si possa con ragion gloriare d'esser in gouerni di pace arriuato non tanto alla prudenza, quanto alla gentilezza, & auuenentezza loro. Essi consideran do, che in certi errori trascorsi dei trenta, i quali haueano già occupato la Rep.non potea trouarsi altro rimedio che cercar di dimenticarli, prospero il decreto della oblinione, chiamata da loro amnestia. 2. come su da santo huomo pregato Dio che non si ricordasse de suoi peccari, ne di quelli de suoi parenti. 3. Imperoche quando Dio è adirato, minaccia a peccatori pene di unuperi, & dibiasimi danon dimenticarsi giamai.4. Cicero-

2 P'ut ne la Po lit.c.+9. 3 I b iap a. 4 Hier cal, 23. aci fine.

Cicerone huomo non solo dotissimo ma prudente, & per la lunga esperienza de negoci del mondo intendetissimo delle pe ne, de perdoni, de premi & di tutto quello, che alle buone o ree opere degli operati si conviene, essendo in Roma succeduta la morte di Cesare, e in senato dopò alcune seditione tumulti ciuili, ragionatofidal Confolo Antonio alcune poche cofe circa la cocordia; egli con lungo e improuiso discorso persuase al senato, che con l'essempio degli Ateniesi mettesse in oblio tutto Ateniesi inue quello, che era stato fatto a Cesare, se assegnasse le provincie a todell'oblivio Bruto, a Cassio, ea compagni loro, 5. Nelle guerre ciuili tra Vi ne. 5. Plur, ne la vi tellio, e Vespasiano essendosi ribellati alcuni principali Fran- tadi cic. nelle: cesi, esorto vari pretesti tirato a se alcune legioni de Romani, filippiche. fu dato il carico di quell'impresa a Petilio Ceriale. Il qualeo per sua bona fortuna, o del popol Romano, hauendo incominciato a raffrenare i tumulti, ridusse all'ybbidieza delle leggi mi litari le legioni già ribellate. Le quali più per scorno, che per te ma dell'error fatto, tornando a gli alloggiamenti del Romano esfercito, non bastaua lor l'animo d'alzar gli occhi da terra, no salutare, ne di risponder a saluti dell'altre legioni, ma nascosti ne padiglioni fuggir la luce del fole, & non parlando, ne pregando, ma col filentio e col pianto domandar perdono dell' error commesso, rimanendo attoniti non chealtri della lor ceriale comsi mestitia i medesinii vincitorii. Ceriale come accorto capitano da che niun rinfacci le col consolandoli, e mostrando loro tutto quel che per discor- pe ai compadia de capitani, o de soldati, o per fraude de nimici era auuenu gno. to, satalmente esser auuenuto, li confortò ad hauer quel di per principio della militia, egiuramento loro, di quel che era palfato nel'Imp.ne egli hauersi a ricordare giammai, & sece intendere a ciascuna squadra, che nessun soldato occorrendo tra loro alcuna briga ò côtesa, fosse ardito per l'auuenire di rimprouerar quell'abbottinamento al copagno suo; ne quis in certamine iurgione seditionem aut cladem commilitoni obiectaret, hauendo prima detto, priorum facinorum neque Imperatorem neque se meminisse. 6. Questa medesima destrezza firtenuta da Scipio- 6 lib-20.c. 104. ne contra i soldati conginrari, dicendo che per l'auuenire ne scipion Affripur il falso che haucan commesso sarebbe rimprouerato loro; feguendo. E piaccia a Dio, che così presto vene dimentichiate voi, come mene dimenticherò io . vinam tam facile vos obliui scamini eorum, quam ego obliuiscar. 7. & poco prima hauca 7 liu. lib.28.c. detto. Tolga affatto l'oblio tutte le cose se può, & non poten- Marcello con do, il filentio in qualunque modo le ricuopra. E Marcello con-forta gli Etoli. forta gli Etoli a guardarfi della guerra, e più tosto porre in di-ire.

menticanza le discordie passate, & oblinione prateritorum di-\$.11.42. 6.525. scordias finirent. 8. Si dec dunque far differenza tra coloro, che peccano essendo gran moderatione del fallo il pentimento; e riducendosi i Principi a perdonare, sappianlo fare non me no con degnità loro, che con sicurezza de colpeuoli, & con vn rimedio tale, che scordandosi i colpeuoli d'hauer fallato, si scordino insiememente (che questo e il fine di questo discorso) di hauere a fallare.

Quali sieno le vere arti del regger i popoli.

#### DISCORSO IX.

Cecinna ha animo di ribellarfi da Vitel-



ECINNA, ilquale hauca animo di ribellarsi da Vi tellio, ancorche hauesse vn'essercito valorosissimo il coduceua alla guerra molto mutato da quel lo, che era stato poco innanzi. di che cercando Tacito la cagione; forse dice, perche essendo in questo

pensiero della ribellione riputaua per ammaestramento vtile lo Ineruare il valor dell'essercito, seu persidiam meditans, infringere alfo.18.c.161. exercitus uirtutem inter artes erat. 1. Io mi sono accorto, che questa arte non è spenta a tempi nostri, ne'quali molti prin cipi fra le ragioni di stato pongon questa per vtilissima di non nutrire gli huomini nell'arme della virtù, di non farli apparare l'arte della guerra, di non tirarli alle prelature; accioche potendo diuentare o gran Capitani, o. Pontefici non ti togliano lo stato, nel che se io non m'inganno, per più modi pigliano errori grandissimi, sì perche il male che ti allontani da sudditi te l'auuicini da nimici; iquali trouandoti senza militia facilmente t'opprimono; & si perchenon si può mai alcuno disarmar tanto, come in questo benissimo disse alcuno autore, che non habbia vn pugnale d'vcciderti. Oltre che ragioneuol cosa è, che s'habbia ad hauer più timore d'vn popolo offeso, che d' vn beneficato. Questo è parimente cosa certissima, rade volte quado gli huomini grandi hanno doue sfogar la loro ambitio ne, mescolarsi in congiure. Esi vede per isperienza ne Corbulone, hauer congiurato contra Nerone, ne Valerio Asiatico con tra Caio, Nerua Cocceio contra Domitiano. l'autor nostro ci dimostrò quali sono le vere arti del dominare, vtilissime no meno a signoreggianti, che a signoreggiati, e di tata sicurezza,

che niuna altra cosa può esser maggiore, come confesserà ciascuno, che-punto vi applichi l'animo. Et per parlar prima di quello, che più importa accioche s'auueggano coloro, che tengono diuersi modi, quanto s'ingannano, è far insegnar a suddi ti l'arte della guerra; percioche essendo l'arte della guerra yna di sciplina, fra i primi precetti della quale è vbbidire, non cercheranno mai di ribellarsi coloro, i quali hanno per precetto l'ubbidire. Alcuno parlando de i tre modi, che han tenuto la Rep. circa l'ampliare. 2. per lo migliore pone quello de Romani, 21,2,021.4 cheera il farsi compagni, che piu intelligibilmente è questo di far soldati quelli medesimi, che tu hai vinti. ilqual modo no so lo tennero eglino con gli Italiani, ma con tutte le nationi, le qua Ceriale che de li peruennero sotto l'Imperioloro, perche Ceriale parlando ce a Frances. co'Francesi, iquali si erano ribellati (ne questo faccia ombra a chi che sia, perche anche i figlinoli molte volte a padri, e 1 fratelli a fratelli si ribellano ) dice loro. Voi il più delle uolte alle nostre legioni sete preposti: voi queste & altre prouincie gouernate. Ipsi plerunque legionibus nostris presidetis, ipsi has aliasque prouincias regisis. 3. & conchiude. Et perciò amate la pace, 31 10.0.1943 & la città di Roma, la quale & vinti & vincitori con le medesime ragioni ottegnamo. Et chi ben oslerua i commentari di Cesare trouerà, molto lui in vincer i Francesi, dell'aiuto de Francesi essersi seruito, ne cosa nell'istorie Romane è più certa di questa. Onde Gaigano confortando gli Inglesia prender l'ar-Galgano Ingles me contra i Romani non solo peruiene a questo, che l'essercito suoi Inglesia de Romani era mescolato di diuerse nationi; ma dice, che co i Romanierano molti de gli stessi Inglesi, i quali prestauano il sangueloro perfar Signori i Romani. Et pudet distu Britannorum plerosque dominationi aliena sanguinem accommodantes. 4. In somma è cosi tutto ciò vero, che io mi marauiglio di Vegetio ilqual dice minor numero di foldati esfersi costumato di tro uarsi appresso gli esserciti Romani negli aiuti de socij, che nelle legioni Romane. 5. leggendosi chiaramente in Liuio, duaque 51.2.c. 12 partes sociorum in exercitum, tertia ciuium fuit. 5. & altroue due \$1.3.c.49. legioni, & quindici mila soldati de socij Latini. 6. & altroue numero pari di pedoni, de caualieri trecento delle legioni; de socij ottocento.7. ne per altro succedettero le memorabili rot- 7 li, 25.6.280? te in Ispagna d'ammendue gli Scipioni, che per hauer nel loro esfercito maggior numero de socii che de Romani; da Liuioldi che co che vsci quel memorabil consiglio di Liuio, che non mai i Ro- siglia i Roma mani cotanto negli estremi aiuti confidassero, che maggior ner uo, & maggior forze non si trouassero ne'loro alloggiamenti.8. [11,25,6,269],

Se queste cose sono vere, come sono, che imprudenza dunque è quella d'alcuni Principi, che non dico i lontani sudditi, ma i sud diti della città regia tengono lontani dall'armi? & han più fede ne'soldati forestieri, che ne i propri, & fanno in guisa, che vna città, che ha ottantamila anime habbia paura d'vn essercito, oue non siano più che dodici mila soldati? Non sono dunque buone arti il nutrir i popoli in viltà; anzi per tener i popoli a fre no esquisitissima arte è cercar di farli virtuosi; ne migliore ragion di stato può trouarsi di questa, qualunque cosa si dica in contrario da huomini non so se io mi debba dir più ignoranti, che maligni. a prouar la qual cosa credo che sieno molto essica ci le parole di Tacito cauate dalla vita d'Agricola. le quali son rona gli Inglesia gli stu? queste. Consumossi la seguente vernata in saluteuoli considenta pace », gli; consortando in priuato, & aiutando in publico, che gli huo-

Agrico la con-

" mini dispersi & rozzi, & per questo piu pronti alle guerre per " auuezzarli col diletto alla quiete, si volgessero a edificar tempi, " piazze,e palagi,& mentre ne veniuano lodati i pronti a farlo,& " ripresi i pigri, l'emulation dell'honore entraua in luogo della ne " cessità. Già incominciauano i figliuoli de Principi ad ammae " strarsi all'arti liberali, & esser gli ingegni de gli Inglesi anteposti " a gli studi de Francesi; in modo che coloro, iquali abominaua-" no poco innanzi la lingua Romana, già si dimostrano deside " rosi dell'eloquenza. Quindi venne anche in pregio il nostro ve-" flire, & vedisi messa in vso la toga, & pian piano si discese alle " morbidezze de vitij, i portici, i bagni, & la delicatezza de conui " ti stupende sono le parole che seguono. Queste cose appresso " gli huomini imperiti erano chiamate humanità, essendo par-" te diseruitu. Idque apud imperitos humanitas vocabatur, cum pars.

9 CAL. 207.

seruitutis estet. 9. Ma si potrebbe con verità dire, che come cotali cose eran chiamate humanità, cosi eran veramente in effetto; importando più tosto esser serui mansueti & humani, che liberi mantenendo la barbara, e bestial ferocità. Imperoche si come Temistocle hauuto i ricchi doni del Redi Persia volto a gli amici suoi, disse, che egli era rouinato, se non rouinaua, così possono que popoli lontani d'ogni buon costume ciuile dire. Noi saremmo stati schiani della barbarie e dell'igno. ri riut. della ranza, se non perueniamo in poter de Romani. 11. Il Duca d'Atene non fu poco accorto in questo; quando in Firenze se condo fu opinione introdusse le potentie; percioche egli innebriò la plebe con le apparenti insegne e dimostratione di Signo ria per non farla accorgere della sustantiale seruitù; in che ella era caduta. Onde a mio giudicio fallano grandemente que'Prin.

cipi,

for & vir. de Alef.c.66.

cipi, iquali vietano le compagnie e le ragunanze delle Acade. mie, iquali se fosser saui le dourebbono aprire accioche gli huomini intrattenedosi in quelli honesti diletti con immagini d'honori tollerino più pacientemente la perduta libertà. Io non intendea di passar piu oltre, ma perche quel che segue non saprei sotto qual altro capo ripormelo; dico, che tra le buonearti del regnare è il conciliare i popoli stranieri co'parentadi, come vediamo, che si vadano molte volte domesticando le piante seluaggie innestandole con le marze de gli alberi domestici ilche costumò di fare Augusto, di cui Tranquillo disse, Augusto sa pacheegli congiunse di scambieuoli parentadi i socij Re fra se rentadi tra i medesimi, estendo prontissimo mezzano, & fauoreggiatore delle affinità & dell'amicitie di ciascuno, hauendo tutti in pensiero come membri e parte dell'imperio. 12. Ilche su anche 12 cat. 48). studio e cura dell'antica Rep. leggendosi in Liuio, che i Romani fecero di molte parentele co'Capoani. 13. Et quando 13 li.8.6.2356 volcano castigar alcun popolo stato loro ribello, come secero a Latini, vietauano loro di far parentadi. 14. Et l'autor no- 14.iui, c. 140? ftro biasima la colonia mandata in Taranto, perche non haué do per fine, come haueano gli antichi d'ammogliarsi, e far yna Rep. veniua ad esser cosa poco vtile, e da durar poco tempo. Non si può dire ne pensar concetto piu bello, e piu nobile di quel che dice intorno questo proposito Plutarco d'Alessandro Alessandro liquale preso egli per moglie Rosana bellissima Persiana su gno sa parenanco: cagione, che cento altre Persiane sossero maritate a cento altri Greci & Macedoni. Et segue. Hor va stoltissimo Serse ni. a congiugner con tante fatiche l'Elesponto. A questa guisa i Re

saui congiungon l'Europa con l'Asia.15. alche quante vol. te io considero, parmi, che grandissima loda a tempi nostri si debba dar a Filippo Re di Spagna, ilquale sollecitissimo a domesticare & a vnire la Spagna con l'Italia, s'ha tol-

to per special cura di fare con scambieuoli parenta di com giunger infieme le no bilissime schiat

> ted'ammendue queste prouincie.

15 della for. &: vir.d' Alef. cars. Che non si lasci crescere on Principe tanto grande, che possa opprimer gli altri.

#### DISCORSO X.

I lib.20, C, 194.

Ctingentorum annorum fortuna, disciplinaque compages hac coaluit ; qua conuclli fine exitio conuellentium non potest. 1. Questa machina dell'imperio Romano è venuta sorgendo su per la fortuna, e disciplina di ottocento anni, la qual rouinare senza la

rouina de rouinanti non può. Due piccoli discorsi fonderemo sopra queste parole. Il primo, che non si lasci crescere vn Principe tanto grande, che possa opprimer gli altri; poiche cresciuto, che egli è, no si può abbattere senza la rouina di coloro, che cercheranno d'abbaterlo. Il secondo, che chi va ad vitare con vno più potente di lui, altro non fa che affrettar la sua rouina; poiche quando ben gli riuscisse di rouinar il nimico, di necessità conuiene; che egli caggia sotto la rouina medesima. E in qua to al primo bello essempio è quello, che ci vien dato da Liuio Atoliquel the in persona de gli Etoli, iquali mandarono ambasciadori ad An tioco, cercandoli aiuto di denari e di genti. ilche dicono non so lo appartenere alla riputatione, e alla fede sua, che i compagni fuoi non sieno abbadonati, ma alla saluezza del Regno suo no douendosi lasciar i Romani liberi d'ogni pensiero, perche tolti via gli Etoli, possano con tutte le forze passar in Asia. & Liuio foggiugne. Vera erant que dicebantur, eo magis regem mouerunt. 2 Liu, lib. 36. 2. Demetrio Rede gli Illirij fa il medesimo con Filippo Re ai Macedonia mostradoli, che sei Romani non haucano voluto lui vicino ad Italia, che haurebbono a far di esso Filippo ? cuius quanto propius, nobiliusque sit regnum, tantum sit: Romanos a-, criores hostes habituros. 3. il cui regno quanto cra più vicino e più nobile, tanto sentirebbe i Romani più fieri nimici. Perseo figlinolo del già detto Filippo, come herede del regno così dell'odio, e della nimistà co'Romani, essendosi per imprudenza condotto a inimicarsi essi, si raccomandò pet mezzo de suoi ambasciadori a Rodiani, pregandoli a mettersi di mezzo, perche pace seguisse infra di loro. Et se ciò non potessero ottenere, in questo al fin si pontasse, che di tutte le cose non peruenissel'imperio ad vn sol popolo, id agendum, ne omnium rerum

ricordono Antioco.

Demetrio Re de gli Illirii che ricorda a Filippo. 3 Giult, 1, 29, c.

sus ae potestas ad onum populum perueniat. 4. Sommo oratore à Liu.I b. 424 il bisogno; ne è chi sappia meglio trouar i luoghi da muouer altrui di quel che si faccia la necessità. E perche gran luogo è de oratore. di muouer altrui alla tua difesa, mostrandoli i propri pericoli, non meno che fecero gli Etoli con Antioco, Demetrio con Filippo, e Perseo co i Rodiani; s'ingegna anche il grande Mitrida Mitridate Re te Redi Ponto di persuadere Arface Rede Parti a pesare quel Arface Re de che potea auuenir a se, sei Romani vinto che hauessero lui si parti, trouasser con meno nimici, onde fra l'altre parole cosi gli dice. Hor mira attentamente ti prego, se tu auuisi che vinti noi diuerrai più gagliardo a refister loro, o pur crederai esser venuto il fin della guerra. 5. Non è stata punto incognita questa arte a 5 Sal. nell'epi tempi più bassi; mostrando i successi delle cose naturalmen- di Mittid. tea Principi i lor pericoli.per questo volentieri discesero gli Im peradori Constantinopolitani a tener mano, che la Sicilia si smembrasse dal Regno di Napoli, & tolta a Francesi si desfe a Aragonesi, conoscendo Michele Paleologo quanto per la Michele Paleo grandezza del Re Carlo si facesse ogn'hor maggiore il pericol di lui. 6. Mancata che fu la progenie de Visconti Duchi di Mi- 6 Gio. Vil 11.72 lano, Cosimo de Medici, ilqual era allhor Principe della Fior. car. 57. Repub. a niuna cosa più intentamente riguardò, quanto che Medici perche queilo stato non andassea Venetiani: considerando, che senza biomma Francesco Sforza il Ducato di Milano appena si poteano sostenere, che non vo - Duca di Milalessero impadronirsi d'Italia, che haurebbe a farsi, se alla loro potenza aggiugnessero si nobil principato. Et diuenuto, che ne fu Duca Francesco Sforza aiutato a ciò non meno da consigli, che da denari de Fiorentini; così Cosimo come i successori tuoi hebbero per hereditario questo pensiero, che quello stato ne' Pensiero hered successori di Francesco si conseruasse, & isperienza mostrò ditario nella quanto importaua a chi hauea stato in Italia, che l'vn piu che l'altro, o altri con l'aiuto d'alcun di loro non crescesse, quando morto Lorenzo de Medici nipote di Cosimo, ilqual era stato continuo moderatore de dispareri della casa d'Aragona,& del la Sforcesca, & l'ambitione di Lodouico Sforza sece calare i Fracesi in Italia. Iquali con gli aiuti suoi hauendo potuto far da no, non meno a Fiorentini, che a Napolitani, furono finalmete con piu notabil danno la ronina delll'istesso Lodonico, e cagio ne iui a non molti anni della desolatione della casa sua, & il souertimento di tutta Italia. Surte per quetto guerre dannofifsime per conto di esso Ducato di Milano Papa Leone figliuolo di Lorenzo, e Papa Clemete nato d'un fratel di Lorezo niuno clemente vil, altro pensiero hebber maggiore, se non che il Ducato di Mila-Disc. Ammir.

cafa de Medici

Gasolico.

no,ò ne figliuoli di Lodouico fi mantenesse,ò qualunque altro. particolar huomo ne fosse Principe, pur che non peruenisse in mano di Francesi, ò di Spagnuoli: la poteza di ciascun de quali essendo per se stessa rispetto à piccoli statid Italia grandissima, sarebbe stata con tale arroto, quasi insopportabile à qualunque. Bonta del Re Principe Italiano. Ma se peruenuto il Discato di Milano, e oltre acciò ricongiunti i regni di Sicilia, e di Napoli nella corona di Spagna,l'Italia non ha lentito quella oppressione, di che temeua; ma da molti anni in quà si truoua nella maggior felicità che mai fosse stata; questo è piu proceduto dalla bontà di Dio, e di quei Re, che perche la regola, e l'auuer timento del non la sciar ester un principe tanto grande, che possa opprimer gli altri, non sia vero. E ben vero, che essendo oltre ogni stima dinentata potentissima la casa de gli Ottomani, è vtile al Christiane simo, che sorga da questa parte vn'altro Principe d'egual poten za, per poter contrastare alle tremende forzeloro. E se gli Spagnuoli saranno tanto prudenti, quanto surono i Romani, che contendandosi della maggioranza, lasciarono dall'altro cantoa molti. Re godere i lor regni, faranno se io non m'inganno il loro Imperio non che fortissimo, esseuro; ma anche amabile, c reuerendo.

Spagnuoli co: me diuenteran no grandi.

> Chi vrta con più pot ente di lui, non fa altro, che affreztare la sua rouina.

#### DISCORSO XI

E VIII configlio è non lasciar crescer vn Principe tanto grande, che possa opprimer gli altri; imperoche in questo caso tu porti rischio di rouinare; vtilissimo sarà, quando egli è cresciuto, e diucnuto grande non vrtar seco; perche tu rouini sicura.

allarghi l'Imr perio. I Tacelib. 12. car 77 ..

a lib. 1, c. 3.b. a lib, 3, car. 92,60.

Augunoricor- mente affirettando quel male, dal quale diffidandoti de i molti da che non fi benefici, che puoi riceuer dal tempo, diuersi accidenti ti potreb bono liberare, perche fra gli altri i Principi peruenuti à somma. grandezza: volentieri lasciano in pace star gli altri, 1. & già: fai, che. Augusto lascia per precetto, che non s'attenda ad accrescer l'Imperio 2.ma i grandi si recano à grande, ingiuria, quando sono offesi da minori: 3. Ne altro rimedio è migliore, che tu non caggi in questo peccato, che il recarti auanti à gli oc: chi, qual è la potenza di colui con cui tu ti sei posto à cozzare: Eti

Ft se tu truoui vna machina cresciuta per la selicità; e disciplina d'ottocento anni, discossati da essa; che è cosa impossibile, quando pur ella cadesse, che tu non vi rouini sotto. Nondime Rodiani e si vana brauta. no quando io leggo che i Tarentini fanno intendere a Sanniti, e a Romanische desistano dalla guerra, & nol facendo che si co giugneranno in fauor dell'una parte contro l'altra, che vorrà la battaglia. 4. Eche i Rodiani fanno quasi il medesimo con Per- 4 Liu. 118. 9. 62 seo,& conglistessi Romani, che Hieronimo si burla della rotta di Canne. 5. Et che finalmente gli Etoli. 6. & Perleo istesso, e1 6116.35.c.424. Treuiri. 7. non conoscono con chi hanno a fare, forte dubito, 7 Tzc. 1. 20. 52. che in simile errore non sia per cadere a tempi nostrio a suturi qualunque altro Principe, il quale non sappia misurar le forze sue, & quelle dell'auuersario. Et se bene alcun dicesse, che i Romani non furono sempre in quella potenza di quelli ottocento annisimperoche quando li fu da Tarentini mandata quella am forze come s bascieria, haucano poco piu di quattrocento trenta anni di Re gno, et non erano ancor fignori d'Italia; dico che ciò non oftan te vrtare con piu potente di tè s'intende quando quelli non t'auanzasse d'altro, che della disciplina, dicendo Ceriale, e Aingento. rum annorum foreuna, discipl naque. Nella qual cosa, cioè nel ragguagliar la potenza d'vn Principe a vn'altro, se no si viene a par ticolari, come fa ciascuno huomo prudente, quando mette ma no al pareggiar delle cose, è quasi impossibile non prendere errore. E dunque necessario non solo comparar l'entrate, ma esa minar bene qual differenza è dalla gente tua a quella del nimico: qual di este genti è piu affettionata al suo Signore; qual è me glio ò peggio armata, quali amicitie si tira dietro l'vno, o l'altro de copetitori; come sia fortificato il paese per natura, o per arte; che copia s'habbia d'artiglierie; come il paese pata disetto, o hab bia abbondanza di vineri, e altre molte cose; le quali fanno ripu tare vn Principe piu debole, o piu potente. Chi non vede hoggi quato piccola colà sia la religione di Malta agguagliata alla potenza del Turco; e nondimeno essendo il Turco sto ad vrtarla, non rouinò se, perche la sua potenza è grandissima; ma rouinò in gran parte l'essercito, che vi mandò. Et se bene questo essempio non pruoua quello, che noi intediamo di pruouare, che chi vrta con piu potente di lui non fa altro che affrettar la fua roui na, varrà ad aprir altrui la mente, come si debba in parte misurar questa potenza, quando si viene a prender contesa con altri, affine che no se ne stia sepre a quella misura larga. Quegli ha due Regni, etu ne hai vno. Et per questo viene anche in consequenza, che tu vada considerando, doue il nimico, che tu vai ad L1vrtare

Rodiani e lo's

Republiche pù f rteche li principato.

vrtare sia più ò meno potente, in mare, ò in terra, in casa, ò suori, hauendo configliato Anibale ad Antioco: che i Romani co ueniua vrtarli in casa, & non suori. E bene parimete, che tu veg ga di che qualità sia lo stato, che vai ad offendere, imperoche posto che due stati sieno d'egual forze in ogni cosa; ma vno sia Rep. & l'altro principato, io terrei sepre p ferma opinione, che sia più duro ad urtar con la Rep. che col principato. E così insiememente se tu vai in Italia ad vrtar con la Chiesa, ò con altro Principe, perciò che quando tu fossi più galiardo della Chie sa, tu non fai nulla, vedendosi per lunga pruoua, che l'vrtar con essa, non ha mai ad alcun Principe Christiano messo buon, conto, ò per nascosto giudicio di Dio, che la protegge, ò per la riputatione, che ella ha preso, & per lo biasimo, che si tira dietro, chi cerca d'offenderla, ò perche quando bene spegnessi il Papa, non spegni il Papato; onde è sano configlio di non entrare à garrir seco. Se respettiuamente con tali Principi non si ha à vrtare, affolutamente non andrai à vrtar vn Principe per numero di regni, & di genti, & di denari più potente di te. Etse tu mi dirai, che Alessandro col piccol regno di Macedonia vin se i Persi, e i Romani con vna sola Città il mondo, rispondo che in quanto à Romani eglino ciò fecero con lunghezza di tepo con felicità, & con disciplina; & Alessandro con la medesima felicità, & disciplina, ò almen pari à quella de Romani, ma in vece della lunghezza del tempo, con la fiacchezza, e debolez. za de nimici. Se tu essaminerai ben questi capi sicuramente no piglierai errore: & quando tu prouegga, che essendo altri più di te potente, ti abbatterà in ogni modo, non è perciò bene. che essendo da ciascun huomo antiueduto l'hauere à morire s'habbia per questo a cercar d'affrettar la morte. Ne haurà ad. hauere il potente meno riguardi dal lato suo potendo per vari accidenti dar ptincipio alla sua caduta. Et se egli non ha in se vna somma virtù per riparare all'inuidia, che si cocita della sua potenza, soggiace à non minori pericoli, che si soggiac.

Turchi lor co. figlio nell'opprimera. cia il debole: il che, & douette muouere Augusto a configliare, che non si procurasse di dilatar l'Imperio; & dee esser cagione, che i Turchi non con fretta, ma con indugio attendono a fare i loro acquifiti.

ż

Quanto importi nella mischia, & calca delle battaglie il Saper fi allargare.

#### DISCORSO XII.



H t si è abbattuto in Firenze a veder il giuoco del calcio, si è potuto accorgere, che torna bene la folla; quando si corre rischio, che il pallone non sia mandato fuori dello steccato. imperoche la folla non dà altrui agio a piegarfi a prendere il pallone.

ma nella battaglia, quando la folla è tale, che toglie altrui com modità di potersi valer delle sue arme, non può esser cosà dannosa più di quel che ella si sia. Ilqual concetto su ottimamente espresso dall'autor nostro quando disse, che i soldati Romani assaltati dentro gli alloggiamenti, e impediti da padiglioni, & da fardeli; & hauendo il nimico attorno non poteano allargarsi. nec enim poterat patescere acies. & poi segue. Ogni cosa era in fauor de nimici fin che la ventunesima legione ammassata in più largo spatio dell'altre potè sostener la carica, e poscia ripignerla. Donec legio vigesima prima poientiere quam catera spatio conglobata sustinuit ruentes, mox impulit. i. Scriue Plutarco, che Epaminonda con far allargar l'effercito i lib. 20. c. 1950 che era molto ristretto, fu la saluezza, di quella battaglia. 2. Ma Liuio come egli suole, molto chiaramente ci fa vedere il essercito vince, danno grande, che si riporta, quando vna battaglia calcata, e stretta insieme si priua da se stessa della commodità del combat tere, il che fece apparire ne'soldati d'Asdrubale in Ispagna: de Asdrubale perq quali dice, che ridotti in stretto luogo, hauendo appena spatio a troppo stretto. bastanza di muouer l'arme cinti da nimici furono a gran giorno tutti posti a silo di spada. In arttum compulsi, cum vix aimis satis spaty eset, corona bostium cineti, ad multum diei caduniur. 3. In vna battaglia, che passò tra Celtiberi e Romani, i quali 3 lib. 23 (6,235) vsciuano da glialloggiamenti, racconta il medesimo autore. che la battaglia andò vn pezzo del pari. imperoche non tutti i Romani per la calca poteano combattere nelle bocche dell'vícire; ma poiche l'vno pignendo l'altro, furono tutti fuori del vallo, et le schiere poterono aprirsi, et pareggiar i corni de nimi ci, da quali erano accerchiati, con tanto impeto diedono addof soa Celtiberi, che non poterono da loro ester sostenuti. 4. Ce-Difc. Ammir. lare

Epaminonda con allargar l'-2 1. 5.c. 6. de ca

de per effer

5 lib, 2. dif. 5.

Songli scudi

fare vedendo nelle guerre di Francia, in vn terribil fatto d'arme, come altroue dicemo.5. esser le sue cose ridotte in pessimo stato, essendo in quella parte, oue il pericolo era maggiore, arriua to senza scudo, tolse lo scudo ad vno de suoi soldati, & fattosi songii leudi spesso combat alla prima fila, nominando per nome vn per vno i suoi centurioni, confortando gli altri foldati, e dato ordine, che alquanto s'allargassero per poter meglio valersi dell'armeloro, da vna manifesta, e indubitata perdita, venne in poco d'ora in tanto auantaggio; che hauendogli sbigottiti preso cuore, e i seriti incominciato a combattere, appoggiati à gli scudi, perche non po teano reggersi in piede; e infino a Saccomanni frammessissi nell' ardor della battaglia, diuennero vincitori, eper poco chenon spensero interamente la natione, e il nome de Neruij; nel qualluogo son notabiliquelle parole, manipulos baxare iussi quo faci-& Ces. de bei, lius gladijs vei possent. 6. Possiamo dunque esser sicuri, poi che gal.l.2.c. 28, 6. habbiamo l'autorità di Tacito, di Plutarco, di Liuio, e di Cefa

cesare sa al ac re; che sia ottimo precetto non lasciarsi ristrignere in modo nell'ardor della zuffa, che altri non possa valersi delle sue arme. Et se alcuno leggerà in Liuio, che i Romani erano più che altre nationi atti a combattere in luoghi stretti; quod in artto pugna Ro

% lib. 9. c. 156.

nel fine.

7 lib.28.c.325. mano aptior, quam Hispano militi. 7. questo è per mostrare, che essendo il modo di combatter Romano; come gli antichi scrittori, & egli stesso altroue dice, statario. 8. cioè fermo, vnito, e serrato insieme non piacea loro l'allargarsi, e l'vscirc de gli ordini se non in casi d'estrema necessità, e non perche s'hauesse a multiplicar in tanta strettezza, che ella fosse inutile, e dannosa Eche ciò sia vero, dice altroue Liuio, che l'asprezza de luoghi non era maluagia a Romani, auuezzi a combattere in-

9 libras.c. 313. stabil battaglia. 9. che è la ragione, perche quella asprezza non recaua lor danno; il qual ferrato modo di combattere giouaua anche; imperoche quando veniuano alle mani co'nimici, giugnendo scudo à scudo, non dauano luogo ad esser feriti: nel qual luogo apparisce questo essere stato costume de Romani, qua cum Rimani conferti, vt solent, densatis excepissent scutis, notinsi bene questa parole, tum pes cum pede collatus, & gladys geri res captaest. 10. Ma tolta via questa consideratione,

ini , & lib. 12.6.541.

guardisi pur vn Capitano di non farsi ristrignere in piccolo spa tio, che senza riceuer altro danno dal nimico, il mal se lo farebbe da se stesso, caduntur in portis suomet ipsi agmine in arcto.

11 11.146.401 herentes. 11. Quindi è, che in alcuni luoghi da gli storicisi truoua scritto, che la zussa si facca talor più con gli stessi corpi, econgli scudi, che con altro, cioè col ripignere il nimico co lo

feudo.

scudo, e scostarlo, e allargarlo da se per poterlo ben colpire. corporibus, & vinbonibus, sommiso p. lorum iastu. 12. il che fu an- 12 Tac. libris, che detto primieramente da Liuio, con gli scudi più che conle spade si mena le mani, vmbonibus, incussaque ala sternuntur bostes. 13. Nella qual necessità, la quale suol auuenir nelle 13 lib. 9 c. 1653 zuffe, quanto importi secondo il presente vso, il trouar senza scudo, sia più consideration d'altri che mia. Ma come è vtile sogna saperet nelle strette il sapersi allargare, ilche non può farsi, se chi è ne' dere. lati di fuori, sentendo la calca, che vien di dentro, non cede da do spatio, che chi è nella folla, venga ad allargarsi (concetto che si caua da quelle parole di Liuio, pt semel motam aciem sensere. 14.) cosi bisogna auuertire allargandosi il nimico, e cedendo 14 libi sei car. al tuo vrto, a quel, che egli intende di voler fare; percioche, ò 357. ti stringe à guisa di forbice, e tu resti oppresso, ò dandoti spatio di passare, ti diuide da tuoi, e resti, ò perduto, ò non puoi più esser d'aiuto à gli amici. Di che nobile essempio è quello del capitano de Volsci, il quale non potendo sar resistenza a Sex. Tempanio, da cui smontato insieme con gli altri da cauallo, era fieramente afflitto, con presto partito comandò à suoi, che desser luogo à nimici, donec impetu illati ab suis excludantur? Volsci riferran fin che portati dall'impeto venissero esclusi da suoi; il che fatto dosi chiudono che hebbero, essendo i Volsci riserrati insieme, a cauallieri Romani, fu la via tolta di tornar à compagni. 15. A questa mate- 15 lib. 30, cato ria s'appartiene tutto quello, che altroue si e scritto de gli inter ualli; che è vn'allargamento per riceuer cosi l'vrto de nimici, che pingono, come de gli amici, che si ritirano, senza danno; se non che l'allargamento, di cui testè, si è parlato, 'è accidentale, questo è premediato; non lasciando però di dire, che molte vol te non è stato giudicato vtile il riceuer i suoi, quando sono mez zi sbigottiti, per non metter in iscompiglio quella parte, cheè salda, e intera. ne pauidos fuga, vulneribusque milites incertam, or integram aciem miscerent, onde alcuni han mostrato loro, che si ritirino ne corni fuor del campo, per non turbar gli altri. 16. Ma questo auniene; ò perche giugne quella

à Romani il rientrare.

ding of

Il Fine del Ventesimo libro.

cosa lor nuoua, ò perche non sapendo nell'ardor della zuffa allargarfi fenza imbarazzarfi, non fi uogliono esporrea certi, e indubitati pericoli.

... 1:4

# DE DISCORSI DISCIPIONE

AMMIRATO,

## Sopra Cornelio Tacito.

LIBRO XXL

Onde nasca l'oblinione delle cose.

DISCORSO PRIMO.



V E L, che noi uediamo esser auuenuto à Giouan Villani, & ad alcuni altri serittori di que' tempi circa il raccontar le cose de Romani, uediamo parimente esser auuenuto a Tacito circa il raccontar le cose de Giudei. Imperoche come il Villani, quasi per lobuio caminan:

Siudei.

do tra molti errori di falsità à caso abbracia talora il uero; conelle cose de si Tacito quasi sognando tra molte ombre di nanissimi simulacri affatica palpa talora la uerità. Onde dopo hauer recitato le tante opinioni dell'origine de Giudei, hor chiamando. li fuggitiui di Creta, hora soprabbondante moltitudine d'Egitii, hora generatione d'Etiopi, hora ragunanza d'assirij, finalmente di lor dipartita d'Egitto, & di Mosè lor Duce na alcuni ueri lineamenti appena adombrando, poi di nuono urtando in uanissime congetture fauoleggia del grege de gli asi. ni; ne del facrificio del bue, ne della cagione dell'aftinenza del porco, al uero s'appressa; ma se essi con la mente un solo Dio comprendono, & quello intendono esser sommo, & eterno, non mutabile, negiamai da uenir meno; che strano mescolamento è il credere, che in honor di Saturno, ò di sua stella habbiamo dato il settimo giorno alla quiete? ò quel che è peggio, attribuire a infingardia quel riposo dall'humane cure cheper impiegarlo più liberamente nella ricordatione de beneficinib.21.e.19. riceuuti da Dio introdotto ? 1. Quello dunque, che fece errar il Villani, fa errar Tacito, cioè il non hauer cognitione di quei libri, i quali di queste cose trattarono; imperoche ne il Vil.

melle cosc, de Romani.

Jani se hauesse letto Liuio, Salustio, o Cesare haurebbe detto le cose che disse de Romani: ne Tacito quelle, che disse de Giudei,sea libri di Mosè, o a quelli, che ad essi seguono, si sosse abbattuto, ne da altro nasce l'oblinion delle cose, che dal mancamento degli scrittori. Alcuno auttore volendo prouare, che la variatione delle sette, & delle lingue insieme con l'accidente de diluuij, & delle pesti spegne la memoria delle cose, così distingue; le memorie si spengono parte per cagioni, che vengon da gli huomini, & parte dal Cielo; de gli huomini dice essere la variatione delle sette, & delle lingue; del cielo peste, same, diluuij, nelle quali cose imperoche potrebbe alcuno prendere errore; ho preso per partito con questa occasione di Tacito di risponderli. Etancora che io volessi pigliar la cosa molto da alto, me ne verrò pian piano rispondendo a capi suoi senza far molti apparati. Et per poter con più ordine rispondere a quel, che egli dirà poi de Christiani, mi farò dal fine del suo discorto, oue parla de Romani, & le parole sue son tali. Era dunque co- ligione, modo me di sopra è detto già la Toscana potente piena di religione, che tiene. & di virtù; haueua i suoi costumi, & la sua lingua patria; ilche tutto è stato spento dalla potenza Romana. Quanto sia vero, Romani non che i Romani spegnessero la memoria della religione de To spensero la rescani,& della lingua loro, leggasene quel che dice Liuio, ilqua. ligion de Tole scriue, che i Romani mandauano i loro figliuoli in Toscana per imparar la lingua per conto della religione. 2. Et il nostro 2.11b.9. c. 192. Tacito doue parla per bocca di Claudio Imperator, che non si debba trascurare la dottrina de gli aruspici, dice, che i più prin cipali di Toscana parte di lor volontà, & parte a conforri de fenatori Romani, patrum Romanorum impulsu, ritenuero già quel la scienza, & che per questo habbiano cura i Por teficial presente, che quelle cose non vadano in oblio. 3. non ispensero 3 lib. 15.6673 dunque la religione. de Toscani, che era la medesima con quella de Romani, nella lor lingua; poiche la faceuano appara re per conto di essa religione. Hor vediamo quel che dice de Christiani. Quando surge; dice egli, vna setta nuona, cioè vna, religione nuoua, il primo studio suo è, per darsi riputatione,,, estinguere la vecchia. Et quando egli occorre, che gli ordi,, natori della nuoua setta siano di lingua dinersa, la spengono sacilmente. La qual cosa si conosce considerando i modi, che ha tenuto.la religione Christiana contra la setta gentile.laquale ha cancellati tutti gli ordini, tutte le cerimonie di quella, & spenta ogni memoria di quella antica Teologia. Parla coltui della religione Christiana, come se susse vna ragione di stato, la qua-

17 (1)

le per fas & nefas intenda di mandar auanti i suoi pensieri; non considerando, che essendo ella diuersa dalle vie del mondo, ten ne modi diuersi da quelli, che tiene il mondo; perche la riputa tione della religione Christiana fu la pouerrà, Phumiltà, la casti tà, il dispreggio delle cose del modo, il perdonar a nimici, il no tener conto dell'ingiurie, & voletieri andar a supplicie a marti rii per acquistare vna vita & vna gloria di là. Et se vennero can cellati gli ordini, & le cerimonie dell'antica religione, fu opera, che nacque dal tepo, & che gli huomini auuedutifi dell'errore, nel quale viucano, voletieri l'abbadonarono. Ne è da prender di ciò marauiglia; quado essendo etiandio in piè la religion de getili, era necessario de gli auuertimenti & de decreti de Princi pi, perche la dottrina de gli aruspici si mantenesse, & non se ne andasse in dementicanza, è bene inteder questo punto; perche intedendolo si conoscerà quato sia vero quel, che da altri è det to; poi che ne tempi di Cicerone, il qual uisse molti anni auanti a Claudio, anzi alcuni auati a Christo nostro Signore si vede, che molti articoli della religione degetili si andauan da se spegnedo; da che per auuetura nasce la cesura, che ne sa Claudio. Dice Cicerone. 4. de gli auspici, ma bisogna citar le proprie parole, perche altri no istimi, che sieno da me trauolte a mio modo. Quam multi anni funt, cum bella à proprætoribus & proconsulibus administrantur, qui auspicia non habent? quanti anni sono, che si go uernan le guerre de propretori,& da proconsoli, i quali non ha no gli auspici? Parla appresso delle sorti membro molto princi pale di essa religione; & dice. Quis enim magistratus aut quis vir il-Instrior viitur sortibus? delle quali sorti (ancor che il tempio fos-

se que tempi bellissimo, & antico in Preneste) restate come dice Cicerone nel volgo; mostra, che non era magistrato, ne huomo alquanto chiaro che ne tenesse più conto. Ma che più; non è cosa marauigliosa quel, che dice de gli oracoli quasi la ba se, & il sostentamento di tutta quella religione. Cur isto modo iam oracula Delphis non eduntur, non modo nostra atate, sed iamdiù, iam vi mbil possit esse contemptus? perche in questo modo più gli oracoli in Delso non parlano, non pur nella nostra età; ma è già gran tempo, tal che niuna cosa è più disprezzabile? Queste son cose scritte tutte come si vede da vn gentile auanti la ve nuta di Christo, & parlano secondo il mio auuiso assai ben chiaro. Strabone se ben su alcuni anni dopo dice, che à suoi tempi l'oracolo d'Appolline in Delso era in vna somma mendi cità. 5. & poco innanzi hauea detto, che egli era ancora ve-

nuto in disprezzo, ouegià era stato in grandissimo honore. Et

come

Cicerone quel che parla dell' Antica relig.

4.lib.2.de diui

# lib.7

come cosa certissima & diuolgata & saputa da tutti Plutarco ne fece vn libro, discorredo, quali poteano esser le cagioni, che gli oracoli erano ammutoliti; ma vediamo quel che dice appref lo l'auttor allegato. Vero è che no gli è riuscito spegnere in tut, to la notitia delle cose fatte da gli huomini eccellenti di quella; il che è nato per hauere quella matenuta la lingua latina, il che, feciono forzatamente, hauendo a scriuere questa legge nuoua, con esfa; perche se l'hauessino potuto scriuere co nuoua lingua, ,, cossiderato le altre persecutioni gli seciono, non ci sarebbe ricor, do alcuno delle cose passate; che dice costui tenuto per huomo, tato accorto, & tato sagace? la religion Christiana hebbe il suo, principio nella Giudea tra huomini Giudei; & in vno istante si diffuse tra Greci, & tra Latini; coueniua dunque, che non solo la Latina, ma anche la Greca fauella hauessero spenta; laquale non men, che la Latina è de fatti de gentili ripiena, ma che inui dia & malignità de Christiani sarebbe stata questa; no s'auuede eglische S. Paolo in alcune cose si serue dell'auttorità de genti- s. Paolo allega li? 6. & che il medesimo fanno altrisanti scrittori; de quali alcuni ancorche confutando la vanità de gentili, mantennero si
Apostoli. 17. può dir viua & non spensero l'antica religione. La quale mostra ia esser vana, falsa, et dannosa a gli huomini, che viuesse o non viuesse più, come delle sauole si fa et de romanzi, a quali non si presta fede pocodoueua importarea ciascuno. Ma che non dis se diessa Tertulliano, et chediessa lasciò Agostino di non dire se Agost, parla nella città di Dio? e in raccogliendo i tempi, che non raccosse de Gentila. Eusebio dell'antica gentilità? et che ne tacque traducendolo no l'accrebbe Geronimo? et quali imprecationi non fa egli perche quel libro non si corrompa, ma che sedelmente e diligentemente si trascriua, et si ammendi? Anzi possi imo con verità dire; seauttore alcuno si è conseruato de gli antichi scrittori, quello per conto della religione Christiana essersi conscruato. poiche ripiena l'Italia et quasi tutto il Caristiano mondo dell'inondatione debarbari, spente le artiet le discipline piu nobili, chiusele schole delle lettere; auniliti e impoueriti gli huomini, solo i sacerdoti mantennero la lingua Latina, et con la lingua quegli scrittori, che poterono, operando in questo sinalmente più l'inuisibil potenza di Dio, che non le forze de gli huomini. Sriue Teoderito Vescouo di Ciro. 7. il quale sol 7 libra capore luogo è bastante a mostrare quanto erri costui in dar questa ca. lunnia a Christiani. che Giuliano Imperator, il quale visse intorno l'anno del Signore 360. colui il quale per hauer abbando nato la religione Christiana, su cognominato Apostata, fra le

altre leggi, che egli fece contra Christiani sù; che essi non apparassero la poetica, la retorica, & la filosofia, costumando di dise costuoi, come si dice in prouerbio. Noi siamo dalle proprie penne abbattuti; poi che sortificati costoro de gli aiuti de nostri scrittori ci piglian l'arme contro; quindi si può vedere se i Christiani haurebbon victati i libri de gentili; poi che i gentili li vie, tano a Christiani sapedo l'vtile che ne conseguiuano. Ma passia, mo piu oltre Et chi legge i modi tenuti da S. Gregorio & da gli

S.Gregorio

" altri capi della religione Chrittiana, vedrà co quata ostinatione e perfeguitarono tutte le memorie antiche ardendo l'opere de poeti, à delli historici, rumando le imagini, à guastando ogn', altra cosa, che rendesse alcun segno della antichità. Talche se a questa psecutione eglino hauessino aggiuta vna nuoua lingua, si sarebbe veduto in breuissimo tepo ogni cosa dimenticare. Se egli si sosse ontentato di dire, che Gregorio hauesse ruinato le imagini de gli antichi Dij, si sarebbe per auentura potuto tolle rare; beche di questo disopra si è ragionato. 8. ma che egli haues se fetatte ardere l'opere de poeti à de gli storici, oltre che no è serit tor, che ciò dica; se ben egli dice; chi legge i modi tenuti da San Gregorio; io no so, quado vi susse chi lesge, se fusse de regli. Del quale dottissimo à fantissimo Potesice, Gregorio

8,11.3.difc.12;

! '1:t. !

91 to dell'ut, nei pr. :.

1) IIb 3 c 74. deli'ili Franc.

11 lio.2. c.13.

Velcono Turonele, huomo santo, il quale visse à suoi tempi, & hebbe seco familiarità; dice, che fu in guisa nelle lettere appartenenti alla grammatica, alla dialetica, e alla rettorica ammaestra to; che no ii sarebbe trouato in Roma chi gli andasse innanzi.9. Egli non solo icrisse in prosa tate cose, quante egli scrisse; ma fece molti inni in lode di Dio, come si può vedere d'alcuni, che habbiamo tutto dì alle mani, talche no è credibile, che huomo (come dice Annonio) al quale nel fiore dell'eloquenza, nella purità della dottrina, & nella fantità della vita affatica ne successori si potrebbe trouare il pari. 10. hauesse vietato ad altri quello che à lui hauca acquistato tata gloria, & riputatione. Fu da Gregorio instituita in Roma la scuola de catori. Et come di ce Giouanni Diacono nella vita, che scrisse di lui, nel suo tempo fiorì in Roma la tapienza delle cose con le sette arti. 11. Ma poi che non hauendo testimoni ne in prò ne incontro habbiamo a valerci delle congetture; che prudenza sarebbe stata quella di Gregorio, huomo fra l'altre virtù per essere stato essercitato ne maneggi del mondo prudentissimo abbrucciar in Roma i poe tie gli historici? haurebbeli per questo egli abbrucciati tutti? haurebbe egli abbrucciato i Greci competendo seco di maggio ranza il Patriarca di Costantinopoli? Mauritio Imperator in quell'

quell'età, con la cui approuatione si cofermauano i Papi; ilquale non istette ben seco; et d'altre cose senza ragione hebbe a gar rirlo, haurebbe egli comportato, che spegnesse le notitie de gli Imperatori, l'historie del popol Romano, le memorie dell'Imperio? Io vorrei passarmi di questa cosa, il più leggiermente ch' io potessi; ma veggo, che per scior questo nodo, mi conuien ri correre ad vn'argomento, ilquale non è da lasciare andar via. Dec esser pensiero d'ogn'huomo, che alcuna cosa intende di prouare, non torsi quelle pruoue, che possono far viua, & gagliarda la sua intentione; ma perche a prouare, et a sondar la Fede di Christo appresso de gentili piu si opera valendosi dell'auttorità di esti gentili, che di stranieri; non è per questo da credere, che Gregorio abbrucciando i poeti, & gli historici vo lesse artatamente prinarsi di quelle pruone, che poteano valerli a prouar la fede di Christo con Gentili. La qual cosa essendoli stata insegnata da San Paolo, ilquale appresso gli Ateniesi si serui dell'auttorità di Arato, e dell'incognito Dio, non si può dire, che gli fosse nascosta. Che in molti storici gentili si parli di Christo nostro Signore; et che alcuni parlino dell'innocenza de Christianiset che con altri si prouino o per dir meglio si con fermino per chi ne dubitasse molte cose scritte da auttori Christiani, co molti essepi, e auttorità si potrebbe sossicitemete pro uare; ma perche molto in questo ci distenderemo, io voglio d'al cuni pochi luoghi esser cotento; co'quali quasi vien cofermato il nascimeto di Christo Dio, et Signor nostro, et Saluator del genere humano. V no de quali è tutto quel che dice Virgilio nella quarta egloga cauato daversi della Sibilla Cumea, i quali ver sibilla Cumea, si cosiderati, & esaminati bene surono cagione, che Secodiano Presetto di Decio, Veriano dipintore; & Marcellino oratore si connertissero alla fede di Christo. 12. ma che cosa si può dir più 12 Vincentio lib. 11. cap. 500 chiara, & più aperta di quel, che disse la Sibilla Eritrea ne suoi ca piuersi chiamati da Greci Acrostichide doue no solo si parla del Acrostichide oue e nomina nascimeto del N. Sig. Giesù Christo, ma espressamete, & seza in to Christo N. toppo alcuno vien nomiato Iesus Christus Dei filius seruator crux. Signote, dellaquale Acrostichide no solo dall'Imp. Constantino vien fat to mentione nell'oratione che egli fece alla ragunanza di molti santi huomini nel dì della Pasqua. 13. ma quel che importa per 13 cap. 282 hora al nostro proposito di Cicerone il quale visse tati anni aua tia Christo. Il quale dicedo di quello, che era stato detto in senato, che per potersi i Romani saluare, conueniua che hauesserovn Re, & che per tale il cofessassero, gli da noia, che non vede disegnato l'huomo ne il tempo; dalli noia che l'acrossichide

non mostra esser opera d'animo infuriato; quali sono quelli del

le Sibille, ma ben di posato & d'attento; finalmente non vuole come Republichista, che s'habbia a mentionare Renon chea essere in Roma. Il qual Re (ma in ciò fu Cicerone falso 341.2. de diui. profeta) postbac Roma nec Du nec homines esse parientur. 14. Questilibri hassi a credere, che Gregorio santo & dotto permettesse, che si spegnessero? Et se ben quel che segue è alcun tempo doppo; che cosa si può imaginare non che dire piu luminofa, & piu apparente della fama & dell'opinione a cui si da nome di antica & di costante, che di Giudea hauea a nascere il Re

3 ; nella vii. di Vefp. cap. 4.

del mondo riferita da Suetonio. 15. Percrebuerat oriente toto ne tus & constans opinio esse in fatis, ot eo tempore Iudea profecti rerum 36 lib. 2. c. 84. pour entur. Per lo teremuoto scritto da Plinio. 16. che suc-Tac.1.2.C.24. cedette a tempo di Tiberio, che rouinarono in vna notte dodici Città dell'Asia, non riscotrarono alcuni esfere il teremuoto. commossonella Resurrettion del Signore, dall'Angelo nel le-

17 cap. 28. di Mar gli orac. licu mancali.

uare la pietra dal monumento ? 17. Te ben gli scrittori han po. 18 1el li pehe tuto scambiar glianni; la voce sotto il medesimo Principe sen tita nell'Hole del Mare Mediterraneo, di che Plutarco. 18. fecementione. Il grande Pan hoggi è morto, non è stata chiaramente interpretata o per la morte di Christo, o come alcuni altri vogliono per lo nimico dell'humana generatione, vecifo da Christo, & quel fatto coruo, sepellito con pompa de Romani, di celebrar con tanta pompa, l'esseguie d'vn coruo; far portar la barra sopra le spalle di due Etiopi, andando innanzi il trombetto, con tante corone d'ogni sorte, sepellito nella via Ap pia a man destra, al secondo miglio fuor di Roma, nel campo detto Redicolo, essendo consoli M. Seruilio et C. Sexto. 19. cofa, che a molti Principi Romani non era auuenuta, che fu vn'an

no auanti alla passion del Signore; non si potrebbe dire, che mo strasse il mortorio del Diauolo, che douea succeder presto in

so Plin.lib.to. Cap.42,

> Roma, oue si grande et si mirabile era stata la sua potenza & il suo Imperio? come piamente & dottamente mostra il dotto Genebrardo. 20. certo in mente di niuna persona accorta cadrà giamai, che Gregorio huomo della dottrina che su, si fosse volontariamente spogliato di queste armi, con le quali si son potuti molti de gentili acquistare nell'Imperio di Christo; & non che ingiustamente ma imprudentemente, & co poca co gniconedelle antiche historiene viene caluniato dal derto aut icre Il quale confutato da noi credo a bastanza, ancor che hal biamo appena accennate l'estreme lince di questa verità no

20 nel 2 la fua Crouit,¢ 122.

> che adombrate, tempo è; che noi dimostriamo da che dunque

que nasca l'obligion delle cose; la quale come non nasce dallà variatione della religione; poi che i Romani non toller l'Ebrea. che parlar de Toscani è sciocchezza essendo la medesima religione,nei Christiani quella de Romani, la qualsi rinuergherebbe tutta da chi l'andasse cercando; cosi non si può dire che masca di diluuio non su veramete più che vno;ne meno possia mo dire perdersi la notitia delle cose per conto delle pesti & del le fami; poi che i libri non si appessano & non si mangiano; & se non vi sarà chi per necessità li venda, vi sarà chi per abbondanza li compri, che ragione u olmente li terrà più cari di colui, Incendij Rouli che l'harà venduti; possono ben fare alcundanno gli incendij na delibii. che auuengono alle città & le piene de fiumi; ma perche no tut te le città in vn'istesso tempo patono incendij;& se alcune in vn tempo patono illagationi, vi fono ancor di quelle, che per l'altezza desiti ne viuon sicure; resta che noi affermiamo la memo ria delle cose perdersi principalmente se noi vogliamo credere all'autorità di Liuio, la qual'douca esser da chi sopra di lui scris. fe, seguita, per mancamento di scrittori, e per cagione d'incendij. Tum quod perrare per eadem tempora littera fuere, pna custodia filelis memorie rerum gestirum. chiama le lettere fedeli guardiane della memoria delle cose succedute. Et quod etiam si que in commentarys pontificum alysque publicis prinatifque erant munimentis incensa prie pleraque interiere. 21. lo crederei che si 21.1.6. e. 1031. potesse aggiugnere la memoria delle cose perdersi per guerre continue che durano in vna prouincia, & per la: negligenza de gli huomini accompagnata dall'antiquità del tempo; ne si può negare che, se non vi è chi scriua, le cole per lor natura si dimen ticano passate che sieno due o tre età al più. Onde della guerra: de Turchi, che succedette in Otranto l'anno 1480: e 81. si era perduta la memoria, se per l'historia ritrouata finalmente dell'Albino non se ne sosse poco sa risuscitata alcuna notitia. Le lunghe guerre, che patirono l'Italia & la Grecia dopo la declina tione del Romano-Imperio furon cagione della rouina di tan. tilibri & per conseguente di tante memorie, che sono ite male. Ma tanto può da per se stessa molte volte la vecchiezza del tema po, che molte memorie periscono per perir quelle scritture scrittori manche le conseruanano o da gui anni & da vermi tarlate; o in al-cando: manca tro mestieri impiegate o per la negligenza de gli huomini in di delle cose. uersi modi & per dinerse cagioni corrotte, come si è veditto au uenire in Firenze di molte memorie publiche, e prinate, le: quali ci nascondono notitia infinita di cose, & come è anuenutoin. Venetia: e.in. Napoli, ein altre: Città d'Italia: che passatti

trecento anni si da di cozzo in foltissime tenebre d'impenetra bile oscurità; come fu detto de gli asili . Ceteros obscuris ob ve-22. Tac. 1.3.c. tustatem initis niti. 22. gli altri appoggiarsi a oscuri Principi per cagione dell'antichità; come quella possiamo dir noi, che induce l'obligione delle cose.

Del saper bene ordinare pna Battaglia.

#### DICORSO II.

VANDO si viene a far paragone diquel, che haurebbe fatto Alessandro, se si fosse volto a combattere co'Romani, cinque cose fra l'altre si propongono innanzi, in niuna delle quali si mostra, che Alessandro sarebbe stato superiorea Romani. Il sa-

zo i Fanti.

mette in mez-

persi accampare, il vettouagliarsi, il guardarsi da gli agguati del nimico, lo scernere il tepò della battaglia, e il mettere in ordine filial. 9.e. 156. la battaglia. 1. dell'ultima delle quali parlando io hora dico, che costando tutti gli esserciti d'huominia cauallo e di fanti à piè, e non potendo insieme stare indistintamente e in confuso huomini, e caualli; quindi nacque il primo compartimeto che si fece di stare in vna parte i fanti, & dall'altra i Caualieri, cioè coloro i quali sono a cauallo. Ma perche stando d'vna parte tut tii fanti, e dall'altra tuttii caualieri, ne nasceua che quella par Caualleria te de fanti, la qual non haucua al suo fianco i caualieri, sarebbe stata più debole di quella, che li hauca, quindi su proueduto, che i caualieri no tutti stessero da vna parte, ma diuisi mettesse ro i fanti in mezzo, quasi due trincere, per la gagliardezza e aiu to de caualli a fanti, che crano a piede, le quali due bande per di stinguerle con propij nomi dalle altre arti fur chiamati due cor ni,& per coleguete il corno destro e il sinistro fur detti; ma per che le corna presuppogon la frote & per muouersi elleno a gli assalti delle battaglie haucano bisogno d'vn corpo in mezzo, che facesse proportione all'estremità d'ammendue i lati, e insie memente non lasciasse quella parte aperta e penetrabile al nimico; quindi fu che gli esserciti non in due sole parti destra sinistra, ma in tre fosser diuisi; cioè in fronte, & corno destra, & sinistra: ne in mare ne in terra, che si ordinino battaglie è stato mai costumato per lo più di diuider gli esferciti in altra forma, & guisa di quella, che si è detta. Ma perche i Romani, iquali & per la lunga vita dell'imperio loro, & perche più che altre nationi guerreggiarono sempre s'accor-

fero, che potea questa battaglia effer rotta, non hauendo altro foccorio, e le cose loro sarebbono andate male, non si contentaro no di mettere insieme vna battaglia, ma ne ordinarono tre, acciò che rotta la prima, con la seconda, & rotta la seconda, si potesse ri parar con la terza, & questa è che da Cesare specialmete vien chia mata sempre triplex acies. Ne altrimente che in questo modo ordi nò il suo essercito Ceriale quando si apparecchiana di combatte- è l'ordinarza re con Ciule. Postera luce Cerialis equite, & auxiliariis cobortibus di treoaneghe frontem explet. 2. oue non è da intendere, che fronte dinoti quel di 2 Tac. 1.21. c. mezzo, che noi chiamamo battaglia senza la corna, ove hoggi si 200. mettono la vanguardia, & la dietroguardia, ma vien detta in que stoluogo fronte per esfer la prima ordinanza, nella quale s'hauea ad vrtare. In secunda acie legionis locata. Dietro la prima già detta battaglia seguina la seconda, nella quale erano collocare le legio ni, & perche le legioni non s'intendono mai senza i lor caualieri intendi pure, che questa ordinanza hauesse anche oltre i suoi fanti la sua caualleria. Dux sibi delectos retinuerat ad impronisa. Ecco la terza battaglia, oue era vna scelta di soldati serbatafi dal capitano per gli impronisi accidenti che poteano autenire. Et perche di ciò non si dubiti, che in quello modo istessero queste battaglie, o ordinanze, o squadroni, che si debban chiamare, costituiti l'vn dopo l'altro; vedesi poco dipoi. 3. che essendo cacciate le coorti de socii, che prima ha chiamato ausiliarii. Legiones pugnam excipiunt, la zussa fu attaccata con le legioni, & ripresero l'ardir de nimici venne la zussa apareggiarsi. Et che questo fosse costume de capitani di quel tempo di serbarsi sempre vn'altra ordinanza di soldati per i casi fortuiti, vedesi il medesimo essere stato osseruato da Agricola, ilqual sarebbe in Inghilterra stato aspramente danneggiato, ni idipsum peritus Agricola quatuor equitum alas ad subita belli retenta 4 c.230.b venientibus opposuisset. 4. Ne meglio d'Agricola l'haurebbe innanzi a lui fatto Cesare, se messo il suo essercito in grandissimo pericolo non fosse da T. Labieno stato soccorso con la decima legione. 5. In quella terribil giornata, che passo tra i Romani gal.c.29. e i Toscani, essendo le cose dall'una, &dall'altra parte molto dubbie; non mai si vide vantaggio dalla parte del consolo Emilio Barbola finche la seconda ordinanza succedendo i freschi a gli stanchi, non si fosse fatta innanzi, ne per altro furono i Toscani perditori, se non quia nullis recentibus subsidys sulta prima acies suit. 6. e altroue non subsidiis firma acie. 7. E dunque 6 Liul. 9. e. 161. necessario configlio ordinarsi in modo, che riceuendo alcun danno sappia il soldato oue ricouerare, & chi vuole hauer di ciò Difc. Ammir.

wa ii

vn suggello, col qual si confermi del tutto in questo pensiero, legga il fatto d'arme, che passò tra i Romani e i Latini; nellaqual bat taglia per lo gran rischio, che si corse, Decio per la salute dell'esfercito offerse la propria vita a gli Dijinfernali. In questa giornata non solo si veggono i Latini, e i Romani hauer fatto amendue le tre ordinanze, delle quali parliamo, ma la victoria de Romani non da altro hebbe origine, se non che azzustata insieme la Estini e Ro- prima, & seconda battaglia da ambe le parti, i Latini credendo mani haueano pari ordinăza. la feconda de Romani esser la terza, posero innanzi la lor terza or dinanzal, in tanto che il consolo Manlio fu in pensiero di mettere ancor egli in opera la terza sua: ma melius ratus, integros eos ad vltimum discrimen seruari, senza ingannarsi punto, die con tal impeto alquanto dopo co' suoi freschi contra i nimici stanchi, che riportò di loro gloriosa vittoria. 8. Di questi soccorsi parlò có gran veemenza il Brancatio, marauigliandosi come soldato pratico, sopra il 1. lib. di Cel. feconperche not manchiamo di effi.9. Et Vegetio mostra come s'habdo sopra il sebiano a formar le due battaglie benissimo. 10. Sia dunque primo precetto nell'ordinar vna battaglia l'ordinar i soccorsi, il che su cagione, che Carlo Primo secondo il consiglio di M. Alardo di Valeri mettesse in rotta il misero Gurradino. 11. purche si aggiu ga ancor questo, che vi furono de capitani, che fecero de loto esserciti quattro squadroni, come si legge essere stato costume di Scipione contra Cesare quadruplici acie instructa ex instituto suo.12. Et Cesare istesso nella battaglia di Fersaglia nella qual vinse Pópeo temendo di non esfere il suo destro corno accerchiato dalla caualleria nimica, trasse dal terzo squadrone alcune coorti, e fece la quarta acie, externa acie singulas cohortes detraxit, atque ex his 13 1.13. de bet. quartam instituit, & fu quella che li diede la vittoria. 13. In niuna arte per lo piu si posson dare precetti meno stabili, che in quella della guerra in guisa ella è per i vari accidenti, che in essa surgo-

no, sottoposta a subitani partiti. Verissimo precetto è quello che

conuenuto è valersi del soccorso nel principio & non nel fine del-

la battaglia. Il qual configlio riusci bene al Consolo Petilio; ilqua le combattendo co' Sanniti, & essendo egli posto al sinistro corno, le coorti, le quali intere si serbauano a gli auuenimenti di piu lunga battaglia, tosto spinse nella prima acie: con le quali for ze insieme vnite vrtò nel nimico e il vinse, qui subsidiarias cobortes,

condo. 10 lib.2.c.15. 1 t Vill. 1.7.c. 27.

2 lib. 8. c. 1 38.

9 Primo difc.

12 Itt. de bel. Afr.c.250.

Ciu. c.200. 11.

soccorfi loda- si è dato de soccorsi, & nondimeno è talhor auuenuto caso, che 31.

qua integre ad longioris pugne casus reservabantur, in primamaciem extemplo emisit, vniuersis qua hostem, primo impetu viribus impulit. 14. Ordinati questi soccorsi par che segua vna consideratione ne-14 Li. 19.0 cessaria, che potendo esser rotta la prima schiera, perche a que-159.

sto fine se ne fan piu, che ordine s'habbia a tenere, che ritirandosi, in luogo di cercare di saluar se, non metta in rotta la seconda. Ne e dubbio alcuno la seconda essere stata ordinata in modo lar ga con alcuni internalli, che non solo non fosse atta a rompersi: ma riempiendosi i già detti internalli de i soldati ritirati si venisse a ristrignere, è ingagliardirsi maggiormente; onde non so perche il Palladio entri in dubbio di questi internalli, dicedo Linio manifestamete. si hastati profligare hostem non possent, pede presso eos retrocedentes in internalla ordinum principes recipiebant. 15. & altro- 15 li.8 c. 137. ne.consul receptis inter ordines velitibus, & alia turba auxiliorum aciem promouit. 16. ilqual auuertimento non fu ignoto a Greci; el- 470. sendo scritto di Filopemene, che in guisa hauea ordinato i Cetrati: vt facile per internalla ordinum fugientes suos acciperent. 17. Constando l'essercito Romano di genti ausiliarie, & di genti pro 413. prie segue in quarto luogo di vedere, come s'ordinauan queste genti & quali prime o dopo, & se confuse insieme, o separate, si schierauano, potendo da questo nascere auuertimento vtile a chi si ordina per combattere. Et per lo piu certa cosa è, che si metteuano innanzi le genti aufiliarie; come fu detto disopra di Ceriale, che empì la fronte di caualleria, & di gente ausiliaria, & Germanico pose nella fronte i Galli ausiliarij, & i Germani, & dopo costoro i pedoni sagittarij, & poi quattro legioni. 18. Et Fabio Vi 18 Tac.l. 2. ear. bulano non mescolata insieme di socij, e di cittadini, ma di tre po poli tre schiere separatamente ordino. egli si pose in mezzo con le genti Romane, & comandò, che li socij desser dentro; e sonando egli a raccolta si ritirassero. 19. E Anibale è lodato, che nella, 19 lib.3, car 49 prima fronte ponesse i forestieri, perche se ad altro non giouasse- Anibale pone ro giouerebbon pure a spuntar l'arme de'nimici, 20, come talho nanzi. ra si racconta che facciano i Turchi. Ma è prudenza di chi coman c da variare questi ordini secondo giudicherà che sia opportuno. Per la qual cosa non è da tacere vn'essempio molto bello di Scipione in questa materia. Era Scipione a petto ad Asdrubale, & es. sendo piu volte gli esserciti schierati dall'vna parte, & dall'altra fenza venire a battaglia, erafi fissa vna credenza ferma cosi ne gli animi de gli amici, come de nimici, che quando s'hauesse a venire a far fatto d'arme, gli esserciti non in altra guisa combatterebbo no, che in quella che ogni di si erano visti ordinare, il che era che i corni cost de i Cartaginess, come de i Romani erano pieni di gé ti ausiliarie, le battaglie l'yna era de Romani, & l'altra de Carta ginefi, dice Liuio, che dopo che Scipione s'accorfe risoluramente scipion Affricosi esser da ciascuno creduto, omnia de industria in eum diem, quo pu dine combatgnaturus erat, mutanit. 21. imperoche posti i socij nella battaglia di tere.

Mm

21 1,28. 6. 318.

mezzo,

mezzo, egli empiè le corna delle genti Romane, la qual cosa gli

diede la vittoria, aggiugnendoui di piu questo notabile artificio, che fatto spigner innanzi ratto le corna e caminar adagio la battaglia di mezzo, stracco e condusse male co'suoi Romani gli aiuti de nimici;ne permise che i lor Veterani di mezzo potessero porger aiuto a i corni per no trouarsi aperti, & scopigliati alla battagita nimica, che haueano a dirimpero se ben alquato discosto. oltre che essendo i nunici vsciti alla battaglia senza hauer fatto cola tione, & tenuti a bada gran parte del giorno senza poter venir alle mani; columati dal caldo e dal disagio non poterono far cosa, che buona fosse. Da che segui la vittoria de Romani, & leggiermé te haurebbono i Cartaginesi perduto anche gli alloggiameti, oue si rivirarono suggendo; se vna grandissima e impensata pioggia; che sopraggiunte, non havesse diviso il cobattere. Segue vn'auver timento necessario; il che è, che volendo molti per non esser accer chiati da nimici o per altro accidente distender l'essercito loro in vna lunghissima ampiezza; mentre hannoschifato vn piccolo, sono caduti in vn'altro; che il nimico non trouando in dentro corpo alcuno, ha potuto ageuolmente metter in rotta il suo auu ersario; come accade a Fuluio; ilquale hauendo in tal modo acconcio le fue genti, ne volendo ascoltare i Tribuni; iquali diceuano; mbil introrsum roboris ac uirium esse; che dentro no v'era neruo, ne sforzo alcuno, condusse la cosa in modo, che di diciotto mila fanti non ne rimaser viui piu che due mila. 22. Coloro i quali hanno volu-22 Liu. 1.25.c. to schifar questo incontro, & dall'altro canto per la superiorità de nimici sono stati costretti rifugire a nuouo riparo, han fatto la battaglia tonda per ditender le spalle, & per non mostrar al nimico a guisa di spinoso, altro che l'arme : il che è tornato ne'ter ribili frangenti commodo a molti: Dice Liuio parlando d'vn Capitano no meno temerario di Fuluio, quel fur C. Sempronio, che costretti i soldati a por mano a questo rimedio. in orbem se tutabantur nequaquam inulti. 23. Ricorse a questo partito L. Pompeo Tribuno di soldari, assalito impronisamente da Perseo, &: giouolli; perche preso vn poggio, e in tal modo difendendosi pose tanto tempo in merzo, che li sopraggiunse aiuto nel qual mezzo tempo come li giouò la battaglia tonda, così apparue, che allhor solo la facea male; quando conuenendoli vscir dalla sua or dinanza per farsi contra i soldati di Perseo, che saliuano il poggio, veniua a scoprirsi a dardi e alle saette ; nam neque conferti pugnare propter eos, qui ascendere in tumultum conabantur, poterant; & vb: ordines procurfando foluissent, patchant iaculis sagittisue. 24. Il

bilinesso, Bracatio fuor di modo biasima queste battaglie tonde, mostrado.

che.

265.

Battaglie tode confiderate . è .. ditele.

23 lib.4.c.77.

che le lo squadrone è di picche, & non potendo per la sua circon ferenza strignersi in guisa, che tra picca, & picca n on possa entra. re vn cauallo, et talor due viene ad essere inutile, et che per que-Ro essendo stato poco gioueuolea Romani, sarebbe dannosissimo a nostri; talche del tutto il rifiura, ne vuol che si habbia in al euna consideratione. 25. nella qual sua opinione forse è da proce 25 Aunertime der cautamete vededo questo costume non essere stato variato to 2, del 116.52 da Romani dall'anno 332.per non andar cercando più innanzi qual ad esso partito ricorsero i soldati di Sempronio, all'anno 707. che i soldati di Cesare secero in Africa il medesimo. Et per lo più sempre a Romani ne peruene bene, et non male. A solda ti di Sempronio, che non inuedicati si difesero da i Volsci. A L. Pompeo, che col tener questo modo diè tepo a esser soccorso. A soldatidi Cesare due voste, nella tornata d'Inghilterra, quando treceto di loro assaliti da più di sei mila Morini sostenero la bat taglia per piu di quattro hore, in tato che sopragiuti da Cesare con la caualleria, i nimici gittate via l'arme fur messi in suga co grade vecisione di loro. 26.et la terza volta in Africa. 27. Ne forte male sarebbe riuscito il medesimo partito la secoda volta co Ambiorige; se i capitani fossero stati del medesimo parere, poiche haucan cobattuto dall'alba infino all'ottaua hora del giorno senza hauer comesso cosa indegna di loro. Ma se Titurio co le sue coortissi lascia aggirare dalle promesse d'Ambiorige, et piăta il valoroso Cotta no puo farfi altro. 28. E ben da vedere in 281.5. de bel; quel luogo, che il cofiglio preso da quei legati non è biasimato gal.car. 620 da Cesare, beche riuscisse male. Oue questo sommamere è da co siderare, che le battaglie tonde respettiuamente per vsar questa voce, et no per se stesse sono lodate, douendosi a cotali partiti ri correre, quado le cose sono in estremo pericolo, e però Cesare vsa queste parole.quod consiliu & si in eiusmodi casu reprehedendu no est. Come dunque non e da biasimare un medico; ilquale nelle grandi febbri, cessati che sono tutti gli altri rimedi ricorre a dar l'aqua all'in fermo feruendofi della regola, che nell'ardentiffime febbri, principal rimedio èl'acqua; cofi non merita riprensione quel capitano, ilquale vedutosi improvisamente assalire da numero maggior de nimici rifugge alla battaglia toda. Oltre che io stimerei no ester così ageuole ad vn cauallo entrar fra le picche del primo cerchio; se tenendo coloro del secodo cerchio il calce della sua picca sotto il piede (modo benche biasimato dal Brancatio approuato da altri)uenisse ad empier quel uoto, che fa l'una dall'altra picca nel primo cerchio, con altri partiti, che apprebbono pigliare coloro, che fossero intendenti dell'arte mi Difc. Ammir. Mm

26 l.4. de bel. 27 de bel. Afr.

0 1

Effercito fe. Icompigliato dal timor de' nimic puo rime erci ordine 29 11 17. C. 300. 3 y 1:0. 3. c. 19. mel fine.

da Sempronio,

Can ne.

31 Lin. 1:22. e. 220.de canij. 3.7.0 126. LX.

litare. Con tutto ciò Cæsare, ilqual su Maestro di guerra, & sa esfare di vna pea secondo l'occasioni gittarsi a subitani rimedi, accortosi dell' batraglia ton-da fa due bat. animo de'nimici, seppe ben prestamete della sua battaglia toda taglie lunghe, far due battaglie lunghe, facedo volger i foldati da spalla a spalla e dinifa la corona fattagli dal ninsico, dargli addosso e vincerlo. Da che chiaramete si vede, che si come buon cauallo no può dirsi colui, ilquale con quella ageuolezza, che a ma destra volge, a man manca no volga, & parar sappia a mezzo e a tutto corso, & far rupoloni & trar calci, e andar alto & basso, & trottar correre, cosi di buon soldato non può meritar il nome chi che sia, il qual ad ogni cenno del capitano non fappia hor qua: hor la volgersi secondo il bisogno ricerca; come benissimo disse in ciò Li. uio; che non altro, che vn Capitano vecchio in vno essercito vec chio può rimettere insieme l'essercito scompigliato dal timorde'nimici, come haurebbe senza alcun dubbio fatto Anibale seper le grida che fur sentite alle spalle, non hauesser i suoi temuto: di smarrir la via di tornar a gli alloggiameti. 29. Però è precetto. di Vegetio, che appiccata la battaglia non si attenda a mutar gli ordini che si corre riscio di perdersi. 30 ne saper volgersi s'inten. de, se i soldati, che sono le mebra di quel grandissimo corpo, che: è l'essercito no si volgono senza disordinarsi interi in quelle parti, che dal capitano saranno lor comadate, come il canaliere decin guifa con la persona al cauallo adattarsi, che secondado i suoi: moti e con la mano, & con le gambe, & col corpo aiutandolo, vn fol animale l'huomo e il cauallo si paia & non due. Il che dico per le diuerse ordinanze che si fanno, o aguzze che son chiamate conii, o di forbici, o d'altre maniere secondo mostran coloro, i quali di queste cose hanno scritto. Imperoche si come alla battaglia tonda si perucniua, quado soprafatto minor nume: ro da maggiore,& non potendo ritrafi, li conueniua per meno esser offeso di combattere in quel modo; così il conio in quel ca: Conio fatto so si facea, che a minor numero da moggior assalito, & potennella rotta di do ritrarsi, conueniua di passar per mezzo d'yn essercito de nimici. Et tal su il conio, che se dopola rotta di Canne L. Sempronio Tuditano Tribuno di soldati; ilquale saluatosi prima conseicento de suoi, su cagione, che dopo se ne saluassero ancor: molti altri 31. nel qual conio tenne questo auniso, che essendo, il lato destro saetrato da Numidi sece, che ciascun soldato dal braccio finistro passasse lo scudo in sul destro. Ma come al conio. ricorre colui, ilquale è al disotto, cosi la forbice è fatta per lo più da coloro: iquali si trouan al disopra ouero abbondan di genti; enon potendo con la fronte spuntar la fronte de nimici ostinatanon,

ta non che altro a morire, conuiene aprir l'ordinanza per serrar ui dentro i corni de gli auuersari & veciderli il che su fatto da Scipione in Ispagna. patefalla acte: ogni parola quì opera, quod vi facere poßen, multitudo armatorum facile suppeditabat; il che perche potesse fare gli veniua ageuolmente somministrato dalla molti tudine de gli armati, no bem pugnantes ad vnum omnes occidit .non lasciò pur vno viuo di coloro, che combatteuano in tondo. 3 2 . 32 li. 28 c. 32 li Dirà alcuno che io forse parlo troppo in generale e mentre saucllo d'ordinanza, non vengo a mostrare come particolarmete i soldati Romani s'ordinassero, ma perche se io saprò ordinar vna compagnia, che e vu piccolo effercito, hauto in vn certo mo do ordinato tutto l'effercito; come si accennò degli alloggiame ti, intorno questo alquato m'occuperò; & detto prima quel che faceano i Romani, mostrerò poi quel che più distintamente de sidererei, che facessero i nostri. ma molte difficoltà ci surgono auanti: percioche hauendo i Romani tre ordini principali di sol dati, astati, principi, e triarij, Liuio pone prima gli astati, in secon do luogo i Principi in terzo i triarij. 33. Vegetio, ilqual hauca 331. 8.6. 1376 pur veduto Liuio colloca primieramente i Principi, nel secodo ini c.138.1. 30. luogo pone gliastati,e dopo hauer parlato di tre altri ordini, c.454. mette finalmete nel sesto i triarii. 34.la qual cosa benche io non 34 lib. 3. c. 16. inteda come si stia in quanto alla precedenza de Principi, poiche in quel modo che Liuio è più antico di Vegetio, così Polibio è più antico di Liuio, & ammendue pongon prima gli astati, non mi dan però noia i sei ordini di Vegetio: ilquale conseruando i tre primi ordini di Principi. astati, e triarij che da lui è Astati principi nominato per sesto ordine, dice, che il quinto non sempre ma al s'ordinauzno cuna volta veniua a farsi, come appresso piu distintamente se ne ragionerà; oltre che ancor Liuio parla ancor egli quasi subdiui dendo i triarij di due altri ordini, cioè accensi e roraii 35 Non 35 lisse. 1376 mi è nascosto molti, reputar questo luogo di Liuio per disetto so. 36 affermando che sia stato mutato; e perche è contrario a sopradetto luo Vegetio non poteruisi sopra sicuramente discorrere. E con tut 80. to ciò quando questo fosse, vi dourebbe pur esser tanto, che alcuna cosa se ne cauasse oltre che l'esser contrario a Vegetio no rilieua; poscia che in ogni modo ancor da lui Vegetio in altre cose s'allontana. Accozzando dunque il meglio che si può Li-Liuio dichiara uio, Polibio, il quale specialmente di questo ragiona, e Vegetio, to doue par-diciamo finalmente la battaglia oucracie Romana in questo la dell'oidi-nanza. modo esser ordinata, in astati, principi, e triarij, ma de quali ordini eran cauati i veliti, cioè armati alla leggiera. Se la legione era di quattromila dugento soldati, secondo Polibio cosi si pone Mmpartiua.

partiua, che astati, Principi e veliti fossero di mille dugento hus mini per ciascun'ordine, e seicento fossero i triarii, questi vltimi migliori di tutti,i veliti da collocarsi in principio per appicar la zusta più deboli di tutti. passando la legione, il numero di quattromila dugeto soldati, haueasi costoro a distribuire secondo le lor qualità nei tre ordini già detti, riserbando sempre il medesimo numero eguale de i seicento triarij. Come fossero armati ri corrasi a gli autori i quali di ciò seriuono, questo per hora a noi non importando. Ma perche nel modo che si è detto, non si viz ne all'vitimo particolare di dimostrare, in che guisa poi questi corpi erano compartiti, necessario e d'andar inuestigando, se vi si potesse scuoprire maggior particolarità, & pare che ci sia in al cun modo accennata da Liuio: il quale mostrandro, che l'ordi nanza Romana da falange si riducesse a manipoli sa più cose di mostra il manipolo esser di sessantatre soldati, tra quali eran copresi due centurioni e vn'alsiere. Tra questi sessantatre tempo su che io, e altri con meco stimarono, che fusser compresi parimen: te i venti veliti; ma perche chi riassume il conto, non trouerebbe i cinquemila, i quali egli dice, che facean la legione, ho stimato il manipolo della prima fronte hauer i venti veliti armati alla leg giera oltre i sessantatre scutati. i quali haueano gli scudi & eran. armati di graue armadura. Ordina in fronte quindici manipoli alquanto distanti l'vno dall'altro, Hora questi quindici manipo li chiara cosa è, che secondo questo conto sarebbon mille dugen: to quaratacinque, & questa chiama la prima frote d'vn fiore di giouani di prima barba. di gete più robusta ne colloca appresso. altrettanto numero cioè di manipoli quindici, ma per quel che: fi può stimare senza veliti, e per conseguete di soldati nouecentoquarantacinque chiamati antepilani; perche sotto l'insegneerano quindici altri ordini, ma de quali ciascuno conteneua in. se tre parti, e facea huomini cento ottantasci, che se hauesse det: to cento ontantanoue non-facea altro che triplicare il manipolo, ilqual era di sessantatre. Ma posto che cosi stia, raccolto il primo ordine di mille dugentoquarantacinque, il secondo di nouccentoquarantacinque, ei tre vltimi di centoottantasei perciascuno manipolo; che insieme fanno millesettecentononanta: tutti costituiscono il numero di quattromilanouecento ottanta, alqual numero benche manchin venti, non veggo però cosa, che men disconuenga di questa; doue mettendo i veliti ne sessantatre la somma sarebbe più disconueneuole, sacendo il numero di fanti quattromilaseicentoottanta, doue, mancherebbo no fanti trecentouenti. Questo terzo ordine distinto in tre parti:

d'huominicentoottantasei, come si è detto, è dalui chiamato primipilo, & vuole che la prima parte di effi sia di triarii, che son soldati uecchi di prouato ualore, la seconda di rotarij gente per età e per fatti di minor virtù: la terza di accesi da farui poco sondamento. Talche d'vna legione di soldati Rom. si faceano cin- Vagli cinque di soldati Roque vagli, di buoni, che eran gli astati, di migliori, che son i Prin mani, cipi, di ottimi, che erano i triarij: cosi parimente di cattiui quali erano i rorarii, di piggiori quali erano gli accensi. ma se vero è, che secondo Polibio i triarij fossero sempre seiceto, in tal caso sa rebbe conuenuto, che i rorarii, e gli accensi, secondo il numero posto da Liuio tossero milleottocento, cioè nouecento per parte. In tutto ciò, che infino a hora sì è detto, ancorche sì sia perue nuto a maggiori differenze delle prime, non sì è dimostrato, come ciascun manipolo stesse ordinato. Et secondo la mia congettura riportandomi a piu sano giudicio, dico, che ciascun mani- numero. polo hauesse per fronte soldati sette, che è la latitudine ouero am piezza dell'ordinanza, & foldati noue per altezza, ouero per lun ghezza, o dite pur per grossezza, che fanno il numero de i sessan tatre, che essendo manipoli quindici la fronte sarebbe di soldati cetocinque, & per coleguente essendo il grosso, ouer profondo, o alto dell'acie di cinque squadre d'huomini, e noue p squadra, verrebbe a effer quarantacinque file. Torniamo hora allo spatio, che dauano gliantichia ciascun foldato, & essendo di trepiedi, la latitudine di ceto cinque soldati occuperebbe lo spati o di tre centoquindici piedi, pur che cochiudi tra te, che spatio vuoi dare da manipolo a manipolo; eol quale verresti a fare l'ampiezza ta to maggiore. & se diamo al grosso, cioè da petro a petro sei piedi, onde ogni squadra conuerrebbe hauer il suo grosso di cinquantaquattro piedi, moltiplicare le cinque squadre cinque volte tro neremmo esser piedi dugentosettanta; ma perche da squadra a fquadra filasciana spatio bisogna parimente vedere, che spatio vuoi tu dare da squadra a squadra, col quale verresti a far il grof fo tato maggiore; co i quali riguardi facendo primieramete que sto presupposto, che ogni trenta piedi quadri ricenano cinquan. ta soldati, ageuolmente tu verrai a vedere come e in quanto spa tio collocauano gli antichi la loro acie, ma perche tra manipo- de ordinilo e manipolo v'era alquanto di spatio, come si è detto, & nel secondo e terzo ordine v'erano di più gli internalli per ricenere i primi quando fosser rotti, è da por mente; se il grosso della feconda e terza squadra fosse maggior che di noue file per poter lasciare lo spatio de gli internalli nell'ampiezza dell'acie Sorge anche in questo luogo yn'altra difficoltà, essendo molta diffe.

e ca Limo.

reza tra Liuio, e Vegetio, no tanto perche Vegetio pone fei ordini, c Liuio cinque; che questo si può medicare, dicendo Vegetio, che alcuna volta si costituiua il quinto ordine, & poi nomina il lesto; nel qual modo resterebbe, che per lo più fossero i cinque ordini solamete; quato perche Vegetio colloca i tre ordini inferiori auanti i triarij, e Liuio par che collochi i due suoi de rorarij e accensi dopo i triarij. Ecci peggio di questo, che Vegetio vuol che costoro seruano per appiccar la zussa, & che poi si ritirono; & Liuio hauendo detto, che d'ogni manipulo v'haueano a effet venti veliti, par che di essi veliti si voglia seruire per appiccar la zusta, e non degli altri. Euui anche vn'altra disficoltà, che se tu vuoi, che questi ordini inferiori appicchin la zuffa conuerrebbe, che anche il primo ordine de gli astati hauesse gli internalli per ricquerli; ma Liuio no colloca gli internalli se non nel secodo e terzo ordine de'Principi e triarij. Tra lequali tante difficoltà per istar con Liuio il più che si può par, che la cosa in questo modo proceda. che la prima e secoda squadra, cioè il quindici manipo li della prima, e quindici della secoda hauessero le loro trenta insegne ciascuna auanti al suo manipolo, ma che l'vitima squadra de triarij, & accesi tutte insieme, che sarebbono state quaratacinque insegne l'hauessero parimente auati a loro, cioè alle spalle de Principi,& per questo gliantepilani si fosser chiamati tutti colo ro, che andauano innanzi, cioè astati principi. La qual cosa in quella battaglia, oue Decio si consacrò p seruigio della sua Rep. che fu tra i Romani, e i Latini, meglio che in altro luogo par che si tratti; dicendo che gli astati Romani no sosferendo dal corno sinistro la calca de Latini, si ricolsero tra i principi. 37. intendi tu tra gli internalli loro. Fatto vn corpo d'astatie principi notisi, che l'autor dice; che i rorarij corsero tra gli antepinali, cioè tra i duc ordini costituiti auanti l'insegne, & ciò forse no perche essi non hauessero altre insegne auanti a loro ma hauendo riguardo, che dopo loro non erano altre insegne, che quelle, & giunser forze a gli astati e a principi. Nam & rorary procurrebant inter antepilanos, addiderantque viros hastatis, a principibus. 38. Stado tuttauia i tria rij saldi, & immobili, fu in pensiero il consolo per esser tuttauia la barraglia dubbia di farli leuare, ma serbandoli per vitima ancora domandò, che gli accensi dall'yltima acie ouero squadra si spignessero auanti l'insegne, accensos ab noussima acie ante signa pro re ere inbet. I Latini, come di sopra si disse, stimado che costoro fossero i Triarii de nimici, secer muouere i Triarii loro, e hauen do ributtato gagliardamēte i Romani, si credettero d'hauer vin to, quado il consolo a suoi Triarii, che riposati, & freschi staua-

37 Liu.l. 8. C. \$37.

17.5

#8 Iui.c.137.

Trierij hano l' Aire, a sighe che grallin

no aspettando il suo comadamento, ordinò che si leuassero. No tinsi in questo tre cose, che i Triarii riceuono gli antepilani gli interualli, oue necessariamente bisogna intendere, che gli antepi l'ani sono gli astati e i principi, da qual'origine nasca la lor deriuatione; in secondo luogo che leuan le grida, come se sosse una nuoua battaglia; la terza che co l'aste seriscono i volti de nimici. Whi Triarij consurrexerunt integri refulgentibus armis, noua ex improdiso exorta acies, receptis in interalla ordinum antepilanis clamore sublato principia latinorum perturbat: hastisque hora fodientes primo robore virorum ceso per alios manipulos velutinermes propeintacticuasere. In questa vitima particella delle tre è da considerare tre altre co fe; che i Triarii per quel che io posso comprendere non lancian le loro aste, ma ferilcono tenedole in mano, come facciamo noi delle picche, ilche cosi essendo, potrebbe alcun dire, come può al tri adoperar la picca, e seruirsi dello scudo, che è la seconda confideratione, ilqual dubbio è rimosso da Plutarco. 39. cioè che in 39 in Paolo E ? tali casi sel gittauan dietro le spalle; come egli dimostra, che faces fero i Macedoni della falange, quando facendosi innanzi ributtauano le schiere de Romani; & come intédess che faccia hoggi i caualieri Francesi: iquali quando si sono seruiti della pistola, gittandolasi dietro le spalle pongon mano a gli stocchi o a coltel. lacci, la terza è che hauendo i triarii Romani assalito i Principi Latini (da che si vede, che non ostante essersi tutte mischiati nel la battaglia, continuauano i Latini a starene'loro ordini) e hauendo veciso il meglio di loro, i Romani presso che intatti trapassarono gli altri manipoli, come se quelli sossero disarmati ha: uendo prima detto parlado de triarii Latini, che o haucano roti to o spontato le loro aste. Hora in materia d'insegne vedesinell'. addotto luogo, che v'era collocatione di prime infegne, onde ne cessariamente segue, che vi fosser le seconde o le terze. cu iam por tis prima signa, & pars agminis esset egressa. & che elle debbano anda: re auanti, oltre mostratlo la cosa da se stessa, si uede ne gli scritto ri. Vadunt in bellum vrgentes signiferos, 40. Vanno nella guerra rin 40 Liu.l.9.c. calzando glialfieri. Et altroue: vrgentitaque alijalios; hortanturque signiferos, ve ocyus eant. 41. l'vno pigne l'altto, e confortano gli al-41 li 10.61162 fieri e caminar ratto. Ma che sicuramente nel di della battaglia: ciascuna squadra hauesse auanti se le sue insegne, e per consegué te ciascuno manipolo la sua, dalla battaglia di Scipione con Ani: bale si fa manifesto. Che hauendogli astati nel seguir i nimicit confuse l'insegne & l'ordinanza; principum quoque signa fluctuare. Integne configure sur la configuration de l'insegne configurat vagă ante se cernentes acië. 42 di modo che in prima l'insegne cioè: coloro chele portanano incominciarono ad accorgerfi del difore dine in che erano gli astati, che no secero i Principi, iquali era dies

tro l'insegne. Stando dunque cosi la cosa, come io credo che ella

43 li.22.6,206.

stia veramente, è da cercare pehe si dice l'insegne esser collocate nel mezzo; & che p questo così l'antesignano, come chi dietro li venia, doue cobatter per esse? pro signis antesignanus, post signa alia pugnaret acies. 43.e per me direi, che questi segni fossero l'insegne non della tal e tal copagnia, che essi chiamano manipolo, ma di tutta la legione insieme; di che essedo questo discorso cresciuto troppo, in altroluogo vn giorno più distintamete discorreremo. E per hora mi basterà dire quel che io promisi disopra, cioè dire quel che io desiderarei ne'nostri per tosto e be ordinarsi. E certa cosa è, che come no si può bene, e speditamete leggere, se prima altri no ha apparato a conoscer le lettere, e a congiugnerle insieme:cosi è necessario che i soldati si conoscano insieme, e che più volte si sieno cogiunti; cioè fatte le lor file, e saper chi va loro innazi e chi indietro, e ciò inteder ottimamente, e saperlo ottimamete fare. il che se no fai le camerate, è impossibile, che ti venga bene espeditamete fatto. Prediamo duque vna ceturia: la quale hauedo ogni fila de cinque soldati sia divisa in vete file, ogni camerata sia di dieci soldati, iquali habbiano yna tēda. e perche cō uien, di questi dieci sia vno, che habbia cura del viuere, e l'altro della militia; questica podieci, et quegli capocamerata chiamato, & nella fila ciascuno di costor due sia il primo del lato destro. Se tu terrai fermo questo ordine, fra l'altre cose tu saprai no che altro conoscere e chiamar tutti i soldati per nome, e cosi essi parimente infra di loro si conosceranno, imperoche conosciuto, che il primo a man destra della prima fila sia il capodieci, e il primo della seconda fila sia il capocamerata, saprai per coseguente chi della prima fila sia il secondo, il terzo, il quarto, e il quinto soldato, e cosi de gli altristalche facendosi da alcuno alcun'atto ualorolo sì conoscerà ogni voltà che sì dirà il terzo della settima fila hauer la tal cosa operato, o ueramente perche la settima fila è la prima fila della quarta camerata, il medesimo s'intenderà se tu dirai, il terzo della quarta camerata hauer fatto la tal cosa. Simil mentese conuerrà mutargli ordini, e la parte destra passaralla finistra, passato che sarà il capodieci, si muterà tutta la fila senza

alterar i nomi; perche quel che gli era secondo alla sua man manca, gli sarà secodo alla sua destra, e così degli altri, e se ragione è, che ciascuno sappia chi gli va innanzi, e chi gli ua dietro, tu sarai di necessità vna cognitione perpetua e scambieuole fra tutti, che non sì può smarire in questo modo. La seconda fila conoscerà la prima, perche le va innanzi, e perche è la sua came rata, e conoscerà la prima fila della seconda camerata, perche le va dietro. La terza fila conoscerà la quarta perche è la sua

came-

Camerate qua to importi di farsi,

Capodieci è ca pocamerata.

camerata, e le va dietro, e conosce la seconda della prima camerata perche le va innanzi, e cosi di mano in mano. Ma quanto all'ordinarsi, tosto che haurai fra te deliberato, quanto vorrai ampia la fronte, certa cosa è, che non haurai a far altro, che a collocar tante compagnie, quante bastano a far l'ampiezza di quella fronte. E se tu hanrai dieci mila soldati, e basteratti far li tuoi tre fquadroni, e occupar quel luogo, che la fronte porterà, non t'importando più che tanto vna certa determinata misura, & non è dubbio, che mettendo 33. compagnie per squadrone, collocando quell'vna, che ti soprauanza delle cento doue ti piacerà, che tu farai vua fronte di 165, fanti, i quali occuperanno di paese piedi 495. & estendo l'alrezza ouer grossezza loro di venti file, che vogliono sei piedi da petto a petto, occuperebbono piedi contouenti, talchetutti e tre squadroni senza gli spatij, che vorrebbono dall'vno all'altro, sarebbono piedi trecentosessanta; nelqual modo poco meno che verresti ad hauer tutte le tue genti raccolte in vna battaglia quadra. Alle quali cose fare se io mi sono lasciato ben intendere niuna farica haura a impiegar il sergente, posto che habbia solo ammaestrato quel che debba fare ciascuna copagnia per se stessa, come si è discorso. Mi diceua vn soldato pratico, & intendente molto. Tutto star bene, ma queste camerate esser impossibile, che ti tengano il soldo. A che rispondo, o che elle sono in essere, o non sono. Se sono hanno a tenerti il soldo di necessità, altrimente tu non hai insegnato loro i primi principij, e dir questo è come se altri dicesse, i soldati non mi vbbidiscono, o non vo glion combattere, è io ti'dico, che se tu gli hai bene ammaestrati, lo faranno più volentieri, che tu non penfi, perche ciascuno fa più volentieri le cose, che hanno ordine, che quelle che non l'hanno. Se elle non sono in essere, conviene che questo succeda dopo la battaglia, perche sieno stati morti in esta, e in tal caso chi non sà, che a te conuerrà rifornir le camerate, disponendo che la seconda riempia la prima, e la terza la seconda: percioche questo è passar. a primi ordini, douendo effer di maggior qualità le prime file che le seconde, ne è douere, che le genti nuoue riforniscan le prime file, e seconde, rimanendo sempre, verbi gratia, la ventesima nell'ordine ventesimo: ma essendo morti trenta soldati d'una compagnia disporrai, che la ventesima torni la diciasettesima, ei nuoui faranno il numero di tre camerate nuoue, come e douere, non mettendo per hora in consideratione la degnità della dietroguardia, lasciando pensar di ciò al tuo senno, bastando di dirri, che men degne hanno ad effer le nuoue : lequali tu potrai collocar doue meglio ti parrà, perche douendo a questo ha-

uer riguardo, se tu rifornirai le prime file delle più vicine a loro, e le vltime delle più vicine a loro, potrai riporte le camerate men degne se non nel mezzo, che è luogo anch'esso degno per risperto dell'insegna in quelli luoghi, che son più lontani dalla maggior dignità; accioche a niuno sia la prerogativa interrotta con ordine, che non possano mai passare a luoghi più degni fin che vi sieno de vecchi. Lequali cose se incominciassero a porfi in vso, vi si fcorgerebbero dentro o migliori ordini di quelli, che da me sono stati accennati, o i non buoni vi si correggerebbero, e in somma vi si farebbe pratica tale, che si potrebbe legitimamente chiamare militia ordinata, e non fatta a caso, togliendo la fatica, & imbarazzo a sergenti, e dando animo a soldati, si perche conoscendosi infra di loro più animosamente combatterebbero, e si perche sperando di andar tuttauia la lor conditione migliorando, più prontamente entrerebbero ne' pericoli.

Dell'alterigia militare de gli antichi.

#### DISCORSO III.

Alterigia de presenti capitani è non degnarsi di parlar a soldati, non conoscerli per nome, & seruirsi dell'opera loro come di serui, e non di compagni. Tal non era quella degli antichi capitani, auuezzi ad effer altieri co'nimici, & mansueti con loro, doue al-

trimente il bisogno non ricercaua. Et perche i nostri veggano doue da quelli era fondata, vengo amostrarla loro. Et prima non istimauano conuenirsi alla grandezza, & maestà del popolo Romano mettersi a passar siumi senza ponti. Come si conobbe per l'essempio di Ciuile soldato Francese, ilqual siritirò nell'isola, sapendo che i Romani non haueuano naui per far il ponte, & che lib.11.6.200. l'essercito Romano in altro modo non sarebbe passato. 1. Et di Germanico fu scritto, che non giudicò conuenirsi all'officio d'Im peradore d'augenturar le legioni, se prima non si metteano i póti, e i presidi. Cesar nisi pontibus presiduisque impositis, dare in discrimenlegiones haud imperatorium ratus.2. Chiariffimamente si caua questa alterigia dalle parole di Cesare; ilquale ancor egli dice, che passar il Reno con barche ne per sicura cosa lo stimaua, ne riputaua ciò conuenirsi alla riputation sua, & del popol Romano. Et segue, per laqual cosa come, che somma difficoltà si proponesse in passar il ponte per l'ampiezza, rapidità, & altezza del fiume, nondimeno o in tal modo s'haueua a passare, o altrimente non si haueua

2 lib. 2. C. 1 7. fi.15. c.110. Afledii difpre. zati da Roma

haueua a passare.3. Non istimauano parimente conuenirsi all'ar- 3 li 41. dire, e al valor de Romani star gli anni interi intorno le città, & cercar di vincerle per assedio, & non con l'armi. Onde vedendo l'ostination de Giudei, che si disendeuano dentro Gierusalem, si volsero a gli assalti; seguendo Tacito. imperoche non parea cosa degna aspettar la fame de nimici.4. Per vero e ficuro che fosse no 411.21, c. 199. haurebbon giamai accettato configlio, che fosse stato dato loro da nimici, non ostante qual si voglia velo & color d'amicitia.perche Ces.dice, & qual cosa sarebbe più leggiera, & più vergognosa, che prender consiglio de i grandi affari essendone autore il nimico. 5. si come del nimico armato non riceueano parti ouer con 51.5. de belditioni a niun modo, non essendo questa vsanza del popol Roma-gal. 110.non esse consuetudinem pop. Roma. vllam accipere ab homine armato conditionem.6.ne per essere ssidati andauano, doue dal nimico era stui c.64. Plu: chiamati, perche se tu sei gagliardo, mi ci hai a tirare per forza;& se non puoi io debbo andare oue mi torna commodo. non quo hostis pocasset, sed quo Imperatores sui duxissent, ituros esse. 7. Nel dislog 7 Liu. 1.8.c. i48 giare somma diligenza poneuano di farlo in modo, che non paresse suga. 8. Et è notabilissimo il disloggiamento, che sa Cesare siui.1.7.e. 97. Cesare dislogdopo quella rotta, che egli hebbe da Pompeo poco innanzi alla gianobilmete, fua vittoria imperoche ancora che i suoi fossero sbigottiti, nondimeno hebbe gran cura a conseruar questa riputatione, però a prima sera fa partir tutti i feriti, infermi, & salmeria con l'aiuto d'yna legione, comandando loro, che non fifermassero punto se non finito il camino, che haueano a fare; alla quarta vigilia ritenendofi due legioni fa partir tutte l'altre, facédole vscire per tut te le porte de gli alloggiamenti, con commessione di tener il medesimo camino. Et polto alquanto di spatio in mezzo fece toccar tamburo(che in questo modo interpreteremo noi, conclamari iusfu)per oseruar l'vsanza militare, & perche questa sua partita rattissima non si scorgesse. 9. Da che si mostra, che non ostante il pe- 9 l.1. de belricolo grande, nelquale le cose di Cesare eran ridotte, vollenel A cauallo niu disloggiare conseruar quell'alterigia, & brauura militare, che a no entraua ne si gran capitano, come egli era si conuenina. Non permettenano, menti de Roche persona viuente entrasse ne' loro alloggiamenti a cauallo. on mani de a Tigrane, ilquale veniua per renderii in man di Pompeo, fu da litori comandato, che egli smontasse a piè, dicendo, che non s'era mai veduto alcuno entrare a cauallo ne gli alloggiamenti de'Romani. 10. Non cedeuano i capitani loro a niuno Re per 10 Plut, nella grande che fusse, ancorche si trattasse tra loro amicheuolmente; peo c. 810. onde nell'abbocamento di Tiridate Re d'Armenia, & fratello di Vologeso Re de Parti, & Corbulone, Tiridate è il primo a smou-

THE ROWEV 11 Tac. 1. 15.6. tar da cauallo. 1 1. & nell'abboccaméro di Martio, & di Perseo Re 72 Liu.l. 42. c. di Macedonia, il primo a passar il fiume è Perseo. 12. Se fossero in vn capo trouatifi inficme vn capitano di Romani è vn Re;la maggioranza cosi dell'habito come d'ogn'altra preminenza douea esfer del Capitano Rom, e nó del Re; e però Irtio ouer Oppio si marauiglia e destraméte nel ripréde, che Scip.hauesse creduto la por 13 de bel. Afr. pora al Re Giuba 13. Capitando in paele di Re stranieri non depo-C.25. neuano ifalci, & l'altre insegne della lor maggioranza, ne il prin. cipio, & cagion della guerra Alessandrina su altro, che l'esser stato da gli Egitij veduto Cesare smontar in terra co i fasci innanzi, mà quel che è più pretendeua egli trouandosi in quel tempo cosolo; che a lui s'appartenesse di terminar le differenze, che erano tra il Re Tolomeo, & Cleopatra sua sorella. Et per questo comandò loro, che in presenza sua con le ragioni, e non con l'arme contendes 15 Ces.1. 3. de ser del regno 15. Sdegnauano i presenti, che no venisser loro manbel ciu.c.28. dati da amici.hor pensisi quanto meno si sarebbon degnati di mádarne essi a nimici perche hauendo Farnace mandato a donare vna corona d'oro a Cesare; egli gli rispose, che facesse prima quello, che gli era stato comandato; & quando l'hauesse fatto, allhora gli mandasse i doni, e i presenti, che gli Imperadori Romani dopo le cose ben succedute costumanano di ricenere di mano de loro 16 de bel. Afr. amici. 16. Non era costume de Romani lasciar i corpi de lor sol-C.234. dati morti alla campagna per cibo di fiere & d'vccelli; non sostenendo questa indegnità la grandezza dell'animo loro, e perciò e ripreso Cetecio Labeone, che non hauesse sepelito i corpi de suoi, 17 Tac.l. 4. C. 17. Et meritamente e degno di lode Germanico, che all'incontro: \$7. fa abbrucciare i corpi de soldati, ancorche si fossero abbottinati. 18 lib.1.c.10. 18. ilche fece anche Ambale, 19. oltre esser dato per precetto dell'arte militare per molte ragioni, che cosi debba farsi. 20. Duolmi 20 Leone Imhauer a parlare di cosa, che possa tornar in pregiudicio d'alcuno per.c. 16. 13. 7. de' tempi nostri. Se noi osseruiamo bene l'istorie Romane no troueremo: che i lor capitani stimassero per cosa honorata il lasciarsi far prigioni, essendo atto magnanimo della loro alterigia no peruenir viuo in poter de nimici. Eum verd, qui viuus ab hostibus captus fuerit, etium gratis reddere volentibus, relinquendum, vt prada quomodocunquelibet, vianiur. O grandezza del popol Rom.nato all'Impe. Plau dial. s. de del mondo Ma che marauiglia, se cosi fatti erano gli spiriti tuoi, Rep.c.404.

del mondo Ma che marauiglia, se cosi fatti erano gli spiriti tuoi, tali i tuoi concetti, tali le tue deliberationi; poiche hauedo questi costumi beunto col latte, e infin dalla nascete Repuin modo v'eri alleuata & nutrita, che in ogni tempo e in ogni stato conueniua, che tale ti conseruassi. Tu riceunto vna rotta a Canne, oue sur tagliati a pezzi 50. mila tuoi cittadini, e compagni, ribellatisi vna gran

gran parte d'Italia, chauendo il nimico vincitore nelle viscere del tuo stato non ti patì mai l'animo di dir una parola o di sar vn cenno d'accordo ò di pace. 21. Vecisotisi nel medesimo an no venticinque mila altrituoi cittadini, & compagni da Fran-nel fine. cesi non veggo inchinarti no che cadere sotto il grauoso fascio di si iniqua fortuna. 22. India non molti anni assalita dintor 22. 1.25. c. 232 nole mura della tua patria dal medesimo uincitor nimico, & per questo più terr bile, & più spauentoso che mai, non solo no temi, e non tremi, & non spauenti; ma non richiami il tuo esser cito di Capoa, che ti foccorra, & con due arti l'vn grande, & l'al tro piccolo della magnanima alterezza tua metti in disperatio ne il nimico, che possa più offenderti, col piccolo trouadosi chi compri i poderi occupati da nimici a quel prezzo, che haurebbe fatto in tempo di tranquillissima pace; col grande, cauando di Roma, quando haueui il nimico attorno, esfercito con bandiere spiegate per supplir l'essercito di Spagna. 23. Queste alte rigie vorrei, o che imitassero i nostri soldati, i nostri capitani, i nostri Principi, le nostre republiche, e non far come Pallante, ilquale, come altroue si disse per non accomunar la uoce co' serui, parlaua con esso loro con cenni. 24. Questo è un pasto rab- 24 Tac, li. 13.6 bioso della superbia: douc dalla virtù maritata con l'honore na sce come figliuola legitima l'alterezza dell'animo perche sauia mente quell'accorto poeta disse, che gli piaceua, che nella perso na da lui amata si scorgesse l'alterigia, ma non già la superbia, nella virtù & non nelle morbidezze, come uolle dire il nostro scrittore, ha da porsi la grandezza della fortuna. Non profumi, e apparecchi di viuande ma arme e soldati bisogna amare e tenere in preggio. 25. Tu non conosci il soldato, neegli te rico- 25.1.17.6.143. nosce, quindi viene, che nella uittoria si recca ad honore, nella fuga a uergogna. 26. Lascia dunque moderno guerriero que- 26 li.18 c. 146. sta alterigia tra gli amici e soldati tuoi, e al tuo nemico la serba, potedo hauer da altri che da me apparato, che quelli per lo più 27 Liu. lib. 26, riescon co'nimici vili & codardi, che con gli amici feroci, e inquieti si mostrano. 27.

23 li.26. c. 277

Arte tenuta da Capitani per mettere in sospetto il nimico.

#### DISCORSO IV.

Erialeancor che hauesse saccheggiato l'Isola de Bataui, non toccò i campi, & le uille di Ciuile, neta arte ducum. 1. essendo arte usitata da Capitani il far questo, per 11.21.c.201.b. mettere in sospetto il nimico, come fece Anibale. Il qual messo Difc. Ammir. à ferro,

z Valer.lib.7. cap.3.

2.12.

a ferro, & a fuoco i campi di tutta Italia; non permise che susse pur tocca vna pianta della villa di Fabio Massimo perche sacesse credere a Romani, che da ciò procedesse quello andare adagio di Q. Fabio 2. Et non è dubbio che ella è vna arte mol to atta a generare la diffidenza; onde è necessario ripararui, come vi riparò Fabio, ilquale conosciuto il sospetto della Repub. e vedendo che ella non discendeua al patto fermato da lui co Anibale, che nello scambiar de prigioni, colui che n'hauesse meno pagasse la rata a chi ne hauca più, prudentemente diede ordine, che si vendesse la sua villa, e col danaio, che ne cauò, sodisfece al patto fermato col nimico, eliberossi dal sospetto in 3 Liu.lib, 22.c. che era caduto per la villa si ben custodita da Anibale. 3. Ne primi anni della Rep. la medesima arte su giudicato, che sosse stata tenuta da Coriolano dinentato inimico della patria. Il quale nel dare il guasto al contado Romano, commise che non fosser tocchi i poderi de nobili; perche discordia si venisse a seminare tra la nobiltà, ela plebe; laquale secondo dice in quel luogo lo scrittore, sarebbe nata senza alcun dubbio, in guisa i tri buni haueano in dando la colpa a nobili, instigato la plebe già per se stessa feroce, & piena disdegno contra i padri, se il timor 4 lib, 2.c 34. Ze di fuori non hauesse le discordie di dentro acquetato. 4. Disco

ganno fallaci.

C: 2.de gli Of-

none in colpa di mortino mauche le difeordie di dentro acquetato. 4. Difeo gli amici del ri standoci alquanto dalle cose belliche; Zenone Filosofo con arte non dissimile da questa mise tal dissidenza nell'animo di Falati. Tiranno d'Agrigento, accusando come partecipi della congiu ra contra di lui i piu cari amici, che egli hauea; che costrettolo, à incrudelire contra gli amici, il ridusse con piu ageuolezza ad es vall. 3. c. 30. ser vcciso da nimici. 5. Non è forse cosa doue a Principi conuenga star più con gli occhi aperti, che nelle relationi, che in vn modo, o in vn'altro son fatte loro de i lor capitani, & seruidori, poi che spesso piu per nuocer a essi principi, che a capitani, o ser uidori queste astutie si tengono. Come sece Francesco Sforza, ilqual volendo dal seruigio del Re Alfonso sbrancar Troilo & Pietro Brunoro condottieri di non piccola stima fi nse vna lette: ra, che egli scriuea loro, nel sine della quale era, che essi senza piu indugio mettessero a esecutione quel che insieme eran resta ti d'accordo; la qual capitata secondo l'arte tenuta da lui in ma no del Re, ilqual hauca per auuentura di lor preso alcun sospet: to, felor porre le mani addosso, & mandatili prigioni in Catalo, gna, venne secondo l'auuiso del nimico a priuarsi dell'opera di que'valorosi soldati,

Il fine del Ventunesimo Libro.

TA-



# DELLE COSE

PIV NOTABILI,

## CHE SICONTENGONO

N E' D I S C O R S I
Di Scipione Am mirato.

| BBAS figliuolo del Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | maluestito.                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| di Persia, posto in dis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agmat bascià visir muore. 34            |
| di Persia, posto in dis-<br>gratia del padre. 519<br>Abner Ebreo suggendo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Agrippa coduce acqua in Roma. 110       |
| Abner Ebreo fuggendo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Perche caro ad Augusto 138.gen          |
| vecide Asael. 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rod Augusto                             |
| Abnestia decreto de' Greci. 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ro d'Augusto.                           |
| Acab Re d'Israel punito da Dio per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Agrippa nipoted Augusto. 72             |
| perdonarla a nimici 290 . s'adi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Agrippina moglie di Germanico fe        |
| 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | conda 83.non impetramarito pe           |
| ra a'udir il vero. 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ragione di stato 225. fa vsficio d      |
| Accamparsi parte principale dell'ar te militare. 48 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | capitano.                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Agrippina giouane fa vista di no es     |
| Acciaiuoli Vincentio quel che solea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jerji accorta dell'insidie di Nero      |
| dire. 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ne II. prende Claudio per marite        |
| Acheloo fiume rottogli il corno. 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | per ragione di stato 223, tira Ne       |
| Achille difende Calcante. 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rone a gli honori 96,non da tempo       |
| Acrostichide ou'è nominato Christo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | al figliuolo di pentirsi. 393           |
| N.S. 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S. Agostino perche non habita con la    |
| Adriano Imperator adotta Antonino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | forella 135.174.parla della reli-       |
| e vuol, che egli ne adotti due 5. ri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GIAMP APALMENIA                         |
| fà il sepolcro di Pompeo. 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Agricola suoi buoni essempi 133.ce-     |
| Adular in che si possono i Principi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | de a suoi maggiori 138. perche non      |
| giouani. 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rouina sotto Domitiano 139.loda.        |
| Adulationi odiate spesso da gliadu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | to di modestia 171.250.coforta gli      |
| lati. 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inglesia gli studi della pace. 526      |
| Adultere assolute con confessar il de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Agricolt.utile 2 47 Gui minitario       |
| litto. 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Agricolt.utile 247. suoi priuilegi iui. |
| Affricani sagaci 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Alarco soldato d'Anibale. 304           |
| Agatocle Re di Siracusa assalta ini-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Albuino Re de Longobardi, perche        |
| mici in casa loro 404. per fraude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fatto uccider dalla moglie. 381         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alessandria, perche conseruata da       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Augusto 292.256. sua guerra cau         |
| Agar ferua di Sara.<br>Agefilao Re de Lacedemoni zoppo es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sata da i fasci di Cesare.              |
| a series de monde de la compose de la compos | Alcibiade, come inganna gli Amba-       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nn 2 feige                              |

| sciadori Lacedemoni. 352               | uersi spesso mutare. 48                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Alessandro Magno non seppe conser-     | Alluccio Principe de Celtiberi. 398        |
| uar l'Imperio in vno. 5. quali era-    | Alterigia militare de gli antichi. 55      |
| no i suoi cuochi. 80. chiamato fan-    | Aluaro di Luna, decapitato da Gio          |
| ciullo da Demostene. 80. come si fa    | Red'Aragona.                               |
| grande 328. cherisponde al consi-      | Aluiano, Capitano de Venetiani 396         |
| glio di Parmenione. 342. cortese       | Aman, impiccato da Assuero. 100            |
| con Focione 249. quel che passa co     | Ambasc adori, eloro considerationi         |
| l'asinaio 362. affrettaua le guerre.   | 345. accomiatinsi quando non l             |
| 415.con poche genti fa gran fatti.     | puor-346.presentinsi, ancor che n          |
| 505. fa parentadi tra Macedoni, e      | mici 345.douersi scambiarc. 36             |
| Persiani. 527                          | Ambiani non voglion mercanti. 25           |
| Aleßandro VI. Papa 65. Spagnuolo.      | Ammiraglio di Francia si serue de          |
| car. 9t                                | nome del Principe di Condè. 192            |
| Ale Bandro Duca di Firenze vecifo      | Ammogliati douersi fauorire. 86            |
| da Lovenzo de Medici. 294              | Ammaestramenti veri, disignorege           |
| Alessandro Seuero Imp. sua seuerità.   | giare. 526                                 |
| 260.in che impiega le gabelle brut     | Ammoniti i signori a sapere bene spi       |
| te 330. vuol accomunar l'Imperio.      | , .,                                       |
| 336 loda vna fentëza,ancorche no       | T. Ampio vuol serui si dell'oro sa-        |
| Christiano di Christo 380, parte la    |                                            |
| cacci 1 cogli amici poueri. 398. rifà  | cro. 355<br>Andromaco Principe di Tauromi- |
| molte cose 126. distingue i gradi.     |                                            |
| car. 83                                | nio.<br>Anibale perséguitato da Flámmo     |
| Alessadro Fereo vcciso da Teba 361     | 88. 334. che dice ad Antisco per           |
| M. Aleto. 82                           | viueri 272. cerca d'hauer Napoli           |
| Alfeno Varo, come accorge i soldati    | in Italia 273. parte di notte infac-       |
| dell'error fatto. 412                  | cia del nimico 277. sua astutia per        |
| Alfonso Piccolomini. 145               | scampar dalle mani di Fabio ini            |
| Alfonso da Este, cede al Matrimonio    | perche elegge la viapaludosa 379           |
| per non rouinare 187. Duca di Fer      | chiede la pace 348. perche incon           |
| rara, e quel che di tal matrimonio     | trato nel Tesino 400.corre rischio         |
| folea dire. 302                        | nell'Alpi iui, suo consiglio. 404          |
| Alfonso I. Re di Napoli no accetta il  | 407.compra i passi dell'alpi 431           |
| tradimento corra il Re di Castiglia    | ha bisogno di denari 435. giudica          |
| 89.scorge la malignità d'on lodato     | ben della caualleria 446. procura          |
| re 202.che dice de Sanesi. 430         | fama di clemenza 521.pone i forc-          |
| Alfonfo secondo Re di Napoli tor-      | stieri innanzı 547. suo consiglio in       |
| mentato della sua conscienza 178.      | torno la rocca di Taranto. 511             |
| 179.180                                | Annio Gallo, mandato ad occupar            |
| Allargarsi nelle zusse, che iporta. 59 | l'Alpi. 400                                |
| Alloggiameti 481.482.proportiona-      | Annio Sctino dice mal de Rom. 108          |
| si al numero de soldati 484. do-       | Anon Re discortese con gli ambuscia        |
| so at immero ue jorunte 484. au-       | Anon Re injetite je con gu umonjeta        |

| <del></del> -           | TA           | V       | O              | L       | A.               |                  |          |             |
|-------------------------|--------------|---------|----------------|---------|------------------|------------------|----------|-------------|
| dori di Dauit           |              | 345     | $\mathcal{A}$  | ppian   | o Ale            | Bandri           | no, que  | el che dic  |
| Anteo Re di Libia       |              | 403     |                | di pil  | i & d            | afte             |          | 311         |
| Antigono, che giud      | icio fa di T |         | $\mathcal{A}$  | ppio 4  | 128.             | Appio            | Claudi   | o alloggi   |
| primo doppo Ale         | Bandro à     | chia-   |                | largo   | arta:            | amente           |          | 484         |
| marsi Re 3.294. R       | e di Mace    | donia   | A              |         | d'Im             |                  |          | 235         |
| · vince Cleomeac 43     | 3.amato 6    | lal fi- | $\mathcal{A}$  | rchelo  | 10 Re 0          | li Capp          | adotia   | fa vista    |
| gliuolo Demetrio        |              | 518     |                | dinon   | n uede           | re               |          | 1.7         |
| C. Antinio tribuno d    | i soldati l  | ancia   | Á              |         |                  |                  | bisogn   | a imbar     |
| pna bundiera tra n      |              | 28      |                | cars    | Seiz.            | bifeoti          | 0        | 435         |
| Antioco Re di Soria c   |              | 45      | $\mathcal{A}$  |         |                  |                  |          | a Lacede    |
| Antioco Re di Soria I   | Magno con    | tende   |                | moni.   | _                |                  |          | 156         |
| con Romani 268.2        | 69.270.0     | lanni-  | $\mathcal{A}$  | rchim   | ede gr           | ande i           | ngegner  |             |
| ficato dalle carrett    |              |         |                |         |                  |                  | 5 1.2°CC |             |
| l'oßa de morti 366      |              |         | $\mathcal{A}$  |         |                  |                  |          | itri st vi- |
| assalir i Romani.40     |              |         |                | ua.     | D                |                  |          | 389         |
| ra fama di clemenz      |              | 521     | ${\mathcal A}$ | rgeo a  | uuerf            | ario di          | Filippo  |             |
| Antioco Re di Soria     | , cognom     |         |                |         |                  |                  | rte dell |             |
| pazzo.                  |              | 15      |                |         |                  |                  |          | ouer si ma  |
| Antipatro Re di Mace    | donia, que   | l che   |                | nomei   |                  | •                |          | 353         |
| dice di Demade          | •            | IOI     | Ar             | io am   | ico d' l         | Augusto          | 1        | 292         |
| L. Antistio 26 1. Anti  | Stio colleg  | a di    |                |         |                  |                  |          | rni depon   |
| Nerone                  |              | 360     |                |         |                  |                  | i inquia |             |
| S.Antonino              |              | 37 I    |                |         |                  | di Pla           |          | 111         |
| Antonio Burlamacchi     | vuol rub.    | ır Pi   | Ara            | flippe  | ) fu <b>c</b> ce | sor a's          | ristom   | aco. 36 I   |
| ſa.                     |              | 43      | Ara            | steno   | preto            | r de gli         | Achei    | biasima     |
| Antonio Carafulla       |              | 305     | i              | la neu  | tralit           | à.               |          | 429         |
| Antonino Pio Imp. rif   |              |         | Ar             | istom   | aco tir          | an <b>n</b> o d  | 'Argo    | uccifo da   |
| d'Adriano               | 126.         | 269     |                | erui.   |                  |                  |          | 36 t        |
| Antonio primo lancia i  |              |         | Ari            | Stotile | e,perc           | h <b>e</b> nella | retori   | ca trat-    |
| mici 28.poco grato      |              |         |                |         |                  | i 130.c          | he dice  | dellefor    |
| lantarfi 138.263.       |              |         |                | ificati |                  |                  |          | 459         |
| tar Cremona di notte    |              |         | Arn            | ne lor  | differ           | enza ci          | be imp   | oriî 54.    |
| no di Spagna 316.pe     |              |         | d              | a dife  | sa com           | e ban <b>n</b>   | o da e j | Jere 58.    |
| frettar la guerra 43    | 30.452.      | quel    | a              | rme     | le nim           | ici uini         | i, arn   | nano sei    |
| che configlia           |              | 474     | 8              | nila R  | oman             | i.               |          | 397         |
| Antonio Caracalla Imp   |              |         |                | ninio.  |                  |                  |          | 46          |
| <i>∫</i> 0.             |              | 3 S I   | Arp            | alo A   | mbasc            | iador a          | ltiero d | di Per-     |
| Apelle lodado nuoce a T |              |         | -              | co.     |                  | _                |          | 34 <b>7</b> |
| Apolloniari ambasciae   |              | atta    |                |         | te chi           | consig           | lia non  | rich:e-     |
| ti da alcuni Romani     |              | 346     |                | 0.      |                  |                  |          | 243         |
| Apronio 47. decima l'   |              |         | Arr            | esi co  | me do            | nersi t          | rattare  | 17          |
| L'Apronio dissunent     | _            |         | Arl            | acidi,  | famig            | lia de R         | e Part   | i. 64       |
| male                    |              | 409     | Art            | abanc   |                  |                  |          | tore.36     |
|                         |              |         |                |         | N                | n 3              | A        | Irta-       |

| Artaserse camina à pie uëticinque mi                           | , ,                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| gliail dì 79                                                   | ne.                                      |
| Arte de Principi nello scriuere & nel                          | Atte liberta amata da Nerone 29          |
| negotiare 193. à conoscer gli huo-                             | Ati Re di Lidia, che fa per conto di fa- |
| mini 293. del regger i popoli. 524                             | me. 245                                  |
| Arte di capitani per metter in sospet-                         | Auali arricchiti per i parentadi di ca   |
| to il nimico 562                                               | sa d'Aquino. 388                         |
| Arte militare impararsi da fanciul-                            | Augusto prende titolo di Principe. 2.    |
| /0                                                             | sollecito della successione 4. perche    |
| //                                                             | elegge Tiberio per successore 19.        |
| Artimio Zelitte, perche infamato da                            | suo modo di gouerno 19.20. come          |
| Temifocle 113                                                  | acqueta vn tumulto 29. inuentore         |
| Arruntio sua magnanimità 198. de-                              | di nuoni uffici 37. da spettacoli di     |
| gno dell'Imperio. 294                                          | caccie 40. supera l'armata di M.         |
| Artiglierie moderne simili all'anti-                           | Ant.co'fuochi 57.perche alleua de:       |
| che 450.451                                                    | Principi Parti in Roma 64. fa pa         |
| Ascanio della Cornia 123                                       | rentadi tra i Re 65. soniene Ortalo      |
| Asdrubale ripreso dalla moglie. 303                            | 70. perche non manda Senatori in         |
| Asdrubale perde per la same & sete                             | Egitto 78. propone premio d gli am       |
| desuoi 423 perdeper esser troppo                               | mogliati e pena a non ammogliati         |
| Stretto 533,                                                   | 85.con la clemenza ripara alle con       |
| Asia suo acquisto rouina di Roma.21                            | giure 94. quel che dice al Popolo        |
| Asili 122. Asilo di Mose 226                                   | Romano 110. suo cossiglio 153.251.       |
| Asinaio che dice ad Alessandro, car-                           | conosce bene i suoi 293, è consiglia.    |
| te. 362                                                        | to da Liuia 359. perdona a Cinna         |
| Asinio Pollione historico libero 156                           | 360.dona 387. configlia di ristri-       |
| Asprezza de luoghi non malageuole                              | gner l'Imperio 2, ama combatter          |
| a Romani 534                                                   | anzi in Grecia, che in Italia 406.       |
| Assedy disprezzati da Romani 559                               | che dice contra M. Antonio 413           |
| Assuero Regrato 19.                                            | come separa l'amicitia di Sillano        |
| Astati, Principi, e Triarij come s'or-                         | 515.no s'insaguinò ne suoi 518. fa.      |
| dinauano. 55,2                                                 | parentadi tra i Re amici. 527. ri-       |
| Aste de Romani 56,                                             | corda che non s'allarghi l'Imperio       |
| Astiage anolo di Cigo insegna à Ciro                           | 530. quanto compiagne la rotta di.       |
| l'arte della guerra. 108.                                      | V. aro 468. sotto nome d'Ottauio         |
| Ateio Capitone adulatore 201                                   | giouanetto sa gran cose. 214.377         |
| Ateniesi e lor natura 51. guerreggia-                          | Anito esue parole. 108;                  |
| no contra Filippo co le parole 196.                            | Aurelio Fregoso. 305;                    |
| rifiutano il configlio di Temistocle                           | Aurelio Cotta aiutato da Nerone.70       |
| ancorche viile 231. inuentori di.                              | Auspici come interpretati da Ro. 50.     |
| be' partiti 313. inuentori del decre                           | Auuenimento maestro de pazzi.410.        |
| to dell'obliusone 523                                          | Auuertimeti a chi ha pratica co prin-    |
| Aterio Agrippa 83                                              | cipi 170'a Castellani di fortezze.       |
| Aterio. Antonino aiutato da Nero-                              | car. \$10.                               |
| יייייין אייייין איייייין איייייין איייייין אייייייין איייייייי |                                          |
|                                                                | Bacca-                                   |

17

| B                                      | Biade oue è guerra segarle subito. 27.4 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| B Accanali inquisiti sauiamente ca-    | Bindo de Bardi ordina a ciascun solda-  |
| D stigati. 74                          | to il suo zaino. 287                    |
| Bagagliein mezzo l'ordinanza 282.      | Birsa rocca de Cartaginesi. 462         |
| riposte in poggi 285. variamente       | B. senzone. 276                         |
| collocarsi secondo i nimici son pres   | Bisogno è grande oratore. 529           |
| so o lontani 284.poste diuersamen-     | Bizantio. 256                           |
| te da cesare. 282                      | Bizanty con Filippo ritardan la guer    |
| Baiazet Principe di Turchi intercede   | ra. 415                                 |
| per lo Marchese di Matoua. 193         | Bleso arte che tiene con Tacfarinate    |
| Balista non truoua cosa che li contra- | 146.147.cloquente. 252                  |
| sti. 45 I                              | Bonifacio VII. Papa con Sciarra Co-     |
| Bantio cau. Nolano valoroso. 11        | lonna. 260                              |
| Bandiere perche lanciarsi tra nimi-    | Bonifacio VIII. Papa creato di tren-    |
| ci. 28                                 | taquattro anni. 90                      |
| Bandite quando douersi vietare. 249    | Boromeo Cardinale ornamento della       |
| Banditi 140. lor guerra pericolo-      | Chiesa di Dio 205 sue lodi. 372         |
| ſ.t. 14.4                              | Braccio Martelli Vescouo di Lecce       |
| Barba chi se la tinge che merita. 335  | buon prelato. 119                       |
| Barbaro Marc'Antonio a che induce      | Braccio, ò altro membro impedito da     |
| il Turco. 43                           | nerui non può operare. 432              |
| Barbari mucuersi all'imprese con im-   | Brancaccio Giulio Cefare scriue sopra   |
| peto 195. accampansi alle riue de      | Cesare, considerato delle baga-         |
| fiumi. 488                             | glie. 283                               |
| Bardante Re di Parti cacciatore. 37    | Britanni male armati. 55                |
| Barconi di vimini. 274                 | Buon nome douersi hauer caro. 10        |
| Basilica di Paolo Emilio. 125          | Butiro atto a sostener la fame. 246     |
| nelle battaglie il sapersi allargare   | Bugia se detta a Principi non se ne ma  |
| quanto importi. 533                    | rauiglino. 472                          |
| Battaglie lunghe, e con poco corpo dan | $\mathcal{C}$                           |
| nose. 548                              | Accia se è essercitio da Principe       |
| Battaglie tonde considerate, & dife-   | 39. da Salustio riputata opera          |
| <i>Se.</i> 549                         | seruile 40. vtile à guerrieri 41.lo-    |
| Belgi perche valorosi 255. tentati da  | data da Senofonte 40. caccie sacre      |
| Cesare. 441                            | 41. caccie profane 41. amoro sa 42.     |
| Bellisario conforta Totila à non roui- | militare 42 . rubatrice domestica       |
| nar Roma. 288                          | 42. rubatrice siluestre 42. 43. lo-     |
| Bellorofonte domò prima il cauallo.    | data da Aristot. 44. non danna-         |
| . car. 444                             | ta da Christiani 45. perche schifa      |
| Bene vniuersale chi riguarda non do-   | ta in Sacerdoti. 45                     |
| uersi sbigottire de danni partico-     | Cadamea rocca di Tebe. 464              |
| lari. 329                              | alla Calca bisogna saper cederc. 535    |
| Beoti rispettati da Romani. 268        | Caffa perche disfattada Mario. 291      |
|                                        | Nn 4 Cal                                |

|                                                                           | 6 6 14                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| TAV                                                                       | O L A.                                                            |
| Calcedoniciechi. 256                                                      | la Mosella con l'Arari, e il Reno                                 |
| Calcide saccheggiata da Rom. 291                                          | col Danubio. 299                                                  |
| Cales scala d'Inglest per passar in                                       | Carlo V. Imp. hebbe delle difficoltà                              |
| Francia. 458                                                              | per gelosia della sua potenza 21.                                 |
| Calfurnio Pisone seuero con Titio                                         | rinuntia gli stati al figliuolo car-                              |
| car. 265                                                                  | te. 102.170                                                       |
| Caligola Imp. e suo libro 18. risà le                                     | Carloprimo Re di Napoli percheo-                                  |
| mura di Siracusa 126. surioso 171.                                        | diato da Niccola III. 187. arrichi-                               |
| perche cosi detto 378. veciso da                                          | sce in Napoli i suoi Francesi 388.                                |
| Calisto Papa Spagnuolo. 91                                                | biasimato d'hauer fatto morir Cur                                 |
| Calisto Papa Spagnuolo. 91                                                | radino 391. ammonito à partir le                                  |
| Callidromo, Tichiunta, & Rodontia                                         | prede con magnificenza 393. per-                                  |
| gioghi malageuoli. 402                                                    | che vinse Curradino. 545                                          |
| Camerate quato importi di farsi. 557                                      | Carlo VIII. Re di Francia, fu per                                 |
| Cammillo Censore 85. quel che consi-                                      | perdersi per non hauer sicure le                                  |
| glia 304.parco a compartir le pre-                                        | Spalle. 422                                                       |
| de, e suo consiglio. 475                                                  | Carlo III. Re di Napoli vecifo da gli                             |
| Campidoglio rocca di Rom. 461. da                                         | Vngheri 382.vccide Giouanna pri                                   |
| chi fondato 115. abbrucciato. 128<br>Cazone che si cantaua in Grecia. 385 | ma. 391<br>Carneade licentiato di Roma. 250                       |
| Capitano no douersi curare di esserte                                     | Carneade licentiato di Roma. 250<br>Carolinghi come vengon sù. 78 |
| nuto timidio 10. come debbe effere                                        | Caropo principe d'Epiroti accorge                                 |
| 77.chi è gran capitano. 62                                                |                                                                   |
| Capitani della guardia non eran Sena                                      | Carrafa Cardinale, che dice all'annun                             |
| tori. 78                                                                  | tio della morte. 374                                              |
| Capi d'arte militare cinque proposti                                      | Cartagena 273. Cartagine. 256                                     |
| da Liuio. 344                                                             | Cartaginesi, e lor natura 151. scoper-                            |
| Capoa seueramente punita da Roma-                                         | tinon uoglion combatter di notte                                  |
| ni. 289                                                                   | 162.nc campan molti per la fortez                                 |
| Capodieci, e Capocamerata. 557                                            | za 461.s'offeriscono a Romani 30.                                 |
| Caraberba fattane pane 272.mischia                                        | 31.dolgonsi di Massinissa. 66                                     |
| ta con latte, contra la fame. 246                                         | C.Cassio Senatore 329. e suc prudenti                             |
| Carraccioli Rossi onde di nuouo risor-                                    | parole. 344                                                       |
| ti. 389                                                                   | Castellani non riceuan più gente della                            |
| Carattaco Re d'Inghilterra prigion                                        | loro. 509                                                         |
| de Romani. 237                                                            | Castiglione Cardinale perche crea-                                |
| Carenia e rimedi di essa 240. in suo                                      | to. 7 t                                                           |
| tempo douer si crear i capi dell'Iso                                      | Castrioto Costantino in che prende er-                            |
| le 247.in eßa chi mal si porta do-                                        | rore.                                                             |
| uersi notar d'infamia. 250                                                | Catone Ceforio, di che riprende i Ro-                             |
| Carichi militari. 375                                                     | mani 37.che dice dell'huomo mal-                                  |
| Cario perche vecifo. 138                                                  | uagio 94. no cura di sue statue 144.                              |
| Earlo Magno Imp. tenta congiugner                                         | sua sentenza 35 1. configlia di spia-                             |

### T A V O L A.

307 nar Cartagine. Catone Vticense come spicca la plebe da Catilina 176.costante nella sua virtu 370.non s'aecommoda a tepi 372.ridesi di Statilio. Caualleria se da meno della fanteria. Caualleria ami il piano 279. Romana. non ridotta à perfettione 448.precede alla fanteria 449. mette in mezzo i fanti. 544 Caualteri stanno a piè, & montano ne' bifogni. 446 Caualli senza freno perche 447.a Cauallo niuno entraua ne gli olloggia menti de Romani. 560 Cautele nel partirsi di notte. 275 Cecinna col gittarsi in terra raffrena la fuga de soldati. 27 Cecinna troppo presto a punire 392 disunendo le forze fa male. 408 Cecità de nostri Principi. 507 Celibi che vuol dire. 86 Celso a Paolino non vuol che i soldati stanchi combattano. 422 Cenfore suo veficio. 203 98 Centurione del primipile. Centurioni mandati innanzi per squa drar gli alloggiamenti. 483 Cepione non lodato d'hauer fatto veci der Viriato. 89 Cerchio fatto da Ottavio ad Antioco. Ceriale tenta Ciuile 490. configlia be ne i Treuiri 498. comāda che niun rinfacci le colpe al compagno 523. che dice à Francesi 523. dice non esser eloquente. 253 Cerimonie militari. 42 Ceriti impetran perdono da i Roma-Cesare non sa accoglienze a Senatori 1. biasima Pompeo circa il fat-

to de gli ambascia dori 9. soffre di es sertenuto timido 10. loda il dissimulare 11. proposte che si desse a Francesi 21. da spettacoli di caccie 40. ammaestra i suoi soldati 62. fa legge che non si allunghino i gouerni 37.rimedio contra gli Ele fanti 62.propone premio a gli ammogliati 85. perche non castiga cer ti Francesi 94. perche perdona à Senoni 95.ammaestra i suoi stando àsedere 103. manda via il suo cauallo per essempio de gli altri 120. sustiene le maldicente di molti 156. che dice delle battaglie di notte 161. chiama il suo essercito paciente 197. honesto nel morire 220. eloquente 255. capitano, & istorico 259 licenza Auieno 266. hascarsitàdi viueri 272. togliendo i viueri à nimici uince 275. sua celerità iui. sua nobile e famosa ritirata 277. sa venti miglia**in** vngiorno 280. squadra Bruto, e Calsio 294. va contra Farnace 302. che fa quando è vecifo 305. insegna a suoi soldati in Affrica 3 10. è in grande stretta nella battaglia de Neruij 324. ammacstra fanti fra canalli 327. taglia a pezzi il Senato de Venet i 345. biasima Pompeo dell'oro tolto à tempij 354.comanda con discretione 356. libera di timore i Carnuti con la morte d'onfolo 384, firma le fu**e** Statue rizzando quelle di Pompeo 391. fortifica due stretti 400. affretta le guerre 416, non può costrigner Pompeo à cobattere 416. che ode dirsi da suoi soldati 419. non si lascia mai dietro luoghi nimici 421. riguarda i soldatistracchi 424. non ruol che si combatta Senza

| Jenzatentar il nimico 441. vince       | ue edificarsi 255. marittima è ef-     |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| per hauer perduto 442. motteggia-      | femminata 256. andar adagio à          |
| to da vn soldato 447. parte di not-    | saccheggiarle. 288                     |
| te per trauagliare gli Sguizzeri       | Ciuile polge il Reno addoßo à Ceriale  |
| 276.parte quasisempre di notte ini     | 301. perche non combacte gli allog     |
| quato imputi alla sua fortuna 470.     | giàmenti Romani 508.clemente co        |
| ad Ariouisto che gli manca di fede,    | tra sua natura. 520                    |
| non manca 480, nella battaglia de      | Claudio Imp. soffre per conto di care- |
| Neruÿ 486. cinge Munda di corpi        | stia indegnità 74. creato Imperado     |
| morti iui, assaltato fra gli alloggia  | re contra la credenza d'ogni vno       |
| menti 487. fa allargar i suoi 534.     | 90. magnifico nelle muraglie, et elo   |
| dissogia nobilmente 560. seruesi       | quente 154. corregge i costumi di      |
| in Farsaglia del quarto squadrone      | Roma 203. 204. traea gli honori        |
| 546, d'vna battaglia tonda fa duc      | Nerone auati l'erà 215. smemora        |
| battaglie lunghe. 550                  | to, et eloquente 216.251. cerca di     |
| Cesari eloquenti. 25 I                 | souuenire alla carestia 244.no pon     |
| D. Cefare Cauaniglia castellano di Li  | tempo determinato 356. che dice        |
| uorno. 509                             | à gli ambasciadori de Parti. 498       |
| Le Chiane pensiero di volgerle altro-  | Claudio Nerone ripara con modi sira    |
| ue 300                                 | ordinari 94. co'fuoi foldati cortese   |
| Ciascun douer contentarsi della sua ar | co' viuandies i 273.parte di notte in  |
| te. 338                                | faccia del nimico 277. suo presto ca   |
| Ciazarètio materno di Ciro. 109        | mino 281. non puol indugio. 426        |
| Cicerone 85. quel che dice dell'età    | Clemente VII. Papa chiama tutta la     |
| 214. Dotto, e pratico 43 1.che dice    | casa de Medici alla successione 6.     |
| del volgo 513. propune il decreto      | 50.nobile,e quasi signor di Tosca-     |
| dell'oblinione 523. che dice della     | na 91. fatto Papa riesce minor dell'   |
| Acrostichide 542. quel che parla       | opinione 123.co'Colonesi 260.526       |
| dell'antica religione 538. ammo-       | Clemente seruo d'Agrippa simile a      |
| nisce Quintio suo fratello 134, per    | lui 72.creduto Agrippa. 75             |
| lodar Catone non odiato da Cefare      | Con clemenza, e non con crudeltà go-   |
| car. 156                               | uernarsi gli stati. 358                |
| Cibi rietati in Roma. 116              | di Clemete douer si acquistar fama nel |
| Ciminia selua incognita d certi tem-   | principio del regno. 520               |
| pi. 278                                | Cleone capo di schiaui abbottinati.    |
| Ciclade Pretore de gli Achei. 177      | car. ISI                               |
| Q.Cincinnato. 265                      | Cleomedonte loda la neutralità. 429    |
| S.Cipriano nega di palesar i compli-   | Clipeo Macedone. 55                    |
| ci. 167                                | Clito veciso da Alessandro 100. per-   |
| Ciro prefe Babilonia diuertendo l'Ess- | che è in odio di lui. 138              |
| frate 300. vecifo in guerra 86.        | Cocceio Nerua. 140                     |
| 110.che dice al Re Armeno. 497         | Cola di Renzo fatto tributo di Ro-     |
| Città per quali vie crescono 217. do-  | ma, 124.210                            |
| ,                                      | Cloombo                                |
|                                        |                                        |

| 100 | 4 | 44 | ^ | • | A ' |
|-----|---|----|---|---|-----|
| T   | A | V  | 0 | L | Α.  |

| Colombo Genouese 210. non ascolta-       | ranzadel perdono. 474                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| to dal Re di Portugallo. 365             | Corintho 256. ceppi della Grecia. 458   |
| Colonie, che non vbbidirono. 515         | Corda darsi col vino 296                |
| Coltrici, & centoni per difender le mu   | Coriolano conserua i poderi de nobi li. |
| ra. 452                                  | car. 7                                  |
| Collocatione d'ordini. 554               | Corona ciuica à chi si daua, e sue qua- |
| Coltura quale lodata à principi. 114     | lità 47                                 |
| Combattere più a vn modo, che a vn'      | Corona ossidionale di gramigna 47       |
| altro che importi. 58                    | Corona ouale di mirto 47                |
| Commodo Imp. & suo libro. 18             | A.Cornelio vecide inimici carichi di    |
| Comparatione di vasi piccoli, & gran     | prede 394                               |
| di. 123                                  | Corpimortidouersi sepellire, ò ab-      |
| Compartimento di tende. 495              | brusciare 56 t.                         |
| Conestabili tolti di Francia per la mol  | Cornclio Cosso, con punir pochi rime-   |
| ta autorità. 78                          | dia 74. vecide Volumnio Re de           |
| Consini douersi saper da principi. 15    | Veienti 447                             |
| Chi congiura contra il Principe no ha    | Coruino di 23. anni creato consolo.     |
| difesa. 497                              | car. 214                                |
| Congiure douer si palesare. 167          | Cortesia guadagno che si fa con poca    |
| Conio fatto da Sempronio nella rotta     | fatica 4                                |
| di Canne 551. conio di Celtibe-          | Coruo sepellito con pompa 542           |
| ri. 60                                   | Cosimo de Medici 315. perche bra-       |
| Consiglio non giudicar si da gli acciden | ma Francesco Sforza Duca di Mi-         |
| ti 111. bono potersi dar da cattiui      | lano 529                                |
| huomini 172.sua necessità, e dissi-      | Costante Imp. sgombra l'antiquità di    |
| coltà 341.come vi si debba andare        | Roma 128                                |
| 343. dato da nimici non accettato        | Costantino Magno Imp. non abbatte i     |
| da Romani. 360                           | tempij de Gentili 127                   |
| Contadini douersi aiutare. 247           | Costantino Paleologo X. Imp. di Con-    |
| Conte d'Agamonte. 12.                    | stantinopoli 304                        |
| Coorte di Filippo valorosa. 507          | Costumi di molte nation' 151. de Rom.   |
| Corace montealto, e malageuole 40 I      | difar posar l'arme 475                  |
| Corbulone finge di non intender Tiri-    | Cotta Meßalino quel che dice del suo    |
| date 11. 58. 82. riordina la mi-         | Tiberiuolo. 175                         |
| - litia 208.prende la uia lunga 280.     | Cotta riordina la militia 209, fa bat-  |
| gran Capitano 258.264.267.171.           | ter Aurelio Peconiola per viltà         |
| hascarsità di viueri 272.278. con        | commeßa 265.                            |
| che ordine marcia 282. abbrucia          | Cozzoni eloro arte. 411                 |
| Artaxata 290. chiede capitano            | crasso brauain uano co' Parti. 349      |
| per l'Armenia 333. riordinaua la         | Cremutio Cordo istorico perche accu-    |
| militia 370. eccellente Capitano         | fato. 155;                              |
| 377. prende Volando con l'artiglie       | Crefo 84. configlia Ciro 288.403.lo-    |
| nie 45,1.non toglie al nimico la spe-    | dato di patienza 305, per cossigliac    |
| 4. 6                                     | bene.                                   |

| T.                                                | A V     | 0       | L                | A.       |                       | • .      | ٤.             |
|---------------------------------------------------|---------|---------|------------------|----------|-----------------------|----------|----------------|
| benè corre rischio.                               | 341     |         | moore            |          | Pato.                 |          | 9              |
| Cremona bastia contra Galli.                      | 458     | Deci    | reti de          | Roma     | ni di gri             | i grauit | $\hat{a}$ . Si |
| Cremonesi per burlar i soldati s                  |         |         |                  |          | n silenti             |          | 51             |
| fatti.                                            | 437     | - 1     |                  |          | .,                    | •        | 18             |
| Christiani capitani pochissimi i                  | n que-  |         |                  | lua      | natura                | grave    | 134            |
| sta età.96.contra i Christian                     |         |         | l'abc            |          |                       | 8        | 50             |
| procedea per vie di spie 167                      | 7. non  |         |                  |          | ar le ga              | lee che  | dic            |
| preuidero i commodi della v                       | itioria | Ca      |                  | ,,,      |                       |          | 435            |
| nauale 221.non douer tor i f                      |         |         |                  | Tolino   | lo dell'i             | ltimo I  |                |
| li a Giudei per farli Christian                   | i 252.  |         |                  |          | ion s'au              |          |                |
| dottrina loro-è che s'vbbid                       |         |         | dre.             |          |                       |          | 1              |
| à principi, ancorchemaluag                        |         | -       |                  | oltor    | cete cio              | elpusi   |                |
| Mà che i Romani han comm                          |         |         |                  |          | accorg                |          |                |
| scelte 505. non spengono le n                     |         | ca      |                  | 17       | 3                     |          | 479            |
| rie de Genti li 500.Christian                     |         | Dems    | etriò R          | e de g   | li Illirij,           | che ric  | orda           |
| gione modo che tiene.                             | 537     |         | Filippo          |          | ,                     |          | 528            |
| Christo N.S. ordina l'accuse.                     | 165     |         |                  |          | spensi.               |          | 291            |
| - , , , ,                                         | 236     |         |                  |          | si lascia             | r luogo  |                |
| Criuello Cardinale perche create                  |         | co.     |                  |          |                       | 8        | 27.4           |
| Croci vari ordini.                                | 49      | Differ  | renza            | d'ar     | me quai               | nto imp  | orta           |
| Cumea Sibilla.                                    | 343     | cai     |                  |          | •                     | •        | 53             |
| Curiatÿ.                                          | 66      | Differ  | renza            | di com   | ba <mark>ttere</mark> | quanto   |                |
| Curione dissimula le discordie de                 | ell'ef- |         | rta.             |          |                       | •        | 58             |
| sercito 11. sugge le battaglie                    | di not  | Digin   |                  |          |                       |          | 245            |
| te 161. perde per la stanchez                     | zade    | nelle i | Dignit.          | à alcu   | ni riusci             |          |                |
| fuoi.                                             | 424     |         | ni da n          |          |                       | •        | 122            |
|                                                   |         | Diosu   | ie o <b>p</b> er | e won    | procede               | r second | dola           |
| D                                                 |         |         |                  |          | ido 91.               |          |                |
|                                                   |         | dui     | to da ti         | utti i p | opoli 18              | B2. quel | che            |
| Amocrito Etolo braua à                            | noto.   |         |                  |          | resoui e              |          |                |
| car.                                              | 196     |         |                  |          | atore, d              |          |                |
| Danari come hauerne copia 112                     | .fono   | per     | io.              | _        |                       |          | 102            |
| il neruo della guerra 430. ben                    | ie spe  | Dione   | libera           | i Sirac  | usa.                  | 3        | 358            |
| si in spie.                                       | 278     | Dioni   | (io sm           | ania     | d'amor                | di Plai  | cone           |
| Dante biasima l'vccellare 44. b                   | iasi-   | 10.     | tiranu           | o di S   | iracusa.              | . 3      | 58             |
| ma le doti de suoi tempi.                         | 117     | Difcon  | rdie e           | domefi   | liche p               | ericolos | e à            |
| Dario quel che morendo fa dir ac                  | 1 A-    | Pri     | incipi.          |          |                       |          | 516            |
| leßandro.                                         | 392     | Dislog  | giar ci          | he non   | paia fug              | ga.      | 60             |
| Datame Capitano Persiano sa                       | ista    | in Diff | peratio          | ne noi   | n douer               | si mette |                |
| di non vedere.                                    | I 2     |         | ico.             |          |                       |          | 174            |
| Dauit fa morir <b>e</b> chi <b>vc</b> cife Saul : | 392.    |         |                  | e imp    | ortar 1               | nolto n  | ella           |
|                                                   | 471     |         | estia.           |          |                       | 2        | 47             |
| Decio Mure concorda con Fabio.                    | 81      | Diffim  | ulatio           | ne stol  | ta.                   |          | 12             |
|                                                   |         |         |                  |          | Diff                  | reggiai  | r              |
|                                                   |         |         |                  |          | , -                   | _        |                |

| TA                                        | $\mathbf{v}$ | ) L A.                               |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| Dispreggier il nimico non effer           | vti-         | nuta 26. biamano i lor fait 6        | arri         |
| le.                                       | 437          | d'Ifrael 263, perche dicono D        | o de         |
| Disputa in Senato di certi ambaj          |              | gli efferciti.                       | 4.7 <b>T</b> |
| dori.                                     | 347          | Edipo orgagliofo.                    | 240          |
| Diuider le forze quanto nuoca.            | 418          | d'Egitto Re si profferisce à Ro      | mani         |
| Diuina carità cede a suoi diritti p       | er lo        | car.                                 | 3 T          |
|                                           | 236          | Egitto regno, e sue qualità.         | 153          |
| Diuina giustitia come procede.            | 69           | Egitij come puniuano i falli de      |              |
| Domenichi.                                | 311          | dati.                                | 94           |
| Domitiano Imperatore iracond              | -            | Elefantidone ferirsi63. quindo       |              |
| crudele.                                  | 139          | peruersano come s' vecisono 6        |              |
| Doni non accettano i Romani se            |              | lati per balze 280. meditar          |              |
| da amici.                                 | 561          | che lor s'ir fegaa 309. pugna        |              |
| Do ane Romane danno i loro o ma           | nen          | veterano 322. p ù nome che           |              |
| ti alla Rep.                              | 356          | car.                                 | 366          |
| Doti modeste de gli antichi.              | 116          | Elia Lamia. 140.                     | 148          |
| Dottori di leggi perche gouernin          | ma-          | Eloquete douere effer il Capitano    |              |
| le.                                       | 74           | Eloquenza lodata 250.infino.         | 254          |
| Dragut scampa dalle mari d'And            |              | Eluidio loda ne magistrati l'ele     |              |
| Doria.                                    | 300          | ne.                                  | 500          |
| Drufo figlinol di Tiberio 76. had         |              | Emilio Regillo toglie i suoi alla ra |              |
| gliuoli in vn parto 84. sue pare          |              |                                      | 476          |
| soldati abbottinati 412. com              |              | Emulatione tra i Capitani douers     |              |
| porta col volgo 5 1 2. aunelena           |              | gire.                                | 18           |
| Seiano.                                   | 513          | Enea capo della famiglia Giulia.     | _            |
| Deufo figliuolo di Germanico fatt         | •            | Enrico III. Re di Francia instit     |              |
|                                           | 518          | l'ordine dello Spirito Sato.49.      | ner-         |
| C C C                                     | 300          | che vecifo.                          | 381          |
| Duca d'Alua sua patienza 374.             | -            | Enrico Re d'Inghilterra, quado p     | _            |
|                                           | 406          |                                      | 308          |
| Duca di Ferrara accomoda l'art            | •            | Epaminonda allargando l'essercito    |              |
| •                                         | 493          | ce.                                  | 533          |
| Duca di Guifa vecifo da Enrico            |              | Eraclea data in preda à soldati.     |              |
| car.                                      | 385          |                                      | 508          |
| Duca Ottanio perche si ribella e          | -            | Erario militare 32. sopra che pu     |              |
|                                           | 189          | darsi.                               | _            |
|                                           | 494          | Erdonio Sabino capo di seditiosi.    | 33           |
|                                           |              | Erennio Pontio Sannite, e suo co     | 17°          |
| E                                         |              | -1                                   |              |
| Boracense Cardinale disgrat               | iato         | Tuing a oil ill                      | 427<br>54F   |
| da Enrico VIII. Re a'Ing                  |              | Tund n i'n c''                       | 54t          |
| terra.                                    | 001          | Erode Re di Giudea tormentato        | 239<br>dal-  |
| Ebrei mormorano della lib <b>e</b> rtà ot |              | la sua conscienza 179. lodat         | 0 in         |
|                                           |              | June soutoscure 1/2. toute           | LIE          |

conto

# T A V O L A.

|                                         | 244   | Ezechia Re de Giudei diede la volta  | 1 |
|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------|---|
| Erodoto che dice del configlio          | 344   | alfonte Gion. 300                    |   |
| con l'Essempio pi à operar i Prin       | cipi, | •                                    |   |
| che con la pena                         | 118   | F                                    |   |
| Essempi di molti accusati per s         | pie . |                                      |   |
| car.                                    | 165   | L'Abio Massimo crea Dittatore        |   |
| Essempio è cosa pericolosa              | 160   | Papirio suo nimico 7. prepone        |   |
| Essercitio ben disciplinato se può      | 78-   | la patria al suo honore 8. non cu-   |   |
|                                         | 208   | ra esser ambitioso per la Patria     |   |
| Esfercito detto dall'esfercitio 308     | 3. se | 9.cerca vacanza de gli honori 38.    |   |
| scompigliato dal timor de nim           | ici,  | in concordia con Decio Mure. 81.     |   |
| A. Valence and Character                | 550   | rifiuta per Capitano Ottacilio suo   |   |
| Esercitio è meditatione del co          |       | parente 97. schifa la battaglia di   |   |
| <del>-</del>                            | 80    | notte 161. quel che consulta di      |   |
| Esferciti, & arti da quali si tragg     | ga il | vn' Appinate 173. cognominate        |   |
|                                         | 503   | Pecorella 296. proposto in conto     |   |
| - m · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 504   | di carestia 243. di suade la guer-   |   |
| della Esperienza dell'arte milit        |       | ra a'Affrica 404. ritardaua le       |   |
|                                         | 323   | guerre 415.come trattiene Anni-      |   |
| Eßedary chi erano                       | 6 I   | bale 416. vende la villa per libe-   |   |
| T1 (1                                   | 115   | rar i Romani del sospetto 562        |   |
| Età eonsiderata in Roma in dar          |       | Q.Fabio stato consolo milita prinato |   |
| o: :                                    | 213   | col fratello 81                      |   |
| Etoli ripresi da Scipioni dell've       |       | Q.Fabio pi oto à perdonar à gli Equi |   |
| Nabide 119. sdegnano i Rom              |       | se si pentono 293                    |   |
| per la loro arroganza 130.per           | iten  | Q. Fabio Dittatore con leggieri bata |   |
| dosi, che i Romani li saluera           | nno   | taglie uince 442                     |   |
| 393.ripresi del non guardar i 1         |       | Fabio Medullino cofolo rimedia con   |   |
| si di Corace 401.quel che ricor         |       | punir pochi 74                       |   |
| 1 6                                     | 528   | Fabio Valente lodado assassina Man   |   |
| Euangelisti non tacciono i biasimi      | del   | lio Valente 202. non si sa risol-    |   |
| le persone                              | 821   | uere 428                             |   |
| Eumene si ramarica d'Attalo 1           | 19.   | Fabritio manda à Pirro colui che uo  |   |
| m m                                     | ίi    | lea pcciderlo 87                     |   |
| Euno Soriano capo di schiaui abl        |       | Fabritio Veicntone scrittore male-   |   |
|                                         | 141   | dico 156                             |   |
| Euribiade consiglia che non si tagi     |       | Fabritio Marramaldo perche vecide    |   |
| 2                                       | 74    | il Ferruccio 437                     |   |
| Euripide perche da Platone cace         | ia-   | Fabritio Colonna esce à combattere,  |   |
| to dalla Repub. 53. sua sent            | en-   | car. 493                             |   |
|                                         | 37    | Falange Macedonica 59.60.Germa-      |   |
| Eusebio parla della religion de g       |       | nica 61                              |   |
|                                         | 39    | Falaritiranno 561                    |   |
|                                         | 10    | male                                 |   |

| T A V                                                                          | O L A.                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Falci douerne bauer sempre i sol-                                              | Ferdinando il giouane Readi Na-                                   |
| dati 274                                                                       | poli. 95                                                          |
| à chi Falla douersi dar tempo di cor-                                          | Feudi farne è viile 114. ogni cento                               |
| reggersi 392                                                                   | anni per lo più ricaggi: no al Si-                                |
| Fame antiueduta per varisegni. 242                                             | gnore 114. viili ad accrescer le                                  |
| Fanea pretore de gli Etoli 287. che                                            | Città 219                                                         |
| dice d Filippo Re di Macedonia.                                                | Fiandra essempio de ll'error de mini-                             |
| car. 205.438                                                                   | stri 75                                                           |
| se la Fanteria è di maggior pregio che                                         | C.de Fiesco vccide Giannettin Doria                               |
| la cauaileria 443                                                              | 296. superbo, & auaro parendo il                                  |
| Fanteria segua la uia de colli 279                                             | contrario iui.                                                    |
| Făti mescolati co'caualieri viile.449                                          | File d'un manipulo di che numero.                                 |
| Fanti spediti 62                                                               | car.' 553                                                         |
| Farat Bascia Generale del Turco in                                             | Filippo Re di Macedonia padre di                                  |
| Perfix 519                                                                     | Perseo quel che si fa legger due uol-                             |
| Fardello ciascun soldato hauea il suo                                          | teil dì 16. và solo per Argo alla                                 |
| 286. riposto nel mezzo quando si                                               | cittadinesca, ma commette delle                                   |
| hauea à combattere 286                                                         | sceleratezze 16. liberale uerso i                                 |
| Farinata de gli V berti suo prouerbio<br>69.salua Firenfie 288                 | Romani 3 I. induce i suoi à mari-                                 |
| - 0 11 1 11 11 11                                                              | tarsi, raguna tesoro 113. si turba                                |
| Farnace figliuolo di Mitridate. 302.<br>Far vista di non vedere esser cosa vii | degli honori fatti al figliuolo 138.                              |
| le 10                                                                          | 268.in un giorno fa 60.miglia 281                                 |
| Fauore non ricompensarci con la in-                                            | che d'ee di Fanea 305. si gitta da                                |
| giusticia 65                                                                   | Romani 366 . perche perde con<br>Romani 416 . burlando Filippo da |
| Fauoriti capitati male 100. che pen-                                           | Megalopoli è burlato cicalière                                    |
| siero hanno a fare 102                                                         | 438.conforta i siglinoli ad amarst                                |
| Ferrante Gonzaga 250                                                           | 518. procura fama di clemer za                                    |
| Fede douersi offeruase 478. non do-                                            | 5 2 1. si maraniglia de gli allog gra-                            |
| uersi rinegar per la u:ta 228.                                                 | menti de Romani 481. li chiama                                    |
| Federigo Re di Napoli, di che è ri-                                            | Barbiri. 227                                                      |
| preso 187.304                                                                  | Filippo padre d'Alessandro vecisoda                               |
| Felice preside di Giudea aspro ne ri-                                          | Pausania 381 . institui l'ordine de                               |
| medi 92. fratel di Pallante fa ri-                                             | paggi nobili 5,06.da piccolo duien                                |
| bellar i Giudei. 133                                                           | grande 202                                                        |
| Ferdinando Gran Duca di Toscana lo                                             | Filippo Cattolico Re di Spagna per la                             |
| dato in conto di carestia 249. fa                                              | ĵua potenzasospetto à molti 21.po                                 |
| far lastacua equestre al Gran Du                                               | tentissimo 65 fa la bella legge con                               |
| ca Cosimo suo padre 105                                                        | tral'abuso de titoli 82.119.giusto                                |
| Ferdinando il vecchio Re di Na-                                                | Principe 3.72. sua seuerità 374. sa                               |
| poli 301                                                                       | far parenadi tragli Spagnuoli, e                                  |
| Re Ferdinando Catolico conserua il                                             | Italiani 527. suabonta 530.                                       |
| Duca di Calauria 363                                                           | Filippo Maria Visconte Duca di Mi-                                |

lano

| - | 4 | ** | $\sim$ | ~  | A . |
|---|---|----|--------|----|-----|
| 1 | A | V  | O      | سا | A.  |

| lano non cura del successore 5.trat        | co premetter di se quel che da essa    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| ta humanamente il Re Alfonso suo           | dipende 317. sua potenza conser-       |
| prigione 190                               | ua Roma 469                            |
| Filippo Strozzi accusa Prinziualle         | Forzenondouersi usare doue si può      |
| della Stufa 168.traduße gli allog-         | proceder con le leggi 373. divider-    |
| giamenti di Polibio 489                    | le nuoce.408 forze nimiche douer       |
| Filopemene 312. libera chi vuol far        | si tentar auanti lagiornata 440        |
|                                            | Fosso, e vallo come si faceua 485.     |
|                                            | fosso sua larghezza, e profondez-      |
| Fine de gli storici qual sia 156           | 748                                    |
| Fiorentini negan gli honcri a i non        | Frate figliuolo di Fraate Re de Parti  |
| ammogliati 86. come annuntia-              | appresso Tiberio 191                   |
| uano le guerre 43. sottomettonsi           | Francesco Sforza, con che arte toglie  |
| al Re Ruberto 108. Florentini              | certi soldati al Re Alfonso 56 1: di   |
| magistrati per quanti vagli passa-         | uien Duca di Milano 529. quel che      |
| nano 501. stando n <b>e</b> utrali fan ma- | dicea di più nimici 267                |
|                                            | Francesi rozzi per espugnar Città      |
| Fischio dello Sparuiere per i tordi.       | 46 i non ben alloggiati à Nouara       |
|                                            | ne à San Donato 493                    |
| Fiumi lor congiungimenti, e diuerti-       | Fraudi che si fanno contra le leggi    |
| menti 298. passarsi con ponti rsa-         | 338. di chi spende il nome del suo     |
| to da Romani                               | Signore 194                            |
| Flauio rimunerato da Romani 46.            | Fraude honorata conceduta à solda-     |
| s'adira col fratello ini.                  | ti 89. fraude militare honorata.       |
| Flaminio perche prinato del Sena-          | 107                                    |
| to. 204                                    | Fregoso Ottauio spiana la fortezza     |
| Q.Flaminio troppo ambitioso 334            | per non esser tenuto tiranno 9         |
| Foca Imp.concede il Panteon à Gre-         | Frisia perche si ribella 134           |
| gorio Papa 120                             | Fuluio Flacco Cenfore. 265             |
| Focione che dice d'un foldato 69           | Fuluio crudele co' Capoani, e tostamē- |
| Forestieri in una Città per esser gran-    | telicastiga 384                        |
| de douersi abbracciare 216. quan-          | Furio Cresino perche accusato per      |
| ti ritenuti in Roma 217                    | maliardo. 53                           |
| Fortezze perche trouate 453.non ca-        | mattarao.                              |
| minano, ma impediscono i viueri.           | G                                      |
| 422. son viili, e cosi il fortificarsi     | 9                                      |
| 457. perchetante in Italia 468.            | Abinio condennato perche fa con        |
| in esse non douer si racchiuder gen-       | G tro la religione 53                  |
| te inutile 508. foruzze, e lor             | Gibelle quali buone II3                |
| qualità. 510                               | O able of the grant of the             |
| del Fortificarsi, & che le fortezze so     | Cabbionicipie                          |
| no vtili 457                               | Out in a                               |
| Fortuna venirsi ad essa più con la uir     |                                        |
| tù, che con la fraude 106. scioc-          | Galbalegato di Cesare 425. alloggia-   |

| 70 male. 483                           | vito di pentirsi 393. sue parole       |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Galba Imperatore non grato per trop    | 412.bonora Atene 16.da che augu        |
| pa seuerità 25. perche vociso 25.      | rio è mosso.                           |
| di che ripreso 78, non dissimulan-     | Gilippo capicano mal vestito. 295      |
| do fa bene 12. riesce minor Prin-      | Gierusalem fiancaia, e sue torti. car- |
| cipe dell'opinione 123. ripreso per    | te. 460                                |
| conto de suoi serui 132. sa recide-    | nella Giornata nauale no fi cauò frut  |
| re alcuni senza vdirli 234. sua pa     | to delle prede. 397                    |
| rola buona, ma dannosa 370. non        | Giornata potersi suggire. 418          |
| eguale nelle sue attioni 371.biasi-    | Giosafat Redi Gindea domandò del=      |
| mato per punir seza processi 373.      | la via. 279                            |
| perche veciso. 383                     | Giosue partisce beni secondo le sorti. |
| Galere di Malta, e Tosc. ottimé. 15    | car. 501                               |
| Galli credono i Romani esser aiutati   | Giouanna II.Reina di Nap.adotta,e      |
| da gli Dÿ. 54                          | disadotta Alfonso. 5                   |
| Galgano Inglese che dice à suoi In-    | Giouanni XXII. Papa che tesoro la-     |
| · glesi. · 525                         | fciò alla Chiefa. 34                   |
| Gallina impastata forse essere la gal- | Giouanni Patriarca di Costantinopo-    |
| lina altile, 116                       | li vuol gran titoli.                   |
| Gallo Asinio desiderar l'Imperio,      | Giouan Bologna gran scultore. 104      |
| ma non è atto. 293                     | Gio: della cafa biasima a torto. 157   |
| Gandesi disprezzano l'ambasciadore     | Gio. de Medici introunttore delle bã   |
| barbiere di Luigi XI. 349              | de Nere. 211                           |
| Gemi Ottomano in Italia. 65            | Gio. Federigo Duca di Sassonia si-     |
| Genoua. 257                            | mile à Poro, e sua magnanimità         |
| Genouesi sottomettonsi al Re Ruber-    | car. 239                               |
| to. 108                                | Gio: Paolo Boglione decapitato.        |
| Germani più si turban del trofeo che   | car. 479                               |
| delle ferite 1. perche superati da     | Gioue chiamato padre de gli huomi-     |
| Romani 54. loro scudi 55.grandi        | ni,e de gli Dij. 183                   |
| di corpo 78. dannificati per conto     | Giouio à torto biasimato. 157          |
| di prede. 394                          | Giouan Galeazzo Visconti. 107          |
| Germanico Cesare sa vista di non in-   | Guba Re vol ardersi in Zama. 303       |
| tendere e Tiberio 11.modesto nel.      | Giudei ordinarono che l'heredicà non   |
| le proferte fatteli 30. che sogna      | passasse in altra famiglia 6.no pre    |
| 50.si vede morire 83.biasima i ri      | don moglie fuor della lor tribù 6.     |
| medi troppo crudeli de soldati 92.     | Considerano la patienza de Rom.        |
| attribuisce sue vittorie à Tiberio     | 196.cacciati da Romani 306.Vc-         |
| 140.eloquente 252. ama la gloria       | eidon Christo N. S. per vagion di      |
| 272. di due vie perche sceglie la      | stato 228. si pentono della ricupe-    |
| piggiore 179. da tempo all'effer-      | rata libertà. 498                      |
|                                        | do Giudit                              |

### T A V O L A.

| Giudit .                                  | 88       | detto che à Principi basta poter                |
|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| Giuffre figliuolo di Papa Alesse          | andro    | fare 4. sua statua equestre 105.                |
| car.                                      | 302      | quel che dice ad vna donna 105.                 |
| Giugurta                                  | 3.48;    | quel che dice à Pietro Ernandez                 |
| Giulio secondo Papa di natura             |          | 160. à Pier Saluiatie a quel che                |
| ce 91. sua natura 351. costa              |          | gli chiedea d'esser bargello 160.               |
| mantener la dignità ecclesi               |          | prende il forte di Camolia di notte             |
| 37 I sue qualità, mette in li             |          | 162. suo rescritto 194. libera Pier             |
| Bologna                                   | 464.     | Martelli 374.no s'oppone alle leg               |
| Bologna<br>Giulio terzo Papa di natura li | bero.    | gi della patria 391. accorto nella              |
| car.                                      | 91       | proposta di Don Basilio 367                     |
| Giulio Floro Treuiro                      | 106      | Gran Duca Francesco quel che solea              |
| Giulio Sacrouiro.                         | 106      | dir d'alcuni 101.da carico à Pier               |
| Giulio Antonio adultero di Giu            | lia fi-  |                                                 |
| gliuola d'Augusto,                        | 316.     | Martelli Gracco punisce i soldati 264.          |
| D. Giulio gran miniatore                  | 337      | Grani cura degna di Principi 115.               |
| Giuliano compra l'Imperio                 | 386      | compartirlo è bene 272. 273. per                |
| Giuliano Apostata Imperadore              | 127.     | Gradi, e non persalti douer es-                 |
| v'etana a Christiani l'impar              |          | ser tirati gli huomini à gli honori.            |
| tère                                      | 5.55:    | car., 96.)                                      |
| Giulia figliuola di Druso mog             |          | Grandi di Spagna non cedono à Principi assoluti |
| Rubellio Blando                           | 186      | cipi assoluti.                                  |
| Giulio Agreste s'vecide per no            | eßer-    | Greci perche ricchi di premij 46.pru            |
| gli creduto.                              | 472.     | denti 78. perche predon la uia più.             |
| Giunio Rustico                            | 172      | lungain Persia 279. fanno in Per                |
| Giunio Blefo huomo valorofo               | 295      | sia ogni di 20. e talor venticinque             |
| Giuoco scuopre la natura de gl            | i. huo-  | miglia 281. marciano con squa-                  |
| mini                                      | 296.     | dron quadro 282. & quando il ua-                |
| Giusti sono felici:                       | 1,8 O    | riarono 282. mettono le bagaglie:               |
| Giustino che dice di Dario,               | 407      | inmezzo 283,                                    |
| Gladij de legionarij                      | 57       | Gregorio soldato: 98;                           |
| Glocirizzo atto à sostener, la            | fame.    | Gregorio Papa si chiama seruo de ser            |
| car.                                      | 246.     | ui di Dio 3. non disfa l'antiquità.             |
| Gola leggi contra di essa:                | 116,     | di Romas -127.128,                              |
| Goufo Città abbondante 273.               | posta à. | alle Grida conoscersi il sin della bat-         |
| sacco da Cesare                           | 292:     | taglia 320. approuano il voler: de              |
| Sacco da Cesare<br>Gonno doue posta:      | 401      | Capitani 321. vsate da Romani                   |
| Gostanza.Reinadi Sicilia lod              | ata di   | nelle battaglie 319. segno che alcu.            |
| bauer conferuato Carlo II.                | 391      | na cosa sea fatta 321. mescolate:               |
| Gy a Duca Cosimo lascia il gra            | n mae    | con conforti 330. di Turchi 321.                |
| Strato d futuri Gran Duchi                | 6, 110,  | gridor prospero. 323                            |
| 1                                         |          | Grittie                                         |

| - 1                        | /1. V        | U L A.         |                  |             |
|----------------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Gritti Andréa accorge i    | Venetiani.   | Impiccar, e    | squartar ogn     | i dì non è  |
| car.                       | 153          | buon fegno     |                  | 155         |
| Gualtieri di Brenna si squ | arcia le fe- | Impiccarfi da  | sc stesse alle d | lonne, co-  |
| rite:                      |              | me vietato     |                  | 94          |
| Guardia assegnata alle     |              | Incendij romin | a de libri.      |             |
| car.                       | 285          |                | rtiglierie simi  |             |
| Guastatori no tenuti da Re | -            |                | i delle Ballfte. |             |
| se ne discorre.            | 490          |                | no gli Spagn     |             |
| Guerra giusta qual sia.    | • •          | discesi dal    |                  | 54          |
| Guerrase s'habbia da a     |              | Industria qua  |                  | 112         |
| ritardare è officio di gr  |              |                | ate per la patr  |             |
| no.                        | 414          |                | re 8.e per amo   |             |
| Guerre esser cominciate    |              | cipe.          | 1                | . 8         |
| uallo che a piè esser fu   |              |                | l'ordinanza 5    | 54.inter-   |
| Guicciardino a vorto bias  |              | ualli consi    |                  | 554         |
| che dice delle forze       |              | Insegne confi  |                  | 556         |
| car.                       | 409          |                | olo di Saul.     |             |
| Guid'V baldo Duca d'Vri    |              |                | odel bene,       |             |
| ua tutte le fortezze.      |              | male.          |                  | 67          |
| Guluffa figlinolo di Massa |              | Istoria che co | sasia 157. ce    |             |
| Gurgense superbo.          |              | uertiment      | o douersi leg    | gere Is7.   |
| Gutornato aspramente pu    |              |                | lla verità filos |             |
| fare.                      | 522          |                | nano in tre mo   |             |
| •                          | <i>y</i> =   |                | è il lor soggett |             |
| 1.1                        |              |                | , ,              |             |
| 5 17 18 100 3 36           |              |                |                  | , , , , , , |
| Acopo Caldora Salua        | . Napoli     | 15,            | L                | *           |
| Icar.                      | 288          |                |                  |             |
| I amigi malonofi a namallo |              | ¥ 11:000       | 0                | 12 - m -    |

Jazigi valorost a cauallo. Ierone Redi Siracufa amato da Romani 297. consiglia i Remani, car. 408 Ieronimo Re di Siracufa maluagio 297. domanda i Romani della rot-... ta di Canne. 53I Ippocriti odiati da Christo. 121 Iperbolo vitupera l'ostracismo. 314 Ippace atto à sostener la fame. 246 Impedimenta bagaglie grosse. 286 Imperio non sempre bene allargarlo. ... car. 19

Abieno 48. a rischio d'esser vociso. 325
Lacedemoni perche castigano vn ambasciadore 352. simili a Fiorentini nella breuità. 352
Lacone persetto pretorio di Galba
car. 366
Ladri in napoli scoperti, e loro ordine. 43
T. Largio comanda a caualieri che
smontino. 445
Larisa 299. rocca d'Argo. 464
Lamberto Imperadore vociso da
00 2 Vgo

| Vgo. 381                               | Libri che sono in Cielo.                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Latini, e Romani haucano pari ordi-    | Libro del Principe qual debba &Se-      |
| nanza. 544                             | re. 13.19                               |
| Lautrech volendo tor l'acqua a Na-     | Libro d'Augusto recitato i Senato 14    |
| poletani s'appesta 301. suo erro-      | Licinio Crasso che risponde 420. non    |
| re. 318                                | per gradi passa alla censura. 97        |
| Latiare fa la spia a Sabino. 164       | Licinio Stolone fa legge contra i terve |
|                                        |                                         |
|                                        | Licentiati quali. 340                   |
| Legge in Roma contra i serui. 329      |                                         |
| Legge Valeria dell'improbe fattum      | Licenza militare infame. 266            |
| car. 515                               | Ligdamo tiranno. 353                    |
| Leggi contra i non ammogliati. 84      | Liguri. 12,18                           |
| Leggi papie poppee. 85                 | Limiti de Romani che erano. 461         |
| Leggi annali 214. quando proposte      | Liuia moglie d'Augusto dissimola le     |
| car. 214                               | pratiche amorose del marito 11.         |
| Leggi intorno la gola, pompe, e serui- | consiglia Augusto ad esser clemen       |
| dori. 389                              | te. 359                                 |
| Legisti. 74                            | Liuia moglie di Druso 83. moglie di     |
| Legione d'otto anni non simile alle    | Seiano. 186                             |
| Veterane. 223                          | Liuio chiamato da Augusto Pompe-        |
| Lentulo Getulico, e suo ardire con Ti- | iano 155. loda i nimici di Cesare       |
| berio. 188                             | 155. dichiarato doue parla dell'or      |
| Leone Imperadore che dice dell'elo-    | dinanza 552. pone cinque ordini         |
| quenza 254. che delle bagazlie         | 552. che dice della moltitudine         |
| 384 che la guerra si tenga discosto    | 513.di che cossiglia i Romani. 525:     |
| car. 407                               | Liuio Druso perche condannato. 5 18:    |
| Leon X. creato Papa di trentasette     | Lodatori freddi vituperano altrui       |
| anni 90. 529. quel che gli dice un     | car 202                                 |
| cittadino. 336                         | Lodi della vera, e nobile alterigia Ro  |
| Leonida maestro d'Alessandro. 80       | mana. 562                               |
| M. Lepido viffe grande fotto Tibe-     | Lodisi chi porge aiuto nella carestia.  |
| rio. 139                               | car. 249                                |
| Leuino dispone la plebe con l'essem-   | Lodouico XI. Re di Francia parole       |
| pio de grandi. 120                     | sue notabili 101. suo bel detto 199.    |
| Libere douer si dare le commessioni    | si serue d'un barbiere per amba-        |
| car. 356                               | sciadore 349. mozza il capo al          |
| Libertà bel titolo, ma vsurpato spes-  | Conuentuale. 385                        |
|                                        | Lodouico Duca di Milano muore pri       |
| so da tiranni 497, male vsan-          | gione in Loces 221. configlia Re        |
| dosi è meglio star sottoposto ad       | Federigo. 302.305                       |
| Thosa views 6                          |                                         |
| Libonerioreso. 319                     | Logori per inuitar alla virtù. 49       |
|                                        | With Carry                              |

| Lucretia Borgia 302                                        | Malta ha Galere bene armate 15.                           |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lucchesi sicuri sotto la protettione di                    | prendendo Santo Ermo si faluò.                            |
| Spagna 192                                                 | car. 402                                                  |
| Lucio Antonio perche prinato del Se                        | Maluagio buomo meglio non accu-                           |
| nato 209.mandato àstudio à Mar                             | faula alan libay aula                                     |
| filia 316                                                  | Maria de cale para en |
| Lucio Vetere sua magnanimità 198.                          | Mani Re di Lidia per conto di fames.                      |
| suo pensiero di congiugnere la Mo                          |                                                           |
| fella con Larari 298                                       | manlio Capitolino in che ricondiciu-                      |
|                                                            |                                                           |
| Lucio Volusio 140<br>Lucretio sa vista che Gentio sia ami- | Manlio Torquato vecide il figliuolo                       |
|                                                            | per lamilitianal sugar - : "                              |
| co de Romani 12                                            | per lamilitia nel suo caso rimedi                         |
| Lucretio Tricipitino vuol che ciascu                       | agri 394                                                  |
| no riconosca le prede 397                                  | Manlio parte giustamente la preda.                        |
| Luigi Alamanni nobile Fiorentino,e                         | car. 394                                                  |
| lesterato 311                                              | L. Manlio depon la dittatura 504                          |
| ***                                                        | Manfredi Re di Nap.tre suoi figliuo                       |
| M                                                          | liingran miseria 426                                      |
|                                                            | di Mantoua Marchese prigion de Ve                         |
| M Acedonica militia stataria.                              | netiani 193                                               |
| 12                                                         | Marc'Antonio Barbaro lodato 43                            |
| Macrone affoga Tiberio 37                                  | Marc' Antonio Colonna 80. accorge                         |
| Madri mangiar si i sigliuoli per la fa-                    | il General de Venetiani 369                               |
| me. 240                                                    | Marc' Antonio Triumuiro pate per                          |
| Maemet Re di Persia 518                                    | difetto di caualleria 450, non of-                        |
| Maemet Visir vcciso dal pazzo 382                          | serua fede al Re d'Armenia.478.                           |
| spēde molto in opere publiche <b>3</b> 88                  | in vna notte fatrenta miglia.                             |
| come s'acquista fauore 29                                  | car. 28I                                                  |
| Magazzeni per ageuolar le vetture                          | Marchese di Pescara 80. agile con la                      |
| di viueri 273                                              | Jpada 312                                                 |
| Magistrato qual meglio per elettio-                        | Marcellino Oratore conuertesi alla                        |
| ne, ò per sorte 500                                        | fede di Christo per i versi di Vir-                       |
| Magistrato simile alla pietra del pa-                      | gilio 541                                                 |
| ragone 266                                                 | Marcello à vili fa dar l'orzo 264. fi                     |
| Maiordomi di Francia perche diuen-                         | riconcilia Banzio mostrando di no                         |
| nero Re 78                                                 | vedere 11                                                 |
|                                                            | Mariellalalalacona                                        |
| Maledici de Principi degni di pena.                        | Marce'lo conforta gli Etoli à scor-                       |
| car. 157                                                   | dest /: D'                                                |
|                                                            | Marcello Adriani nobile Fiorentino,                       |
|                                                            | P / 1 th our sho                                          |
| 11 piccoli 3 3 2                                           | , j                                                       |
|                                                            | Oo 3 Mars                                                 |

| Marciare per tempo, e dinott   | e per   | Mauritio Duca di Sassonia    | perche fz             |
|--------------------------------|---------|------------------------------|-----------------------|
| alloggiar bene                 | 276     | · sdegna con l'Imperador e   |                       |
| Marciare per conto delle bag   | gaglie. | Mecenate non cura d'esser    |                       |
| car.                           | 282     | 149.che consiglio da ad.     |                       |
| Marciar di Sabino biasimato    | 282     | car. 187.2                   |                       |
| Marco Sciarra, capo di banditi | 142.    | Medea che dice del non potes | rsi cono-             |
| famoso ladrone, e sua fuga     | 211     | scer l'huomo                 | 296                   |
| Marco Lepido acgno dell'Im     | perio.  | Medici mal segno che in v    |                       |
| car.                           | 293     | vene sien molti.             | 155                   |
| Marcone capo di ladroni in C   |         | de Medici Piero dissuaso à   |                       |
| ria.                           | 142     | ter la casa de medici.       | 392                   |
| Ma do, e Mitridate informa     |         | Meditatione è effercitio del |                       |
| Antonio del camino             | 278     | to.                          | 308                   |
| Mardocheo.                     | 19      | Meditationi militari         | 308                   |
| Mariane fosse dette Camarga    | 300     | Mella padre di Lucano no     |                       |
| Mario scuero co' soldan        | 286     | esser Senatore               | 149                   |
| Mario Sforza agile con la      | Spada.  | per Memoriali negotiar b     |                       |
| ca".                           | 3.12.   | <i>fa.</i> ,                 | 159                   |
| Maraboluo Principe di Gen      | rmani.  | Mena liberto di Sesto Pom    |                       |
| 238.troua fede ne Romani       | 476     | Mercatanti pratichi de pa    |                       |
| Marsicia conserna panichi pe   |         | Meretrici perche tollerate   | 93                    |
| to di carestia 242. sua ess    |         | Meriti co' demeriti non. 1   |                       |
| tione 452, perche conserv      |         | sarsi                        | 65;                   |
| Cefare:                        | 292.    | Merouei cacciati da Car      |                       |
| Marte Gradino onde detto       | 97      | car                          | 7.8:                  |
| Martino Lutero Erefiarca       | 211     | Merula confolo marcia con    | prede di:             |
| Martio Rutilio, per dissimolar | e cor-  | notte.                       | 276,                  |
| re pericolo.                   | 1 3)    | Mesoromasde Re di Pérsia     | 380                   |
| Martio si chiama pro preto     | re che  | Messala Corumo istorico lu   | bero 156.             |
| non piace a Romani 2., vi      | nce di  | Messalina tardi, accortasi d | lel suosta-           |
| notte                          | 16.2:   | to                           | 220                   |
| Q.Martio, che viaggio fa in du | e gior  | Mctello che modo tiene coti  | ra gli El <b>e-</b> . |
| ni 281. buman con gli A        | 1acedo  | fanti 63 riordina la mili    | tia. 208.             |
| ni.                            | 288     | toglie à vili i cibi cotti   | 265;                  |
| Massanissa Redi Numidia s      | offeri- | Metello Pio che risponde     | 420                   |
| sce à Romani 31 amato da       | Roma-   | Metioco vuol far ogni cofa   | 334                   |
| ni,ma non contra il douersi    | 66.con  | Metio Pomposiano vano i      | n. bramar:            |
| tende con Cartaginest:         |         | l'Imperio                    | 222.33,3              |
| Matrimoni fauoriti da Rom      |         | Mezzi à condur le cose, qu   | uanto im-             |
| non offeruati sono cagioni     |         | portino,                     | 54                    |
| tj.                            | 187     | Miana fiume                  | 3,66                  |
| •                              | ",      |                              | Michea.               |

| Michea dicendo il vero riceue vna              | Moltitudine quando fa vn'errore, co-                         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ceffata. 473                                   | ine accorgerla. 410                                          |
| Michel Agnolo gran dipintore. 337              | Mona Isola. 259                                              |
| Michele Paleologo non puol Carlo               | Mondo quado zoppo 45. caminar con                            |
| Primo grande. 529                              | due piedi. 69                                                |
| Micipsa Redi Numidia parla à Giu-              | Mondragone disgratiato del Gran Du                           |
| gurta. 517                                     | ca Francesco.                                                |
| Miglia XV. e giusto camino d'esser-            | Monfelice perche abbrucciato da Te                           |
| cito. 281                                      | deschi. 561                                                  |
| Miglia otto chiama Cefare giusto ca-           | Monsignor di Fois. 454                                       |
| mino. 281                                      | Morone accusato dal Marchese di                              |
| Miglia XX. farsi in mendi sette ho-            | Tescara, 168                                                 |
| re. 289                                        | Mormorationi del volgo non douers                            |
| Milano. 257                                    | curare da Principi. 109                                      |
| Militia de gli antichi seucra 22.tem-          | Morti d'un Principe non doucrsi pro                          |
| po aßegnato al militare. 23                    | curar fuor di guerra. 87                                     |
| Militari opere tre sopra tutte l'altre         | Morti d'huomini grandi perche scrit-                         |
| famose. 212                                    | tc. 104                                                      |
| Militia de gli Innocenti, ouer orfanel         | Mosè partisce beni secondo le sor-                           |
| li proposta dall'autore, '505                  | ti. 501                                                      |
| Minutio fa digiunare gli Schiaui.              | Mosella cercar di congiugner con l'-                         |
| car. 235                                       | Arari. 298                                                   |
| Minutio s'auuede dell'errore de                | Moscouiti turbano Selimo. 299                                |
| pareggiarsi con Fabio Massimo                  | Mottino valoroso Capitano di Sguiz                           |
| car. 410                                       | zeri. 456                                                    |
| Misericordia gossa biasimata. 290              | Muli mariani chiamati i soldati d<br>mario. 286              |
| Mitridate perche uccifo da Arta-<br>ferse. 138 |                                                              |
| Mitridate Redel Bosforo ricorre ad             |                                                              |
| Eunone Re de gli Adorsi 237.tro-               | Musici non cantori. 77<br>Musiasa Giorgiano valorosamente si |
| na fede in Claudio. 476                        | difende. 304                                                 |
| Mitridate Re di Ponto suo essercito            | Mustafa Bascià priuato del generala-                         |
| afflitto dalla fame 243. gitta del-            | <i>to.</i> 34r                                               |
| l'oro per campare 402. che ricor-              | Mutatione pericolofa. 24                                     |
| da ad Arface Re de Parti. 529                  | Mutiano auuertito da Vespasiane 27.                          |
| Mitridate Re d'Armenia veciso dal              | vien lentamente in Italia 259.con                            |
| genero. 520                                    | siglia Vespasiano. 343.367                                   |
| Modanesi, e loro indiscretione. 176            | Mutio Scenela. 88                                            |
| Modi diuer si di castigo. 516                  | $\mathcal{N}$                                                |
| Mol:i colpeuoli non tutti inquisirli.          | Abot lapidato per la sua vil-                                |
| car. 72                                        | 1 la. 171                                                    |
| ,                                              | 00 4 Nabide                                                  |
|                                                |                                                              |

| TAV                                   | O L A                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nabide non rouinato per non rouina    | Pier de Medici. 341                                   |
| re Sparta 92. veciso degli Etoli      | Nicosia perche si perde. 484                          |
| 119.tiranno de Lacedemoni. 173        | Niccolò Vitelli disfa due fortezze                    |
| Napoletani presentano i Romani 3 I.   | car. 465                                              |
| ambitiosi de titoli. 340              | Nimici che v'ha vno, non volerne                      |
| Napoletani Re aspreggiando i Papi     | due. 267                                              |
| hauerla fatta male.                   | Nimico se aspettarlo in casa, d an-                   |
| Napoletana seditione aspramente       | darlo a trouar nella sua. 403                         |
| punita. 74                            | Nisearoccadi Megara. 264.                             |
| Napoletana giouentù nobile ben al-    | Nobiltà antica douersi conseruare                     |
| leuata. 262                           | 70. sola non douersi riguardar ne                     |
|                                       |                                                       |
| Napoli come diuentata grande, non     | Nome de Campani vanno a Sedici-                       |
| m trinaresca. 217.257                 | •                                                     |
| Natar come fa accorto Dauit. 413      | nı. 191<br>Notturn <b>e b</b> attaglie douerfi fuggi- |
| Natura non paßar subito da vn'estre   | re. 161                                               |
| mo ad pn'altro. 24                    | Numa Pompilio di sua religione                        |
| Natura del volgo. 512                 | 183. come interpreta il detto di                      |
| Nauigatione dell'Indie. 117           | Gioue.                                                |
| Nepente berba nominata da Ome-        | Numidi caualieri assaltano , & fug-                   |
| 70. 522                               |                                                       |
| Nerone Imp. come raffrena l'ambi-     | gono 6.1. buoni a cauallo, mali d                     |
| tion della madre 29. aiuta nobili     | piè. 3.24                                             |
| 70. non tutti quelli di Pozzuolo      | 0                                                     |
| castiga 73. dissimola i danni di      | <b>o</b> ·                                            |
| fuori 13. sua beuanda 79. vuolle      | Carl Carl Carl                                        |
| uar le gabelle 3 30. vilmente muo-    | Conl' OBlivione scancellar sicerte colpe. 5.22:       |
| re 220. fuoi study, & eloquenza       | colpe. 5.2:2:                                         |
| tormentato dalla sua conscienza       | Oblinione delle cose, onde nasce. 522                 |
| 178.185.non conosce Cornelio Sil      | Odd' Antonio Duca d'Vrbino perche                     |
| la 293. Vuol tagliar l'istmo,et far   | reciso.                                               |
| na fosfa da Roma a Napoli 199.        | Offerte parcamente accettate da Ro-                   |
| perdutala madre perde ogni rispet     | mani.                                                 |
| to 306. lui di quel che i Romani      | Oleno fa ribellar la Frisia. 134:                     |
| mormorano 308. mostro crudele         | Oloferne. 88                                          |
| del mondo 315. spoglia i tëpij 354.   | Ombre notturne della Lun a quel, che                  |
| error che fa 356.in principio buo-    | fanno. 167:                                           |
| no 363 .credulo 366 .founiene a po    | Onesimo quel che ricorda a Perseo                     |
| ueri nobili. 387                      | car. 16                                               |
| Nerone figliuol di Germanico vecifo   | Onori negati à grandi aggiugner ripu                  |
| nell'Isola di Ponza. 518              | tatione. 148.                                         |
| Reroni Dieti salui che consiglio da à | Oracoli incominciati a mancare auati<br>Chri-         |

|                         | TA          | V      | 0             | L               | A.                |              |             |
|-------------------------|-------------|--------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------|
| Christo.                |             | 538    |               | rarsi           | i vitij co        | n Vitellio.  | 439         |
| Oratio perche condem    | nato 66.    | come   | Oti           | onian           | ii uinti p        | erche.       | 438         |
| vince i Curiatij,       |             | 397    |               |                 |                   | roppo dilio  |             |
| M.Oratio con legger b   | attaglia fa |        |               | te.             |                   | ••           | 336         |
| der cuore a suoi.       | 0 ,         | 442    | 07            | io fa i         | ladri,e n         | ricidiali.   | 145         |
| Ordeonio Flacco poda    | groso.      | 336    | 07            | io sin          | nili a p          | ecchioni a   | lell' api . |
| Ordinanza di battagli   |             | 544    |               | car.            | •                 |              | <b>389</b>  |
| Ordinanza de Roman      |             |        |               |                 |                   |              |             |
| doni.                   | ,,          | 59     |               |                 |                   | P            |             |
| Ordinar come poters     | i senza i   |        |               |                 |                   |              |             |
| razzo.                  |             | 558    | Cor           | D               | Atienza           | muouersi     | i Romanî    |
| Ordine del S.Michele    | in Franci   | a, per |               | 1               | alle cose         | muouersi     | 195         |
| che sprezzato.          |             | 49     | $\mathbf{P}a$ | cunio           | Calauic           | con la ple   | be di Ca-   |
| in Ore cinque Roman     | e farsi &   | enti-  | 1             | boa.            |                   | •            | 411         |
| miglia.                 | •           | 280    |               |                 | r vista d         | i non uèder  | e. 262      |
| Oriuoli Romani temp     | rati sem    | ore à  |               |                 | soldati a         |              | 23          |
| vn modo.                | - 1         | 504    | Pa            | llante          | co'feru           | iparla con   |             |
| Oro che si trae dall'In | die.        | 117    |               |                 |                   | 169. ricc.   |             |
| che traeuano Giude      | i da Orfin  | 117.   | l             | berto           | di Nero           | ne.          | 388         |
| oro orfirizo forfe ol   | brizo.      | 118    | Pa            | ne ass          | omigliat          | o alla fant  |             |
| Ortalo nipote d'Orten   | ssio souu   | enuto  | (             | ibi al          | la cauai          | lleria.      | 448         |
| da Augusto.             |             | 70     | Par           | iichi,          | & migli           | conseruă     | li per mol  |
| Ostraoismo che pena f   | u∬e 3 1 3.  | pena   | 1             | o tem           | po.               |              | 245         |
| honoreuole.             | 314.315     | .316   | Pa            | ntcon           | d' Agrif          | ppa quando   | o dedicato  |
| Onae aetto.             |             | 315    | 6             | ılla v          | ergine.           |              | 128         |
| Ottauia moglie di Ner   | one.        | 251    | Pa            | olo Er          | <b>n</b> ilio lod | a Fabio M    | (assimo 8.  |
| Ottauio vedi ad Agust   |             |        | 1             | 15.6            | 7. che            | dice delle   | bagaglie    |
| Ottaniano Fregoso er    | rò a {dist  | ar la  | 2             | .8 <b>5</b> . ( | che dic           | e della st   | anchezza    |
| fortezza. Ottomanni     | 466         | .467   | 4             | 134.∫           | uoi prec          | etti 425.n   | on fa sotti |
|                         |             | U)     |               |                 |                   | 384. che     |             |
| Ottone Imperatore no    | n tutti in  | quide  | a             | tlogg           | iamenti           | 482.trinc    | era infac   |
| 73.corrompe la gua      | ırdia di C  | alba   |               |                 |                   | 87. diligen  |             |
| 78. suoi soldatiera     | no per tr   | орра   |               |                 |                   |              | Macedoni:   |
| carità 75. và a piè a   |             |        |               |                 |                   | na a foldari |             |
| ti 70. sue cattiue art  |             |        | Þ             | adr <b>e</b>    | hebbc pi          | u cõtrasto   | con Var-    |
| Galba 133.nn vuole      |             |        | r             | one,c           | he con            | Anibale.     | 419         |
| a pericoli 236. 263     |             |        | Tac           | lo II           | I.Papa            | nobile.      | 91          |
| gato in Portugallo      |             |        |               |                 |                   | i modera i   |             |
| ta Paolino 342. b       |             |        | a             | ellac           | orte 27.          | nobile 91.   | buon Pa-    |
| guerra discosto 40      |             |        |               | a.              |                   |              | 133         |
| mente co'soldati 42     | o. rimpi    | oue-   | Pap           | irio (          | Cursore           | creato ditt  | atore da    |

Fabio

### TAVOLA.

| Fabio suo nimico y come intende il                             | Perle in mano di contadini. 293       |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| factode pollarij 51. no scherni gli                            | Perdite leggieric agioni di gran vit- |
| auspici 51.52. si fa biffe de Ta-                              | torie. 440                            |
| rentini. 347                                                   | Perseo in due cose grande 154. asas-  |
| Papirio Massone primo trionfa de                               | sina Eumene 119. vsaviled nella       |
| Corsi. 47                                                      | sua ruina 238. discortese con gli     |
| Parentadi indegni de Principi con-                             | ambasciadori Romani 345. che          |
| tristar i soldati. 145                                         | dice de caualieri Romani 447.che      |
| Parenti de Principi andar destro a                             | ricorda a Rodiani 529. passa pri-     |
| troppo rincrirli. 135                                          | mail siume de Romani 560. roui-       |
| Parisatide, e suo coltello. 263                                | na per non hauer come il padre te     |
| Parmenione consiglia Alessand o                                | nuto conto de Romani 16. siu tio d'   |
| car. 342                                                       | andar ricco a Romani 33.303.          |
| Parti emoli de Romani 64. perche                               | schernito di non hauer guardato i     |
| molti alleuati in Roma 64. quel                                | passi. 401.                           |
| che domadino à Tiberio 191.194                                 | Pertinace Imp.vcciso per la sua se-   |
| cozzano del pari co Romani 268.                                | rerità.                               |
| liberi poco numero. 507                                        | Persiani satrapi pomposi, & profu-    |
| Partito preso a tempo salua vn'esser                           | mati. 295                             |
| cito. 28                                                       | Pescagione con sughi e senza 44.per-  |
| Passar siume i pedoni tra la caualle-                          | che da Christiani preposta all'al-    |
| ria ville. 449                                                 | tre caccie. 45                        |
| assar fiumi con otri. 280                                      | Quei di Pesto presentano i Romani     |
| Passi come informarsi di essi. 168                             | car. 31                               |
| Patti da nimico armato non douersi                             | Pescara Marchese a torto accusato     |
| accettare. 560                                                 | dal Guicciardino. 168                 |
| Păufania con la liberalità guadagna                            | Peschiera bello, & forte arnese       |
| to da Filippo. 109                                             | car. 458                              |
| Pedanio Secondo vecifo in casa da                              | Peto trascurato ne viueri 272. che    |
| suoi serui. 329                                                | dice à Nerone. 81.355                 |
| Passo d'Anibale per l'alpi. 280                                | Petreio, e Afranio vinti senza por    |
| Pene militari. 264                                             | mano allaspada. 275                   |
| Pensiero hereditario nella casa de                             | Petti forti trouati dal Zoilo. 441    |
| Medici. 529                                                    | Tier Capponistraccia i capitoli. 8    |
| Periandro del consiglio di pareggiar                           | Pier Soderini troppo amò la sua buo-  |
| le spieghe.                                                    | nasama.                               |
| Pericle assomiglito alla naue Sala-                            | Pier de Medici fa nasconder l'am-     |
| minia 104, in che si sonda consor-                             | basciador Francese 3 5 2. dà le for-  |
| tādogli Ateniesi alla guerra 431.                              | tezze di Pisa, e di Liuorno al Re     |
|                                                                | di Francia. 467                       |
| tiene lauori publici 390. accomu-<br>na la lode con molti. 334 | D. Pictro Portucarrero Gouernato      |
| natifiede con molti. 334                                       | D. Pittio Politicalitero Continues    |

| 7 | A         | V | $\circ$ | T  | Al - |
|---|-----------|---|---------|----|------|
| 1 | $\Lambda$ | V | U       | با | I    |

331. cede nella geometria ad Eure della Goletta. Pietro Re di Castiglia veciso dal fraclide 337. quel che dice del consiglio. tello. 34L Plautiano uccifo in presenza di Seue Piene di fiumi danneggiar le scrittu-Plebe Romana per burlare mal trat-Pili de Romani 55. sua qualità 55. tata 5 3 3.come si spicchi da vno, e . raccolti di terra 57. ficcăsi ne gli tirisi a vn'altro. scudi 57. lasciansi peruenir alle 176 Plinio quel che dice dell'api. 390° Spade 57. 310 Plutarco e sua lode 151.doue mal tra Pindaro qual, che dice della fortudotto. 3 I I na. Pio IIII. Papa 71.91. fatto Papa Polibio fuo detto 202. fa vn difcorfo de gli alloggiamenti. auanza l'opinione... 489 124 Polioleto liberto di Nerone mandato Pio V. Papa 91. frate di S. Domeni in Inghilterra. co seuero. 91 126 Polisena, honestamente vuol morire Piramidi d'Egitto. Pirro Re d'Epiroti eccellentissimo nell'alloggiare. 48 r Palixenida, sup**erato d**a Romani con Pisa. 257 fuochi. Pisone disprezza Atene 16.maligno Pollarij Romani 51. e loro ufficio contra Germanico. 16 Pisone congiura contra Polinice, quel che dice alla madre Nerone. Pitio di Lidia riceue Xerfe, ricch ssi-Pompeo biasimato da Cesare nel fat to de gli ambafciadori 9. troppo Plancina moglie di Pisone. 69.101 amico di sua riputatione 9. alla caccia in Affrica 40. gittasi a ter-Platonenon loda il troppo amor di Dionisio 9. che dice de gli accusa ra per vietar à suoi il passo 28. tori 165. che diße d'Euripide 53. no puo piùraggiugner Cesare 277... biasimato per la grauezza de riche dice della caccia 44. vuol la città lungi dal mare 259, medican medi 92. sua grande autorità con do Dionisio dice medicar la Sicitra i Corfali 143. quel che dice allia 251. cognominato divino 386. la moglie 101. seruesi della rugia che dice delle sepolture de morti da per bere 272. geloso di Duraz-390. della città in cerchio e della **z**o 273. eßendo gionane fagran fortificatione 458. 459. ch: tice cose 214. sugge la batttaglia con dellanecessità 374. perche vain Cefare 416. di 18. anni fa gran corte di Dionisio 116 quel che diprudezza 377. cadde nell'errore ce de Principi tormentati dalla che biasima in Lucullo 318. da sua conscienza 177.che dice delsuoi, e non da Cesare forzato à lie meditationi 308. sua sentenza combattere. 416 ∫opra.

| soprail Pontesicato non potersi di-                 | Premij a maritati 85.di viriù. 10    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| fcorrere. 50                                        | Preparar douersi ciascuno al mag     |
| Popilio Lenate crudele co'Liguri 17.                | gior bene, e male del mondo. 52      |
| sua sentenza 36.nonsegue i nimi-                    | al Primipilo come si perueniua 100   |
| ci per essere i suoi stanchi 424. ten               | 102. Primipilo nella prima legio     |
| ta i nimici 441.combattendo fa gli                  | ne.                                  |
| alloggiamenti 487. condanna Lici                    | Primo astato.                        |
| nio Stolone. 340                                    | Primo principe della prima Centu     |
| Popolosoprai suoi fauori non douer-                 | ria.                                 |
| si fondare. 174. inconstante con                    | Primo astato della prima centuri     |
| moltiprincipi e con privati 176.                    | car.                                 |
| non douersi tener in continua pau                   | Principe grande fà, che il successor |
| . 0 .                                               | mantenga 6. douer procurar su        |
| Pappeo Sabino 126.                                  | cessore 4. non doue; si scoprir ri   |
| Porco hauer cinquanta sorti di sapo-                | goroso dierro un mansueto 14. pe     |
| ri. 116                                             | sarla bene circa l'allargar l'Impe   |
| Porcine carni & altre, potersi insa-                | rio 19. quel che li conuenga saper   |
| lare. 246                                           | 14.douer esser ricco di rimedi 97    |
| Poro grato ad Alessandro per la sua                 | lor natura douerfi sapere 148.41     |
|                                                     | cili a conoscer 153. non ad uno d    |
|                                                     | uer commetter tutte le cose 152      |
| Porte de gli alloggiamenti come chia                | imagini di Dio.                      |
| mate, e quante. 495 Portuoheli e lor morbidezze. 80 | Al Principe ogni buona fortuna do    |
|                                                     | uersi imputare 137. sotto Princi     |
| Porcio Licinio s'oppone a Fuluio                    | pe cattiuo potersi diuentar grand    |
| Flacco. 97                                          | 1 39. Principe col principato spes   |
| Possidonio filosofo honorato da Pom<br>peo. 263     | fo si confonde.                      |
| 4                                                   | A Principi non d'ogni cosa douers    |
| Postumio Censore. 84                                | dar noia 103. simili a gli artesic   |
| Postumio Tiburto non vuol combat-                   | 103.non sostener le persone de pr    |
| ter di notte. 16 I.uccide il sigliuolo              | uati 104. Douer guardar a que        |
| per amor della militia 295, tenta                   | che fanno i suoi 132. suo solo nomi  |
| i nimici. 440                                       | quanto importi 191. esser cauto      |
| Postumio Agrippa ucciso nella pia-                  | con chi op prime gli amici. 20       |
| nofa. 77                                            | Principi douer conseruar la dignita  |
| In pozzuolo seditioni. 73                           | reale in ogni fortuna 240. se mal    |
| Precedenze tra Perseo e gli Amba-                   | uaggi puniti dalla loro conscienza   |
| fciadori Romani. 350                                | 177. se buoni esser qua si Dij terre |
| de Preceßori douerst tener conto.                   | ni 185. saui non douer voler il som  |
| Prede danni e vitij che da esse si ca-              | mo delle cose 188. non douer ven-    |
| uano 394.poste nell'erario, parti                   | dicar l'ingiurie di quando eran pri  |
| scansi con magni sicenza.                           | utear i ingini te ui quanuo eran pri |
|                                                     |                                      |

T A V O L A.

·uati 199.che douer fare in pna cit tà presa 187. confortasi à porger aiuto nelle carestie. Principi a che bano à riguardare per non offender i lor sudditi 280.ban no à tener lauori publici 390 doue restar accorti nelle proposte che lor sifanno 36 1. non lasciarsi cre scer tanto che possano opprimer gli altri. Principe non potere star peggio, che quando non ha à chi portar rispetto 306.all'hora haur à seguito qua do accomunerà la fortuna sua con altri 335. sauio non rifiuta il configlio. Prinato fatto principe, che dee pensa re 393. priuati non potersi scusare con l'essempio de Principi. 200 car. Prolungatione di gouerni. 35 Promesse da un Principe, douer esser offernate. 476 Promotione di foldati tenuta cosa di uina. 198 Profpero Colonna fatto prigione stan do à tauola. 402 C. di Prouenza non seppe conoscer il Romeo. 293 Prusia Re di Bitinia 88. adulatore 238 Publico beneficio douer preporsi a pri uato interesse. Publicola in che cosariconosciuto da Romani. Punir scrittori effer scelerata co-155 Puniti molti per varie colpe. 204 Valità che dee hauer vn Capitano. 376

L. Quintio Dittatore 123. ripara d Roma cõ rimedi nõ vsati.94. ba**tte** i Greci carichi di prede. 394

T. Quintio Flaminio biasimato di pro curar la morte d'Anibale 88.perche clemente con Nabide 92. pasfadalla questura al consolato 97. perche vince Filippo 417. comandò a quelli che manda a cauallo.

L. Quintio biasima la neutralità 429. & 430. ouè si legge. Fù Quintio si gran capitano; si equiuo cò col fratello

R

Attenna della Ragione di stato 223. di natura, ciuile, di guerra 223. delle genti 224. di stato che cosa sia 225.diuina 236.ragion de gli ambasciadori 346. ragion delle genti quanto preuaglia 346. Ragion di Stato cattina. 524 Re è pastore di gregge humano 294. nel cadere non ha mezzo. 426 Re Sacrificolo, perche non hauea vfficio in Roma. 390 Re grandi simili alle montagne altissi me, perche. 415 Regio gouerno migliore di tutti-513 Regni e lor forze come si misurino 5:3 I Reina di Castiglia ascolta il Colom-365. Religione douersi preporre ad ognira gione di Stato. 229 della Religione antica. 180 Religione innnanzi alla ciuilità. 184 male

male interpretata. i84 Religione che cosa sia. ISI Religion unoua non douersi patir da ... Principi 205, nuoua introdo 30 in Roma, castigata. 196.207 Republiche modi che tegono nell'ampliare 506. più forti che il priacipato. Renaco d'Angiò Re di Napoli. Rescumpri Re di Tracia. 195.479 R cchezze e pouertà pericolose ne' granai. 385 Reguardi in alloggiare. 484 Rimedinon douer esser più aspri de mali 92. rimedio è in alcuna cosa non rimediare 93. Rimediar con la vergozna 9 z.rimedi contra ban adici 149. 146. 148. Rimedi presi in tempo di carestia 244. rimedi nelle battaglie di notte 165. rimedi contra soldati che vogliono combattere. 430 Rimunerationi far si con poco. 45 Ripreso chi riprende i Romani per li religiofi. Riputatione importar molto 468.192 Ritratti di dinersi: 🐃 🗈 Rodiani, e lor vana brauura 531.186 Roboan Re di Giudei. per non ceder . vn poco perde aßai 189. perche perde gran parte del Regno. 535 Roma hoggi indistintamente rimune ra la virtù 49. sei volte saccheggiata 127. suo sacco biasimato. Romana plebe sospetta di non voler i Re 26.gittasi in Teuere per la fa-Romana giouentù nobile pentesi del 401.26 la libertà. Romani uecchi non entrano nella for

tezza. Romani come annunciauan le guerre 43.non accertan davari da loro amici 3 1.non cacciatori 40.ingrandiripiù con la virtà che co'denari 45. fauoriscono i matrimoni. Romana cittadinanza. Romanistimati da Galli esser aiutati da gli Dy 54. in che precedono gli altri 78. parchi in priuato, ma gnisici in publico 174 perche si sde gnano co'Latini 120. non voglion mai più che vna guerra 268. vogliono l'accufa 165. offeruanti del la loro religione 181. patienti 196. tegono vari modi in punir le città. 168.morto Tarquinio pdono ogni rispetto 307. castigano chi hauea mal trattato gli ambasciadori. 347 come si portano con gli Ambascia dorid' Antonio 350. affaltati su: bito depongono i fardelli 385. burlati da Vaienti li concian male 438. perche si gittarono più alla fanteria 443 . postpongono la ragione di stato alla ragione diuina 239.240. perche smontino da ca uallo 445. tengon più conto della caualleria; che della fanteria 356. più in lettiga che a cauallo 447. vsano ambiguità nel rispondere 479.non hanno quastatori 485.come licentiauano l'amicitie 513. no psauano farsi far prigioni 568. voglion procedere a tutti gli altri 560.non depongon la porpora per nessun Re 560.hanno spesso più de Socij, che de i loro ne gli esserciti 515. giunti al largo vincono 534. combatton serrati iui fan parentadi co'Capoani 527. nonspensero

### T. A. V. O. L. A.

| la religione de Toscani 537. erra-                        | di Venetia.                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| no in prender la via corta 280. fol                       | Salmeria causa della perdita de gli     |
| dati non mangiauano senza ordine                          | Ottoniani. 285                          |
| del capitano. 423                                         | Salonina moglie di Cecinna. 278         |
| Romani Capitani, molti nell'et à d' A-                    | Salusto Crispo nipote di Crispo Sa-     |
| lessandro                                                 | lustio 99. non cura d'esser senato-     |
| Romano Senato seuero, coi rotti à                         | re. 149                                 |
| Canne. 264                                                | Salustio pon la caccia tra mestieri ser |
| Romane donne, donano loro orure al-                       | will.                                   |
| la República. 330                                         | Sanesi 315. perche si ribellano a gli   |
| Romeo del Conte di Prouenza. 293                          | Spagnuoli 199. scherniscono vn          |
| Rofana presa per moglie da Alessan-                       | Senator Romano. 514                     |
| dro. 527                                                  | San Gregorio dotto e buono, non ab-     |
| Rorary 554                                                | bruccia i libri de Gentili. 540         |
| Rotta del Taro causata dal bottino de                     | San Paolo allega autori Gevili 539.     |
| caraggi. 395                                              | a Sanniti che risponde vn' Ambascia     |
| Rotta di Guineguaste causata per con                      | dor Romano. 415                         |
| to di prede. 395                                          | Sara. 74                                |
| Rotta di Rauenna causata in gra par                       | Sarcine fardelli di soldati. 396        |
| te dal non bene alloggiare. 392.                          | Sarissa de Macedoni. 55                 |
| Ruberto Redi Napoli, di che ripren-                       | Sarmati vecisi per esser carichi di     |
| de il Duca d'Asene. 16.                                   | prede 403. troppo carichi d'ar-         |
| Rufo Eluidio merita la corona ciui-                       | me                                      |
| ca.48.49.per quanti gradi peruie                          | Sanseuerino Galeazzo gran giostra-      |
| ne a gli honori. 98                                       | tore 79                                 |
| Ruina chi vrta con più potente dilui                      | Satollo e riposato e non digiuno estan  |
| car 539                                                   | co douersi condur il soldato alla       |
| Rubellio Plauto pronipote di Tibe-                        | baitaglia. 423                          |
| 710. 315                                                  | Saul fa vista non sentire 11. perde il  |
| Rustico Aruleno Tribuno della ple-                        | Regno, per esser pietoso con Ama-       |
| be 368°                                                   | lech. 29                                |
| Butilio Lupo fortifical istmo. 400                        | Scanderbech, e pruoue della sua spa-    |
|                                                           | da · 312                                |
| Si                                                        | Scelta di soldati. 502                  |
|                                                           | Q Sceuola gran giureconsulto. 337       |
| Acerdoti esclusi dalle fatiche me-                        | scipione Afficano rifiuta il nome di    |
| Caniche. 360                                              | Re 3. sua notabil magnanimità           |
| Sacrascrittura non douersi accomu-                        | con Antioco 189. riordina la mili       |
| nar co'nostri essempi. 88<br>Saguntini cari a Romani. 32. | tia 209: giouane di ventiquattro        |
|                                                           | anni creato Generale 214.378.di         |
| Salamina, naue simile al Eucentoro                        | eccellentissime virtù 314. di di-       |
|                                                           | ciannoue,                               |

T. A. V. O' L' A.

| ciannone anni si ritronò nella rot ta di Canne 379. parte le prede, ma non gia gli buomini 397. rende la sposa ad Alluccio 398. all'esser cito abbottinato 403. comanda che i soldati mangino 423. consi- glia il Re Antioco 427. accetta la scusa de Cartaginesi 480. che di- ce della moltitudine 517. dice di volersi scordar de falli de suoi sol dati 523. muta l'ordine tenuto nel combattere. 548 Scipione Minore, che giudicio sa di Mario. 294 Scipione Nasica e suo consiglio di co seruar Cartagine. 307 Scipione Emiliano e suo detto. 387 Gn. Scipione procura fama di cle- menza. 521 Scipione dona ad vn soldato e ad al- tri 48. contra Cesare 325. sta per spogliar il tempio di Diana d'Ese- so. 354 Scitace contra la fame. 2 Scrittori quando hanno a tacere al- cune cose 158. mancando manca la memoria delle cose 544. parlan ti contra la religione douersi puni- re 156. censurati ragioneuolmen- te 156. bene a cattiui leuarsi il nome 157. biasimatii vizinon do uersi punire e punirsi esser rea co- sa. 150 Scudo de Romani ottimo 55. con gli | Secondiano prefetto di Decio conuer tesi alla sede per i versi di Virgilio.  Sciano 106.100. cercò tor l'Imperio à Tiberio 37.negotia con Tiberio per memoriali 169, sauoreggia le spie.  167. 168  Seleuco biassimato d'hauere mal trat tato Demetrio.  Selimo notifica la guerra d'Venetiani 43.cerca di congiugner il Tanai con la Volga.  299  Sella antica senza arcioni.  448  al Senatore quel che conuenga sapere.  13  Senatori Romani mostrano di nonin tender Tiberio 10.portata di loro naui.  Seneca prudentemente accorge Nerone 29. sauio e ricchissimo.  387  Senosonte loda la caccia 41.emulo di Platone.  Serchio bagnaua le mura di Pisa.  car.  309  Serrasi con le carrette costume di bar bari.  284  Sermento con che si batteuano i solda ti.  23  Sertorio come accorge i suoi soldati car.  410  Serse aspettato nello stretto di Termopila 399. ridesi di Demarato 472. vuol l'acqua e la terra da Greci 47. premia e punisce 68. perche sdegnato con Pitio di Lidia |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>fa.</i> 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Greci 47. premia è punisce 68.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dia. 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Scuolade figliuoli de principi qual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P. Seruilio con la via di mezzo fa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | male. 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sal-Hima Badi panturalla panda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sebastiano Re di portugallo perde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seruilio confolo distingue i meriti da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| per non hauer fatto pruoua del ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | demeriti. 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mico. 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seruio Galba riprefo. 67<br>Seruio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# TAVOLA.

| Servio Re die de forma al viver poli    | Soldati tironi, Veterani, licetiati 22. |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| tiuo di Roma. 443                       | 23. vechi s'ordinano da se stessi       |
| Serui tumultuano in Roma 141            | 324.Italiani come potersi istrui-       |
| Sexto Pompeo non vuol mancar di         | re 328. prendonsi da ogni luogo         |
| fede ad Ottavio 480                     | 503.vagabondi e poueri non buo-         |
| Sexto Tempanio comanda a caualie-       | ni 503.carichi d'arme 502.che se        |
| ri che smontino 445                     | conoscano l'vn l'altro 557. nuoni       |
| Sesostri Re d'Egitto alleua fanciulli   | non passar alle prime file mentre       |
| per la malitia 506                      | vi sien de vecchi 558. Varrone e        |
| Seuera malitia de gli antichi 28        | Paolo Emilio che dicono 419             |
| Seneritalodata 290                      | Soldato non farsi per vna o due guer    |
| Seuero Imp. conforta i figliuoli ad a-  | re 333.nouitio disprezzato 324          |
| marsi 517                               | Solone sua legge circa gli accusatori   |
| Seuero Cecinna delle mogli no douer     | 165.s'infinge pazzo 343. non par        |
| fimenar a gli vffici 134                | la a Creso d'oro ò diferro 433          |
| Sfidato non douer comparire 500         | Soria regno perche andò male 517        |
| Sforza da Cutignola come cresce         | Spada per colpir bene che habbia a      |
| 7 car. 210                              | fare 312 spagnuola 57. de gli au-       |
| L. Sicinio Dentato gran combattito-     | filiary 57. come debanno eßere          |
| saire since since state state           | - car. A There is the 58                |
| Siface re di Numidia s'accorge della    | Spagnuoli amano perder più tosto in     |
| militia Romana. 324                     | Spagna, che guadagnar in Italia         |
| Silio sdegna Tiberio per troppo at-     | 407. come diuenteranno grandi           |
| tribuirsi 137                           | 530.da gli Indiani stimati esser di     |
| Silla squadra Cefare 294. depone la     | scesi dal Cielo 54.numerosi e for-      |
| C. Dittatura                            | 1 ti 12 1 1 1 7 78                      |
| Sillano della famiglia de Giunij 316    | Spartaco a se guerra servile 141        |
| L. Torquato vani 222                    | Sparta ben instituita da Licurgo.       |
| Siluri onde si fanno ostinati 383       | car. 386                                |
| Simile parole del suo sepolero 102      | Spartani non confondono il seruigio     |
| Sisto V. Papa 91. Frate di S. Fran-     | col diseruigio 67.poco num. 507         |
| cesco 91. tesoro che lasciò alla        | Spie e accusatori                       |
| chiefa 35                               | Spie de passi douersi custodire 278     |
| Sitiforti nutriscono banditi 146        | Spighe tagliate da couoni per non em    |
| Soccorsi instituiti nelle battaglie 145 | pier gli steccati di loppa 274          |
| ordinati da molti capitani 546.lo       | Spurio Ligustino come promosso a        |
| dati 547                                | gradi della militia 98                  |
| Soderini Francesco Vescouo di Vol-      | Spurio postumio osserua la fede 477     |
| terra 260                               | Staffe non hauute da gli antichi 448    |
| Sofocle ringracia la vecchiezza.        | Stalle d'Angia 198                      |
| s car. 103                              | Stanco non douersi condurre il solda    |
|                                         | Pp to                                   |

| TAV                                                                                                  | O L A.                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| to alla battaglia  Statario foldato che fia  59                                                      | Tacito erra nelle cofe de Giudei, 5 36                                                   |
| Statario soldato che sia                                                                             | Tamburo vergogna di non toccarsi                                                         |
| Statario modo di combatter Roma-                                                                     | nel partire 277                                                                          |
|                                                                                                      | Taranto, perche non si riempie 28                                                        |
| no<br>Stati rare volte mutarsi senza san-                                                            | Tarantola suo male come si medica                                                        |
| aup                                                                                                  | in Terra d'Otranto 95                                                                    |
| Sterco di colombi venduto per man-                                                                   | Tarentini, e lor vana brauura 351.                                                       |
| giare 246                                                                                            | discortesi con gli Ambasciadori                                                          |
| Sterco di colombi venduto per man-<br>giare 246<br>Storace veciso in Napoli per la care              | Romani 346. vani e superbi 347                                                           |
| Stia 243<br>Stoici, e lor fetta 386                                                                  | Tarquinia Callatina licentiata di Da                                                     |
| Stoici, e lor setta                                                                                  | ma va 4.0.521 232                                                                        |
| Stretti chi li guarda che pensa di sa-                                                               | ma Tarquinio patritio, per pouentàmi- lita a pièdi Taffile Signor d'yna parte dell'Indie |
| re 399 in essi potendo trauagliar                                                                    | lita a pièdi                                                                             |
| il nimi co non aspetiarlo alla cam                                                                   | Tassile Signor d'una parte dell'Indie                                                    |
| pagna 399                                                                                            | Teatro di Pompeo 124                                                                     |
| Successori douer esser procurati da                                                                  | Teatro di Tompeo 124                                                                     |
| Principle                                                                                            | Temistocle e Aristide ne gouerni la-                                                     |
| Successori douer esser procurati da<br>Principi.<br>Successori d'Alessandro quando si<br>chiamano Re | Twifeele Gwile II was 201                                                                |
| Collamano Re                                                                                         | Temistocle simile alla naue Salami-                                                      |
| Sudditi non douersi tener in otio.                                                                   | nia 104.113, che dice del Cerifio                                                        |
| car, 112                                                                                             | 140. Suo detto 536. Suo detto car,                                                       |
| Sueui non voglion mercanti 255<br>Suetonio Paolino 285, perche vuol                                  | Tombi confider av quel che nout ann                                                      |
| ritardar la guerra 430.gran sol-                                                                     | Tempi consider ar quel che portano, car. 363                                             |
| dato. 421                                                                                            | A Temporalichi vuol opporsi biso-                                                        |
| Gn. Sulpitio perche allunga la guer-                                                                 | gna effer equale                                                                         |
| ra con Francesi 415, che ode dirsi                                                                   | Tenda esue qualità                                                                       |
| da suoi soldati 420                                                                                  | Tentar il nimico con scaramuccie es                                                      |
| Sulpitio confolo configlia la guerra                                                                 | fer bene 1 456.44                                                                        |
| di fuori 408                                                                                         | Teomatarocca de Messeni                                                                  |
| Sutrichiaue di Toscana 453                                                                           | Teomatarocca de Messeni<br>Terentio Varrone 318                                          |
| Suizzeri possonsi difender in casa                                                                   | Tertulliano parla della religion de i                                                    |
| 408.buoni a piede 443.lor vitto-                                                                     | Tertulliano parla della religion de i<br>Gentili                                         |
| ria a Nouara famosissima 456                                                                         | Terracina detta Anxur 474                                                                |
|                                                                                                      | Tesoro di Tiberio, di Sisto quinto, di                                                   |
| T                                                                                                    | Gio.xxÿ.                                                                                 |
|                                                                                                      | Gio.xxy. 35<br>Teßera che cofa era 423                                                   |
| Acfarinate di che richiede Ti-                                                                       | Tiberio perche non caua l'Imperio                                                        |
| L berio 159.144.149.148.                                                                             | di casusua 5.mostra di voler com                                                         |
| Tacito Imperadore rifà molte case.                                                                   | pagninell'Imperio 10. dissimola i                                                        |
| sar. 126                                                                                             | danni di fuori 13. non puol tor uic                                                      |
|                                                                                                      | la                                                                                       |

#### TAVOLA

· la vetesima 33. suo tesoro 35. pro lunga i gouerni 35. fa Seiauo vn'altro se stesso 37. fa grande Ma-1 crone da cui è affogato 38. nota di infamia vn ch'era a caccia 40. di che si vanta 64. quanto cocede ad Vrgolania 65.66.perdona a Plan cina 69. souniene nobili 70 71. no. tutti i colpeuoli inquide 73. manda Drufe suo figlinolo alla guerra. 76.di che si sdegna 77. 80. rimedia all'emulationo de capitani 81. 83.non accettail tradimento d'au uelenare Arminio 87.tira Nerone a gl'honori per gradi 96. ripre de i Senatori 103. lascia, la cura delle prouincie a Senatori 104. 105.odia i vitij 106.attorto biasi mato da Romani. 110. 114, di che · si sdegna con Tacfarinate 129.sde gnasi de gli honori fatti a i nepoti 136. de fatti alla madre 136. che dice a Marcone di Caligola 136. 251. 252. diuer so da costumi di Augusto 24. loda Maroboduo 258. sprezzala gloria 260. sua crudeltà verso i nipoti 166. tormentato dalla sua conscienza.177. fauio in cedere alcune cose 198. priua molti del senato 205. non pon tempo determinato 356.chiede per Nerone vsfici auanti l'età 215. risponde humanamente al Re di Tracia 196. sue belle parole 199. quando perde ogni rispetto 307. ritronatore di nuoue ragioni. 340. dice non doners vsar la for-Za oue si può vsar le leggi, 3 1 3.ri guardala nobiled, ma vaul anche alere ne car chi militari 375. non serca i falli vn per vno 304. ila su

| i generali 476. come separ       | a l'ami |
|----------------------------------|---------|
| citia con Labeone 514.crud       |         |
| suo sangue                       | 518     |
| Tiberio Gracco sentenza in fa    | wor di  |
| Scipione suo nimico              | 7       |
| Timasiteo capo di Liparitani     | 119     |
| Timesia vuol far ogni cosa       | 334     |
| Timoleone teme il biasimo dell   | opere   |
| buooe i i i.interuiene nella     | morte   |
| di Timofane suo fratello         | 361     |
| Timore causa di mutatione di     | regno   |
| car.                             | 384     |
| Tiridate 10. Re d'Armenia        | come    |
| vuol ingannar Corbulone          | 28 I    |
| Tiritiri                         | 299     |
| Tironi quali 22.23.come debb     | ono ef  |
| fere                             | 303     |
| Tirreni onde detti               | 245     |
| Tito il qualfu poi Imperator,    | torna   |
| all'esercito 80, incendio a su   |         |
| pi 126. apparecchia l'artig      |         |
| per Gierusalem 450. mitiga       |         |
| del padre verso il fratello      | 516     |
| Titoli 1.                        | 82      |
| Titiano fratèllo d'Ottone Impe   | rado    |
| re                               | 342     |
| Tolomeo Filadelfo Red'Egitto     | , suo   |
| arfanale                         | 15      |
| l'olomeo Aulete cerca esser res  | litui-  |
| to nel regno                     | 52      |
| Tolomeo Epifane liberale co' R   | oma-    |
| ni                               | 3 E     |
| s. Tomaso, che dice della caccio |         |
| nou biasima ne magistrati ter    |         |
| rali le forti                    | 503     |
| Coscane galere ben'armate        | 1.5     |
| Coscani principilor prudenza     | 16      |
| radurre come si debba fare       | 311     |
| raiano quel che penfa dell'Euj   | rate    |
| 301                              | . ,     |
| rafea rifinta lainto del Tribun  | dei-    |

| TAATV                                                              | O'L'A                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| la plebe 198. sua fortezza. 226.                                   | Duca Valentino tiranno, ilquale spe-          |
| seuera in vano 268. virtuosissimo                                  | gnela nobiltà: 71.220                         |
| car. 368                                                           | Valente capitano di Vitellio 73. non          |
| Tragedia perche schifata a tempino                                 | dissimolando sa bene 12. acqueta i            |
| ftri : 414                                                         | romori con punir pochi 22                     |
| Tremuoto a tempo di Tiberio 548 9                                  | Valente Imperator fariforger l'ido-           |
| Triaunitia podestà : 2%                                            | latria .: 127                                 |
| Triarii hanno l'aste più lunghe che                                | Valerio Afiatico buomo palorofo.              |
| glialtrien de alle 555                                             | -car. 201.286                                 |
| Triplex acies è l'ordinanza di tre                                 | Valerio comanda a caualieri, che              |
| battaglie 545                                                      | fmontino 444                                  |
| Tripudio Solistimo che cosa sia 51                                 | C.Valerio Flacco, di reo diuenta bue          |
| Triuultio chiama battaglia de gigan                                | 370 1137 - 1344 11                            |
| ti quella de gli Sguizzeri a S. Do                                 | Valerio Meßala, aintato da Nero-              |
| nato 457                                                           |                                               |
| Trofobore capo di ladroni 142                                      | Valerio Messala consolo con Cima.             |
| Tucidide fa più conto de denari che                                | .car. 34 12 a 325 4 1 1 360                   |
| delle genti 431                                                    | Valerio Nafone a sorte mandato al             |
| Turchi difsimolano lor rotte 13. co-                               | gouer no                                      |
| me tenersi in gelosia 64.65. non                                   | Valletta gran Maestro valoroso 28.            |
| osseruan cosa scritta in altra lin-                                | Valenti huomini tranguggiano l'in-            |
| gua che nella loro 153, lor falfa                                  | famia which is for deg 29                     |
| interpretatione 194. 207. acqui-                                   | Valerio Publicola in che rimunera-            |
| stano adagio per non metterci in                                   | 10 1                                          |
| necessità 305. alleuan fanciulli                                   | Fangione discaccià dal regno de Sue           |
| per la militia 506.trattenuti nel-                                 | ui Vannio suo zio                             |
| l'espugnation di S. Ermo 453. lor                                  | Varo, & non Varrone con l'esercito            |
| configlio nell'opprimerci 532                                      | veciso in Germania 19                         |
| Turco Imp. per che tiene suoi figliuo-                             |                                               |
| li a gouerni 80.non poter giustisi-                                | poani 131.temerario 419                       |
| car la morte de fratelli 231. vuol                                 |                                               |
| insignorirsi d'Italia 332                                          | poletani 96                                   |
| Toscani impetrano gratia con l'bu-                                 | V berti Farinata suo prouerbio 199            |
| milta 130                                                          | Vecellare quel che significa per tra-         |
| a Tueti le medesime cose non istar be                              | slato 12. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|                                                                    | Vecellagione da Platone stimata ser           |
| <b>V</b> = 0 : 20 h                                                | uile 44. biasimata da Dante 144               |
|                                                                    | Vegetio nell'ordine differente da Li-         |
| V Agife ql che dice a Crasso 349<br>Vagli cinque de foldati Romani | uio 5 54.pone 6.ordini 503                    |
| V agli cinque de soldati Romani                                    | Veientinimici più assidui chobraui            |

Y'ene

### TAVOLA

| Venetiani, perche in pericolo di per-       | del Vettonagliarji 271                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| dere la libertà 20. non cacciatori          | Veturio Filone non passa a gli honori        |
| 40.loro ambasciadori accortissi-            | per gradi 97                                 |
| minelle relationi 296. come consi           | Vicer è di Napoli rigoroso molto 74          |
| gliano Piero de Medici 342.rot-             | Vice castellano di Lecce suo errore.         |
| ti per lo sacco dato a Trrui 396.           | 508.                                         |
| ricuperano il loro per hauer dena           | Vie dimezzo inusili nelle cofe gran-         |
| ri 434                                      | di                                           |
| Venetia 267 Venetiana Rep. quan-            | Villani, erranelle cof e de Romani           |
| do comanda che non si combatta.             | car. 537                                     |
|                                             | Villano mostra il guado dell' Albi a         |
| Vengal altro Centurion, perche cost         |                                              |
|                                             | Carlo V. 276 Villio, ambasciadore de Romania |
| chiamato 23.265                             | Antioco. 356                                 |
| Ventestma impositione per l'erario          | Virginio tolto da gli esserciti di Ger-      |
| militare                                    |                                              |
| Verannio Capitano in Inghilterra.           | mania. 316<br>Vinidio. 81                    |
| car. 317                                    | •                                            |
| Vercingentorice quel che dice delle         | Vinidro & Corbulone gareggiano.81            |
| bagaglie 284                                | Viscote Cardinale perche creato 7            |
| Vergogna specie di rimedio 94               | Vitelliane legioni fanno trenta mi-          |
| Veriano dipintore conuertesia Chri          | glia 28 I                                    |
| stoper i versi di Virgilio 541              | Vitelliani impediti dalle carrette           |
| Vescouo d'Osma cisigli a Cesare 417         | ear. 285                                     |
| V (spasiano Imperator ando tempo-           | Vitellio Imp. sua Stolta dissimolation       |
| reggiando gli errori de suoi 26.80          | ne 12. scarso d'huomini de valore            |
| riesce miglior Principe dell'opi-           | 30.fa morir Dollabella i35.ghiot             |
| nione 123 parco 118.hebbe lette             | to, e scialacquatore 118. parlò bo           |
| re greche 252. toglie la pretura            | noreuolmente nel suo morirc i 39.            |
| ad un profumato 206.dice che niu            | dappoco 253.adulatore 177.e 21.              |
| no vecide il successore 363. Non            | mal sa imitare i grā principi 199            |
| si lascia dietro nimieo 421 pieno-          | disunendo le forze fa male 437.              |
| gli il seno di loto 124. dorme nelle        | ignorantissimo della guerra 415.             |
| musiche di Nerone 124. rifa il              | 376. si scusa dell'inosseruanza de           |
| Compidantia                                 | patti 477.chiama il volgo solda-             |
| Vespasiano Gonzaga 80                       | ti 508.non soccore a poueri nobili           |
| Vespasiano Gonzaga 80 Vestire sue leggi 116 | 387 figliuolo di Vitellio censore            |
| Veterani 22.23. mandati a Taranto           | 374.malamente alleuato 379                   |
| con mal'ordine 218.di quanta im             | Q. Vittorio Centurione lancia la ban         |
| portanza 395.loro sufficienza.              | diera a nimici 28                            |
| car. 398                                    | Vitaliano Papa 123                           |
| Veterano pugna co uno elefante 328          | Vlisse conforta Achille che i suoi sol       |
| and page of any cochante 3 20               | dati                                         |
|                                             | ents.                                        |

| T A                                | V      | O L A.                          |          |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|----------|
| dutimangino.                       | 493    | Virtù o fortuna qual più cag    | ion del- |
| Vitia Strangolata per piagner      | ilfi-  |                                 |          |
| gliuolo                            |        | Via migliore qual si dica       |          |
| Vmbri habitauano, oue koggi i      |        | Volsci riserrandosi chiudono    |          |
| · ni                               | 245    | nì il rientrare.                | 535      |
| Con humilta douersi proceder       | con    |                                 |          |
| grandi                             |        | Z                               | 4        |
| Volgo sua natura 912.credulo       | e suo  |                                 | 4.0      |
| giudicio vano                      |        | 7 Amri Re s'abbruccia in        | casa     |
| Ad vno tutte le cose non doners    | î com  | L car.                          | 303      |
| *** mettere                        | 333    | Zape e pale, cosi buoni instron | nenti co |
| Pocola e sue par el e 412. suoi so | ldati  | me gli archibusi                |          |
| ritrosi 424. con le prede in       | cita i | sotto Zelo di religione non do  |          |
| fuoi alla virtu                    |        | prir i nostri disegni           |          |
| Volumnio benigno donatore dell     |        | Zenone incolpa gli amici del    | tiranno  |
| de 347.L.in gara col collega       | Ap-    | Falari                          |          |
| pio Claud.8 I.rimprouera ad        |        | Zenone grato a gli Armeni       | •        |
| pio l'eloquenz à                   |        | Zimbelli per le serri           | 26       |
| Vologeso 83.no vuoi piu nimici     | 267    | Zoilo inuentore di petti forti  | 451      |
| Volgo doùersi neprimere            | 112    | Zopiro si guasta il viso in ser |          |
| Vonone, perche non grato asuo      | car.   | Dario suo signore               |          |
| 39.449<br>Prgulania                |        | Zorsine fatto accorto de dans   |          |
|                                    | .66    | spensi                          | 291      |
| Vilefar mista di non medere        | 10     |                                 | , ,      |

## IL FINE.





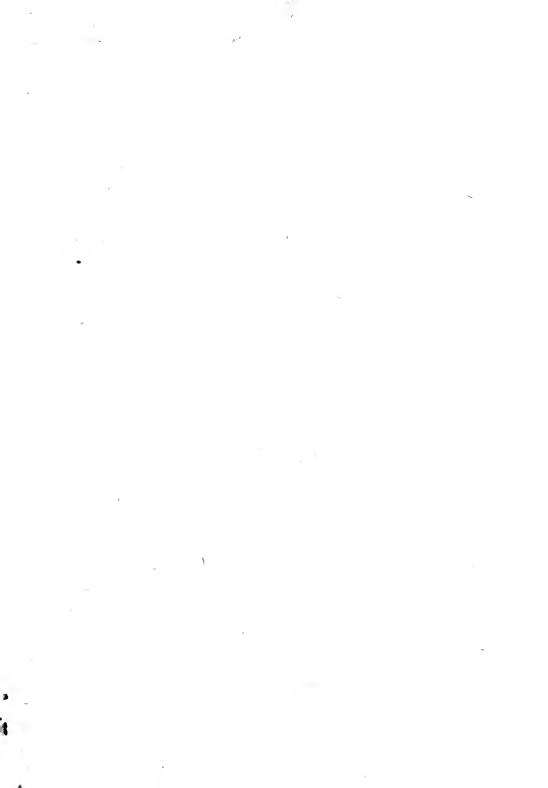

| La Bibliothèque<br>Université d'Ottawa<br>Échéance | The Library University of Ottawa Date due | 1 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|
|                                                    |                                           |   |
|                                                    |                                           |   |
|                                                    |                                           |   |
|                                                    |                                           |   |
|                                                    |                                           |   |
|                                                    | -                                         |   |
|                                                    |                                           |   |

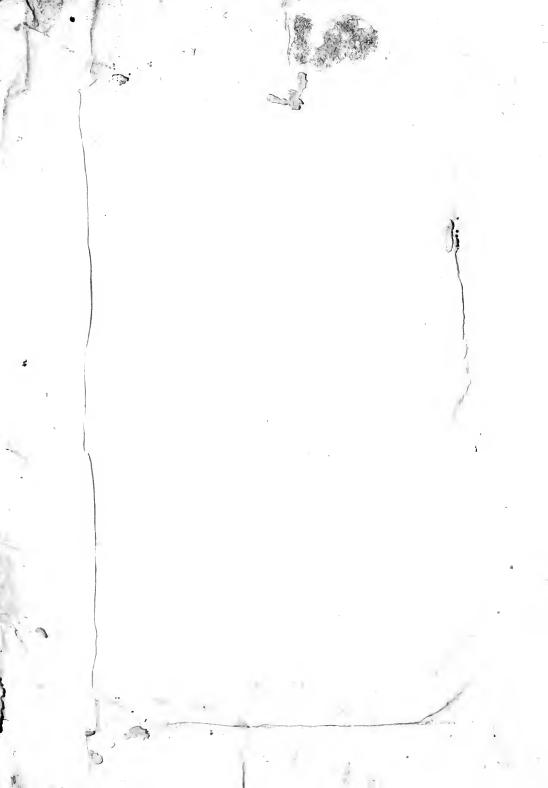

